











# D'ITALIA

DEL MEDIO-EVO

DICARLO TROYA.

VOL. IV-

PARTE HI.

CODICE DIPLOMATICO LONGOBARDO.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.
1853.



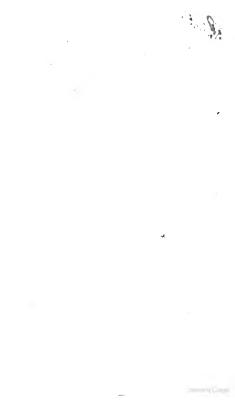

# CODICE

# DIPLOMATICO LONGOBARDO

DAL DLXVIII AL DCCLXXIV

CON NOTE STORICHE OSSERVAZIONI E DISSERTAZIONI

# DI CARLO TROYA

URDINATE PRINCIPALMENTE A CHIARIR LA CONDEMONE DE ROMANI VINTI DA' LONGOBARDI E LA QUALITÀ DELLA CONQCISTA

TOMO TERZO

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.

1853.



Cuò che rimane del Codice Diplomatico Longobardo è già sotto al torchio: intanto fin da ora io mi sento disciolto da'inici legami, veggendo compiuto un tal Codice, non che il Comento agli Editti de'cinque Re Legislatori de' Longobardi prima di Carlomagno; doppia fatica da me promessa per chiarir le coudizioni de' vinti Romani.

Ed or tutti potranno scorgere la pubblica vita Romana di que'vinti; come i lor Ordini ovvero le lor Curie stessero aperte in ogni città del Regno Longobardo co'lor Registri o Geste Municipali; quali Magistrati Romani presedessero a quelle Curie; in qual modo il Codice di Giustiniane e qualunque Compendio, breve o no, di tal Codice s'allegassero ne'pubblici giudizi prima della Legge degli Scribi, promulgata nel 727; antichi portenti, che si narravano sulla coabitazione de'vinti e de'vincitori, privilegiati ciascuno delle proprie sue Leggi native. Questi soavi sogni spariscono solo

nel rammentarsi delle crudeli opere de'Duchi Longobardi e della dipartita de'Sassoni: quando poi si prende a studiar l'Editto di Rotari, cresce la maraviglia, pensando che per si lunga età siasi creduto di non aver le Leggi di quel Re obbligato ciascun abitante del suo Regno all' obbedienza. Ma inutile omai riesce ogni altro discorso intorno a tal subbietto; ed il mio animo aspira finalmente a rallegrarsi co'racconti e con la contemplazione della Storia.

CODICE DIPLOMATICO LONGOBARDO.



#### NUMERO CCCLI.

Donazione del Primicerio Cataldo e de'suoi fratelli, Deliziosi del Re, all'Ospedale de'Santi Eusebio e Sirino in Cremona.

Anno 686. Settembre 8. (Sabato).

(Donata dal Conte Morbio (1)).

CHARTA DONACIONIS facte capitulo de Oracolo, et Xenodochio, SS. EUSEBIL, et SYRINI.

In nomine Dei, et beatissimi auctoris nostri Jesu XTI, et beate matris ejus MABE domine nostre regnantes gloriosissimis donis nostris Perthart, et Chundert viri excelentissimi. regibus anno regni eorum decimo sexto et nono indicione decima quarta (2) sub die vero sabbato octavo

(1) Non indegna delle precedenti Carte Cremonesi è questa, inviatami si gentilmente dal Morbio: atto importante per la Storia Civile del Regno Longobardo, importantissimo per l'Ecclesiastica di Cremona. Il Primicerio Dragoni favellonne alla distesa; e ne pubblicò intere le molte sottoserizioni, dalle quali apprendonsi non poche particolarità intorno al reggimento della Chiesa di Santa Maria. 1. La presente Carta, scritta dal Notaio Alfrido, in ricopiata ed a noi trasmessa da Ubaldino Portinari nel 1162.

Dodici erano i Preti di Santa Maria; sette i Diaconi. Tutti costoro, de' quali si parlerà nelle Note seguenti, formavano il cosi otto Presbitor. Tutti prestarono il consenso a' tre fratelli donatori, acciocchè si fondasse una Diaconia, ovvero uno Spedale per gl'infermi e pe' pellegrini; là nel luogo detto l'Orio, vieino al pozzo del Rodomo, dove Liutprando, glorisos padre de' tre fratelli, aveva edificato l'Oratorio, sacro a'Santi Eusebio e Stinno. A si fatto Spedale, per rimedio dell' anime loro e de' lor genitori, Liutprando ed Ermelinda, lasciano i fratelli donatori la terra da essi possoduta nel medesimo luogo dell'Orio, e quella di Pripia con l'altra di Bratida Boltaria.

- (2) Indicione decima quarta. No: l'Indicione decimaquinta cra già cominciata nel 1. Settembre del 686; e però havvi un
  - Dragoni, Cenni Storici della Chicsa Cremonese, pag. 362-374. (A. 1840).
     III.

mense septembre in nativitate beate Marie. Oraculo sanctorum XTI confessorum Eusbeil, et Syrini quod edificatum videtur prope muros civitatis nostre crenoresiss (1) loco ubi dicitur Hortus De SCA Maria Matrie prope puteum de Sancto Syrio de Rhodero a glorioso genitore nostro Lluterand ubi, et Diaconia in susceptione infirmorum, et perecrinorum fieri exoptant Cathaldus venerabilis primerius, et custos Sancte Marie Majoris ecclesie cremonersis atque Adoaldus, et Sichemundus germani ejus yv. mm.

error lieve d'otto giorni. Chi lo commise? Ubaldino Portinari, che dopo cinque secoli circa trascrivera la Carta del Notaio Alfrido, Sociado per la nuova Indizione, appena cominciata, ciò che noi facciamo tuttodi nel novello anno, spinti dall'uso contratto di nominar l'anno trascorso? Potè in oltre Alfido adopera l'Indizione Cesarva, descritta da Beda, la quale cominciava nel 24. Settembre di ciascun anno (Fedi seg. Num. 447). Nega il Di Meo ¹ esservi alcuna Carta segnata da Notari con la Cesarva in Italia; e da per falsa qualunque seritura, notata con tal sorta d'Indizioni. Egli dunque vide tutte le Carte, che in molti secoli si vergaroni ni Italia, ed interrogò tutt'i cervelli dei Notai delle più diverse nazioni, stanziati nella nostra Penisola?

11 Dragoni <sup>2</sup> riferisce la presente donazione al 685: ma in quell' anno 1' 8. Settembre non cadde in giornata di Sabato, si come accadde nel 686, quando la Pasqua ricorse il 15. Aprile.

(s) Prope muros civitatis nostrae Cremonensis. Ecco un esempio delle mura in parte disfatte, per traverso alle rovine delle quali Rotari vietò nell'Editto di passare, senza permissione del Giudice. Ma i Duchi di Cremona, o prima o dopo del 643, aveano dovuto pensare a ristorarne le mura. Che molti e gravi danni avesse recato a quelle il Re Agilulfo, ben è da credere; ma che le avesse adeguate al suolo, come insinua Paolo Diacono, è cosa, la quale si deve intendere in un senso men largo. » Mittori sensu «; serive intorno alla scigura Cremonese il dotto ed ingenuo Lupi <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Di Meo, Apparato Cronologico agli Annali pag. 17. 18. (A. 1789).

<sup>2</sup> Dragoni, loc. cit., pag. 362,

<sup>3</sup> Lupi, Cod. Diplom. Bergomensis, l. 198.

DELICIOSI REGUM NOSTRORUM (1), filii quondam, b. mi (sic) Liutprandus (2) presentes presentibus diserunt,

(2) Liutprandus. È da notare, che Catald o Cataldo, Primicerio o Primerio di Santa Maria nell'8. Settembre 686, rar per avventura diverso dal Cataldo, A recidanco della medesima Chiesa nel 650 (Vedi prec. Num. 520). Non già che all'Arcidiacono del 650 (sue tornato impossibile, dopo trenta sei anni, di trovarsi Primicerio nel 686: ma il primo Cataldo nasceva da un Liutprando, Duca di Cremona, ed il secondo era figlinolo d'un

<sup>(1)</sup> Deliciosi Regum Nostrorum. Questi sono i deliziosi, onde si parla nella Legge 8.º di Rachi, del 746. Altri non erano se non i Gasindi, che ottimamente afferma il Brunetti 1 aver servito in grado nobile nella Corte de' Re Longobardi. Non posso leggere una Carta Lucchese del 729, stampata dal Muratori 2, senza fare le maraviglie per la gran simiglianza, che in questa si scorge con la nostra Cremonese del 686. Un Sigemund . Arciprete di Lucca , e tre fratelli di costui , Gasindii del Re Liutprando, fondano una Diaconia od Ospedale nella lor patria, con parole non discostantesi da quelle, che or s'ascoltano in bocca di Cataldo, d'Adoaldo e di Sichemundo in Cremona. Un'altra Carta Cremonese, ma del 910, pubblicata dal Muratori , pone in un Placito di Berengario I.º i suoi Gasindii prima de'Giudici, de' Vassi e del Cancelliere: donde il Muratori conclude 3; » Quam eminentem locum Gasindii Regales, sive » Aulae Regalis Ministri, eå occasione tenucrint, nemo non videt, » quum praccedant Cancellario, ludicibus, Notario, et Capel-» lano Regis, Cardinalibus Cremonensibus, et Vassis Landonis » Episcopi ». Ma questa grande fortuna de' Gasindii nel 910 nacque dal tempo e da'mutamenti si de' costumi e si delle Signorie. Assai meno magnifica fu nel 686, e fino a Carlomagno. la condizione de' Gasindii; più comune, più generale nelle famiglie de' privati cittadini Longobardi e Longobardizzati, come si scorgerà nelle Carte Farsensi e nelle Trivigiane.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. diplom. Toscano, 1. 477, 728. (A. 1806).

<sup>2</sup> Muratori, Antiq. Medii AEvi, I. 125. (A. 1738).

<sup>3</sup> Id. Ibid. Col. 128.

DOMINUS noster JESUS XTUS in evangelio suo disit: facite vobis amicos de mammona iniquitatis qui vos interna recipiant tabernacula. Quapropter nos qui supra Cathaldus primus presbiter ut (aut?) primerius ut (et?) custus sce ma-RIE CADONICE CREMONENSIS, et ADALOALDUS, et SICHEMONDUS germani deo inspirante juxta propriam voluntatem ipsum sanctum oraculum de bonis nostris dotare disposuimus, ut ibi fit exenodochium ut (aut) Diaconia in suscepcione infirmorum, et perecrinorum

IDEO nos qui supra germani CATHALDUS primus presbiter, ADOALDUS, et Sichemondus de auctoritate beatissimi patris nostri pesiderii episcopi cremonensis, et consensu reverentissimorum presbiteris, et diaconibus de SANCTA MARIA MA-JORE CREMONENSIS canonice qui inferius scripti sunt dotare hordinavimus pro remedio animarum parentorum. b. m. Liut-PRANDUS generosus vir et HERMELINDA V. F. atque nostra mercede ex tera nostra quam in ipso loco habemus in perticas legiptimas quatuor de tabulis viginti quattuor, nec non tra nostra de PIPIA cum oraculo sce Marie de CAMPOGRANDI (1), et habet terra ista. perticas legiptimas

Liutprando, sfornito del titolo di Dux. Nella presente Carta del 686 Liutprando è chiamato generosus vir e gloriosus: pur non sembra, ehe ciò basti a far sottointendere il Dux.

<sup>(1)</sup> Sancte Marie de Campograndi. Presso il Dragoni trovo scritto : » Sancte Marie de Auxiliis »; nella Notizia, ch'egli diè della presente Carta; ma nella Copia trasmessomi dal Conte Morbio si parla di Santa Maria in Campogrande, della quale 10ccò poscia lo stesso Dragoni con le seguenti parole : » Più

<sup>»</sup> oltre la Pipia v' era l'Oratorio o Cappella di Santa Maria in » Campo grandi ( il qual Campo grande pare fosse la Campa-

<sup>»</sup> gna, in cui stette l'antiea Cremona), volgarmente detta di poi

<sup>&</sup>quot; Santa Maria del Campo, che fu del Capitolo fino al finire

<sup>»</sup> dello seorso secolo, ed ora è magnifico Oratorio della subur-B bana Villa Mina-Bolzesi B.

stigente (sptigenta?), et alia tera ad Bratoam Bottariam (1) cum omnibus ingressuris, et terminis suis cum accessibus, et recessibus cum casis, campis, vineis, silvis, edificiis, et molino, et piscaria, et servis utriusque sexus, et sunt perticas legiptimas ottocente, ut cum victum, et medicina in cadem Diaconia perceperint exinde infirmi et Xii pauperes, et percerine domino auctori gratias referant, et nobis perveniant ad remedium in vitam eternam, et ad refrigerium animae. LIUTPRANDUS, et HEMMELINDE parentum nostrorum.

VOLUMUS autem ut ipsa Diaconia ut (aut) Zenodochium, et oraculum sanctorum Eusebu, et Syrini prope horto de sancta Maria matrie in loco qui dicitur puteum de Ca-THALDO prope scro Syro del Ruodeso quamdiu Cathaldus primerius aduixero in mea sit potestate (2), et post obitum

<sup>(1)</sup> Braidam Bottariam. Egli era, secondo il Dragoni, un campo o podere vicino alla città, nel quale dovesai costrui l'Ospedale per gl'infermi poveri, e pe 'pellegrini. Vi si vedeano diversi edificj e esse rurali pe' servi dell'uno e dell'altro sesso, con vigno, selve, molino e peschiera.

<sup>(</sup>a) Puteum de Cathaldo... quamdiu Cathaldus primerius aduisero in men sit potestate. Qui non è ben chiara la volontà de'tre fratelli donstori. Le parole generalissime intorno alla Diaconia od Ospedale, non che all'Oratorio de'Santi Eusebio e Sirino sembrano accennare, che anche i territori donati di Pipia e della Bruida Bottaria rimanessero in potestà del solo Cataldo, Primieerio, durante la sua vita. Ma nè questa nè quella terra son ricordate nella riserba, fatta in favor di lui; e però credo più simile al vero, che l'Arciprete avesse ritenuto il dominio sivoli edifici materiali della Chiesa e dell'Ospedale in sua vita. Così anche il Dragoni ha le sembianze di presupporre. Quante liti non sorgerebber fra noi al di d'oggi sulla quantità delle cose donate da'tre fratelli? Poco importerebbe

<sup>1</sup> Dragoni, loc. cit. pag. 364.

mei Cathaldus volumus ut in perpetuum maneat in potetate de recerentissimis, et veneralibus (sic) presisteris (1), et diaconis sce Marie majoris canonice creemorensis cui un primerius sum licet indignus, et ut hee nostre hordinatio

a me il chiarire o no tali dubbj, se dalle parole di Cataldo non sorgesse un gran lume sulla questione Longobarda, come or dirò nella seguente Nota.

(1) Volumus ut in perpetuum maneat in potestate de . . . presbiteris, etc. Qualunque fosse stato il valore, generale o parziale, de' fondi soggettati alla riserba scritta in favor di Cataldo, egli era sicuro, che questi doveano passar nel perpetuo dominio del Clero di Santa Maria Cremonese. Ecco l'idea di perpetuità penetrar nelle menti de'Longobardi, appo i quali era stato si tenue il concetto della territoriale proprietà. I Barbari, pronti sempre a laseiar il campo da essi lavorato e fatto lavorare in Germania, o la Provincia da essi abitata (così fecero nelle lor varie trasmigrazioni, ed anche nella Pannonica), mal potevano percepire l'idea de'Corpi Morali, che dovessero possedere in sempiterno una qualche cosa, e sempre rinnovellarsi e divenire, per quanto è nell'uomo, immortali. Un tal pensiero non s'appigliò a' popoli Germanici se non mereè la Religione Cristiana, e la notizia ch'ebbero d'alcune parti del Dritto Romano e del Canonico. Non, certo, i Sacerdoti d'Erta e di Tanfana godeano di stabili assegnamenti e di non dubbiosi redditi negli antichi Ior boschi tra l'Elba ed il Baltico.

E però, dovendosi avere per uomini di sangue Barbarico i tre fratelli donatori del 686, ben si conosce quanto il loro intelletto si fosse aperto in Italia per la vitti non meno della nuova fede, che dell'esempio dato dalle Leggi Bavariche per rimedio dell'anima; in favor delle Chiese (Fedi Nota (1) al prec. Num. 550.).

La riserba di Cataldo non si faceva secondo i precetti del lidolajo, contenuti uella Legge 173 dell' Editu di Rotari; ma secondo alcune dottrine del Dritto Romano, che venivano tuttodi mettendo radice in Italia fra' Barbarici petti: sebbene Rotari le avesse abolite coll' Editto, e sebbene il nome di Giustiniano e degli antichi Giureconsulti potesse riuscir odioso ed anche rimanere ignoto a molti Lougobardi. inconvulsa, et firma maneat (1) hanc donacionis nostre paginam Alphrido Notario sancte cremoressis ecclesie scribere rogavimus, et subter confirmantes presbiteri, et Diaconi sancre Manje testibus obtulimus roborandum.

ACTA civitate CREMONA in canonica SANCTE MARIE MAIO-RIS , in camera estiva feliciter.

† Ego CATHALDUS indignus primus presbiter ut primerius ut custus sctr Maris huic cartula donacionis, et dotacionis a nobis facta subscripsimus, et probavi (2).

Ego Adoald qui huic cartula dotacionis a nobis facta relegi, et probavi in nomen meum scripsi.

Ego Sichemund qui in hac cartula dotacionis nomen suum scripsi, et confirmavi, et fieri rogavit.

† Ego Erippandus sancte catholice cremonensis ecclesie Archidiaconus consensi, et subscripsi (3).

<sup>(1)</sup> Et ut hee nostra hordinatio inconvulsa et firma permaneat, etc. Ad ottenere cotal fermezza d'una perpetua fondazione in favor delta Chiesa, facca mestire del Registro nelle Gesta Municipali: ciò che udimmo raccomandarsi tante volte da San Gregorio agli Ecclesiastici. Ma dov'era l' Online ovvero la Curia nel 686, dove le Gesta Municipali di Grennona l'

<sup>(2)</sup> Et probavi. Ottimamente dice il Dragoni: » Pare, che 

" Cataldo adoperi il autoscripsimus come donatore; il probavi 
come membro del Capitolo, che accetta la donazione ». Ma 
non posso approvare i suoi dubbi quando egli teme, non fosse 
stata quella maniera di sottoscrivere un effetto dell'igoorana, 
che già da per ogni dove spandeasi nel 686 fra gli Ecclesiatici del 
Regno Longobardo. Non era stato egli convenuto espressamente 
dianzi, che il Capitolo Cremonese dovesse consentire alla donazione de'tre fratchii? Ed era necessario il consentirri, perchè si trattava d'aversi a mantener perpetuamente l'Ospedale da 
quel Capitolo, e perchè questo poteva non voler patire i fastidj 
ed i pericoli di tale Opera.

<sup>(3)</sup> Eriprando, Arcidiacono, e gli altri undici Preti sottoscritti (Orso, Alphrit, Lupo, Aribert, Silvino, Barnaba,

+ Ego URSO SCE CREMONENSIS ecclie de cardine secundus Presbiter et in Basilica sci Barnabr ad vicem Cataldi Archipresbiteri *Primerius* consi et subsi.

Wolfo, Pietro, Lupoaldo, Ambrosio, Adoald), se volesse attendersi a' nomi, erano quasi tutti Longobardi, perehè i nomi de' Santi, come que' di Silvino, Barnaba, Pietro ed Ambrosio, soleano prendersi altresi da' Barbari, assai prima del 686. I soli Orso e Lupo forse voglionsi eccettuare, i quali potevano casere usciti dal sangue de'vinti Romani; come parimente i Diaconi Adamo, Orso e Graziadio. I quattro rimanenti Diaconi sarchbero stati Longobardi; Degoald, Rachis, Garivert ed 'Alfrido , Notaro della Chiesa. Ma non debbo tacere, che in quell'anno 686 molti fra' vinti Romani o Sacerdoti, come quei della presente Carta, o discendenti dagli antichi patteggiati o Longobardizzati, non che i figliuoli de' Guargangi venivano pigliando l'uso d'imporre alla lor prole un qualche nome Barbarico. Che che fosse stato di tali usanze, certamente molti dei nostri Preti e Diaconi Cremonesi erano di sangue Barbarico; e così Preti di tale stirpe come della razza de'vinti Romani viveano (personalmente) secondo la Legge territoriale dell' Editto di Rotari. Poteano questi Prcti non esser tutti cittadini Longobardi? Ma tutti, perchè Preti, viveano (complessivamente) col Dritto Canonico, il quale si chiamava ed era Dritto Romano in ciascuna delle cose Chiesastiche, o spettanti al Sacerdozio Cattolico.

Le minute notizie, che s'hanno da questa Carta sull' economia della Canonica ossía del Capitolo di Santa Maria Maggiore di Coremona, sono egregiamente poste in maggior chiarezza dal Dragoni. Gli Officj di ciascun Prete vi si trovano in ugual modo illustrati: Primerio o Primicerio ed anche Areiprete; Arcial-taista; Cancelliere; Cimeliarea. lo non credo esser mio debito nel Codice Diplomatico entrar in altri particolari; e basta il Dragoni a contentare i più bramosi de' ragguagli di tal natura. Non altro a me s' appartiene, se non di far notare qual fosse la vita interna e la promiscuità degli Officj tra' nostri Preti Cremonesi di sangue si Longobardo e al Romano, aeciocho s'abbia dinanzi agli occhi l'simmagino della vita, che i Lon-

- † Ego Alphrit sce marie presbiter tercius et Bibliothecarius (1) consi, et subsi.
- † Ego Lupo sce marie presb. Primer. Basilice sci Muchelis de Burgo consi et subsi.
- † Ego Ariberth sce marie presb. Primer. bas. sci Ste-Phani consi, et subsi.
- † Ego Sylvinus sce marie presb. Primer. Martyrii scu Laurentii consi, et subsi.
- † Ego BARNABA sce ecclie matris presb. et Primer. Martirii sce Luciae et Sacellarius consi, et subsi.
- † Ego Volphus sce marie cremonen. presb. et *Prepositus Syncellorum* (2) consi, et subsi.
- † Ego Petrus sce marie presbiter, et arcialtarista consi, et subsi.
- † Ego LUPOALDUS SCE MARIE presb. cancellarius, et basilice SCI PETRI Primerius consi, et subsi.
- † Ego Ambrosius sce marie presb., et Keimeliarcha consi, et subsi.
- † Ego Adoald sce marie presb. primer. martirii sci clementis consi, et subsi.

gobardi ed i Romani patteggiati o Longobardizzati conduccano tutti nell' unica Longobarda cittadinanza del Comune Longobardo.

- (1) Bibliothecarius. Piccola o grande che fosse la Bibliotecachella Canonica o del Capitolo Ceremones, v'erano almenoconi Libri Ecclesiastici, ne' quali studiavano i Preti di sangue Longobardo, a malgrado della barbarie, che andava tutto di crescendo.
- (2) Prepositus Syncellorum. Scrive il Dragoni, che i Sincelli non fosser diversi da' Cancellanei o Cellulani d'Eunodio Ticinese, de' quali favellai nella Storia 1.

<sup>1</sup> Storia d'Italia, If. 381-582.

- † Ego Adam sce marie Diaconus, et widamus (1) consi, et subsi.
- † Ego Degoaldus sce Marie Diaconus regionis sce marie in bethelm de Mosis (2) consi, et subsi.
- † Ego Urso sce marie diaconus regionis de sco syro DB RHODANO consi, et subsi.
- + Ego GRATIADEUS SCE MARIE diaconus vici septimi consi, et subsi.
- † Ego RACHIS SCE MARIE diaconus de vico primo consi, et subsi.
- † Ego GARIVERTUS SCE MARIE diaconus regionis tercie consi, et subsi.

Signum manum Zacherini, Gondemundi, et Teoperti sce marie hostiarii testes.

† ALPHRIDUS SCE CREMONENSIS ecclesie Notarius hanc

Ed or veggasi a quanti Martirj ed a quante Basiliche sovrastava la Chiesa di Santa Maria Cremonese. Basilica di San Pietro, di San Barnaba, di Santo Stefano, di S. Michele, di San Lorenzo, di San Clemette, di Santa Lucia, di S. Maria in Betel nelle Mosie, di San Siro, de Santi Euschio e Sirino.

<sup>(1)</sup> Widamus. Di tale Officio parlerò nelle Note ad un'altra Carta Cremonese del 730.

<sup>(2)</sup> Sancte Marie in Bethelm de Mosis. Era questa, osserva il Dragoni , la Regione di Santa Maria in Betel nelle Mosie, ossía ne luoghi bassi di Cremona, ove tuttora sussiste la Porta Mosa, oggi chiusa.

Si come Degealdo era Diacono di tal Regione, così ad Orso cra toccata in sorte l'altra di San Siro presso la Cremonella, allora chiamata Roidano; a Graziadio la Regione o Fico Settimo; a Rachis la simile del Fico Primo; a Gariverto la Terza Regione. Della Quarta, della Quinta e della Sesta non si parla; perchè forse vacanti.

<sup>1</sup> Dragoni, loc. cit. pag. 362.

paginam donacionis, et dotacionis rogatus scripsi, et complevi.

- † Ego UBALDINUS PORTINARUS SANCIE CREMONENSIS ecclesie de ordine cardinali canonicus presbiter (1) hoc autentum recognovi, et exemplaei sicque in eo continebatur ut hic legitur litera aut plus, aut minus. Et in fidem Ego ibidem UBALDINUS PORTINARUS Capituli CREMONENSIS Canonicus Cancellarius.
- (1) Ubaldima Portinarius....de ordine Cardinali Canonicus Presitier. Questo Canonico di S. Maria Cremonee, afferma il Dragoni 1, era Cancelliere Capitolare, com'egli s'intitola, nell'anno 1162. La qual data presso lui risulta dalla pag. 48. del Codice Diplomatico della Chiesa Cremonese, ossia da' Registri antichi di quella.
  - 1 Dragoni , loc. cit. pag. 362.

## NUMERO CCCLII.

Diploma del Re Cuniberto a favore del Monastero di San Fridiano di Lucca.

Anno 686. Novembre 9.

(Dal Mabillon (1)).

IN CHRISTI nomine exemplar. FLAVIUS CUNIMPERTUS vir excellentissimus rex monasterium Sancti Vincentii et Fri-

<sup>(1)</sup> Questo Diploma fu tratto dall'Archivio di Lucca, e stanpato dal Mabillon i con varie sue Osservazioni i Rismporto ronlo il Brunetti i di Bertini i, ma copiando il Mabillon, essendosi dopo la morte di quel graude uomo disperso il Di-

<sup>1</sup> Mabillon , Annales Benedectini, Tomo I. Append. 2.º Num. XXXVI. (A. 1703).

<sup>2</sup> Id. Ibid. Lib. XVIII. Cap. 79.

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 419.

<sup>4</sup> Bertini, Memorie e Documenti, etc. di Lucca, Tom. IV., App. pag. 64. (A. 1818).

DIANI sito in Civitate nostra Lucense et VV. Babino Abbati vel monachis ejus. Et quia suggessisti nobis eo quod ipso monasterio FAULUS ille maid . . . (1) noster restauravit . et ibidem aliquas res cessissit, et decimas suas ibidem det, et chartules firmitatis ab episcopo Lucense, nomine FILICE, nostre Civitatis firmato facta fuisse, ut nullo in tempore ipse Filix episcopus vel sacerdotes ejusdem ipso monasterio de pecunia illa subtrahere debeant, neque superposita de ordinatione monasterii ipsius facere: sed qui ad grado honoris venerit, de ipso monasterio ad professionem veniret, et ipsa chartholae in nostro detulisti praesentia, nos interrogantes supradicto FAULO si ita esset, qui nobis dixit, quod verum esset : et sperastis a clementia regni nostri, ut per nostrum praeceptum ipsas res, quas ibidem datas sunt, ut (et) quod Domino propitio adhuc acquiri potueritis, firmare deberemus (2).

UNDE nos moti pietate, et per hoc nostrae auctoritatis praetextum (praeceptum) omnia, et in omnibus, quidquid ad

ploma di Cuniberto negli Archivj di Lucca, si come afferma lo stesso Bertini 1.

<sup>(1)</sup> Maid...... Non dubita il Mabillon, che qui volesse dirsi, e che non fosse Faulone un Maggiordomo del Re Cuniberto. Vedi Bertini<sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup> Firmare deberemus. Ottimamente dice il Bertini 3. n Non n di rado accadeva, che gli Ecclesiastici Interponessero l'auto-rità del Sovrano temporale per rendere inviolabili le pie don nazioni, offerte da fedeli a'Luoghi Sagri. E così fece l'Aba-

<sup>»</sup> te Babbino ».

Questa verità serve a dimostrar vie meglio, che sinceri ed autentici furono i Diplomi d'Adaloaldo (Vedi Num. 293. 297), non che di Rodoaldo (Vedi prec. Num. 323) in favore di Bobbio.

<sup>1</sup> Bertini, Ibid. In Appendice.

<sup>2</sup> Id. Ibid. Tom. IV. pag. 273.

<sup>3</sup> Id. Ibid., pag. 283.

ipso monasterio datus est, aut qualiter jam dicto Filica episcopo Lucesse civitatis firmatum est per cartolae, per mostrae serenitatis praeceptum firmamus, quatenus abhine inde nullum inquietantem ipse monasterius quietus, et sine aliqua concussione esse debeant, et nulla nova imponatur ad ipsus monachos nisi secundum qualiter per cartolae canonice firmatum est ab episcopo, inconcusse permaneant, et nullus de ducebus, comitibus, gastaldis seu actionariis nostris de ea quae superius leguntur, in aliquo audeant molestare, ad nostris felicissimis et futuris temporibus securiter debent possidere et pro vita regni nostri gentisque Domino exorare non desinant. Ex dictis domini regis, et ex dictato Zaugonu notarii.

Dat. Ticini est in Palat. nona die mensis Novembris, anno felicissimi regni nostri nono per indictione quintadecima (1)

Maggiori difficoltà muove il Bertini e più gravi affanni, allorchè pone in riscontro l'anno quinto assegnato al Regno di Cuniberto nella precedente. Carta Lucchese intorno all'Offerta di Faulone a Felice Vescovo (Fedi prec. Num. 399), coll'anno nono del presente Mabilioniano Diploma. In quale di questi due,

<sup>(1)</sup> Per indictione quintadecima. Vasto argomento di disputa è la data di questo Diploma del Re Cuniberto. Mabillon lo attribui all'anno 700; ciò che nè piacque nè potea piacere al Muratori <sup>1</sup>, al Brunetti <sup>2</sup> ed al Bertini <sup>2</sup>, accordatisi a collocarlo nell'anno 686, ma col ritenere per guasta l'Indizione XV. <sup>2</sup> e col mutarla in XIII. <sup>2</sup>-Qual maraviglia in una Copia? Pur il Di Moo <sup>4</sup> proruppe, secondo il suo costume, a dire che qui si trattava d'un'impostura di Monaci. Avrà voluto parlare non del Mabillon, ma de' Monaci Lucchesi di San Frediano, quasi rei di avere il Re Cuniberto conceduto ad essi un Diploma non d'altro se non di semplice protezione.

<sup>1</sup> Muratori, Annali, Anni 686, 688.

<sup>2</sup> Brunetti, loc. cit., I. 369-372.

<sup>3</sup> Bertini, loc. cit. 1V. 284.

<sup>4</sup> Di Meo, Annali, II. 179. Auno 687.

nel mono o nel quinto anno, domanda il Bertini, si nasconde l'errore? Nel nono, risponde; non già nel quinto. E qui egli ripropone con gran giudizio e con isquisita dottrina i motivi addotti a dimostrar vera la lezione dell'anno quinto; dalla quale pende la Conologia del Re Cumilerto. Ricorda intorno a ciò una Dissertazione Manoseritta dell'Abate Tomeoni; e sul'fondamento di questa si spatai lungamente il Bertini a volter dire, che l'Anno quinto di Camiberto s'accoppia benissimo con l'Indizione XIII.\*
segnata nell'Offerta di Faulone a Felice; aversi quindi a ritenere, che Camiberto non fu assunto dal padre Bertarido al consorzio del Regno, se non dopo il 20 Gennaio 680: che per conseguenza la Lettera di Manusto al ll'Imperator Bizantino e di Il Romano Concilio (I'edi prec. Num. 545.344.345) non vogliono più asseguarsi al 679, come fecero il Pagi ed il Muratori, ma si al 680, come serise il Barnoio, seguitato da tutti gli Scrittori di maggior nome:

lo në posso në debbo seguitar nel suo lungo cammino il Bertini; ed altro non dico, se non che l'opinione del Pagi del Muratori e del Di Meo è vera, perchè s'appoggia sulle date da essi non conosciute delle Carte Cremonesi, donatemi dal Conte Morbio, Il testamento d'Eribrando Duca di Cremona ( Vedi prec. Num. 350 ) segna la decima terza Indizione insieme coll' ottavo anno di Cuniberto; ed anche, a mal grado d'un error tenue d'otto giorni soltanto, il nono anno di Cuniberto con l'Indizione decimaquarta si legge nella donazione di Cataldo e de'suoi fratelli, Deliziosi dello stesso Re (Vedi prec. Num. 351): ciò che riconduce all'anno 678 l'innalzamento di Cuniberto sul Trono paterno. Lo stesso apparirà dalle date, ehe or si daranno, delle Carte Cremonesi appartenenti a quel Regno dopo il 686: degli anni, cioè, 689 e 693. Ecco una serie intera di documenti, concordi tutti; eccoli uscir dalla loro prigione antica in difesa del Pagi, del Muratori e del Di Meo contro il Bertini. Se Cuniberto adunque fu assunto al Regno nel 678, bene sta che Mansueto di Milano ed il Concilio Romano del Pontefice Agatone avesser potuto nel 679 far menzione di tal Signoría: bene sta nel presente Diploma di Cuniberto il suo nono anno, e male il quinto nell'Offerta di Faulone al Veseovo Felice.

Pur io non vo' lasciar di rispondere ad una gravissima diffi-

coltà del Bertini, che risospinge al 680 il Concilio Romano. perchè afferma, ed io nol nego, d'essere i Legati di questo giunti nel Settembre dello stesso anno 680 in Bizanzio. E però come credere, dice il Bertini, che si fatti Legati si fossero partiti di Roma dopo sedici e più mesi, ove il Concilio si fosse celebrato in Roma nella primavera del 679? Ciò è vero; ma dopo la primavera del 679 sino all'estate del 680 si rinciprignirono i furori della guerra Bulgarica: l'Imperator Costantino Pogonato si condusse iu sulle rive del Danubio a governarla, or vincitore de'Bulgari ed ora vinto: le campagne di Tracia intanto erano esposte a' saccheggi ed alle crudeltà de' Barbari, e la stessa Costantinopoli temeva fra le sue mura. L'Imperatore in oltre infermò, e soprastette lungamente in Mesembria: nè i pubblici affanni cessarono, se non per la pace conclusa co' Bulgari verso la metà del 680. I Legati allora del Concilio tenuto nel 679 poteronsi partir di Roma; e sarebbe stato stoltezza di venir prima della pace a collocarsi fra' Monoteliti, potentissimi nella città del Bosforo, mentre l'Imperatore ne stava lontano, per aggiunger con la loro sola presenza un nuovo incendio alla fiamma, che divorava le menti de' Greci nella disputa intorno alla natura di Gesù Cristo, mentre i Bulgari devastavano la parte più viva ed il cuor dell'Imperio. Forse anche partironsi di Roma nel 679, ma si soffermarono in Sicilia od in qualche città dell'Imperio fino all'arrivo dell'Imperatore in Costantinopoli.

Ma perché il Pagi, il Muratori ed il Di Meo allonianaroni dall' opinione del Baronio, abbracciata da tutti? Perchè il Pagi trovò sottoscritto nel Concilio Romano anche San Wilfrido, Arcivescovo di York, venuto d'Inghilterra; e perchè non vide modi a poter supporre, che quel Prelato avesse dimorato in Roma oltre la primavera del 679, se non si volcano sconvolgere i punti principali della sua vita, descritta da Eddio, il quale accompagnollo in Italia; senza turbare altri punti della Storia di Francia, e soprattutto dell'auno, in cui mori Dagoberto IL\*. Re de' Franchi, e da mico di S. Wilfrido, Queste Cronologiche brighe odoni trattate con rara felicità e con mirabile acunne dal P. Pagi; ciò ch'egli fece in var] luoghi della Opera, verso i quali non irvolse il Bertini gli squardi; laonde

feliciter (1)

Ego Io...... presbyter ex authentico per demandatione Allovisini Ducis fideliter exemplavi.

lasciò privi di risposte i maggiori argomenti di quel gran Critico. Io, dopo averli studiati, mi contento d'applaudirli, senza pretendere di rimaneggiarli.

Nè ho bisogno di rimaneggiarli, poichè la Carta Cremonese del Sabato 8. Settembre 686 comparisce ora in luce (\*Pedi\* prec. Num 551) a dileguar tutti dubbi; ed a rifermare i computi del P. Pagi, asseguando il nono, e non il quinto anno, come pretende il Bertini, al Regno di Cuniberto. Sali adunque sul trone Longobardo nel 677; donde cominciano i dodici anni attributigli dall'altra. Carta Cremonese del Venerdi 11. Giugno 695 (\*Pedi\* seg. Num. 557), ed i sedici, notta inell'altra parimente Cremonese del Martedi 24. Giugno 695. (\*Pedi\* seg. Num. 562). Num. 562 i.

(1) Feliciter, Finisce il Diploma senza farsi alcun motto del Re Bertarido. Il quale perciò era morto prima del Novembre 686 : e ciò par quasi certo al Muratori 1, certo al Durandi 2 per la forza delle date del nostro Diploma. Non così al Di Meo 3, che non ne sa conto, come già dissi, e che ripone la morte di Bertarido nel 687. lo, sebbene abbia per vero e schietto il Diploma di Cuniberto, non saprei trarne per altro la conseguenza della morte avvenuta già di Bertarido; perchè, trattandosi di sola conferma e protezione degli altrui doni alle Chiese, v'ha più d'un esempio, che i Diplomi di simil qualità si spedivano da ciascuno de' due Re separatamente, senza che l'uno facesse parola dell'altro. Tale il Diploma del 772 o 773, che a suo luogo si registrerà, dato in favore del Monastero di Santa Giulia in Brescia, del Re Adelchi solo, dove non si ricorda il Re Desiderio. Comunque ciò sia, Bertarido si dee ritenere per mancato a' vivi tra'l 686 ed il 687.

<sup>1</sup> Muratori, Annali, Anno 688.

<sup>2</sup> Durandi, Cacciatori Pollentini, pag. 88. 102. (A.1773).

<sup>3</sup> Di Meo, Annali, II. 179.

#### NUMERO CCCLIII.

Ritmo Bobbiese intorno a Bertarido, morto fra il 686 ed il 687.

- † Subolis item Bertharit (2) in solium regui suffectus, imitatus protinus exempla patris ad fidem convertere IUbeos fecit, baptizandos credere, qui rennuerint, gladio peremere (perimere) (3).
- † Tutor et rector, amator ecclesiae, a fundamentis constructor coenobii, ubi et Christi conlocavit famolas, sua praefecit (4) germana egregia, ipsas materno amore ut regeret †.

<sup>(1)</sup> Questa è la seconda Parte del Ritmo Bobbiese, pubblicata dall'Oltrocchi l. La prima si dette nel prec. Num. 330; la terza si darà nel seguente Num. 364.

<sup>(2)</sup> Subolis. Nota l'Oltrocchi: » Subolis, idest Suboles, sci-» licet filius Cunieerti Bertaritus ».

<sup>(3)</sup> Iudeos peremere. Di tali occisioni de'Giudei, che negavano convertirsi, parlerò nella Storia.

<sup>(4)</sup> Germana egragin. La sorella, cioè, di Bertarido. Crede l'Oltrocchi <sup>3</sup>, essersi chiamata ella Teodota; la stessa, che sposò Grimoaldo Re de Longobardi, non nominata da Paolo Diacono <sup>5</sup>. SpentoGrimoaldo, Bertarido tomò a sedere sul trono Longobardo, e fece costruire in Pavia il Monastero: » quod Novum appellatur a: in onor della Vergine S. Agata. Così siferma lo stesso Diacono <sup>5</sup>; il quale scrisse cento anni dopo: ma con lui mirabilmente concorda l'Autor del Ritmo Bobbies, contemporaneo di Bertarido, quando egli narra d'essere stata Badessa del Monastero la so-

Oltrocchi, Hist. Mediolan. Ligur. pag. 579-580.
 Id. Ibid. pag. 568, 583, 596, 670.

<sup>3</sup> Paul. Diac. Lib. IV. Cap. 53. Lib. V. Cap. 1, et 33.

<sup>4</sup> Id. Ibid., Lib. V. Cap. 34.

rella del Re; notizia, che al Muratori mancò, perchè non ancora l'Poli rocchi avea donato alla posterità i raccomi del Rimo Bobbiese (Vedi prec. Num. 350 ed il seg. 5564). Questo Monistero Nuoco di Sant' aggata si chiamò poscia il Monistero di Teododa per la germana di Bertaricio, indi si divise in due, che che il Robelini seriva in contrario. L'uno si disse di Santa Maria, e l'altro ritenne il nome primiero di Monistero Nuoco di Sant' Aggata. Teotherga e poi Risinda, nel nono secolo, furono Badesse del secondo, Asia del primo: alle quali spedisi da Lo-tario l'un Privilegio nell'833 2, e possia un secondo nell'835 2.

Un'altra Teodota venme ad abitare il Monastero edificato da Bertarido, e fuvvi sepolta con un'i lentrinore, che io registres sotto l'anno 700: la bella Teodota, cioè, uscita di nobilistamo anque Romano, cd amata in mal punto dal Re Cuniberto. Paolo Diacono, 't anta fu la pietà d'ecasi di Lei, attribuisce solo alla donzella i cominciamenti del nome di Teodota dato al Monastero di Pavia, dove Cuniberto la rinchiuse; ciò non toglie, che Teodota, Vedova o no del Re Grimoaldo, ma certamente zia dello stesso Cuniberto, non avesse per gli splendori della sua nascita contribuito a propagare un tal noma.

- 1 Robolini, Notizie di Pavia, l. 161. (A. 1823).
  2 Lotharii I. Privilegium, Apud Muratori, Ant. M. Ævi, V. 917.(A.1741).
- 3 Aliud Privilegium, Apud eundem Muratori, Ibid. I. 531. (A. 1738).
- 4 Paul. Diacon. Lib. V. Cap. 37.

### NUMERO CCCLIV.

Memoria d'un Diploma del Re Cuniberto in favore del Monastero di Santa Maria Teodota in Pavia.

## ANNO 688?

(Contenuto in un Diploma di Guidone Augusto dell' 892 o dell' 891 presso il Muratori (1) ).

..... Asta quondam Abbatissam Monasterii Sanctae

Muratori <sup>1</sup> eavò il Diploma di Guidone Imperatore dall' Archivio delle Mouache di Teodota in Pavia.

<sup>1</sup> Muratori , Antiq. Medii Ævi , III. 43. (A. 1740).

Dei Genitricis Mariae, quod muncupatur Theodotae, situm urbe Ticisensi, pro diversis utilitatibus ejusdem Monasterii, expetiit Praecepta ad Antecessore nostro Hiotario de quadam terra......

Nos vero... RISINDAE ipsius Monasterii religiosae Abbatissae ... stimulati, ob animae nostrae mercedem.... omnia... concedimus ac firmamus eodem Venerabili loco perfruendum....; seu quod Chuiniper Rex (1) inibi per suum contulit Praeceptum......

<sup>(1)</sup> Chuinipert Rex, etc. Cuniberto è qui ricordato come donatore, non come fondatore del Monastero di Teodota in Pavia. Nè Paolo Diacono (Vedi le Note al prec. Num. 353) disse d'aver Cuniberto costruito un Monastero a bella posta per la sua Teodota; ma sì, d'averla il Re chiusa in un Monastero già bello ed edificato in Pavia : » Quam (Тнворотам) tamen postea » in Monasterium, quod de illius nomine intra Ticinum appel-» latum est, Misir ». Che cosa v' cra di più naturale quanto il metterla sotto la tutela della zia di lui, ovvero dell' altra Teodota, sorella di Bertarido? E per l'appunto di due Teodote, delle quali una succedette all'altra uel reggimento del Monastero Pavese di Teodota, parlasi nell'Iscrizione del 705, come fra poco d'ora s'ascolterà. Il Monastero di Teodota fu chiamato più comunemente della Pusterla ne' secoli vicini a noi: delle quali circostanze, non che degli altri nomi di Dedoso e Deado, propri dello stesso, ragiona egregiamente, al mio parere, l'Oltrocchi 1, sebbene il Robolini 2 gli si faccia contro, dicendo fra l'altre cose, che la moglie di Grimoaldo Re chiamavasi Adelberga, secondo alcuni Scrittori Pavesi. Degli assunti del Robolini riparlerò nell' Iscrizione di Teodota; qui solo parmi poterglisi concedere, che il Ritmo Bobbiese intendea parlare d'un'altra germana del Re Bertarido, affatto diversa dalla vedova del Re Grimoaldo.

<sup>1</sup> Oltrocchi, Hist. Med. Ligust. pag. 583, 584, 586, 597, 601.

<sup>2</sup> Robolini, Notizie di Pavia, I. 158-161.

#### NUMERO CCCLV.

Fondazione della Chiesa di S. Sabino in Canosa, per opera della Duchessa Teoderada.

#### Anno 688.

( Dagli Atti di San Sabino di Canosa (1) ).

QUIDAM HISPANUS nomine GREGORIUS gravi sui corporis languore premebatur. Hic cum per loca Sanctorum discurreret, ut sui corporis remedium invenire poste..... itinere arrepto, SPOLETIUM venit: Ecclesiam beatissimi Dei Martyris (SABIMI SPOLETINI) citius re-

<sup>(1)</sup> Gli Atti di San Sabino di Canosa furono stampati sopra non so quali vetusti Manoscritti Canosini da Felice Siliceo, Preposto di Canosa e poi Vescovo di Troia, nel 1623 in Bologna: Libro invano cercato da Giovanni Bollando, e poi da me. Il quale Bollando 1 ebbe degli Atti di San Sabino Canosino tre Copie diverse, cavate dagli antichi Manoscritti delle Chiese di Bari e di Capua, per le cure del P. Beatillo e di Silvestro Aiossa, L'Ughelli 2 ristampò gli Atti di San Sabino dal Codice Casinese 280, Lunghi discorsi fa l'Assemani 3 sull'Anonimo Autore degli Atti, al quale nondimeno alcuni attribuiscono falsamente il nome di Pietro. Più lunghi ed oscuri sono gli avvolgimenti del Di Meo 4 intorno a sì fatto Anonimo, e ciò col proposito d'illustrar la Serie de'Vescovi di quella Chiesa; pur non mette in dubbio, come suol fare, che sinceri fossero gli Atti di San Sabino, e dettati a' giorni di Grimoaldo IV.º Duca di Benevento: il quale morì nel 817. Anche l'Assemani 3 scrive d'essersi composti quegli Atti verso l' 800.

<sup>1</sup> Bollandus. In Commentario praevio. Ad Acta Sanctorum Februarii (9. Feb.°), II. 326-327. (A. 1658), pag. 311-313.

<sup>2</sup> Ugbelli, Italia Sacra, In Barensibus, VII. (A. 1639).

<sup>3</sup> Assemani, Scrip. Ital. I. 568-604. (A. 1751).

<sup>4</sup> Di Meo, Annali, Anno 813, III. 267-272. (A. 1797).

<sup>5</sup> Assemani , loc. cit. 1. 574-576.

petit...... (deinde ad) SABINUM, quem Dominus CA-NUSINAE urbi APULIAE Antistiem ac Patrem dedit... APULIAM petit; et apud Ecclesiam B. Petrat Apostoli (CANUSII).... se stravit.... Beatissimus vir Dei SA-BINUS apparuit ei dicens: GRECORT, corpus tuum pristinae est restitutum sanitati.... Et subjunxit: Sepulcrum quidem meum, quod per multa tempora latuit, illo in loço (1) omnibus innotesce, et super illud ut Ecclesiam construat (TREOPREADAR dicito....

<sup>(1)</sup> Illo in loco. Qual fu questo luogo? Non era forse in Canosa, come chiaramente afferma l'Anonimo, e nella Chiesa di San Pietro? Ma il Di Meo i pretende che il luogo fosse lontano sette miglia da Canosa.

<sup>(</sup>a) Propier Gentilium insanam incursionem. Parla dell'arrivo de' Longobardi, essendo morto San Sabino di Canosa nel 566. Egli non vide quelle grandi stragi d'Italia, delle quali rimase una si tetra memoria nella posterità: e ne sia nuovo tesimonio l' Anonimo di Ganonimo di Anonimo di Propiere.

<sup>1</sup> Di Meo, Annali II. 184, Anno 688.

rat, ad internecionem totam usque ITALIAM devastavit....

THEODERADA vero oblita mandati, aurum abstulit, sepulchrum reliquit, ad suam sedem remeare volens, BB-NEVENTUM festinat. Sed dum ad Pontem, qui a TRAJANO Augusto constructus est super fluenta AUFIDI (1) venisset, omnipotentis Dei judicio, equus in quo sedebat, pede lapsus est. Quae mox in terram corruit, et a terra
brachiis famulorum velata est, et quis esset vel cujus meritia Satinus cognovit, cujus praecepti nescio quo ordine
fluerat oblita: se itaque ad Dei viri sepulchrum reduci jussit, et cum omni festinatione, quemadmodum et mandatum fuerat. Ecclesiam construens, allare super corpus viri
Dei pulchro marmora instituit (2); ad cujus opus calicem

<sup>(1)</sup> Pontem....uper fluenta Aufelii. Claverio credette, che il Pons Aufeli dell'Itinerario d'Antonino e della Tavola Peutingeriana si vedesse colà dove ora sorge Monte Verde; al che si oppose con ragione il Di Meo 1, credendolo il Ponte prossimo a Canosa in sull'Ofanto.

<sup>(</sup>a) Pulchro marmore instituit. Ben questa dec riputarsi opera de Maestri Comacini; uomini di sangue Romano, passati a più parte nella cistadinanes Longobarda, Quante Chiese omai si drizano e quanti Monasteri nel Regno Longobardo, 7 Nel Regio Longobardo, si , ma per conandamento de Re Bavari. Solo in Benevento e ne' Duesti di Spoleto e del Frisli signoreggiava la pura stirpe Longobarda. In Benevento, fin da' tempi di San Gregorio (Fedi prec. Rum. 253), Arigito Duea era divenuto Cattolico, ma il grosso della nazione continuò a vivere od idolatra od Arians. ed appena ora nel 688 i Longobardi Beneventuni vedeansi liberati dall'Arianesimo, dal culto della Vipera e dagli occuri utunulti delle superstizioni spettanti al Noce di Benevento; il che sia detto con pace dell'Assemani e del De Vina. La Duchessa Teoderada, che giovò tanto alla diffusione della Catolica verità e dallo 2clo di San Barbato, poteva ora, morto il marito,

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, II, 184.

et patenam ex auro, quod abstulerat, fieri praecepit; nec non et altaris tegmina auro gemmisque decoravit (1). HISPA-NUS vero usque ad exitum suac animae in eadem Ecclesia Deo senire in timore curavit.

odificare a suo talento: e si ella il facea, nè in volgari od abbietti modi, ma con alti spiriti e con lusso principesco. Eletti maimi coprirono la tomba di San Sabino, e l'oro e le gemme ne fecero brillar l'altare.

Or quali erano , Goti o Romani , gli Architetti di Teoderada? Se jo potessi credere al De Vita, il quale afferma 1 contro a Giovanni Bollando essere stato San Barbato di sangue Longobardo e non Romano, avrci di leggieri l'opportunità di ravvisare in lui un primo edificator di qualche Sacro Edificio in Benevento. Ma ignota ed incerta mi rimane, a malgrado delle ragioni addotte dal De Vita, la stirpe del Vescovo illustre; laonde mi giova ricorrere alle Leggi di Liutprando su' Muestri Comacini, che io nel 1830 trasmisi dal Codice Cavense all'Accademia di Torino, e che poi furono pubblicate per opera del Vesme con le brevi Note dell'esimio Architetto e Letterato Carlo Promis 2. In queste Leggi si parla d'un' Opera Gallica e d'una Romanese nell'edificare : opere , che il Promis pensa essere state , la Romanese , cioè , di pietra , e la Gallica di legno. Io gli proporrò in breve i miei dubbi nelle mie Note; ma fin da ora non vo' tacere, che l'opera Gallica mi sembra essersi denominata dalla Gallia Gotica ; o a dirla più pianamente, a cagione de'Goti.

(1) Auro gemmisque decoravit. Non è da trascurarsi questo esempio dell'uso novello di tante ricchezze rapite a' vinti Romani da' Longobardi; e rivolte ora con più felice intendimento ad ornare il Tempio Cristiano.

<sup>1</sup> De Vita, Thesaur. Benevent. II. 50.

<sup>2</sup> Promis, in Edictis Regum Langobardorum per Carolum Baudi a Vesme, Col. 245. 246. Taurini. (A. 1846).

#### NUMERO CCCLVI.

Versi antichi sopra Teoderada, Duchessa di Benevento.

### ANNO 688.

(Da Pietro Piperni (t)).

BARBATE, Christi famule,

LONGOBARDORM speculum,

Verbo fulgens et opere,

SAMSITES hoste libera.

BENEVENTANO Principi

Matrem ostendis virginem,

Preces agentem filio

Pro libertate populi.

Et Constantini Caesaris Mentem iratam mitigas (2),

<sup>(1)</sup> Pietro Piperai <sup>8</sup> fa il primo, per quanto io sappia, che stampato avesse il presente Inno, ritratto da un Codice della Chiesa Arcivescovile Beneventana. Mossignor De Viua <sup>2</sup> lo ristampò, chiamando sovente vetusto ed anche vetustissimo il Codice Beneventano: ma il Borgia <sup>2</sup> dice, che questo è del secolo decimoquiato. L'imo per altro si può tenere per antichissimo, e come scritto non lunghi secoli dopo San Barbato: Inno, il quale risponde mirabilmente agli altri, da me io parte ristampati ne' prec. Num. 331, 332.

<sup>(2)</sup> Mentem irati mitigas. Di tutto ciò, che appartiene all'assedio di Benevento ed a'fatti di Costante Imperatore parlerò nella Storia.

<sup>1</sup> Petri Piperni, De Magicis Affectibus, et De Nuce Maga Beneventana, Lib. V. Cap. 19. pag. 146. Neapoli (A. 1634 \*).

<sup>2</sup> De Vita, Thesauras Antiquitatum Beneventanum, II. 57. (A. 1764).

<sup>3</sup> Borgia, Memorie Storiche di Benevento, Tom. III. Prefaz. pag. XLIII. (A. 1769).

Non trovo additata dal Borgia, dal Giustiniani e non da qualunque altro Scrittore l'Edizione del RSM, che fu certamente le prima; posseduta dall'ottimo D. Vincenzo Cuomo , di cui bo favel lato attrove.

# Voti nephandam arborem (1) Vellendo fidem propagas.

(1) Poti nephandam arboron. Nel Piperni, che fu nou so se Protomedico o Teologo, vedesi efligiato l'albero infausto, che ottenne tanta e si paurosa celebrità col nome del Noce di Benevento presso la posterità: effigiato, dico, quasi egli spandesse l'inamene sue ombre sulle rive del Calore.

Lungamente disputa il De Vita 1, e gli precorse l'Assemani 2, per ridurre al solo Duca Romoaldo, a' suoi Gasindi e ad uno scarso numero di Longobardi l'adorazione della Vipera. Non era, dice il De Vita, sc non una semplice rimembranza, d'esser le vipere amiche dell'abitazioni dell'uomo, e ne adduce a testimonio i versi di Virgilio ( Georg. III. 417 ); » Saepe sub im-» mensis praescribus aut male tacta = Vipera delituit ». E però la Vipera pel De Vita non è che un Genio buono , venerato, non adorato da' Longobardi: » Nulla aureo Simulacro Aedes Sa » cra, vel Ara dicata, non thura aut hostiae fuerunt ». Troppo benevolo giudizio, non accettato dal Muratori 3, a cui nondimeno in un Serpe di bronzo della Cattedrale di Milano era piaciuto di non rilevare se non un Simbolo di Gesù Crocifisso; il Scrpente, cioè, di Mosè nel Deserto. Contro la quale opinione del Muratori levossi Monsignor Trenta , volendo che il Serpe del Tempio Ambrosiano Milanese non fosse diverso dall' aureo idolo vipereo di Romoaldo, Duca di Benevento 4. Lo stesso Monsignor Trenta reca in mezzo le parole del Decembrio a dimostrare, che il Serpe di Milano fosse un idolo degli Ariani: e, poichè giudicava non esservi stati nel settimo secolo altri Ariani, se non i Longobardi, afferma, che sol di costoro intese parlare il Decembrio, Incredibile affatto sarebbe riuscito al Trenta, che piena di Goti Ariani fu l'Italia di quel secolo settimo; che l'Arianesimo, represso e fugato da' Longobardi Re di stirpe Bavarica, non cessò giammai di serpeggiarvi occultamente da per ogni

<sup>1</sup> De Vita, loc. cit. 11, 43-46.

<sup>2</sup> Assemani, Ital. Hist. Script, I. (A. 1751).

<sup>3</sup> Muratori, Ant. Medii Ævi, V. 74. Dissert, LIX. (A. 1741).

<sup>4</sup> Trenta, Limon, seu Quaestionum Urbanarum, pag. 144, et seqq.(A.1782;

Longobardo.

### ROMUALD THEODORADAM (1)

Et plebem Christo copulas
Tu Simulacrum Viperae
Vertis in Dei calicem......

dove; che non di rado alzò la testa, e mutò più e più volte il nome senza giammai cessar dalla pertinacia delle sue dottrine. Ma la Storia dell'Arianesimo in Italia non si può tessere negli angusti spazi delle Note a' Documenti del Codice Diplomatico

(1) Theodoradam. Quando ella governò i Beneventani, e fece costruir la Chiesa di Sau Sabino in Canosa nel 688, già Sau Barbato era morto fin dal 682 o 683.

# NUMERO CCCLVII.

Carta di payamento fatto da'Preti di Santa Maria Cremonese.

Anno 689. Giugno 11. Giovedi (1).

(Donato dal Conte Morbio (2)).

CHARTA SOLUTIONIS factae a Presbiteris, et Diaconis SCE MARIE per finito precio.

In nomine domini regnante viro excellentissimo dono nostro Chundert gloriosissimus, et piissimus rex anno regni ejus duodecimo die veneris undecimo mensis junii

<sup>(1)</sup> Nulla è più perfetto di queste Note Crossologiche del Notaro Alfrido: anche il giorno di Giovedì è notato con esattezza; ed il Computo Pasquale dimostra, che per l'appunto in quel di cadde la festa di San Barnaba nel 68g. Vedi la Nota (2) al prec. Num. 351.

<sup>(2)</sup> Dalla perfezione di tal data, e dal tenore delle cose qui narrate intorno a' Canonici di Cremona, sempre più si conosce quanto sia stato prezioso il dono del Conte Morbio, che ottenne dal Dragoni le Copie di si pregevoli Monumenti.

natalis sami patris nostri Barrabe indicione seconda. Constat me Wilippandis gloriosis miles filius b. m. Ileriberti glorioso milite accepisse sicut in presencia testium manifesto sum quod accepi ad vos beatissini ac venerandi viri domini mei Garivertus hujus see matris ecclesie caemonersis Archidiacomus (1), Ursus ejusdem see ecclesie Archipresbiter, Alphirit, Sylvinus, Wolpho, Petrus, Ambrorus, Adoald, Aldus (2), et Lucius venerabiles presbiteri ejusdem ecclesie marie matris dec non ad vos Degoaldus, Grattadeus, Repertus, Gervasius, et Re-Galdus ejusdem see marie diaconi argentum denarios bonos libras legiptimas monetatas triginta (3) precium finitum de

<sup>(1)</sup> Garioertus... Archidiaconus. Quel Gariberto semplice Diacono della Regione Terza nel 686 (Yedi prec. Num. 351) era nel 689 divenuto Arcidiacono. Cli altri Preti e Diaconi del 686 ricompariscono tutti ora nel 689; quattro soli erano morti, cioè; l'Arciprete Cataldo, l'Arcidiacono Eriprando; il Diacono e Vidamo Adamo; il Diacono Orso. Qui molto a proposito si fanno dal Dragoni teccellenti Considerazioni sulla disciplina Ecclesiastica, con cui si governavano i Canonici Cremonesi; e come Gariberto, ultimo de'Diaconi, era in soli tre anni ascesso alla carica d'Arcidiacono; per merito, non per anzianità. Ben Gariberto ha pel suo nome le sembianze d'essere uscito dal sairque Longobardo, e non da quel de'vinit Romani.

<sup>(2)</sup> Aldo. Aldone od Aldo è coloi, che vedrassi Arciprete o Primerio in un'altra Carta Cremone el γ25. Autor, come allora si dirà, di due Libri; cio dell' Ερικορροίο, o c del Μεσιοιοχίο della Chiesa Cremonese. A questo Aldo, che parimente sembra Longobardo, aveano gli Studj Sacri dato la facoltà, mancante a' giorni di Rotari, d'andar fiutando gli antichi monumenti c d'illustrarli.

<sup>(3)</sup> Libras legiptimas monetatas triginta. Questo fu il prezzo della terra comperata dal Capitolo; donde si scorge, che già

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni, pag. 372.

una petia terre que jacet circum, et in finibus exenodochii sanctorum Eusenn, et Syrini: coerit (cohaeret) ei a mane, et meridie ejusdem Xenodochii a sera ejusdem SCE MARIE MAJORIS, et da montes via pubblica, que autem nominata pecia tere in suis finibus, sicut superius legitur cum accessionibus superioribus, et inferioribus, et omni fines suos in integrum presenti die, et ora in vestra qui supra Archidiaconus, et Archipresbiter, Presbiteris, et Diaconis SCE MARIE de ista civitate CREMONA VITI Venerabiles, et beatissimi dominos meos, et emptori meo maneat, et persistat potestate ad abendum, et faciendum exinde quidquid nobis (robis?) paruerit, vel cui vos dederitis, ut abere statueritis jure proprietario nomine sive (sine) omni mea ut supra venditore, et eredum meorum contradicione quia sic inter nos convenit : et idcirco tibi ALPHRIDO sancte CREMONENSIS ecclesie notario scribere committo.

**ACTO CREMONE** in domo canonica feliciter.

WILIPRANDUS in ac carta vindicionis a me facta subsi. Ado, Eripert, Gothiphred testes.

- † ALPHRIDUS SCE CREMONENSIS ecclie Notarius hanc cartam vindicionis rogatus scripsi, et complevi.
- † LEO Diaconus SCE MARIE authenticum hujus cartae exemplavi, et sic ibi continebatur ut hic legitur l. p. m.

TOspedale fondato dal defunto Λrciprete Cataldo s'era posto in atto ( Vedi prec. Num. 351 ).

### NUMERO CCCLVIII.

Epitaffio del Re Ceadvalla; composto da Benedetto, Arcivescovo di Milano.

ANNO 689.

( Da Paolo Diacono (1)).

CULMEN, OPES, SOBOLEM, POLLENTIA REGNA, TRIUMPHOS, EXUVIAS, PROCERES, MOENIA, CASTRA, LARES:

EXUVIAS, PROCERES, MOENIA, CASTRA, LARES: QUAEQUE PATRUM VIRTUS, ET QUAE CONGESSERAT IPSE

Fra questi conviene annoverat Benedetto e qualche altro Ecclesiastico; i quali teneano viva la rimembranza di una qualche pulitezza dell'idioma Latino, e che sovente udivansi chiamati alla compilizzione degli Atti così de' Concilj Diocesani come de'Provinciali, ne vi faceano la figura, che ne suoi Protocolli soleva fare il massimo numero de'Notari di quell'età. Se i Vescovi ed i Sacerdoti nel dettar Leggi Ecclesiastiche non si mostravano tanto scarsi ed ottusi quanto uno di que' Notari, egli è da credere, che il Re Liutprando commettesse il più delle volte ai Vescovi di compilare le Leggi civili del Regno; e che però queste non si fosser potuto dettare originariamente in quel barbaro stile, che le deturpa ne' Codici di Cava, di Vercelli e d'Ivrea.

<sup>(1)</sup> Paolo Diacono i ci ha conservato quest' lscrizione sepol-crale, composta da un Arcivescovo di Milano. Ed io non ad altro fine ho voluto qui collocarla se non per avere un Documento della Latinità, che usavasi nel Regno Longobardo verso la fine del settimo secolo. I tempi divenivano certamente di giorno in giorno più barbari; ma in mezzo alla fitta ignoranza, che spandea l'ali, si veggono di tratto in tratto de'haleni, la cui mercè possiamo conoscere alcuno, sebbene rado, ma uno infelice cultore delle Lettere.

<sup>1</sup> Paul. Diac. Histor, Langobard. Lib. V1. Cap. 15,

CEDOALD ARMIPOTENS, LIQUIT AMORE DEI, UT PETRUM SEDEMQUE PETRI REX CERNERET HOSPES.

CUJUS FONTE MERAS SUMERET ALMUS AQUAS, SPLENDIFICUMQUE JUBAR, RADIANTI CARPERET HAUSTU.

EX QUO VIVIFICUS SPLENDOR UBIQUE FUIT:
PERSPICIENSQUE ALACER RECIDIVAE PRAEMIA VITAE,
BARBARICAM RABIEM (1) NOMEN ET INDE

SUUM
CONVERSUS CONVERTIT OVANS, PETRUMQUE VO-

SERGIUS ANTISTES JUSSIT UT IPSE PATER.
FONTE RENASCENTIS QUEM CHRISTI GRATIA PURGANS,
PROTENUS ALBATUM VEXIT IN ARCE POLI.

MIRA FIDES REGIS, CLEMENTIA MAXIMA CHRISTI, CUJUS CONSILIUM NULLUS ADIRE POTEST. SOSPES ENIM VENIENS SUPREMO EX ORBE BRITAN-NI,

PER VARIAS GENTES, PER FRETA, PERQUE VIAS, URBEM ROMULEAM VIDIT, TEMPLUMQUE VEREN-DUM

ASPEXIT PETRI, MYSTICA DONA GERENS.
CANDIDUS INTER OVES CHRISTI SOCIABILIS IBIT:
CORPORE NAM TUMULUM, MENTE SUPERNA TENET,

<sup>(1)</sup> Barbaricam rabiem. Qual bisogno vi sarebbe d'altra testimonianza? Benedetto di Milano, al quale sapea cotanto dura la rabbia Barbarica, cra di sangue Latino; discendea da uno de'vinti Romani, passato nella citiadinanza Longobarda. Vi sarebbe anche passato, se fosse stato un Atidio ed un servo, ed ottenuto avrebbe i dritti del guidrigido, a cagione del suo Sucerdozio. Potea Benedetto altresi essere un Guargango, venuto di Roma o di Ravenna o da qualche altra città Romana in Milano, dove gli fa mestieri di vivere a Legge Longobarda.

### COMMUTASSE MAGIS SCEPTRORUM INSIGNIA CREDAS QUEM REGNUM CHRISTI PROMERUISSE VIDES.

# NUMERO CCCLIX.

Iscrizione sepolcrale di Giovanni, Vescovo di Bergamo nella Chiesa Maggiore di Santo Alessandro.

Anno 690. Decembre 1.

( Da Fra Celestino di Bergamo (1)).

# HIC REQUIESCIT IN PACE B. M. (2) IOANNES EPS

- (1) Questi fă il primo 1, al dire del Lupi 2, che stampata l'avesse: Cappuccino pieno di patrio zelo, ma troppo semplice. Ristampolla il Murio 2, l'Ughelli 4, il Muratori 2 e lo Zametti 8. Oggi tale Iscrizione più non si vede in Santo Alesandro di Bergamo, dove nel secolo decimo sesto veduta l'aveando Giovan Crisostomo Zanchi, il Pellegrino, il Benaglia ed il Guarnieri. La dichiarazione, che qui soggiungesi, fattane dal Lupi, basta, lo credo, per difeguare i dubbj proposti dal Maratori e dallo Zannetti contro la sincerità dell'Iscrizione, come si vedrà nelle Note seguenti.
- (2) B. M. Fra Celestino credè, che queste due Lettere additassero un Beato Martire: spiegazione derisa dall'Ughelli e dal Muratori, che contentaronsi d'intendervi notare le parole » Bonae Memoriae ». Nè il Lupi dottissimo il negò: ma serisse una parti-

<sup>1</sup> Fra Celestino, Historia Quadripartita di Bergamo e suo territorio. Part.I. Lib. 13. Bergamo e Brescia, in 4.º (A. 1617, 1618).

<sup>2</sup> Lupi, Cod. Berg. Diplom. Prodromi, Cap. XII, Tom. I, Col. 232-250.

<sup>3</sup> Mario Muzio, Historia Sacra di Bergamo (A. 1621).

<sup>4</sup> Ughelli, Ital. Sacra, IV. 590. (A. 1652).

<sup>5</sup> Muratori, Annali, Anno 659.

<sup>6</sup> Zanetti, Del Regno Longobardo, pag. 347, 348. 469. (A. 1753).

# QUI VIXIT ANN, F. M (1) XXII (2) DP. SV. K. D. IND. IIII (3) IMP. IUSTINIANO

Hic requiescit in pace bonae memoriae Ioannes Episcopus, qui vixit annis ( scilicet in Episcopatu ) plus minus viginti duobus depositus sub Kalendis Decembris Indictione quarta imperante Iustiniano.

colar Dissertazione <sup>1</sup> contro il Muratori (Zanettum enim, dice il Luqi<sup>17</sup>, non moror) a dimostrare, clie veramente per Martire si de tenere il Veseovo Giovanni di Bergamo; quale fu e<sup>2</sup> ripatato da Carlo Sigonio e dal Baronio, e descritto in un'antichissima servizione dell'ottavo secola. A questa fe'eneno un Frate Branca nel 1271. Ed acciocebè il Muratori non dicesse, che non fuvvi alcuna persecuzione de'Re Longobardi contro i Cattolici, ricorda il Lapi le stragi occorea 'e'menj dell'usurapatore Alachi ed i furori di lui contro i Cattolici, assegnando per l'appunto a que'pubblici trolgimenti la eagion della morte di Giovanni Bergomense. Argomenti, che l'Oltrocchi <sup>3</sup> non riputò avere molta forza; soggiungendo, esser inclinato egli più alla negativa sentenza, che non all'affernativa intorno all'Antriro di Giovanni.

- P. M. Il Muratori, seguitando i detti di Fra Celestino, stampó I. M: ma il Lupi con sode ragioni chiarisce, che nell'Iscrizione leggevasi Γ, e che questa non era se non la Lettera P.: doversi perciò leggere Plus Minus.
- (2) XXII. Ventidue anni dell'Episcopato, dice il Lupi, non della vita di Giovanni Vescovo.
- (3) Ind. IIII. Dalla quarta Indizione in Decembre risulta l'anno 690 da doversi assegnare alla morte di Giovanni, regnando Giustiniano II.º Imperatore; alle quali cose acconsente il Muratori.

Lupi, Dissertatio, VI. Prodromi Cod. Dipl. Bergomensis, Tom. 1. Col. 335-338.

<sup>2</sup> Id. Ibid. Col. 335.

<sup>3</sup> Oltroechi, Hist. Med. Lig. pag. 636.

#### NUMERO CCCLX.

Cuniberto restituisce ad Antonino, Vescovo di Bergamo, la Basilica. ossia l'Autarena, Farense.

ANNO 692?

( Dal Lupi (1) ).

(1) La restituzione fatta da Caniberto risulta dal Diploma registrato nel prec. Num. 358. Avvenne quando cessò nel 692 l'empia guerra d'Alachi. Costui avea tolto, si come Ariano, l'Astarena Farense ad Antonino, Vescovo di Bergamo; del che fra gli altri si vegga il Sigonoi 7, al quale non rimase ignoto, quantunque non lo avesse additato, il Diploma di Cuniberto, contenuto nell'altro dell'anno 883.

Giovanni, Vescovo predecessor d'Antonino, avea già restituita la Basilica od Autarena Farense al culto Cattolico, per effetto del Diploma conceduto dal Re Grimoaldo ( Vedi Num. 338 ); ma l'usurpatore Alachi profanò da capo quel Tempio, e ricacciovvi l'Ariane consuctudini. Or che Antonino di Bergamo il ribenediceva, ne veniva togliendo i simboli avversi e vi sostituiva i Cattolici. Al modo stesso udimmo 2 aver fatto Giustiniano in Ravenna, quando egli comandò si riconciliasse la Chiesa di Teodorico, e vi si conducesse in onore della Santissima Trinità il Musaico de'tre Magi. Ma i mutamenti , che si potevano fare in una Chiesa degli Ariani da riconciliarsi, non toccavano il più delle volte la costruzione Architettonica di quegli Edifiej, diversa per sua propria indole dalla Cattolica. Le forme triangolari abborrite in odio della Trinità dagli Ariani, e massimamente quella de'fastigi, non poteano sempre ne dovunque ristabilirsi; e però sovente i membri Architettonici rimaneansi per lungo tempo nelle sembianze primiere Arianesche. Tale sarebbe stato un fastigio, che gli Ariani avesser per avventura voluto edificar con l'ogiva, ossía con l'arco acuto, per allontanarsi dal costume Romano in tutte le guise possibili, e nelle cose, o grandi o piccole, di qualunque natura.

2 Storia d' Italia, II. 824. 1176 : 111. 320.

111.

<sup>1</sup> Caroli Sigonii, De Regno Italiae, Lib. II. In Cuniperto Rege.

lo certamente non posso dimostrare, che il fastigio, se fuvvene, dell'Autarena, stato fosse ogivale: ma come gli avversari della mia opinione dimostrar potrebbero il contrario? Così essi come io siam costretti all'ignoranza; ed orgogliose del pari tornerebbero le lor negazioni e le mie contrarie affermazioni.Pur, se il fastigio dell'Autarena doveva essere diverso dal triangolare, non sembra che avesse dovuto riuscir circolare, ma o quadrangolare od ogivale. Scelgano i dotti nell' Architettura; io mi ristringo all' ignorare: ma parmi sapere, che l'Autarena, perchè rizzata di pianta dall'Ariano Re, non era costruita punto alla Romana. Lo stesso dico di tutte l'altre Chiese fabbricate dai Sacerdoti e dagli uomini di quella credenza in Italia; e già in particolare lo dissi 1 della Chiesa Gotica Ravennate. Di questa il Vasari potè vedere i disegni, allorchè narrò d'essersi adoperata l'ogioa (ed e' parlava dell'Italia) da' Goti, che la mostrarono a' Tedeschi.

Scrive il Dragoni a d'aver Toodehetto, cugino del Re Rotari, cretto nell'anno 647 un Oratorio a San Giovanni Bastissa, Protettore de L'osgobardi (anche Ariani), nella Contrada Longuequa in Cremona presso il Rodano. Se questo Teoberto professava la stessa Religione del cugino, avremmo un'altra Chica fabbricata verso la metà del settimo secolo dagli Ariani.

1 Storia d'Italia , 11. 817. 856, 857, 858.

2 Dragoni, Cenni, pag. 373, 374.

## NUMERO CCCLXI.

Teoderada, Duchessa di Benevento, fonda il Monistero di Santa Maria a Castagneto, vicina di Pipiano.

Anno 692. in circa (1).

(Dalla Cronica del Volturno presso il Muratori (2))

<sup>(1)</sup> Questa fondazione assegnasi dal Di Meo 1, ed io non gli farò contrasto, a' tempi che correano verso il 692. Non se ne avrebbe notizia, se il Cronista Volturnese non ci avesse traman-

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, II. 191.

dato la Copia d'un Placito, che celebrosi nel Palazzo di Benevento da Ludovico, Gastaldo e Giudice, in presenza d'Ageltrude, Imperatrice, non che del Beneventano Principe Radelchi circa Panno 897 (Manca in quel Cronista egci altra data). Maione, Abate di San Vincenzo al Volturro, dimostrò d'essersi donato alla sua Badrá, il Monistero di Santa Maria a Castagneto (nell'Odierma Provincia di Salerno); ed ottenne il possesso del medesimo, fondato già da Teoderada, facendo giurar cinque Scarioni, ovvero Sagramentali ordinari della Badía Volturnese, i quali attestanoo la verità della cosa.

(2) Muratori <sup>1</sup> diè in luce la Cronica del Volturno, dove si legge il *Placito* dell' 897.

1 Muratori, Script. Rev. Ital. Tom. II. Part. I. pag. 410-412. (A. 1725).

#### NUMERO CCCLXII.

Te stamento o donazione di Rachi, figliuolo d'Alachi, Duca, al Capitolo Cremonese.

Anno 693. Giugno 24. Martedi.
(Donata dal Conte Morbio (1)).

CHARTA DONACIONIS (2).

In dei noie. regnante viro excellentissimo dono nostro

<sup>(1)</sup> Il merito di questa Carta è grande per le cose, che dice: più grande assai pe' nuovi studi, a' quali apre le strade, su' costumi Longobarli sotto la dinastia Bavarica. Inestimabile dono del Morbio!

<sup>(2)</sup> Charta donacionis. Così fu tal Carta qualificata nel 999 da Leone Diacono, che v'appose di suo una tale initolazione ma noa si potterbbe scorgere in si fatta scrittura un testamento, dove s'isittuisce un erede universale? Donazione o testamento che fosse, i fondi lasciati da Rachì al suo Capitolo Cremonese non erano dispregeotij e però tano più cresce la necessità di registratasi da un Corpo Ecclesiastico l'Atto nelle Geste Municipuli, se l'Ordine o Curia de' vinti Romani yi fosse stata nel 693 in Cremona.

CHUNIPERT gloriosissimus rex anno regni ejus decimo sexto die marte vigesimo quarto junii. Indictione sexta. Oraculo sci ionis batiste a me fundato isto bungo de sancto michiele civitatis cremone prope circum (1) Racius beatissi-

<sup>(1)</sup> Burgo de Sancto Michaels...prope circum. Ecco nel 693 nominato il Circo di Cremona, donde il bisogno di non premere col silenzio questa memoria, in quanto ella risguarda gli usi ed i costumi così de' vinti come de' vincitori d'Italia. Vorrebbe credere il Dragoni i, che il Circo antico della città fosse stato arso e distrutto dal Re Agilulfo; e che ora i vinti Romani rifabbricato lo avessero per rappresentarvi giuochi militari a comodo ed a diletto de'Longobardi. Così dovea sembrare ad uno Scrittore, che ammette due cittadinanze diverse nel Regno d'Italia; la Longobarda e la Romana, con le rispettive lor Leggi diverse. lo qui non biasimo il Dragoni d'essere stato nell'errore comune a tutti, quando egli scriveva : ma poiche un Duca vi fu sempre in Cremona dopo Agilulfo, e poichè innalzavasi un Palazzo del Re sulla Gran Piazza della città, come si vide nella Carta del 624 (Num. 295), non v'è ragione di presupporre, che necessariamente questo ed il Circo, ed il Palazzo Ducale, di cui or ora si parlerà, fossero stati ricostruiti dopo il Re Agilulfo, da' vinti Romani. Poterono tali edifici scampar dalla fiamma Longobarda, e forse non s'ebbe mestieri se non di ristorarli. Ma, o ristorati o ricostruiti, ciò non dimostra, che in Cremona vi fossero stati Decurioni c Curie de'vinti Romani, Costoro veggonsi Longobardizzati al tutto, in qualità di Sacerdoti di Santa Maria, nelle Carte Cremonesi : e Longobardizzati erano tutti gli altri vinti Romani patteggiati, e non caduti nella servitu e nell' Aldionato. In quanto a' giuochi militari del Circo, nè il Dragoni può dimostrare, nè io posso megare, che que' si celebrassero: pur , se veramente celebravansi , tanto i vincitori Longobardi, quanto i vinti Romani Longobardizgati eran partecipi di que' giuochi. Un maggior sospetto m'invade, non forse il Circo Cremonese giacesse abbandonato da tutti

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni, pag. 374.

mus diaconus SCE MARIE BANTES, filius bone memoria glorioso despresses presentibus dixi. De spem vite eterne abet qui in venerabilibus locis aliquid de suis facultatibus contulerit terena ut eterna accipiat vita. ideoque ego qui supra Ractus diaconus per presentem cartulam de substantia facultatis mee hordianre disposut.

Incinco statuo atque hordino ut a die mortis mee idem Oraculum BRATI IOHIS BATTISTE PRECURSOR DOMINI A ME fundato ad circum item curte mea que abere videor prope dicto oraculo BEATI PRECURSORIS et omnem substantiam meam quam abere visus fuerim in ipso die mortis mee tam in territorio civitatis BERGOMENSIS, et in fundo CASSANO AB ABDA (1), et in loco VALERIE de AUCIA (2) ut (et) in quovis alio loco, et fundo, que omnia descripta sunt in carta a me facta per manus beatissimi Ruperti diaconi de sca maria MATRE hec omnia sicut superius nominata sunt et cetera que in die mortis mee abere visus fuerim omnia, et in omnibus veniant in potestate, et ius beatissimorum Presbiteri, et Diacomi de eadem SCA WARIA MAJORE de civitate ista CREMONA cujus licet indignus diaconus invenior: ea condicione, et nacto ut in eodem oraculo sci XTI PRECURSORIS per studium dicti beatissimi presbiteri, et diaconi fratres mei sint lumi-

fra le sue ruine, senza che la circostante Regione avesse perduto il nome, altra volta derivatole da quello. A malgrado d'un tal giusio sospetto, lo mi sento attirar verso il Dragoni, e riparlerò si del Circo e si del Teatro nelle Note ad una Carta Gremonere del 1922.

In territorio civitatis Bergomensis, et in fundo Cassano ab Abda. Queste possessioni di Rachi fuori del Cremonese possono far dubitare, ch'egli non fosse nato in quella città. Cassano dell'Adda fu indi celebre per Ezzelino.

<sup>(2)</sup> In loco Valerie de Aucia. L'Aucia fu ne' secoli susseguenti detto lo Stato Pallavicino.

narie, et in die nativitatis ejusdem beati XII precursoats dieti fratres mei ibi stationem faciant: item cum pacto ut in omni anno in die presenti obitus item in codem oraculo faciant agenda pro refrigerio ale mee, et parentum meorum Alacim glorioso Duze (1) et Bruncintus h. f. (honoranda faemina) mater mea. Et ut nee mihi plus liceat nolle per tempora futura quod nune volui tibi beatissimo Rupearo diacono fratri meo hanc paginam hordinationis mee scribere rogavi.

ACTA ista civitate CREMONA in curte Ducis ad SANCTUM MICHELE DE SUBURBE (2).

Adelgisus, Urso, Ado, Leo, Petrus, Andreas, Lanthelmus. testes.

† RUPERTUS diaconus de ordine SANCES MARIE MATRIS ex rogatu beatissimi Rachis Diaconi de eodem ordine scripsi, et firmavi ec.

† Leo Diaconus sce cremon ecclie exemplavi l. p. m.

<sup>(1)</sup> Pro refrigerio anime mee et parentum meorum Alachi, glorioso Dux. In qual città era Duca questo Alachi? Non sembra di Cremona: sarà stato forse di Bergamo, sebbene incognito al Lupi, che omette i nomi de'Duchi Bergamensi dal 598 al 701.

<sup>(</sup>a) In Curte Ducis ad Sanctum Michele de Suburbe, Ben si vede, al dir del Dragoni <sup>1</sup>, che la Corte o Palazzo del Duca cra distinto dalla Corte o dal Palazzo del Re; questo in sulla Gran Piazza di Cremona; quello nel Sobborgo di San Michele, la dove ora, crede lo stesso Dragoni, si trova il nodo di case detto Cortazza.

<sup>1</sup> Dragoni, Conni, pag. 374.

### NUMERO CCCLXIII.

## La Duchessa Teoderada fonda la Chiesa e Monastero Santa Maria di Locosano.

### ANNO 697?

( Dalla Cronica del Volturno (1) ).

(1) Questa fondazione risulta da un Diploma d'un Gisulfo, Duca di Benevento, il qual Diploma sarà collocato sotto l'anno 752.

### NUMERO CCCLXIV.

Ultima parte del Ritmo Bobbiese intorno alla cessazione dello Scisma d'Aquileia in tempo di Cuniberto.

# Anno 698.

(Dall'Oltrocchi (t)).

† Tertius immo nepus adque filius rex cunnumentos (a) sublimatus tempore moderno; rector fortis et piissimus, deuotus fidem christianam colere, ecclesiarum ditator et opifex.

+ Elictus gente a Deo ut regeret LANGOBARDORUM (b),

<sup>(</sup>a) Cunigperchus

<sup>(</sup>b) Langibardorum

<sup>(1)</sup> I due primi brani si son riferiti ne' due precedenti Numeri 330. 353. Or questo è l'ultimo, cioè, il maggiore; o, per dir meglio, questo è il corpo del Ritmo, scoperto dall'Oltrocchi \*. Egli è inutile di riferire ordinatamente ciò che si narra nel Ritmo; si fatti racconti troveranno il lor luogo nella Storia, Qui si soggiungeranno le Varianti del Codice Bobbiese E. 147. Part. Super.

<sup>1</sup> Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 625-627.

rebelles conposcuit, bello prostrauit. ALEX iniquissimo (a) semidiruta nuncupata. MOTINA (1) urbi (b) pristino decore restituit.

+ Exorta scisma jam prisco de tempore ab AQUILONS parte, unde pandere malum in terra universum propheta uaticinandum Isanas (2) cecenit (c) ubi Superbus thronum cadens elegii-

† Fontis lauachrum (d) recepere similem (e) nobiscum simul trinitatem credere AQUILIGENSES dissidentes synodum quinta, qui totus concordat cum IIII. una temnentes (f) rei facti omnium.

† Fides ut esset in tota hesperia coadunata aduocari praccipit (g) rex CUNINCERCTUS. urbi ubi resedet TICINO dicta ab amne, qui confluet proprium gerens PAPIA (3) vocabolum.

† Aulam ingressi orthodoxi pariter aduersus prauos ceperunt (h) contendere libros legentes sancitos a patribus ,

<sup>(</sup>a) AleXo ( vel alexo ) nequissimo

<sup>(</sup>b) urbs
(c) cecenet

<sup>(</sup>d) labacrum

<sup>(</sup>e) simile

<sup>(</sup>f) tempnentes

<sup>(</sup>g) praecepit aquiligenses urbi, etc.

<sup>(</sup>h) prabos coeperunt

<sup>(1)</sup> Semidiruta nuncupata. Motina. Il disastro di Modena, rovinata nel tumulto d'Alachi, e la sua ristorazione sono avvenimenti, la cui notizia non s'ha che dal Ritmo Bobbiese: ignoti perciò ed al Muratori ed al Sigonio, immortali ornamenti della loro patria.

<sup>(2)</sup> Isaias. No : è Geremia; C. 1. v. 14.

<sup>(3)</sup> Papia. Ecco la prova che Ticino, chiamavasi Pavia nel settimo secolo. Vedi prec. Num. 297.

PAULI et PYRRI detegentes heresem (1), THEODORI IBAE (a) simulq: THEODORITI (2).

- † Ast se jam uictos cognoscentes, ilico petunt a rege, ut jurent catholici melius quintam recepere sinodum, et se promittant consensuros postea ac juraturos credendos (b) recepere.
- † Namqu: obantes (c) ingressi ecclesiam (d) jurejurandum adfirmant concordiam, adq: uniti caritatis uinculum; eucharistiam concordes (e) participant.
- † Nullus de tanto gaudio potuerat catholiciq: siue de scismaticis. se. temperare a fleto et lacrimis (f), omnibus tanta suppleuit conpunctio; cernerent Xpm ibi ac si patule.
- † Utreque parti rex pius elegere (g) CUNINCERAT iuuit (h) legatos diregere sedem ad sanctam, ubi Xoo Praesole data potestas nectere et soluere Petrao piscanti caeli arceelanio (i).

<sup>(</sup>a) hibae

<sup>(</sup>b) credendum

<sup>(</sup>c) ouantes

<sup>(</sup>d) ecclesia

<sup>(</sup>e) karitatis vincolum ostia simul offerentes dominum, eucharistiam concordis, etc.

<sup>(</sup>f) potuerat se temperare a fletu et lacrimis, catholicique sive de scismaticis; omnibus, etc.

<sup>(</sup>g) elegeret (h) jubet

<sup>(</sup>ii) archeclavio

<sup>(1)</sup> Pauli el Pyrri detegentes heresem. Non so se qui si patli del Concilio Romano del 67g, ovvero del Costantinopolitano del 680 e 681. Qualunque si fosse, non si fa cenno all'anatema coutro Onorio 1.º

<sup>(2)</sup> Theodori ibae simulque Theodoriti. Or si tocca del Quinto Concilio Generale, dove si condannarono i Tre Capitoli.

- † ubi resedet (a) papa PIUS SERGIUS, suos qui iussit adesse episcopos, gaudens recepit TIOMAM (1) Xpi ministrum, TIBODOALDO simul legum peritissimum (2); aderant quog: AQUILLENSES (b) pariter.
- † Sedenti pape ante ora omnium scedula datur continens preterita (c) quam uir excellens DAMIANUS pontifex (3) pio direxit dictata effamine.
- † Sergius papa regi est pollicitus sua a deo ademta facinora; illud prophetae, ubi inquid (4), recolit (d), qui

- Thomam. Questi è quegli, ch'ebbe la maggior parte nella cessazione dello Scisma d'Aquileia, e di cui si darà l'Iscrizione funebre nel seguente Num. 365.
- (2) Theodoaldo. Se dovesse credersi a' nomi, allorché non sono quelli de' Santi, questo Teodoaldo poteva essere un Goto; convertito alla fede Cattolica. Non sembra in verità un tal nome convenire ad un vinto Romano. Se Teodoaldo fosse statu Longobardo, singolare in lui sarebbe riuccina la qualità di peritissimo nelle Leggi, attribuitagli dall'Autore del Ritmo. Non si dice, che Teodoaldo fosse uomo di Chiesa, come neppur di Tommaso: ma Tommaso apparisce tale dal suo Epitaffic.
- (3) Damianus pontifex. La scrittura (scedula), ossía la professione della fede Cattolica, ove si dinotavano le ragioni per doversi tornare a congiungersi con la Sede Romana, fia quella che cagionò, al dir dell'Oltrocchi¹, gli errori di Paolo Diacono, quando egli attribui ad esso Damiano, e non a Mansueto di Milano la Lettera indiritta nel 679 all'Imperator Costantino Pogonato. Vedi prec. Num. 343.
- (i) Ubi inquid. Le parole del Ritmo debbonsi riordinare in questo modo: » recolit (idest in memoriam revocat) illud Pro» phetae, ubi inquit: Qui peccatorem, etc. ».

<sup>(</sup>a) resedens

<sup>(</sup>b) aquiligenses

<sup>(</sup>c) praeterita, quae acta erant praedicto de Sciemate, quam, etc.

<sup>(</sup>d) recole

<sup>1</sup> Oltrocchi, loc. cit. pag. 659.

peccatore ab errore convertit (a), sua a morte liberauit anima.

+ merito juste pastor apostolicus, digni quod erant, secte praue codices, quos antefati conscripserunt auctores, jussit conburi, ultra ne polluerint (b) prauorum mentes, qui erant de scismate.

† mihi ignosce rex quaesu piissime, tua qui jussa nequiui, ut condecet, pangere ore, stiloque contexere, recte ut ualent. edissere: medrici scripsi per prosa (1), ut oratuneula (c).

† gloria regi regum in perpetuum canamus omnes. oremus et pariter, sua ut regem connergato dextera protegat X5s hic multa per tempora, vitam aeternam deinceps et tribuat (2) †.



m) convertet

<sup>(</sup>b) polluerent

<sup>(</sup>c) orațiunculam

<sup>(1)</sup> Medrici seripsi per prosa. Ecco perchè l' Oltrocchi diè il nome di Ritmo alla Bobbiese Leggenda; per obbedire, cioè, all'insensato giudizio dell'Autore, che atimava d'avere scritto in metro, per comandamento di Caniberto.

<sup>(2)</sup> Fitam aeternam deinceps et tribuat. Questi voti per la vita del Re Cuniberto, morto nel 700, fermano l'età della composizione del Ritmo nel 698 in circa. Se veramente il Re commise a costui di cantar le dolcezze della riunione de'cuori, non potea la sua scelta esser peggiore. Non vivea forse in quel tempo Damiano di Pavia ?

#### NUMERO CCCLXV.

Iscrizione funebre di Tommaso Diacono, vivo nel 698.

ANNO 700 ?

(Dal Grutero (1)).

QUIS MIHI TRIBUAT UT FLETVS CESSENT IMMENSI ET LUCTUS ANIMAE DET LOCUM VERA DICENTI LICET IN LACRIMIS SINGULTUS VERBA ERUMPANT

(1) Quando il Grutero 1, nel 1601 e 1602, pubblicò le Cristiane Iscrizioni da un Codice della Badía Lauresamense, passato nella Biblioteca Palatina d' Heidelberga , era già venuta in luce l'Ottavo Tomo del Cardinal Baronio, Questi perciò non ebbe alcuna contezza di Tommaso, nè dell'aver egli contribuito a spegnere lo Scisma d'Aquileia. Ma non appena comparve la Raccolta del Grutero, che il Cardinale insigne 2 s'affrettò nelle sue Giunte ad arricchire di tal notizia i suoi Annali. Pur, non essendogli noto il Ritmo Bobbiese dell'Oltrocchi, giudicò rettamente, quanto allor si poteva, che Tommaso fosse stato spedito nell'Istria da Onorio I.º per diminuire, se non per cessare, lo Scisma. Nè ciò dee dirsi propriamente impossibile; il perchè, fra'versi composti ad onore di quel Pontefice in quella occorrenza, lasciai star gli ultimi quattro della Gruteriana Iscrizione insieme con gli altri da me riferiti nel prec. Num. 299, seguitando le congetture del Baronio. Dopo il Ritmo Bobbiese, non posso negare, che più vera mi sembra l'opinione dell'Oltrocchi 3, d'aver Tommaso vivuto nel 698, e d'essere stato sotto Papa Sergio l'uno de' più grandi compositori di quella funesta divisione. Se ciò è vero, i viaggi durati e le nevi patite dal Diacono Tommaso vogliono attribuirsi non più col Baronio ad una o molte spedizioni da Roma nell' Istria, ma sì da Pavia in Aquileia, nelle vicine città ed in Roma.

<sup>1</sup> Gruteri, Inscription. pag. MCLIX. Num. 6.

<sup>2</sup> Baronii, Annales, Ad annum 638. S. II. Edit. Luc.

<sup>3</sup> Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 654.

DE TE CERTISSIME TUUS DISCIPULUS LOQUOR TE GENEROSITAS, MINISTER CHRISTI (1), PAREN-TIM

TE MUNDA ACTIO, THOMAS MONSTRABAT HONESTUM TECUM VIRGINITAS AB INCUNABULIS VIXIT TECUMQUE VERITAS AD VITAE METAM PERMANSIT TU CASTO LABIO PUDICA VERBA PROMEBAS TU PATIENS JAM PARCENDO PIE DOCEBAS TE SEMPER SOBRIUM TE RECINEBAMUS MODESTUM TU TRIBULANTUM VERA CONSOLATIO VERAX

(I quattro versi, che furono stampati nel prec. Num.º 299).

ERRORE VETERI DIU AQUILEGIA CAECA
DIFFUSAM CAELITUS RECTAM DUM RENUERET FIDEM
ASPERA VIARUM NINGUIDOSQUE MONSIUM CALLES
CALCANS INDEFESSUS GLUTINASTI PRUDENS SCISSOS (2)

<sup>(1)</sup> Minister Christi. Ecco la qualità Clericale di Tommaso, attestata dal suo discepolo, Autore della presente Iscrizione.

<sup>(2)</sup> Dopo il Grutero, che l'avea trovata nel Manoscritto Lauresamense della Palatina Heidelbergese, tutta quella famosa Biblioteca passò nella Vaticana, ove un tal Codice ora è l'833. Il Cardinal Mai ha ripubblicate non poche Iscrizioni tratte dal Grutero, correggendone alquanti errori.

### NUMERO CCCLXVI.

Giovanni, eletto Vescovo di Pistoia, chiede a Balsari, Vescovo di Lucca, che confermi ed approvi l'elezion di lui, con promessa di rimanere sotto il patrocinio della Chiesa Lucchese, e lasciando in oltre a Balsari la facolt à d'ordinare i Sacerdoti ed i Diaconi di Pistoia.

# Anno 700. Maggio 21.

( Dal Barzocchini (1) ).

† Ezemplar. In nomine Domini nostri Juesu Christi. Repromitto tibi Balsan Deo gratia Episcopus, me Adroald filio meo Joannes Electus Civitatis Pistonalensis......

Sacerdotibus, ut justo moderamine conservemus fermitatem, quotiens alias inter bon..... Dei confessoris eveneret bone voluntati..... et si de officiorum...... ecclesiasticis oportet de ea que semel fecerit, per scripto fermari.

ET ideo Autori Deo prometto adque spondeo ego Johannis electus Civitatis Pistoniensis tibi viro beatissimo Balsari episcopus, posteaquam me populus Pistoniense in loco episcopati elegerunt, recordati somus, eo quod de dioci-

<sup>(1)</sup> A tutte le stampe della presente Carta vuole antiporal l'ultima del Barzocchini ; Pime il Muratori ³ la pose in luce, dal quale ricopiaronia il Fioravanti ³ ed il Brunetti ⁴; ma il Bertini ² ſa; che meglio e più ampiamente d'ogni altro illastrolla. Ne ristampo molti brani, e non put darla intera prono essergli venuo fatto di più trovaria nell'Archivio Arcivessovile di Lucca, si come occore indi al Barzocchini.

<sup>1</sup> Barzocchini, Memorie e Documenti di Lucca, Tomo V. Parte II. pag. 3. 4. (A. 1837).

<sup>2</sup> Mnratori, A. M. Ævi, V. 329. (A. 1741).

<sup>3</sup> Fioravanti, Memorie Storiche di Pistoia, in fol. Lucca (A.1758).

<sup>4</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, 1. 429. 421. (A. 1806).

<sup>5</sup> Bertini , Mem. e Doc. di Lucca, IV. 69-77. (A. 1818).

sis et Lucano Episcopus semper fuerunt; et menime potuimus foris tuo consilio, Episcopus predictus in epso loco profeciscerë: recorrentes nos ad orationibus peticimus licentiam ut in eo loco episcopatio nos suscepere deceremus; si tamens ut ad governatione erga Ecclesie Pistoriussis patrocinio sic ita, ut dum advivere meruerimus, ordinationem Presbiterorum, Diaconorum faciendam non nobiscum (a nobis) sed tua Sanctitas (a tua Sanctitate) peragendum.

ET hoc repromitto tibi dominus Balsari episcopus vel successoribus tuis de Eglesie vel qui prope nos esse viderur, me nunquam esse causator, neque subtragendum da (sic) vos hoc ipse ecclesie; vel ut si subtrahere voluero ego Johannes per me ipsos de Neore, vel Celless ecclesie, vel per somessione alio viu .... dere promissionem ire temtaverimus, componat parti vestre Auri soledos centum pene (poenae) causa: sed in omnibus adimpleta qualiter decrevimus, et amodo Dei incorrat judicium, et ad sagrosancto Altario sed (sic) remutus, si ego Johannes tecum causavero de suprascripta repromissionem nostram.

QUAM viro (vero) repromissionem nostram per Domno genitore meo. Adronal ad abbas vovis suprascripte parti relegi uvi....., et propria confermationem, vel conscriptionem manevus (manibus) meis, vel sacerdotum meorum tradedi ad scribendum (1).

<sup>(1)</sup> Si maraviglia con ragione il Bertini, che l'immortale indagatore dell'Italiana Antichità, nel pubblicar la Carta presente, non abbia saputo socregori se non un semplice aggiustamento fra Balsari di Lucca e Giovanni, eletto Vescovo di Pistoia.
Tale accordo, scrisse il Fioravanti, si fece per alcune Chiesoperdute da entrambi e dottenute possici da Balsari. Per l'oposito il Brunetti affermò, che nel 21. Maggio 700 confessava Giovanni di non aver giurisdizione alcuna sul luogo, nel quale
venica (è il Brunetti che parla) consucrato da Balsari; cioò

ACTUM in Domo Sancte Ecclesie civitati LUCENSIS sub die XII. Kalendarum Junias. Indictione XIII. feliciter.

in Pistois. Giovanni era egli dunque o non era Vescovo Pistoicae? Questo è ciò che prende ad esaminare il Bertini; e lo avrebbe potto fare più agevolmente, se avesse rinvenula La Carta del 21 Maggio 700, poichè ben e' sospettava con ragione d'essere corsì alcuni errori nella copia Muratoriana, i quali di poi viderai corretti dal Barrocchini.

Si rileva perciò da questa Barsocchiniana, che Giovanni promise di non escreiar giurisdizione sulle Chiese di Neore e di Celle (tra Lucca e Pistois); di lasciar l'ordinazione de Preti e de Diaconi a Balsari di Lucca jdi non voler entrare mel reggimento della Diaconi a Balsari di Lucca jdi non voler entrare mel reggimento della Diaconi ad Pistoia, processi di Pistoia senza la permissione del mediemo Balsari. Da ciò avea concluso il Pizzetti <sup>4</sup>, che Giovanni, eletto di Pistoia, non si dovesse tenere se non per un semplice Corvececcoo, ossia Pescovo d'una Chiesa filiade d'un'altra. Tale, a giudinio del Pizzetti, era Pistoia verso Lucca nel 900, nel altri Vescovi egli credevi, era Pistoia verso Lucca nel 900, nel altri Vescovi egli credevice un Duca, sì come Pisa, Firenze, Chiusi, Arezzo e Lucca: tuti gli altri Prelati aversi a riputare Corvececcosi, e riseder essi nelle Città governate da Gastaldi.

Nega il Bertini, che, Lucca eccettuata, vi fossero stati Duchi nell'altre città Toscane; del che io parlerò nella Storia; ma con ottimo intendimento soggiunge, che, vi fossero stati o no, dal saperlo con certezza non procederebbe alcun lume alla Carta di Giovanni Pistoises. Su qual fondamento, e' domanda, si può affermare, che tutt' i Vescovadi Toscani restarono soppressi alla vennta de Longobardi? Che non risosero propriamente fuori delle Città Ducali? E che nelle Gastadidati si clessero solamente dal popolo i Corressesos' i Le profierre di Giovanni Pistoisee non gli tolgono la qualità di Vescovo: ma solo dimestrano, dice il Bertini, che le giurisdizioni Ecclesiastiche in un co' limiti delle Diocesi rimasero miseramente sconvolte e turbate nel tempo del primi furori Longobardi, per le morti de' Vescovi e Sacer-

<sup>1</sup> Pizzetti , Antic. Toscane, II. 274. Cap. XI.

poti, e per le fughe degl'interi popoli. Quando poscia i confini delle Diocesi vennersi riordinando, molti luoghi rimasero di dubbiosa giurisdizione; si che ne nacquero liti graodissine, simili a quelle, delle quali ben presto si traterà, fra Siena ed Arezzo. Ne tardarono a litigare i Vescovi di Lucca e di Pistota.

### NUMERO CCCLXVII.

Iscrizione intorno all'Altare di San Giusto, trasportata poscia nella Chiesa di S. Marco in Volterra.

### Anno 700?

(Dalle Novelle Letterarie Fiorentine (1)).

ORE (honore)
SCI IUSTI ALCHIS (2) ILLUSTRIS
GASTALDIUS FIERI IUSSIT TEMPORE
CUNIPERT REGI
ET GAUDENTIANO EPISCOPO A.....

- (1) Le Novelle Letterarie Fiorentine', indi lo Zaccaria 2 pubblicarono la presente Iscrizione, donde risulta un Gaudenziano, Vescovo Volterrano, ignoto all'Ughelli.
- 11 Cav. del Bava <sup>3</sup> per altro scopo ricordò le parole di quest' Iscrizione; ristampata da molti, e massimamente dal Pizzetti <sup>4</sup>, che prese tosto a farri le sue non poche Riflessioni sulta
  diversità delle città Gastaldionali e delle Ducali (Pedi le
  Note al prec. Num. 366). Il Cardinal Mai <sup>5</sup> ha dato nuovamente fa luce questa Iscrizione tra le Cristiane del Marini, lasciandole, sì come i primi Editori aveano fatto in forma di
  quadrato; nel modo per l'appunto in cui ella gira intorno alla
  mensa dell'altare di San Marco in Volterra. Di tale Iscrizione
  si vegga il Lami <sup>6</sup>.
  - (2) Alchis. Il Marini ed il Mai leggono Alchisill.
  - 1 Nov. Lett. Fiorentine del 1750, pag. 676.
- 2 Zaccaria, Storia Letteraria, III. 669. (A. 1752).
- 3 Giuseppe del Bava Ricobaldo, Dissertazione 2.º Storico Etrusca, Firenze, in 4.º (A. 1738).
  - 4 Pizzetti , Antich. Toscane , J. 237. (A. 1778).
  - Mai, Script. Vatican. Nova Collectio, V. 78. (A. 1831).
     Lami, Lezioni d'Antichità Toscane, pag. 435. (A. 1766).
  - III.

#### NUMERO CCCLXVIII.

Brano rimasto dell'Iscrizione sepolcrale di Cuniberto degli Agilolfingi.

#### Anno?

( Dal Muratori (1) ).

AUREO EX FONTE QUIESCUNT IN ORDINE REGES (2) AVUS, PATER, HIG FILIUS HEJULANDUS TENETUR CUNINGPERT FLORENTISSIMUS ET ROBUSTISSIMUS REX. QUEM DOMINUM ITALIA (3) PATREM ATQUE PASTOREM

A ECLE.S.....
POTENS ERAT 7E. B.

<sup>(1)</sup> Muratori i stampò si fatto brano, che tuttavia si leggeva presso i Benedettini di San Salvatore fuori la Porta Occidentale di Pavia; brano ristampato dal Bianchi <sup>2</sup> e dall' Oltrocchi <sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup> Aureo ex fonte.... Reges. Quale stirpe fu più nobile di quella degli Agilolfingi, donde usciti erano Ariberto l.º, Bertarido e Cuoiberto?

<sup>(3)</sup> Quem Dominum Italia. Ecco in qual modo negli usi comuni della vita cominciava il Regno de'Longobardi a chiamarsi Regno d'Italia, quasi e' la possedessero intera. L'Iscritione di Caniberto fa risovvenire di quella d'Agilulfo nella sua Corona. Pedi il prec. Num. 64, e l' Osservazioni sal titolo così di Re d'Italia, come di Rex Gentis Langobardorum.

<sup>1</sup> Muratori, Antichità Estensi, l. 73. (A. 1717).

<sup>-</sup> Annali, Anno 700. 2 Bianchi, Nota 76. ad Lib. VI. Pauli Diaconi.

<sup>3</sup> Oltrocchi , Hist. Med. Lig. pag. 600.

L'Oltrocchi soggiunge:

<sup>»</sup> Mutilo buic Monumento compactum visitur frustulum non dissimili » marmoris specie et characterum forma, ubi sic inscriptum legitur »:

INDE FLEBILE MARITUM JAM VIDUATA GEMET.
ALIA DE PARTE SI ORIGINEM QUAERA;
REX FUIT AVUS, MATER GUBERNACULA TENUIT REGNI,
MIRANDUS ERAT FORMA, PIUS, MENS; SI REQUIRAS,
MIRANDA.....

### NUMERO CCCLXIX.

Diploma di Gisulfo, Duca di Benevento, in favore della Badia di San Vincenzo del Volturno.

Anno 703? (1).

(Dalla Cronica Volturnese presso il Muratori (2)).

<sup>(1)</sup> Si fatto Diplama non ha Note Cronologiche d'alcuna sorta. Il Muratori l'attribui al 703; all'anno, cioè, nel quale si cominciò ad edificare quella famosa Badía di San Vincenso sulla fonte del Volturno da' tre Nobili fratelli Beneventani Paldo, Taso e Tato. Il Di Meo 1 accetta l'anno 705 per la fabbrica del Monastero: e s'unisce col Muratori nel dire, che i tre fratelli un buon tratto dinnzi abitarono la solitudine, ove di poi nel 703 cominciò a sorcere la Badía.

<sup>(</sup>a) Muratori <sup>2</sup>, che da un Codice Barberiniano pubblicò la Cronica ed i Diplomi del Volturno, ha nondimeno gravi sospetti di falsità o d'interpolazione contro il presente Diploma, il quale sarà da me riferito sotto l'anno 752. Alcuni brani e frammenti della Cronica Volturnese già crano stati mess' in luce nel 1641 dal Ducheme (Tom. 3); nel 1643 da Camillo Pellegrini; nel 1659 dall'Ughelli (Tom. 6); nel 1672 dal Conte di Campello; nel 1703 e 1704 dal Mabillon (Pedi gli Annali Benedettini).

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, II. 216.

<sup>2</sup> Chronicon Volturnense, Apud Muratori, Script. Rer. Ital. Tom. II. Pars I. pag. 347. (A. 1725).

#### NUMERO CCCLXX.

Iscrizione sepolcrale del Prete Bertaldo.

Anno 704? Luglio 26.

(Dal Durandi (1)).

† HIC REQUIESCIT IN SOMPNO PACES BM BERTALDUS PRESB. QUI VIXET IN HOC SEC. ANN. PLM XC. DECES. DE HUNC SEC. SUB DIEM VII. KAY. (sic) AUG. REGNANTE DN. N. ARIPERTUS REGE AN. IIII. IN. (2)........FE

<sup>(1)</sup> Il Durandi <sup>1</sup> pubblicò la presente Iscrizione, scavata pochi anni prima di lui vicino all'antico Cimitero di S. Martino di Vignolo in Val di Stura, Diocesi di Fossano. Giacean quivi sepolte l'ossa gigantesche del Prete Bertaldo <sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup> Anno IIII. In. Con ragione si duole il Durandi, che qui manchi l'Indizione; ma con qual fondamento può egli supplirla di suo, e credere, che fosse stata la decimaquinta, regnando Aribertol. ?? Ed anzi affirmare, che questa lscrizione giovasse non poco alla Cronologia da lui stabilita de Re Longobardi ? Non potendosi accettare si fatta pretensione, ho voluto a bella posta ricordar nel prec. Nam. 324 l' Epitaffio di Bertaldo, e riferirlo qui nel 704, che fu il quarto anno d'Ariberto II.\*

<sup>1</sup> Durandi, Dell'antiche città di Pedona, Caburro, etc. pag. 121. (А.1769). 2 Id. Ibid. pag. 123.

#### NUMERO CCCLXXI.

Vendita di terre in favore del Monastero di Farfa.

Anno 704. Decembre (1).

(Dal Gran Registro di Farfa (2)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Inese Christi. Temporibus domini viri gloriosi Faroaldi Summi Ducis Gentis Langobarddrum (3), et viri magnifici Syndolf Gastaldii civitatis Reathar: mense Decembri. indictione III.

Quotiens aliqua inter partes bono ordine conveniunt, oportet scripturae testimonio roborari, ne in posterum pro-

<sup>(1)</sup> Questa data del 704 risulta dall'Indizione III. da me segnata, e diligentemente riscontrata nel Num. 4º del Gran Resistro di Farfa, or nella Vaticana. Il Marini avea posto l'Indizione II.º; e però ne usciva il Decembre dell'anno 703.

<sup>(2)</sup> Ed il Marini i fu, che da quel Registro trasse per la prima volta questa Carta, coll'intendimento d'illustrare le parole taleis olivarum, contenute nel Papiro di Minnulo, Clerio Goto del 541; Papiro, di cui feci motto nella Storia 7.

<sup>(3)</sup> Summi Ducia gentis Langobardorum. Ecco il titolo costante ed invariabile; il titolo rivale di quello de'Re, onde si fregiano in ogni loro Diploma i Duchi di Spoleto e di Benevento. Egli è inutile omai d'avvertire, che un tal titolo era territoriale; comprendendo in se la mensione del dominio sa tutti gli abitanti dell'uno e dell'altro Ducato, di qualunque razza si fossero; né solo i Bulgari d'Alcerone, situati da Re Grimcaldo nel Sannio, ma tutte le stirpi diverse de'popoli Gotici e Sarmatici arrivate con Alboino in Italia; e massimamente le generazioni de'vinti Romani, che venivano, perché Longobardizate, sotto l'unica denominazione legale di Gente Longobarda. Ovic ora la cittadinanza Romana de'vinti? Ovèc ogni altra cittadinanza che non sia l'unica Longobarda?

<sup>1</sup> Marini, Papiri Diplomatici, Note al Papiro 117, pag. 343. (A. 1805). 2 Storia d'Italia, II. 1488.

pter longinquitatem dierum aut annorum spatia, oblivione ducta, aliqua nascatur intentio. Et ideo constat nos Barbartus et Valerianso Cherici, et Baroncio Colomus territorii Sabiranso vendidisse, et vendidimus tibi venerabili Domino Thomae Abbati et Presbitero vel ad monachos tuos servientes in monasterio Sarctare Manlae genitricis Dei et domini nostri linesu Christi olivetum novellum quod est juxta fines Scoppletansi (1): ad pretium placitum et diffinitum auri solidos appretiatos numero VIII.

SIMILITER et ego BARBATUS vendidi vobis et suprascripto Monasterio de alio oliveto olivas tallias (2) numero XII, appretiatas, et acceptis auri solidis XII.

SIMILITER et ego VALERIANUS cum fratre meo BARONCIO-NE vendidi ad jam dictum Monasterium olivas tallias IV, appretiatas, et acceptis solidis IV.

Ira sane ut ab hac die neque a nobis neque ab haeredibus nostris contra hanc cartulam venditionis nostrae ire aut vexare permittimus, et cartula ista venditionis in sua permaneat nichilominus firmitate. Et si, quod non credimus fieri posse, nos aut aliquis de heredibus nostris contra hanc nostram venditionem venire aut temptare voluerimus, componamus partibus suprascripti Monasterii auri solidos XX. Et haec venditio cum Christi adjutorio omni tempore in sua stabilitate perduret.

ACTUM ad Sanctum PETRUM IN GERMANICIANO, territorio Sabinensi. Quam vero cartulam venditionis ego Arichis

<sup>(1)</sup> Scuppligiani. Così nel Registro; il Marini ha Scappligiani, e parimente Scappligiani leggesi presso il Muratori nella Cronica Farfense, scritta dall'Autore stesso del Registro.

<sup>(2)</sup> Olivas tallias. Nota il Marini: » Erano le propagini, od » i piantoni così detti con vocabolo Greco da tutt' i buoni Scrit-» tori del Lazio: nelle Carte però del Registro Farfense tal cosa

<sup>»</sup> dice molto di più , e forse dinota un dato numero d'olivi . . . ».

notarius per jussionem Sindolfi Gastaldii civitatis suprascriptae: scripsi.

- + Signum manus WILIFUSI actionarii (1), testis.
- † Signum manus Petra gasindii (2), testis.
- + Signum manus Unst cond (3) (sic, conductoris), testis.
- + Signum manus BARBATI, venditoris.
- † Signum manus VALBRIANI clerici, venditoris.
- + Signum manus Baroncionis, venditoris.
- + Signum manus Amecuis exercitalis (4), testis.
- + Signum manus Dononis exercitalis, testis.
- (1) Actionarii. Di chi era egli Attore od Azionario questo Wilfiuso? Non del Duca di Benevento, nè del Re: altrimenti e' non lo avrebbe taciuto. Era dunque Azionario d' uno o di più privati Longobardi; ma per esser gisile o testimonio in un contratto dovvea essere libero unome e citudino Longobardo, come stava scritto nella Legge 172 dell'Editto di Rotari per le donazioni. Ed or dalle sottoscrizioni di si fatti gizili o testimoni, che largamente dopo le Carte Cremonesi cominciano a ricorrere in tutte l'altre del Regno Longobardo nell'ottavo secolo, dischiudonsi facili vie ad indagar le qualità e le condizioni cittadinesche delle persone.
- (2) Petri gasindii. Le stesse cose, che ho detto per Wililuso nella precedente Nota valgono intorno a Pietro, il quale era Gasindio d'un qualche privato Longobardo, come ho più volte detto, e da ultimo nel prec. Num. 351.
- (3) Ursi conductoria. Della qualità più o meno libera del Condutori ho parlato nelle Note al prec. Num. 326. Orso doveva essere per lo meno un Adio ed anche un servo manomesso e fatto Amundio, per sottoserivere tra' liberi gisili d'un contratto.
- (4) Amechis exercitalis. Costut sembra Longobardo pel sue nome, che non è quello d'un Santo. Avrò io biogno qui di ripetere d'esservi stati nell'unica cittattinanza Longobarda gli Essercitati così del sangue Longobardo e Barbarico in generale, come del sangue de' vinit Romani?

- + Signum manus Theodici exercitalis, testis.
- + Signum manus CLEMENTINI clerici, testis.
- + Signum manus PANTALBONIS exercitalis, testis.
- + Signum manus CALVULI coloni (1), testis.
- + Signum manus Vincentii coloni (1), testis.

(1) Calvuli Coloni. Anche costui doveva essere un Aldio od un servo manomesso, e fatto amundio, al pari di Vincenzo.

# NUMERO CCCLXXII.

Gisulfo, Duca di Benevento, dona al Monastero di San Vineenzo al Volturno la Chiesa di San Marciano in territorio di Sora.

### ANNO 704?

{ Dalla Cronica del Volturno presso il Muratori (1) }.

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi concessimus nos Domnus vir gloriosus Gisulfus summus

(1) Il Muratori i, nel dar questo Diploma in luce, dubita della au sincerità, perché non fuvvi un Giovanni, Abate del Volturno, prima del 763, quando erano già morti l'uno e l'altro Gisulfo, Duchi di Benevento. Il Di Meo <sup>2</sup> qui mostrossi men acerbo, ch' egli non suole; contento di tredere, che nel-l'Originale Diploma fosse nominato l'Abate Paldone o l'Abate Attone in vece di Giovanni, ricordato nella Copia; nel qual caso il Diploma sarebbe di Gisulfo II. Ma tosto conclude, secondo la sua natura, esser più verisimile di doversi tenere il tutto per impostura.

Pur, qual maraviglia, che dopo cinque o sei secoli un Copista leggesse Giovanni, e non Paldone od Attone in un vecchia Diploma ? Per questo solo adunque si vuol e' rinunziare di buon grado a' beneficj delle Carte antiche? Grande argomento di stu-

<sup>1</sup> Murat. Scrip. Rev. Ital. Tom. II. Pars I. Col. 356.

<sup>2</sup> Di Meo, Annali, 11. 219.

DUX GENTIS LANGOBARDORUM (1) in Monasterio SANCTI VIX-CENTIL LEVITAE ET MARTYRIS CHRISTI, UDI DOMINUS JORAN-NES Abbas pracesse videtur in territorio Benevertano (2), Ecclesiam SANCTI MARTYRI, quam aedificavit TATO Presbiter et Monachus in territorio Sorano in ipso colle, quae post suum obitum causa ejus in nostro Palatio remansit (3), cum omnibus rebus, et possessionibus, et pertinentiis suis. Hos habet fines isto colle cum terra, ubi praedicta Ec-

pore per verità, che un Duca di Benevento donasse due, forse piccole, Chiese ad una popolosa Badía, quale fin dal principio divenne quella di San Vincenzo al Volturno! E sarebb' ella divenuta ricca senza molti doni de' Principi e de' privati uomini? Ma quando si vanno ad uno ad uno esaminando i titoli di si fatte ricchezze, accumulate in molti secoli, son tutti falsi que' titoli, a giudizio di coloro, i quali si tengono pe' più avveduti ; sì che il fatto certissimo della sussistenza dell'antiche Badie, svanisce; nè più si comprende come le turbe sterminate de' Monaci avessero potuto campar la vita, senza esser sempre in sul guerreggiar contro i vicini per occuparne le terre. Altri maledicopo l'arte, con cui narrano aver alcuni Monaci ghermito l'altrui sostanze, mercè i testamenti e le donazioni; ma queste accuse, fondate o no, riferisconsi a secoli assai meno antichi dell'ottavo, e non han che fare con la falsità materiale, onde qui solo si parla, de' vetusti Diplomi. A me pare, che il nostro si possa lasciare a Gisulfo I.º; ciò che per altro non affermo, e ben può esserne stato Gisulfo II.º l'autorc.

- (1) Summus dux gentis Langobardorum. Di questo titolo Vedi le Note al prec. Num. 371.
  - (2) Terr. Beneventano. Cioè nel Ducato, in territorio di Sora.
- (3) In nostro Patatio remansit. Questo Tato, Prete, o era Guargango del territorio di Sora, o non lascio credi fino al settimo grado; laonde il suo retaggio dovè cadere nel Palazzo Ducale di Benevento, non in quello del Re. Molte considerazioni si farauno da me nella Storia, con questo esempio dinanzi agli occhj, sulla qualità della Signoria de'Duchi di Benevento, e sulle politiche loro attinenze co' Re Longobardi.

clesia aedificata est, ab una parte Rivio, unde per tempus aqua decursit: secunda parte Rivio, qui nominatur A-CERNO, et contra ubi aedificatum est Monasterium San -CTAE COLUMBAE, subjectum praefato Monasterio Sancti VINCENTII, et via: a tertia parte in aquario praesati Monasterii et conjungit se jam dicta via: quarta parte riagine et terra fine SANCTA IUSTA.

Quan et concedimus jam dicto Monasterio Ecclesiam SANCTI SALVATORIS in praedicto territorio loco Toro, et Ecclesiam Sancti Archangeli cum omnibus rebus, terris, montibus, aquis, pascuis pertinentes ad ipsas Ecclesias, quatenus habeat, et possideat pars jam dicti Monasterii SANCTI VINCENTII, ut de hac nostra concessione per quemquam hominum numquam habeat aliquam quaestionem, sed perpetuis temporibus secure valeat possidere.

### NUMERO CCCLXXIII.

Lettera commendatizia di Faroaldo II.º, Duca di Spoleto, al Pontefice Giovanni VII.º in favore di Tommaso di Farfa.

Anno 704? o 705? Domino Sancto ac ter Beatissimo, toto Orbe praedicabili,

( Dalla Cronica di Farfa presso il Muratori (1)).



<sup>(1)</sup> Non pochi sono coloro, i quali confondono la Cronica Farfense col Gran Registro: lavori affatto diversi di Gregorio Catinese, Agli occhi del Muratori 1 non sembra bene autentica questa Lettera del Duca Faroaldo II.º in pro di Tommaso, Abbate di Farfa; e perchè Tommaso non avrebbe dovuto egli rivolgersi direttamente al Papa? lo rimango shalordito nell'udire un tal dubbio. Non potea forse creder Tommaso d'essere stati

<sup>1</sup> Chron. Farph. Apud Muratori , Sc. Rer. Ital. Tom. II. Pars I. Col.330-331.(A.1726)

et nobis in Christo Patri Domno Ioanni Papae Faroaldus filius vester.

CREDIMUS Sanctae Paternitati vestrae non latere, qualiter propter Dei amorem, vel reverentiam Sanctar Manara Virginis Genitricis Domini nostri Issu Cansitt. Monasterium in territorio nostro Sabinersi consistens, per
aliquas donationes nostras in cespitibus, vel servis, vel
colonis locum ipsum per Tinomam Abbatem, et commenditum nostrum (1) restauravimus, et ibi per praecepti nostri
fermitatem (2) locum ipsum venerabilem stabilivimus. Unde
utile praecidimus, praesentem nostram epistolam ad vestra
per eundem Tinomam dirigere restigia, propter quod rogantes, a esi praesentialiter, obsecramus, ut pro tuturis
temporibus vestra Beatitudo pro perpetua firmitate, Privilegium in scriptis eidem loco facere praecipiat, sub ea
scilicet ratione, ut quae nos devotissima voluntate Sanctae

dalla malavoglienza o dall'invidia dipinti con falsi o gravi colori l'istituto e l'ordinamento Farfense al Pontefice? Non sarebbe stato il Pontefice più largo di concessioni a Farfa per le preghiere del Duca di Spoleto? Il Di Meo s'astiene dal favellar di questa Lettera Gisuffina. Fedi la Nota seguente.

<sup>(1)</sup> Per Thomam Æbatem et commandium nostrium. Ma come doves far Tommaso, essendo egli di Morienne; itrasiero, cioè, o Guargango nel Regno Longobardo? Nella sua qualità di Guargango si dovea mettere, secondo l'Editto di Rotari, sotto la protezione del Re (sub scuto Regiae ponestatia), e però sotto la protezione immediata del Duca di Spoleto. Ed ecco Facoaldo II.\* chimaralo per l'appunto sua commandito o Raccomandato. Qui dica il Muratori, se un Guargango era obbligato di condursi a Roma senza una Lettera, senza un attestato favorevole del suo Irgale Protettore?

<sup>(2)</sup> Per praecepti nostri firmitatem. Questo Diploma primitivo, che dove darsi certamente da Faroaldo II.º a Farfa, peri; ne Gregorio Catinese pote copiarlo nel suo Gran Registro.

MARILE Monasterio contulimus, vel pro consolatione peregrinorum, vel utilitate ibidem deservientium, concessimus, inspectas ipsas praeceptiones, tali Privilegio vestra Palernitas Sancta firmare jubeat, ut nullus ullo tempore praesumat aliquas insolentias, aut concussiones facere, aut ipsas res de ipso sancto loco, aut de donatione ipsorum servorum Dei auferre; et qui hace praesumsgrit, sub anathematis vinculo vestra Almitas eum alligare jubeat (1).

SALUTANTES et commendantes nos Sanctitati vestrae petimus ut pro nobis orare dignemini. Post autem relectà Epistolà petimus, ut eorum Monasterio reddatur (2) pro perpetua securitate.

(1) Eum alligore juleat. A noi sembra certamente singolarissino, che un Duca di Spoleci pregasse di sogniturgiri le pere spirituali a quelle, ch'egli medesimo avea poste o potuto mettere ne suoi Diploni di concessione. Ma i nostri costumi debbono somigliari forse in tutto a que' dell' ottavo; soprattutto dopo la recente conversione de' Longobardi alla fede Cattolica?

(2) Reddatur. Si noti questo altro costume. Faroaldo pregava, si restituisce la sua Lettera commendatizia, dopo essersi letta dal Pontefice, al Monastero di Farfa.

# NUMERO CCCLXXIV.

Bolla di Giovanni VII.º in favore di Farfa.

ANNO 705. Giugno 3o.

(Dalla Cronica Farfense presso il Muratori (1)).

Iohannes Episcopus Servus Servorum Dei Thomae Ab -

bati Religioso , Presbytero , et Congregationi Venerabilis

(1) Non sembra, che il Muratori 'voglia dir nulla contro la sincerità di questa Bolla , ove il Pontefice tocca della munificenza del Duca Faroaldo II. "in favor di Farfa.

<sup>1</sup> Murat, loc. cit. Col. 331-333.

Monasterii Sanctae Dei Genitricis semper Virginis MARIAE, quod est in fundo Acutiano territorii Sabinensis.

SALUBRE nimis et complacens Deo, pro securitate, atque immunitate religiose viventium providentium facere Pastoralem. Praesertim autem dum religiosis studiis, prae timore divino, etiam secularis potestas se se accomodat, et quod pia devotione pro intuitu aeternae vicissitudinis contuiti, quibus pro servitio Dei concessum est, illaesum atque immutilatum perenniter conservari.

Hixc est, quod Venerabile Monasterium Sanctae Dei Genitricis semperque Virginis Mariar, quod Lubertus quondam Episcopus (1) venerandae memoriae de peregrinis veniens (2), in fundo, qui dicitur Acuriarus territorii Samnemasta constituit, et propter religiosam ejus conversationem, et sedulitatem divini servitii, ibidem secum conversantium loca quaedam tam empta, quamque ex oblatione Fidelium acquisivit.

Post cujus ad Deum accessum dum tantam religionem sedule Deo deservientium agnosceret gloriosus filius noster Faroaldus Dux Spoletavus, etiam ipse pro Dei amore, et sustentatione ibidem secum Deo deservientium, habitacula quaedam et loca, atque cultores per donationis paginam contulit, et collaturum se polliceretur, ut sint, qui pro eo, ejusque progenie, orationum hostisa frequenter offerant Deo, ut qui collaudatur in terris fidelibus suis, misereatur de coelis, et parcat excessibus nostris.



Laurentius quondam Episcopus. Non entro, l'ho già dichiarato, nelle molte dispute, che si fanno intorno a questo Lorenzo ed al suo Episcopato, per le ragioni esposte nelle Note al prec. Num. 348.

<sup>(2)</sup> De peregrinis nesciens. Lorenzo sarebbe stato un Guargango, se fosse venuto in Italia nel tempo de Longobardi. Ma bene in ogni tempo soleasi tener memoria, ed anche in Roma, degli strauleri, che v'approdavano.

Curr autem, et hortatus est idem gloriosus, ut tam priora, quam ea, quae ab eo sunt condonata, de jure ejusdem Monasterii ne in posterum abstrahantur, sed ad sustentationem Congregationis proficiant ibidem conversantium servorum Dei, et per eos possit indigentium et peregrinorum hospitalis susceptio diligentius procurari: per quae pietatis officia donantium animae, de quorum munere celebrantur, aeternam quietem, et receptionem in sedibus heatis inveniant.

EXPETITIONI itaque gloriosae atque religiosae devotionis ejus, ac postulationi vestrae concedentes effectum: ex auctoritate Beati Petra Apostolorum Principis, cui claves Regni Coelorum a Creatore ac Redemptore nostro Domino Deo Issu Christo Dei Filio concessae sunt, ut ligaret in terris, quae in coelo liganda sunt, et in terris solveret, quae in coelis solvenda sunt, tamquam vicem eius et locum, dignationis omnipotentiae ejus, implentes, statuimus, atque decernimus, ut quaeque in eodem Monasterio usque hactenus conquisita sunt, vel postmodum conquirentur, sive domicilia, sive loca, colonique, et mancipia, vel quaeque animalia, vel mobilia, nullus de eodem Monasterio presumat usurpare, vel subtrahere, vel per cujuscumque ingenii circumventionem alienare, magis autem pro timore Dei, eorum studio, atque concursu, ut ibidem indiminuta permaneant, procurare.

INTERDICENTES omnibus, sive Episcopi sint, sive Presbyteri, vel Diaconi, vel cujuslibet Ecclesiastici ordinis, seu Laici, cujuscumque sint dignitatis atque militiae, vel privati, ut nullum sibi jus aliquod, vel susceptionis usum in eo praesumat defendere, neque dationis, aut munerum consuctudinem quamilibet ibidem imponere, vel exigere, neque angariis, et quibuscumque conditionibus novis submittere, scientes, quod in districto Dei judicio acternae se poenae, talia praesumendo submittant. Quae quatenus per auctoritatem Principis Apostolorum statuuntur, tamquam ex iis a fide Christiana contemserit, praeter si religiositas tua, vel qui post te praefatum Venerabile Monasterium dispensaverit, spontanea voluntate in tempore dedicationis Ecclesiae vicinum Episcopum, vel quemcumque de Clero, ad caritatis convivium voluerit convocare, juxta quod Monasterialis mediocritas habet, et victus Monachicus consuevit, in Abbatis invitandi quem velit, erit arbitrio.

Si vero quoquo tempore religiosum Abbatem de hac vita migrare contigerii, quem ibidem posita Congregatio de se ipsis, vel ubi ubi meliorem invenerint, eligentes ad dandam ei orationem rogatus atque vocatus adveniat Reverendissimus Episcopus, eumque, dum ipsi voluerint, exhortentur, et post hujus modi orationem, auctoritate Principis Apostolorum, a Pontifice, qui pro tempore fuerit, Abbatis firmitatem hine percipiat.

Si vero Presbyterum, vel Diaconum sibi desiderat eadem religiosa Congregatio consecrati, eligentes, quem ad hoc aptum de se ipsis, vel de exteris invenerint, qui primi sunt, ad Reverendissimum Episcopum, qui vicinus est, unanimi voto perducant, ut et ille requisitus regulariter quaeque ad disciplinam Sacrorum Canonum, et Ecclesiasticam traditionem in Presbytero, vel Diacono, facienda respiciant, si irreprehensibilem et aptum invenerit, hac auctoritate, invocato Dei nomine, solemnem orationem faciens, Presbyterum consecret: nullam tamen ex hoc in eo se ditionem habere cognoscat, neque licentiam habeat ad observationem publicae Ecclesiae suae eum compellere, et de Monasterii mansione subtrahere.

lociaco vestra religio hanc Apostolicam privilegii tuitionem indeptam, fructuosum, alque laudabile concessum beneficium demonstret. Ante omnia in Psalmis, et Hymnis, et Canticis spiritualibus, diebus ac noctibus, permanentes juxta Monachicam disciplinam et regulam a Patribus conditam, conversantes, sincere proposito in professione vestra domino servientes, ct ejusdem Monasterii salutarem portum non relinquentes, caritatem invicem, et unanimitatem servantes, nullus sibi proprium aliquod vindicct in honoribus, vel rebus, vel usibus, sed ut Apostolorum Christi discipuli, omnia habentes communia, non divisa, nihilque vobis proprium descndentes, juxta quod ab illis est traditum, et a successoribus observatum, obedientiam habentes religioso Abbati, ac Praeposito, et Prioribus vestris ( quod est Sacrificium spirituale ) humilitatem Christi demonstrantes in moribus vestris, benevolentiam quoque atque humanitatem, et compassionem in eis, qui aliquatenus aegrotaverint, vel eguerint, caritatem etiam et religiosae conversationis studium, ut demonstretis in vobis, et floreat pia professionis integritas, familiares vos exhibentes Deo religiosac vitae sedulitas, et abstinentiae, atque orationis, perseverantia fructuosa, ut quantum haec ex puritatis devotione peragitis, tantum Deo in vobis operante eius clementiae propinquetis, orantes etiam pro nobis, et pro stabilitate Apostolicae Dei Ecclesiae, pro pace, atque securitate totius populi Christiani, et pro sospitate gloriosi filii nostri, qui pro timore Dei, et religiosae conversationis augmento, hujus Apostolici privilegii, utpote a Deo inspiratus, tuitionem vobis visus est providere, ut et orationes vestras, et aeternam de vobis mercedem acquireret.

Quod Apostolicum privilegium, quicumque ille est, qui in parte vel in toto contemnere, vel evacuare tentaverit, vel ad resistendum contrariam attulerit volundatem: noverit se aeternae condemnationi submitti, IUDAE firi traditoris participem, perpetui anathematis vinculo, et alienationis a Deo, pro suis se illicitis praesumptionibus submisisse.

Benedictionem autem et gratiam a Deo se percepturum non dubitet; sed confidat, qui fideliter observantiae reverentia, hoc quod sub divino conspectu statuimus, custodit.

#### BENE VALETE.

DATA pridie Kal. Iulii imperante Domno nostro piissimo PP. Augusto Tiberio Anno VIII. P. C. ejus Anno VI. sed et Theodosio et Constantino (1).

(1) Sed et Theodosio et Constantino. » Di questi, che credo » suoi figliaoli, serive ottimamente il Muratori ¹, ho cercata » indarno memione presso gli Storici Greci ». Forse un giorno ella si troverh. Io confesso di non averla cercata. Ma che ne dice il Di Meo, uomo certamente dottisimo? » L'impostura è » tanto patente , gli sembra ³, che non è necessario il mostrarla » con argomenti ». Quale impostura 'Di tutta la Bolla o della sola sottoscrisione? Se di questa soltanto, avrebbe potuto il Di Meo far qualche indagine, come fe' il Muratori, su' figliuoli di Tibeiro Augusto. Se della Bolla intera , troppo sarebbe stato l'ardire di richiamare in dubbio una scrittura, dove non si contiene alcun dono di terrestri beni, e dove non si leggono se mon religiose prescrizioni. S' anatemizza, è vero, chiunque ossase turbar le possessioni del Monastero; ma qual Monastero chieca, senza otteurla a una tal salvaguardia Ecclesiastica ?

V'era egli bisogno di foggiarsi per tale intento una Bolla dai Monaci Farfensi, prima de' tempi, ne'quali visse il nobile Compilatore del Registro e della Cronica di Farfa 7 Se avessero voluto falsificare una qualche cosa, que' Monaci avrebber voluto senza fallo fingere, ma pur non finsero, la donazione primitiva di Faroaldo II." Duca Spoletino; dispersa o perduta; e non già la conferna fattane in termini generalissimi, con cui non s'additavano i beni donati, dalla Bolla di Giovanni VII."

<sup>1</sup> Mnratori, Annali, Anno 705, in fine,

<sup>2</sup> Di Meo , Annali , IL 219.

### NUMERO CCCLXXV.

Epitafho delle due Teodote, nel già Monastero di Santa Maria in Pusterla di Pavia.

> Anno 705? (o 720), Aprile 2. (Dall'Oltrocchi, e poi da'Signori Sacchi (1)).

> > I. (Oltrocchi).

**EPITAPHIUM** THEODOTAB SENIORI MONASTERII TICINENSIS HUJUS NOMINI PRAESIDI AE JUNIORE THEODOTA EJUSQUE ALUMNA INSCRIPTUM

## A.

Cum describere non Possim THEODotae terrenae CAELICULA SIC DEMUM ejus Prosapiam texam Mater vixir virginum per annos nimium plures In grege DOMINICO pascens oviculas Christi Quas fovens DOCULT, Anguit correxit, amavit Invidus nen PERDERIT EIUS ex ovibus quenquam Frontem rugatam TENENS Enat quibus pectore pura Cuius abstinebant a flagellis placidae manus In tribuendo DAPES AEGINIS dapsiles erant Moribus ORNATA PRODiens fautrix atque honesta Patiens magnanimis corde dextraque pia Decebat sic DENIQUE TALI cum ex stirpe veniret Bojoleo ex NOVILI crescens ut Fluvius fonte

extra saga genitorum extitit magna.

.... REGALI LINEA SPLENDET

Si ad cursus ferum et praesentis studia saecli
Tendatur oratio multa sunt que possumus dici
Per te semper Virginis nitiscit policrum dilubrum
Auferens vetusta instauras villa cuncta
Namque domicilla sita caenubio biddhi peisca
Nec sunt in orde tales praeter palatia recum
Nec SS. Ecclesias quae tirrant fundamine clano
El piis exequantur qum a sanctis coluntur
Hoc ergo Theodola alunnis tua theodotae
Cui relinquisti nomen dignitatem catheram
Nimis cum larinis applicto precore domna
Lapididus sarcophago oranans excolui peicheus

C.

Sexies DENOS DUOSQUE CIRCITER annos degens
Egregia vitae spiracula clausit D. P. S.

11. D. Mensis Aprilis Ind. Terria.

(1) Tra' molti, che pubblicarono questo Marmo, e de'quali or ora parlerò, l'Oltrocchi ¹ lo fece con maggior diligenza copiare; i Signori Defendente e Giuseppe Sacchi ² lo videro coi propri occhi loro e lo trascrissero. Laonde qui si daranno i testi si dell'uno e si degli altri. Il Monumento, al quale apparteneva l'Iscrizione, perì da gran tempo; ella sopravanzò, e nel 160, vedeasi collocata in alto sopra una Porta del Monastero

<sup>1</sup> Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 580-583. (A. 1795).

<sup>2</sup> Defendente e Giuseppe Sacchi, Antichità Romantiche d'Italia, Saggio I. Appendice, pag. 258-267. Milano in 8.º (A. 1828).

di Santa Maria della Pusterla in Pavia, stato celebre fin dal secolo di Paolo Diacono col nome di Monastero di Teodota. Girolamo Bossi, nel 1604 per l'appunto, prese a copiare quel Marmo, già in varie guise oltraggiato dalla lunga età, e dal cemento, di cui trovavasi coperto. L'Opere del Bossi rimasero Manoscritte presso i Marchesi Olevano, ed ivi sussisteano tuttora , il Robolini 1 l'attesta , nel 1823 e nel 1826.

Magnifiche lodi si leggono di tali Manoscritti del Bossi appo il P. Romualdo di Santa Maria 2, che d'indi trasse; per quanto sembra, e pubblicò per la prima volta l'Iscrizione delle due Teodote 3, non dicendo egli d'averla veduta, Dal P. Romnaldo la presero il Bianchi 4 ed il Muratori 5, non senza farvi qualche correzione : s'era intanto dopo il Bossi mutata la faccia del Monastero della Pusterla; ed il sasso dal suo luogo sublime fu trasportato, scrive l'Oltrocchi 6, nel pavimento a soglia d'una Porta d'ingresso non so se d'nna Cappella o della Chiesa : monumento infelice, che ricevè non poche ingiurie da' fabbri e da' muratori, e giacque calcato da'piè dalle moltitudini. Tale, nè intero, si vedeva quel Marmo, quando l'Oltrocchi ne ottenne la Copia dal Nobil Pavese, il Canonico D. Giuseppe Bertolasi, al quale si va debitori, come soggiunge l'Oltrocchi, d'essersi l'Iscrizione tramutata nel 2. Settembre 1791 in luogo più degno ed all'aperta luce; nel muro, cioè, a sinistra di chi entrasse nel Monastero. Dileguossi poscia l'antico e nobil Cenobio, venuto in proprietà del Signor Gaetano Vidari; nè il Robolini cercò di penetrarvi per legger l'Iscrizione, ma contentossi di ristamparla secondo il testo dell'Oltrocchi 2.

<sup>1</sup> Robolini, Memorie di Pavia, I. 127, 148 nelle Note (A. 1823): II. 275 in Nota (A. 1826).

<sup>2</sup> P. Romualdi a Sancta Maria, Augustiniani, Flavia Papia Sacra, In Monitu ad Lectorem, pag. 9. Ticini, in fol. (A. 1699).

<sup>3</sup> Id. Ibid., Part. I. pag. 131-134.

<sup>4</sup> Bianchi, Nota (157) ad Lib. V. Pauli Diaconi.

<sup>5</sup> Muratori, Annali, Anno 700.

<sup>6</sup> Oltrocchi, pag. 581. » Subtus januae gradum, qua in Delubrum aditus , » loco pavimenti sternerent ».

<sup>7</sup> Robolini, loc. cit. I. 162, 163,

Non così fecero i due Sacchi, animosì e diligenti, sebbene pià severi, ch' e' non facesse mestieri, verso l'Oltrocchi. Si condussero nel Monistre di Teodola, e trovarono sotto al Chiostro i il Marmo, custodito diligentemente dal Vidari. E' ne trassero Copia, che certamente si dee tener per la sola vera ed autenica; riscontrandola col Manoscritto di Girolamo Bossi ? Alla Copia, che segue, de' Signori Sacchi soggiungerò le mie Note.

<sup>1</sup> Sacchi, loc, cit. pag. 259.

<sup>2</sup> Hieronymi Bossi, Memoriae Ticinenses, MMSS. Tomus Inscriptionum,

c. 290. - Non dicono dove nel 1828 fossero i Manoscritti del Bossi,

11. (Signori

# EPIG

# (Colonna a sinistra di chi legge)

|          | m .       |     |
|----------|-----------|-----|
| POSSIM:. | Tнеodotae | ( ૧ |

- 2. Caelicvlae sic (3) DEMVM:. ejvs Prosapiam texam (4).
- 3. Mater vixir virginum:. per annos nimivm plvres (5),
- 4. In grege dominico:. pascens ovicvlas Christi;
- 5. Qvas fovens Docvir:. Argvit, correxit, amavit,
- 6. Invidus nec perderit (6): Ejus ex ovibvs qvenqvain
- 7. Frontem TVGATAM TENENS (7):. Erat qvibvs pectore pvra;
- 8. Cvjvs abstinebant:. A flagellis placidae manvs,
- 9. In tribvendo DAPES AEGINIS (egenis) dapsiles erant.
- 10. Moribvs ornata prodiens, favtrix, atqve honesta,
- 11. Patiens, magnanimis:. corde, dextraque pia.
- 12. Decebat sic DENIQUE:. TALL CVM ex stirpe veniret 13. . . . . . (8) ex NOVILL:. CRESCENS VI Flyvivs fonte
- 14. extra sagga: genitorum extitit magna (9).

DENOS DUOSQUE (16) CIRCITET annos degens.... Egregia vitae

Sacchi ).

# RAFE (1)

# (Colonna a destra di chi legge)

- 15. .... REGALI LINEA SPLENDET (10).
- 16. Si ad cyrsys rerym et praesentis stydia saecli
- 17. Tendatvr oratio, mvlta svnt QVAE POSSVMVS DICI.
- 18. Per te semper virginis nitiscit pvlcrvm dilvervm,
- 19. Avferens vetvsta:. Instavras villa cvncta (11);
- 20. Namqve domicilia sita caenveio ridvnt,
- 21. Vvltv intventivm PRAECELLENTES MOENIA PRISCA.
- 22. Nec synt in orbe tales:. Praeter palatia regym (12)
- 23. Nec SS. ecclesias:. qvae vibrant fyndamine claro (13),
- 24. Et piis exequantur onm (14) a cunctis coluntur.
- 25. Hoc ergo Theodota ALVMNIS TVA THEODOTAE
- 26. Cvi relingvisti nomen:. DIGNITATEM, CATHETRAM
- 27. Nimis cvm lacrimis:. APPLICTO PECTORE DOMNA
- 28. Lapidibvs sarcophago:. Ornans excolvi pvlcris
- spiracela classit.... D. P. S. (15) II D. Mensis April. Ind. Tertia.

- (1) Epigrafe. Titolo certamente premesso da' Sacchi. Negano essi, che la Copia dell'Oltrocchi si fosse presa con ogni fedeltà dal Bertolasi; e professano d'essersi attenuti al sasso nelle parole superstiti; d'aver seguito nelle perdute il Manoscritto del Bossi. Dichiarano finalmente d'aver dato in lettere majuscole tutto ciò, che ancor si legge nel Marmo, ed in minuscole il rimanente, che tolsero dallo stesso Manoscritto. Io, seguitando gli esempi del P. Romualdo e del Muratori, soggiungerò qualche punto e qualche virgola; segni, che non trovansi nel Marmo, e che nondimeno son necessarii per l'intelligenza dell'Iscrizione. In questo Codice Diplomatico, il dissi già nella Prefazione Generale, non prendo a curar le ragioni dell'Epigrafia nè della Paleografia. Ometto volenticri perciò, e così fecero anche i due Sacchi, di segnare i cuori, le frecce, i pavoni e gli altri simboli effigiati nel Marmo delle due Teodote.
- (2) Possim:. Theodotae. Verso non veduto od omesso dal Bossi; e però dal P. Romualdo, dal Bianchi e dal Muratori.

L'Oltrocchi vi suppli .....a. Cum describere non rossus » THEDDOTAE terrenae »: divinazione, che incresce a' Signori Sacchi, nè a me piace in quanto al terrenae: parola, che sembra trovata solo per porla in riscontro con la seguente di Coelicultae.

- (3) Caeliculae Sospetta il Muratori, non abbiasi a leggere Coelicam o piuttosto Coeliculam, cioè, prosapiam: ovvero la celetate dignità d'essere la madre di molte Vergini. Se così fosse, il lerrenza dell'Oltrocchi perderebbe ogni sorta di significato. Allontanerebbesi forse dal vero chi leggesse...» cum » describere non rossimi Trasonova E (aciem (sive formam) Coe» liculae, sic demum ejus prosapiam texam??? » Coeliculae; per semplicemente defunta, ed abitatrice del Cielo, senza riferirisi alla prosapia?
- (4) Ejus prosapiam texam. Poche parole in verità, ma splendide, si dicono di tal prosapia nell' Iscrizione; anzi nulla, eccetto, ch'ella fu progenie di Re.
- (5) Per annos nimium plures. Si noti per illustrar le cosc, che or si diranno, la lunghezza del reggimento della Regale Teodota: circostanza, fatta notare dal Muratori.

- (6) Invoidus nec penterit. I Signori Sacchi scrivono: » Il Mar-» mo ha nec; e così copiarono il Bossi e l'Oltrocchi; il P. Ro-» mualdo ed il Muratori fecero ne ed il Robolini neh ». Fu questo uno de'molti errori contro la Latinità, commessi o dall'Autore o dallo Scultore dell' Iscrizione: il senso legitimo è quello additato dal P. Romualdo e dal Muratori: invidus ne perderet; che il Demonio, cioè, non trucidasse l'anime di quelle Vereini.
  - (7) Frontem rugatam tenens. Sempre il Demonio.
- (ii) . . . . . . I Signori Sacchi attestano, che qui era infranto il Marmo fin di 'tempi del Bosi; c che però questi nulla vi lesse, quantunque una pin recente mano avesse seritto Romu-leo nel Manoscritto di lui, Ma il P. Romusldo, c però il Bianchi el il Murziori posero in questa lacuna un B. o.toz). Incopo, che lo stesso Muratori dubitava non s'avesse a leggere. . . Ro-MULEO EX OVILL MORILL; avendo Paolo Diacono estito, che la Teodota del Be Cuniberto era di nobilitarina stirpe Romana.

Con miglior giudizio l'Oltrocchi soggiunse due lettere sole al testo accettato per vero dal Muratori, e lesse: » NOLLLE DE NOSILE; cioè dalla Bauorica stirpe, donde usciva la sorella del Re Bertarido, madre di molte vergini, secondo il Ritmo Bobbices, ignoto al Muratori. Derisero i Sacchi l'opinione dell'Ottocchi, quasi a donna di sangue Romano dovresse più convenire il titolo di Regale datole dall' Iscrizione (regali linea aplendet), che non a domas Bavarica, ed in generale a qualunque donna Barbarica.

Ma se Orazio potè dire di Mecenate, ch'egli era uscito dagli avi Re d'Etruria, chi nell'ottos secolo avrebbe potuto impropriamente dare del Regule ad una Romana, s'ella non fosse stata della stirpe Imperiale de' Greci Augusti? Tale, per contaddire all'Oltrocchi, si dovrebbe finger la Romana Teodota, rinchiuss in un Monastero dal Re Caniberto: la quale arbitraria ed inversismile suppositione si dilegua, pensando, che nel Monastero stesso v'era la vecchia Teodota. 2 ia dello stesso Re, sotto la cui guardia fu da Cuniberto collocata la giovane Teodota. Quale accordo più intero e conferevole havvi egli mai di quello trovato dall'Oltrocchi fra la presente lecrizione di Santa

Maria della Pusterla ed il suo Ritmo Bobbiese? Se il Ritmo tacque il nome della zia di Cuniberto, nol dice forse l' Iscrizione? Dobbiamo noi ammettere, d'esservi state agli stessi giorni tre Monache, una più giovine, che fe' porre l' Iscrizione; l' altra di regal sangue, alla quale si pose; la terza, zia del Re Cuniberto? Ciò fu possibile; ma come oggi senza una prova diretta si può e' presupporre? Perchè senza bisogno creare un ente, ovvero una difficoltà di più? Già due sono le Tcodote dell'Iscrizione Posterlese; la più vecchia di Regal sangue, ciò che non può intendersi d'una Romana, ma s' intende benissimo d'una Bavarica; Badessa d'una nobilissima, e pur non Regale Romana. Se questo non si vuol credere, dunque la vecchia Regale fu Teodota del Re Cuniberto, alla quale succedette un'altra Teodota, ignota del tutto; e così tutta la forza degli avversari di tale opinione, massimamente del Robolini 1, si riduce a dire, che la linea Regale della Teodota di Cuniberto non si debba prendere letteralmente com' ella suona, ma in senso translato; allegorico, anagogico e che so io. Tanto sembra improbabile a costoro, che Cuniberto ponesse la sua nobilissima Romana Teodota nel Monastero della Regale Teodota, sua zia. Si, ripiglia il Robolini 2; è improbabile, perchè diverso fu il Monastero della zia di Cuniberto, cioè di S. Agata del Monte, dall'altro detto di Santa Maria di Teodota e poi della Posterla in Pavia; improbabile per la ragione, che si dirà nella Nota (11) sul verso 19. Auferens vetusta.

(9) Extra sagga genitorum extitit magna. Parla del saio guerriero dagli avi di Teodota, e dice, che la virtù e la gloria di lei sarebbero state sempre grandi, anche s'ella non fosse uscita dalla stirpe de' Re.

(10) Regali linea splendet. Parole rilevantissime, che il Bossi non potè leggere: ignote perciò al P. Romualdo, al Bianchi ed al Muratori. Ma il Bertolasi, che trovolle nel Marmo, le trasmise all'Oltrocchi; ed ivi elle furono lette da'Signori Saechi. Certo; il Muratori, se le avesse vedute, non avrebbe detto,

<sup>1</sup> Robolini, I. 139, 160.

<sup>2</sup> Id. Ibid. I. 161.

che potesse lodarsi una Romana di risplendere pel suo sangue Regale nell'ottavo secolo.

(11) Auferens ventuta , instauras vilia cuncta. Ciò nen conviene, dice il Robolini, a du Monastero fabbricato da' fondamenti, quale fu quello in cui visse la zia di Caniberto; ma si ad un Monastero nuovamente ristorato. Cotal ristoratrice fu la Romana Teodota di quel Re. Par tuttavolta ne il verso del-Piscrizione Posterlese ne Paelo Diacono vietano di credere, che la sorella di Bertarido, collocata regalmente nell'ampio giro di Sant' Agata del Monte, in un luogo eminente, ne lungi da una Posterda, o piccola Porta di Pavia, costruito verseu un'altro Edificio, sacro a Santa Maria e prossimo a quella Posterda. Dovè a tale uopo toglier via le rovine di qualche più antica e cadente fabbria.

Egregiamente dunque l'Oltrocchi attribuisce alla Regule Teodota dell'Iscrizione Posterlese d'escre stata una sorella di Bertarido, e prima Badessa di S. Agata del Monte; indi edificatrice o ristoratrice di S. Maria della Posterla. Questa seconda Chiesa era forse dispusi un edificio crollante, che la Principessa uni a' Chiostri di Sant' Agata per ampliarli e nobilitarli, circondandoli con un muro comune. Padatia Regum.

(12) Nec sunt in orbe tales praeter palatia Regum. La magnifica descrizione degli splendori e delle bellezze del Monastero di questa vecchia e Regale Teodota dell'Iscrizione Posterlese conviene assai più al grado ed alle ricchezze d'una zia del Re Cuniberto e d'una sorella di Re Bertarido, che non al grado ed alle ricchezze d'una donzella, rinchiusavi per pietà. Ne Cuniberto visse a bastanza per condurre a tanta opulenza le dimore della sua Teodota, comechè non si neghi d'aver egli potuto, in grazia di lei, essere generosissimo. Più generoso, e più lungamente generoso dovè riuscir Bertarido a pro d'un Monastero, edificato dalle fondamenta con regio animo, e con la recente divozione del suo cuore pel suo ritorno sul Trono Longobardo. Larghi spazi di tempo e di luogo ebbe inoltre la sorella di lui per collocare gli annui suoi redditi a rendere illustre il Cenobio di Sant'Agata; e poi a fabbricarne un secondo con una Chiesa entro il vasto recinto de' giardini e del Chiostro di

quello, ed in onor di Santa Maria: Chiesa indi chianata di Teodota, e poi di Posterla. Giò che avrebbe dovuto fare il Robolini, e non fece, sarebbe stato di proporre un qualche Documento, donde chiaramente apparisse, che in due diversi e lontani Quartieri di Pavia sorgevano due splendidi e regali Cenobii; l'uno di Sant'Agata Del Monte; l'altro di Santa Maria della Posterla. Ma l'Oltrocchi i dimostrò con le Tavole Icnografiche di Pavia, che le due Chiese co' due Cenobii non reano distanti fa loro in un medesimo risla della città se non per lo spazio di soli cencinquanta passi: prova evidente d'aver elle appartenuto ad un medesimo traito della città se non per los partenuto ad un medesimo traitorio innanzi la loro separazione. Di questa si veggano i prec. Num. 352, 353.

(13) Nee Sanctas Seclesias, quae vibrunt fundamine clara. Vuol dire quanto il decore della Chiesa Teodotas superace quello d'ogni altra: effetto, che male s'attribuirebbe alla sola Teodota di Caniberto. Del resto il P. Romualdo esclude così funa che l'altra Teodota del 700, el attribuisce l'Iscritione Posterlese a due altre Teodote nel 966. Glò sembra un sogna al Muratoti (Pedi seg. Nota (15)), ed l. Chi nou vede, che quel Marmo si pose in tempi vicini alla fondazione del Monastero, assai più antico del 326, come apparisce da' Diplomi di Lotario 1.7 ( Pedi prec. Num. 325. 335.)

(14) Qum. Così hanno i Signori Sacchi nel testo dell'Iscrizione: così dichiarano in una Nota d'aver letto nel Marmo. Volesse dir quoniam? Non ardirci affermarlo: ma, in vece di queste tre lettere, il Bossi ed il P. Romualdo ed il Muratori ne posero tre altre distinte con punti fermi ¿O. N. I.; le quali sono assai meno intelligibili. Sospettò il Muratori, non s'avesse potuto voler paragonare la Chiesa di Pavia con quella di San Martino di TurONI o Torsi.

(15) D.P. S. » È andato a pescare, il P. Romualdo in Be-» da (così scrive il Muratori) che D. P. S. additano l'anno » 926. Tutti sogni. D. P. S. vuol dire Depositu. Morì Teodota

<sup>1</sup> In Icnographica urbis (Ticini) delineatione (A. 1633, 1634) finitimum utriusque Monasterii intermedium spatium etiamnum passus amplius CL. non excedit.

Oltrocchi, loc. cit. pag. 585.

" nell' Indizione Terza , forse nell'anno 705 , o piuttosto nel » 720 ».

Nel 926 correva l'Indizione XIV. non la III. segnata nel Marmo.

Io colloco, dubitando, l'Iscrizione sotto il 705, per concludere insieme con l'Epitaffio, che segue, di Cuniperga i documenti spettanti al Re Cuniberto.

(16) Denos duosque. Che vuol dire : ventidue , o dodici ? L'Oltrocchi di suo vi premise un sexies; quesi Teodota fosse morta di settantadue, o di sessantadue anni: del che fu ripreso da' Signori Sacchi , affermanti che nel Marmo non v'è spazio pel sexies. Non vi sarà per le lettere, alla distesa : ma certamente v'era per la cifra numerica d'un sei o d'un sette, come suppli l'Oltrocchi. Senza tal necessario supplemento, dunque Teodota, quae rexit per annos nimium plures, morta sarebbe di dodici anni . o di ventidue?

## NOTA.

La sventurata donzella Romana è divenuta, più che non a' suoi dì, famosa e celebrata ne'nostri, quasi ella fosse una prova irretragabile d'esser durate nel Regno Longobardo la cittadinanza e la Legge Romana. Di Teodota ho favellato nel Discorso 1: qui basta ricordare, che la cittadinanza e la Legge Romana son cose affatto diverse dalla razza e dal sangue, comechè nobilissimo, de' vinti Romani.

<sup>1</sup> Discorso de vinti Romani, S. CXI.

#### NUMERO CCCLXXVI.

Una metà dell'Epitaffio di Cuniperga, figliuola del Re Cuniberto, nel Monastero di Sant'Agata in Pavia.

#### Anno?

( Dall'Oltrocchi (1) ).

CUNIPERGAE
CUNIBERTI REGIS FILIAE
S. AGATHAE MONAST. TICIN, ANTISTITAE
EPITAPHIUM

DISCE QUI VELLIS NOSSE QUID TEGIT TOMULUS ISTE QUALIS ET IMAGO PRAETIOSO CLAUDITUR SAXO HIC AD INSTAR NIVIS MEMBRA SOLVUNTUR HONESTA CUNIPERCAE MATRIS DEI ANCILLARUM (2) SUAVIS HAEC FUIT SPECE PULCRA INTER FOEMINAS PULCRA FACIES SERENA OCULIS VERNANTIBUS QUIDEM FRONTE NUBIS INSCIA LABIIS FLUENTIBUS MELLA VERE PATRIS NATA CUNIPERTI OPTIMI REGIS CUIUS ET IN TOTUM GESTAVIT FILIA VULTUM ET IN QUA PATERNAE DÜLCEDO VIGUIT MENTIS QUOD TESTATUR MODO VIRGINUM COLLEGIUM SACONDO DE LA PATEN PATRIS NATA CUNIPERTI OPTIMI SALONDO TESTATUR MODO VIRGINUM COLLEGIUM SACONDO DE LA PATENNAE DUICEDO VIGUIT MENTIS QUOD TESTATUR MODO VIRGINUM COLLEGIUM SACONDO DE LA PATENNAE DUICEDO VIGUIT MENTIS QUOD TESTATUR MODO VIRGINUM COLLEGIUM SACONDO DE LA PATENNAE DUICEDO VIGUIT MENTIS QUOD TESTATUR MODO VIRGINUM COLLEGIUM SACONDO DE LA PATENNAE DUICEDO VIGUIT MENTIS QUOD TESTATUR MODO VIRGINUM COLLEGIUM SACONDO DE LA PATENNAE DUICEDO VIGUIT MENTIS QUOD TESTATUR MODO VIRGINUM COLLEGIUM SACONDO DE LA PATENNAE DUICEDO VIGUIT MENTIS QUOD TESTATUR MODO VIRGINUM COLLEGIUM SACONDO DE LA PATENNAE DUICEDO DE LA PATENNAE DE LA PATENNAE DUICEDO DE LA PATENNAE DUICEDO DE

<sup>(1)</sup> Antipongo a tutte l'altre stampe di questa metà del Marmo la più recente dell'Oltrocchi \*, perchè riscoutrate dal Canonico Bertolasi, ed avuta per vera dal Robolini \*. Primo, per quanto io sappia, fu il P. Romualdo \* a pubblicarla ; indi la dettero il Bianchi \* ed il Muratori \*. Ma ob. ! quanto deforme, quanto svisata dalla mescolanza delle parole importune, che leggonsi tronche nella seconda lastra del Marmo !

<sup>(2)</sup> Matris Dei ancillarum. Ecco la qualità di Badessa, ch'ebbe Cuniperga, del Monastero di Sant' Agata del Monte,

Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 600. (A. 1795).
 Robolini, Memorie di Pavia, I. 173. (A. 1823).

<sup>3</sup> P. Romoaldo di Santa Maria, Papia Sacra.

<sup>4</sup> Bianchi, Nota (144) Ad Lib. V. Pauli Disconi...... Apud

<sup>5</sup> Muratori, Script . Rer. Ital. 1. 486. (A. 1723).

L'Oltrocchi soggiunge le seguenti parole inintelligibili; contenute in una seconda lastra marmorea dello stesso Epitasso; ma oramai rotta e sperperata.

ACVERNA
ERGAQVOS'M
QVIQVEEIVS
ISTAFVIT
VIDVISPVP
HVIVSLVCIS
PRÆFVITVIR
HVNCHVIC
QVAEABII
ETDICAT
XFÖSVF

nel recinto del quale s'è veduto essersi dalla Regale Teodota costruito e ristorato ad un tempo l'altro di Santa Maria, verso la Posterla di Pavia.

Ma quando Caniperga ottenesse tal dignità, niano può dirlo; ne quando ella uscita fosse di vita. Il Re suo padre, che mori giovine, potè lasciarla hambina: e Cuniperga ben potè sopravvivergit fin oltre la metà dell'ottavo secolo e più. Ella dovè succedera all' una ca altar Tacodata, etiandò nel caso che la prima, cioè la Regade, fosse manesta nella Terza Indistione del 220, non del 705. Se Cuniperga diventò Badessa nel 740, el la forse non avea toccato pur anco il suo cinquantesimo anto, e non erano svanite al tutto per avventura le tracce della sasa belleza.

#### NUMERO CCCLXXVII.

# Donazione d'Ariberto II.º ad Emiliano II.º Vescovo di Vercelli.

Anno 706. Ottobre 9.

( Dal Durandi (1)).

FLAVIUS ARIPERTUS vir excellentissimus rex, ecclesiae beati Eusebu martyris (a), cujus corpus requiescit in civitate Vercellis, et venerabili viro beatissimo Emiliano nontifici.

PSALMIGRAPHI vatis modulatio in sancta CHRISTI ecclesia per sacerdotum personat ora dicens, firmamentum est Dominus omnibus timentibus eum, qui (b) firmo semper apud nos

<sup>(</sup>a) PEYRON, ubi Sanctum Eu.....

<sup>(</sup>b) In., sermo

<sup>(1)</sup> Il Durandi 1 per la prima volta, se non m'inganno. pubblicò si fatto Diploma da un antico trasunto, che non disse dove si trovasse: ma era certamente della Cattedrale di Vercelli. Lo sventurato Carlo Tenivelli 2 ristampò il Diploma con le Note d'un Religioso, ch'egli non nomina. E finalmente il Cavaliere Amedeo Peyron 3 lo ha inserito nella Collezione delle Carte Piemontesi; ma segnando, per errore di stampa, l'anno 707, Piccola varietà corre tra la stampa del Durandi e del Peyron; ma sovente l'ultima contiene qualche parola, che nella prima non si legge. Io seguo il testo, più anticamente donatoci dal Durandi, non senza notare qualcuna tra le Varianti del Peyron. Ho già detto, che l'Andres ( Vedi prec. Num. 328 ), ignorando esservi stato un Emiliano II.º, Vescovo di Vercelli, collocò il Diploma sotto l'anno 660; ma nel 9. Ottobre di quell'anno correva l'ottavo e non il settimo anno d'Ariberto 1.º; il settimo, cioè, d'Ariberto II.º segnato dal Durandi e dal Peyron.

Durandi, Cacciatori Pollentini, pag. 91-93. (A. 1773).
 Carlo Tenivelli, Biografia Piemontese, Decade Prima, pag. 117-127.
 Torino, in 8.º (A. 1784).

<sup>3</sup> Peyron, in Historiae Patriae Monumentis, Torino (A. 1836).

fideliter . et firmiter retinetur , quia quicumque Christianus et Catholicus vir ejus judicia simul a potestate (a) metuens praecepta illius divina custodit, procul dubio dominus firmamentum, protector, et desensor illius existit. Qua in re pensandum est nobis, et salubri, ac prudenti consilio pertractandum, quatenus ejus, qui nostrum est firmamentum, venerabilia sub regni nostri ditione episcopia constituta per nostrum roborem firma, et stabilita simul et tuta omni in tempore perseverent, sed et res, quae inibi undique (b) advenerint, per nostrum nihilominus pragmaticum in ipsis sanctis locis debent absque aliquo fieri obstaculo..... (c).

IDEOQUE justa tuam sancte EMILIANE praesul postulationem per hoc sanctionis nostrae munimen divina inspirante providentia firmamus supra praefati episcopii tui omnes res, quas quoquo modo Deo propitio adquirere potuisti, sive de donis regum, aut aliorum largitate (1), vel comparatione,

<sup>(</sup>a) PEYRON, et potestatem

<sup>(</sup>b) ID., advenerunt aut nunc adveniunt vel

<sup>(</sup>c) In., corrobotatae.

<sup>(1)</sup> De donis regum vel aliorum largitate. Da per ogni dove omai nel presente Codice Diplomatico ricorrono le prove dell'opulenza, in cui venivano i Monasteri e le Chiese pe' doni de' Re Longobardi, e degli uomini privati, fatti Cattolici. Agi-Iulfo, Teodolinda ed Adaloaldo aveano ristabilito, è vero, la dignità del Sacerdozio Cattolieo: ma sotto i Re Ariani Arioaldo, Rotari e Rodoaldo quel moto era cessato; e s'è udito quanto infelici fosser tuttora nel 679 le condizioni e searsi gli averi dei Vescovi (Vedi prec. Num. 345). Dopo quell'anno, e procedendo il regno di Bertarido, tali strettezze finirono: poi sotto Cuniberto cominciarono a piovere i testamenti e le donazioni per rimedio dell'anima, e non si tenne più aleun conto del dritto successorio stabilito nell'Editto di Rotari, dove si fatte disposizioni erano ignote o vietate. Ben presto Liutprando, come in breve dirassi, all'autorità de' fatti, procedenti dalla mutata

tam de arimaniis (a) (1), quam de libertis, seu aldionibus (2), vel servis nostris per diversa loca ad ipsam eccle-

#### (a) PETRON, arimannis

Religione, aggiunse l'autorità delle sue Leggi; e divenne lecito per dritto ciò che dianzi avveniva per fatto, ma in dispregio di Retari

- di Rotari.

  (1) Tam de arimaniis, etc. Non posso astenemi dal riproporte in questo luogo ciò che scrissi altrove <sup>4</sup>, intorno agli Arimanni del presente Diploma: » Ne' Documenti e nelle Leggi, » che verrò di mano in mano additando, gli Arimanni si scor» gono essere liberi uomini, ed anzi cittadini qualificati: perciò » anche per liberi vogliono tenersi quelli d'Ariperto II.<sup>7</sup>, accennando i Longobardi che o volontariamente o per comando del Re si recavano ad onore di proteggere con la loro spada » i Monasteri e le Chiese, od in altro modo erano deputati a questo nobile Officio. Già dissi nella Storia <sup>7</sup>, che Appiano <sup>3</sup> a diè a' popoli della Colchide il nome d'arimani, o di bel » licosì, e che Valafrido e Vitichindo credeano tal voce de-
  - » licosi, e che Valafrido e Vitichindo credeano tal voce de-» rivata in parte dal Greco; della quale ultima sentenza non » s'appartiene a me il far sicurtà ».

In questi Arimanni del Vescovo di Vercelli si può scorgere una delle più autiche mensioni de' Commendati o Raccomandati. A quest'ordine appartenevano principalmente i Ganzgangi, come s'è veduto intorno a Tommaso, Abate di Farfa nel prec. Numero 348, e come si disse già intorno a San Colombano, a Giusto di Susa, e ad altri Abbati e Monaci di Bobbio.

(2) Seu Aldionibus. Ed or ciascuno vegga se i Vescovi e Sacerdoti del Regno Longobardo vivessero sotto le dispositioni generali del Diritto Longobardo; e se i loro civili possedimenti seguitassero la Legge territoriale di Rotari. Gli Addj posseduti dal Vescovo di Vercelli non sono forse la miglior prova di tal verità? Per le ferite di tali Addj, pe' danni e pe'delitti da loro commessi, per le lor fughe, per le loro manomissioni, per tutto

<sup>1</sup> Discorso de vinti Bomani, S. CXII.

<sup>2</sup> Storia d'Italia, I. 1041-1042. (A.1839).

<sup>3</sup> Appiani Alexandrini, De Bello Mithridatico.

siam adtrahere undequaque potuisti, aut antea largiente divina potentia adquirere tu aut successores tui quocumque ordine potueris (a).

ETERIM detulisti nobis ubi continebatur, quod GAUDERIS monachus, quondam noster miles (1) in sua propria facultate idem in honore sancti Archangeli MICHAELIS monastrum construxit, quod est positum LBAUCEBIO (LAUCEBIO) (2), a te quoque beatissime pater EMILIANE ejusdem GAUDERIS rogatu superius rite consecratum, quoniam sub tua dioecesi (b) constitutum, et omnes res suas mobiles et immobiles inibi contulerat, patet in eo sane ordine ut suprascriptum monasterium, quod ipse aedificaverat in integro in jura jam

<sup>(</sup>a) PEYBON, potueritis.

<sup>(</sup>b) In., diocesea

in fine il Dritto Addionale non bisognava egli ricorrere a'precetti ed alle pene dell' Editto promulgato nel 643?

<sup>(1)</sup> Gauderis monachus et quonidam noster miles. Ecco il primo esempio a me noto i d'un Monaco e d'un Abate Longo-bardo; stato già soldato d'Ariberto II.º Vero è, che questo Gauderi poteva essere un Bavaro: ma non essendo egli eertamente della stirpe de'vinti Romani, rimane tuttora il primo esempio d'un tal fatto, dal quale sempre più chiaramente risulta, che a comune Religione Cattolica di unti gli abianti del Regoo Longobardo ( eccetto le reliquie dell' Arianesimo, delle quali favellerò di tratto in tratto), ristringeva i legami dell'unica cittadinavas Longobarda, imposta mere il guidrigido, alle razze le più diverse così de' Barbari come de' vinti Romani. Fedi la seguente Nota.

<sup>(2)</sup> Quod est positum Lhaucedio. Questa è la famosa Badía di S. Michele di Lucedio nel Vercellese, detto poi di San Gennaro; i Diplomi della quale si possono vedere oggi tutti radunati nella Raccolta de' Monumenti Piemontesi.

<sup>1</sup> Vedi Discorso de' vinti Romani, S. CXIV.

<sup>2</sup> Historiae Patriae Monumenta, Col. 14, 97, 98, 99, 523, 699, 976, 1182, 1363, 1368, 1370. (A. 1836).

tatae ecclesiae beati Eusebu esse deberet; ita ut tam per te, quam per successores tuos post tuum discessum sicut antiqui patres (a) scriptis legitur ipsum monasterium ordinaretur, et regeretur, et ad suprascriptum tuum episcopium deberet pertiener in omnibus, et de hoc ipso (h) tua veneratune obsecrante pietatem nostram per hoc nostrum roboratum pracceptum in suprascripto episcopio tuo ea omnia, et in omnibus confirmamus, sicut textus chartulae donationis legitur, quam praefatus (Здорван vobis noscitur commisisse.

<sup>(</sup>a) PETRON, patris (b) ID., de hoc ipse

<sup>(</sup>c) In., etiam

<sup>(</sup>d) Ip., in jam

<sup>(</sup>e) Ip., cerredallum

<sup>(</sup>f) In., fine

<sup>(1)</sup> Pro status felicissimae gentis nostrae Longobardorum. Ariberto II." on era egli un Bavaro? I suoi amici el i suoi più fidati guerrieri non erano forse Bavari? Par tuttavolta il Re insieme co suoi concittadini propri si gloria di chiamarsi Longobardo: nè altro nome s'attribuisce da lui se non di Longobardi a tutt'i sudditi, abitatori del suo Regno. Dopo ciò vorrà più dubitarsi d'essersi tutte si fatte razze incorporate in una sola, e massimamente quella de'vinti Romani? Vorrà più dubitarsi d'essere stato l'Editto di Rotari una Legge territoriate?

<sup>(2)</sup> Ceredallum. » Non saprei meglio, nota il Durandi ¹, si-» tuar Ceredallo che nella Villa appellata anche in oggi la Ce-» rina o Serina . . . . . sopra un Colle al Sud-Est dell'antica

<sup>1</sup> Durandi , loc. cit. pag. 91. Nota (a).

CELLEN. usque in STURIM (1), et sine (a) TABLA (2) quam cidem monasterio Doo filius REGINPERTI (b) (3) his diebus concesserat usque finem Rivosico (4) (c), sicut ex nostra praeceptione ad eumdem religiosim locum Garrimundi illustris viri (5) nostra jussione valde mantradere fecit, quatenus deinceps omnis sancta illa congregatio, quae in utrisque praelibatis vestris Ecclesiis nuper est, aut erit, ea ipsa quae superius nostra confirmavit, et corroboravit potestas, indeminute alque inconcusse omnis, et in omnibus valeat futuris possidere, et perfrui temetic in omnibus valeat futuris possidere, et perfruit temetic in omnibus valeat futuris possidere, et perfect in omnibus valeat futuris possidere perfect in omnibus valeat futuris perfect perfect perfect in omnibus valeat futuris perfect perfect perfec

<sup>(</sup>a) PEYRON, fine

<sup>(</sup>b) Ip., Taciperti

<sup>(</sup>c) In , rivosicco

<sup>»</sup> Terra di Gatiano, a due miglia appena dalla destra sponda

<sup>»</sup> del Po, e intorno a quattro dalla Terra di San Gianuario, » dov'esisteva l'antico Monastero fondato dal Longoburdo Gau-

<sup>»</sup> deris; a un dipresso sulle rovine dell'autica Ceste ».

<sup>(1)</sup> In Sturam. » Scorre, continua il Duraudi <sup>1</sup>, questo fiumicello alla destra del Po, d'Occidente in Oriente; poi entra nel Po sotta la Terra di Ponte Stura, anticamente Ponte » di Notingo: a tre miclia da Casale ».

<sup>(2)</sup> Sine Tabla. » Dubito, soggiunge, non sia scorretto il » nome di Tabla; io almeno non so trovarne vestigio ».

<sup>(3)</sup> Odo filius Regimperti. Ecco un'altra donazione a' Monasteri ed alle Chiese, in su' cominciamenti dell'ottavo secolo. Regimperto qui nominato non era certamente il padre d' Ariberto III.'s se pur non chiamavasi egli Taciperto.

<sup>(4)</sup> Rivosico. Potrebb'essere, a giudizio del Durandi, Ronsecco, a Settentrione di Trino.

<sup>(5)</sup> Garimundi illustris viri. Ed ecco in qual modo gli Ottimati ed i principali Cortigiani de Re Longobardi, cercavano d'initar l'esempio di costoro, pigliando i titoli Senatori dei Romani?.

<sup>1</sup> Durandi, Cacciatori Pollentini, pag. 91. 92.

<sup>2</sup> Fedi Discorso de' vinti Romani, passim.

poribus, veluti pro regni nostri fastigio, et statu totius falicissimae gentis nostrae Lakkonardorum die noctuque a nullo praepediti dignas Deo laudes ut condecet possint incessabiliter decantare.

His praelibatis damus omnibus comitibus, castaldis (a), nostrisque agentibus in mandatis, ut nullus eorum contra praesentem serenitatis, seu firmitatis nostrae paginam in aliquo audent (b) ire quandocumque, sed omni in tempore fixa, et stabilis maneat, atque inconcussa servetur. Si ipsius (c) vero superbiae, aut cupiditatis permotus spiritu de suprascriptis rebus venerabilium locorum, quas inibi nostra confirmavit, et corroboravit excellentia, aliquid imminuere, aut subtrahere praesumpserit, poena mulctetur auri optimi libris cc (d) medietatem palatio nostro, et medietatem antistiti iam fatae sanctae Vercellensis Ecclesiae, qui pro tempore fuerit; insuper quoque Dei omnipotentis incurrat iudicium (1), et in die tremendi iusti iudicii cum ipso summo Archangelorum principe causam dicturus sit, de cujus sacro monasterio haec omnia sunt confirmata: ut autem pracsentis firmitatis nostrae apices roborationis valeant obtinere vi-

<sup>(</sup>a) PSYRON, gastaldis (b) ID., audeat

<sup>(</sup>c) Ip., Si quis

<sup>(</sup>d) In.,.... ducentis

<sup>(1)</sup> Dei omnipotentia incurrut judicium. L'uso dell' imprecazioni conincia nell'ottavo secolo a divenir frequente ne' Diplomi, ed anche nelle Bolle de' Papi. Lodevole studio è il ricercare in qual tempo si fatti usi ebber principio; ma come venirne a capo? Chi ardrià dire qual fu la prima Bolla od il primo Diploma, in cui adoperaronsi così fatte minacce? Pur tuttavolta s'ascoltano assai sovente gli Scrittori sentenziare arditamente sulla fasità o verità delle Carte antiche, secondo vi s'ascoltano le imprecazioni o no. Giudizi pieni di pericoli e di difficoltà.

gorem, ceream.... (a) vultus nostri figuram annulo insignitam adfigi praecipimus (1).

Ex dicto domni regis per suprascriptum Garimundum .....(stratarium (2)) scripsi ego Tassillo notarius.

DATO TICINO in palatio nona die mensis octobris anno felicissimi regni nostri septimo per indictione quinta feliciter.

#### (a) PEYRON, venustissimi

(a) Vultus (nonustissimi). Chi non sa, chi non diec, che i Re Longobardi non usarono punto alcun sigillo nè di cera nè d'altra sostanna? Il Di Meo, per esempio, non tralascerebbe dar di falso a questo Diploma d'Aribetro Il.\*, e massimamente per qual venustissimo volto. Ma, parlando in generale della regola negativa, domando perchè abbissi a mettere per inconcuso Canenoe dell'Arte Diplomatica di non avere i Re Longobardi fatto giammai niun uso del sigillo, ed abborrita perpetuamente una tal costumanza, che pur tanto era comune, tanto necessaria fira' Barbari, quando ignoravano l'arte di escrivere? Quando e' l'appresero, perchè avrebber dovuto abbandonare il costume per essi cloquentisimo di parlare per via di sigilli e d'altri segni materiali? Perchè non dovè flotzi col suo sigillo dar forza e vigore all' Editto? Ed i moderni Scrittori hanno essi veduto no all'ultimo ciascuno de'Diplomi spediti da Re Longobardi?

Quanto al caso presente del sigillo e del venustissimo volto di Ariberto II.º, posso concedere volentieri, senza che il Diploma sia falso, d'essersi forse queste parole soggiunte di suo da un Copista de'secoli susseguenti.

#### NUMERO CCCLXXVIII.

Donazione di Romoaldo, Duca di Benevento, al Monastero di Santa Sofia in Ponticello delle sostanze di Wandulfo.

ANNO 706. Novembre.

(Dalla Cronica di Santa Sofia presso l'Ughelli (1)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri IESU CHRISTI,

(1) Questa è la famosa Cronica stampata dall'Ughelli ¹; e contenuta in un Codice Vaticano, di cui egli non disse il Numero; nè questo fu noto al Coleti ², che ristampò la Cronica, ma l'Assemani ³ additollo, ed era il Numero 4o3q.

Si duole il Coleti della moltiudine degli errori, commessa dal Copista; ed il Cardinal Borgia da taccia di scorrettissima parimente alla Comica di Santa Sofia. Confesso nondimeno, dopo aver con ogni diligenza riscontrato la stampa Ughelliana ed il Manoscritto Vaticano 4959, che gli errori mi sembrano appartenere piuttosto al Compilator della Cronica, il quale turbò e confuse le Scritture da lui raccolte, senz'alcun ordine di Cronica, le Guille della Cronica, il quale turbò e confuse le Scritture da lui raccolte, senz'alcun ordine di Cronica della Cronica, il quale turbò e confuse le Scritture da lui raccolte, senz'alcun ordine di Cronica, per la confusio della Cronica, per la Cronica della Cronica, per consecutado a ciascuna di queste un Elenco, privo d'ogni eantezza. Parte I. da fol. 29 a Ges III; fol. 69 a t. ad fol. 86 a t.: III.; fol. 83 a d fol. 155 a t. IV.: fol. 154 a t. ad fol. 29 a t.: d'ogni eantezza. fol. 159 a t. ad fol. 25 a t. IV.: fol. 154 a fol. 154 a t. ad III. ad alguetto quindici Documenti, non 250, come scrisse

Cod, Membran. in 4. piccolo di carte numerate 217 (paz. 434).
Sulla prima Membrana bianca è scritto: » Emplum ex li» bris Cardinila Sirleti: », Segunon a questa due Carte scritte;
ma non numerate fra le 217. Crede il Cardinal Borgia <sup>3</sup>, che
il Codice 4959 fosse stato recato in Roma dal Cardinale Assenio
Colonna, Commendatario di Santa Sofia, con altre Scritture

il Coleti.

<sup>1</sup> Ughelli, Italia Sacra, VIII. Col. 361-780. (A. 1662). Di questo Documento Vedi VIII. 610. (Ex Parte 1l.\* Num. 4. fol. 71. Cod. Vaticani 4939).

<sup>2</sup> Ughelli-Coleti, Tom. X. in Appendice, Col. 415-670. (A. 1722).

<sup>3</sup> Assemani, Hist. Ital. Scrip. II. 579. (A. 1751).

<sup>4</sup> Borgia, Memorie di Benevento, I. 240. (A. 1763).

<sup>5</sup> Id. Ibid. pag. 251.

CONCESSIMUS DOS VIR GIORIOSISSIMUS DOMINUS ROMUALDUS GENTIS LONGOBARDORUM SUMMOS DUX (1) tibi ZACHARIAE Venerabili Abbati nostro casas ad Ponticellum (2) in quantas

del Monistero, e fatto riporre, lui morto, da Paolo V.º nella Vaticana; il che poco s' accorda con la memoria d'avere il Cardinal Sirleto posseduto quel Codice. Vi sono alquante miniature, che non sembrano sfornite al tutto d'un qualche metito.

(1) Summus gentis Longobardorum Dux. Faro per l'ultima volta notar la costanza di questo titolo de' Duchi si di Benevento e si di Spoleto.

(a) Ad Ponticellum. » La Balia de Monaci Benedettini di P Ponticello , eretta verso il 706 dall'Abbate Zaccaria , serive » il Cardinal Borgia ¹, non è la stessa che quella delle Mona-» che fondata verso il 774 da Arechi , Principe di Benevento ». Si: ma l'atto di fondazione , fatto scrivere di questa più recente Santa Sofia dal Principe Arechi si contieue per l'appunto nel Codice Vaticano 4939 ( fol. 29 a.t. ad fol. 39 a.t.). S. Sofia dell'Abate Zaccaria non era lontana dalle mura di Benevento: l'altra era in città.

Intanto larghe discussioni su tal Monastero furono istituite dall'Annotatore del Di Moo; cioè da quello che vi soggiunse un ampio Indisc Corografico <sup>2</sup>. Cerde questo diligente Seritore, che Zaccaria non fosse stato mai Abbate di Santa Sofia in Ponticello, ma d'un altro Monastero di San Benedetto, posto nella Città di Benevento; che Santa Sofia non abitosi veramente dai Monaci Benedettini qua me fu quasi una Cella con un Ospedale; che una Santa Sofia di Monaci Benedettini fu indi fabbricata dal Principe Arechi, ed un'altra di Monache, detto anche di Santa Sofia o della Divina Sapienza in Benevento. A
queste cose, che qui non mi sembrano evidenti del tutto, darei
maggiore attenzione, perchè si possono elle mettere in miglior
lume col soccorso delle Carte de' secoli seguenti: ma debbo arestatarni, perchè il mio Codice Diplomatico non va oltre al 776,

<sup>1</sup> Borgia, loc. cit. pag. 240.

<sup>2</sup> Di Meo, Annali, Tomo XII, dov'è l'Indice Topografico ed il Monastico, pag. 169-173. (A. 1710).

ibidem Wadulphus habere visus fuerit, cum curtibus et hortis simul et clausuris, quae post ipsas casas esse videntur, et terricellam vacuam, quae trans rivum est; denique motinum et balneum quod in nominato loco esse inventur; simul etiam et familiam nomine Albusus cum uxore sua nomine Candida, cum filis et filiabus suis, omnia et in omnibus in quantum jam nominatus ad Ponticellum Wandulphus! (Wadulphus!) habere visus fuerit, tibi supradicto Zacharia Abbas, ea ratione ut a nullo quopiam homine nullam habeas aliquando aliquam quaestionem aut reprehensionem, sed perpetuis temporibus, per hoc nostrum firmissimum praeceptum securiter et firmiter habere et possidere valeus, et quidquid exinde facere volueris intus sit potestate.

Quon vero praeceptum Concessionis ex jussione nominatae potestatis dictavi ego Petraus (Persus? (1)) Vicedominus et Referendarius tibi Theodaldo Notario scribendum.

ACTUM BENEVENTI mense Novemb. in Palatio per Indict. 5. (quintam).

ne ha per principale suo scopo se di chiarire le condizioni dei vinti Romani.

Persus? Così crede il Di Meo <sup>1</sup> volersi leggere, non Pietro, il nome di questo Referendario del Duca Romoaldo.

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, II. 223.

#### NUMERO CCCLXXIX.

Giudicato di Magnifredo, Duca di Cremona, in favore dell'Arcidiacono Rotario contro Guarizone.

Anno 707. Aprile 22. (Venerdi).

(Donata dal Conte Morbio (i)).

CHARTA JUDICATUS favore Rotharii S. E. CREMONEN. Archidiaconi.

In Dei nomine. Heribertus secundus (2) gloriosus, et ex-

Giò basta per assolver la Carta Originale Cremouses del 707 da ogni sospetto di falsità. Ma perchè non poteva egli Pertarit, Notaro del 707, eliamar Secondo il Re Ariberto per differenziarlo dal Primo? E mi perdonino i più solenni Massiri dell'Arte Diplomatica, sei o tengo in piecel conto alcune delle lor più famigerate negazioni, o vvero de' lor Canoni e delle lor Regole per dire, che la tale o la tale altra cosa più indifferente dell' umana vita non si faccessi en un secolo. È giusto il dire, che di quella cosa indifferente non s'hanno exempi prima d'un dato secolo; ma non è lecito di concludere, che fossero false le Carte, anche Originali, dove si fatto esempio vengasi a so-

<sup>(1)</sup> La presente Carta, di merito non inferiore alle precedenti Cremonesi, e donatami anch'essa dal Conte Morbio, fu ricordata con qualche breve illustrazione dal Dragoni 1.

<sup>(2)</sup> Heribertus Secundus. Questa Nota Numerica di Secondo, sembra non essere stata nell'Originale del 907, ma soggiunta per suo particolare uso, e per distinguere ad un trato l'ano dall'altro Eriberto; soggiunta, dico, da Leone Diacono nella sua Copia del 999. Questa od in ogni altra simil guita per discerence gli amin ed i Re, notati nelle Carne antiche? Allo stesso modo i Copisti cominciarono a porre di lor talento nelle Copie la data degli anni dell' Era Volgare negli Originali, dove questa mancava.

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici, pag. 380. 381.

cellentissimus rex anno regni ejus septimo die veneris vigesimo secondo mens. apr. indicino equinta. Civitatis cresmo-RESIS Curte Regis platea civitatis infra Laubia ejusdem Curtis (3). in judicio resseret Magniferrous Dux ista civitate CREMORENI singulorum omnium caussa audiendas et justicias faciendas ressedentibus cum eo Roglerius, et Racuibert judices regis (4) item Hemprandus, et Lantiferrous Scul-

prire. Il Fumagalli i riconosce per vera una Bolla dell' 805, data da Leone III. Papa, Perchè Pertarit, io domando, non poteva far lo stesso in Cremona un circa novant' otto anui prima? Perchè non poterono mille altri Natari di quel tempo? Son dunque presenti agli occhi nostri tatte le Carte, che si scrissero nell' ottavo secolo? Ci son noti adunque tutte le maniere degl'ingegni e de' cervelli umani di quell' età?

(3) Curre Regis platea Civitatis infra Itaulia giusdem Curtia. Il giudizio perciò tenuesi nel Portico della Corte del Regio Palazzo, come dicliaira il Dragoni. Di questa medesima Laubia o Loggia del Re gi- favellato ne prece. Num. 295. 352.

(a) Roglerius et Rachiperi Judices rezis. Chi crano i Giudici del Re in una città del Regno Longobardo? E chi crano i Giudici, che prendevano il titolo da ciascuna di tali Gità? Giudici dell'una e dell'altra sorta compariscono in que-ta Carta del 707. Nel prec. Num. 295 si vide Ambrosio. Giudice della Cremonese città nel 624 e di Avvocato della Chiesa di Santa Maria, così auche ora und 707 comparisce Anselmo con l'una e con l'altra qualità.

Roglerio e Rachibert, Giudici del Re nel 707 in Cremona, si scorgono segregati dagli Sculdasci Eriprando e Lantelmo; diversi erano gli Offici loro, diversi e Dignità. Questi due Sculdasci appartencevano al Comune Longobardo, eletti da' Longobardi Conventi di Cremona, come già dichiarai nell' Osservationi sull' Editto di Rotari e sulla Lombarda. Ma Roglerio e Rachibert erano Giudici eletti dal Re; detti Latinamente così

<sup>1</sup> Fumagalli, Istituzioni Diplomatiche, I. 326. (A. 1802).

dasii (1), LIPRANDES, et GIERNENDES Milites generosi, et alii reliqui multi boni ciri (2): bique corum venit presencia Ax-SELMES judez ipsius civitatis cremonessis, et see cremo-NENSIS ecclesie simul advocatus (3). Dicebat ipse Anselmus

a dinotare l'ordine degli Officiali Regj: cioè, de Gastaldi e degli Sculdascii e degli Attori del Re, onde si parla nella Legge 577 dell' Editto di Rotari (testo Muritorizno): uomini d'ogni condizione, anche servile ed Aldionale, apprezzati nondimeno tutti col guidrigildo cittadinesco, se uccisi nell'esercitare un qualche atto della lor carica.

Fin qui tutto è chiaro: ma i due Sculdasci Eriprando e Lantelmo aveano essi l'Officio medesimo d'Anselmo, che s' appella Indesc civitatis Cremonensis? No, cettamente; come apparisce dalla Legge 8 del IV." Libro Muratoriano, pubblicata da Liutprando nel 721, nella quale due o più Sculdasci si veggouo sottoposti ad no Giudice: gli uni e l'altro eletti dal Comune Longobardo. Sin dalla fine del settimo secolo s' eran mutate le giurisdizioni del tempo di Rotari, piegandosi elle del tutto alla foggia Bavarica.

lo non posso in una semplice Nota dichiarar si ampie materie innami tratto : a me sembra tuttavolta, che dopo il 700 tanto i Giudici quanto gli Sculdacci del Comane Longolardo avessero ciascuno il lor titolo particolare mentre durava l'esercizia attuale delle lor cariche, non perpetuo ma temporaneo; e che, dopo terminato l'esercizio, a'Licenziati (Emeriti) si Giudici e si Sculdacci rimanesse il titolo generico e solamente onorilico di Giudici delle Città o de lueghi, dove presedettero con gradi varj di giurisdisione. Simili cose intorno agli Scabini ripeterò nelle Note ad una Carta Eiroentina del 720.

- (1) Heriprandus et Lanthelmus Sculdasii. Si vegga la Nota precedente,
- (a) Reliqui multi boni viri. De buoni uomini, ricerchi dal Signor di Savigny, Vedi le Note al prec. Num. 311.
- (3) Antelmus Iudex ipsius Civitatis Cremonensis et Sanctae Cremonensis Ecctesian simul Advocatus. Da questo esempio e dall'altro del 624 nel prec. Num. 295, da quello, cioè,

possedere videtur unam petiam tere de perticis legiptimis ducenti, et tabule viginti duo, et pedes octo sita loco qui dicitur Laverao, que ipsa pecia tre campis, pratis, vinea silvis cum accessibus, et adjacentiis, et curte, nunc vi, et juiuste illi occupavit cuanzo de eodem loco: Dicebat Guanzo, beatissimus Rhotharus Archidiacono: ipsam peciam tere campis pratis vinea sylvis mihi dedit laborare, et casa ad abitandam: Dicebat Arsensus advocatus, monstra cartulam: et Guanzo tacebat. idem autem Arsensus advocatus see carmoneems ecclie monstrabat cartulam qua beatissimus Rotharus Archidiaconus ipsam teram abebat ex empeione facta, et ipsam dederat laborandum bono homini Andersus verdiciori suo (1).

d'Ambrosio, che al pari d'Anselmo del 707 fu Giudice della città di Cremona ed Avocato di Santa Maria, si poò legitimamente dedurre, che le Chiese del Reguo Longobardo eleggevano volentieri per Avocato un qualche Sculdascio emerito ed un qualche autico Giudice delle loro Città.

(1) Iprum dederat laborandum bono homini Adalelmo venditori suo. Molte conseguenze del più alto rilievo discendono da queste parole. Adelelmo, buono uomo, avea venduto a Rotario, Artidiacono di Santa Maria, una terra in Laverno, ed ottenuto dal compratore di havoranto. Col Adelelmo di proprietrio, ch'egli era dianti, truvavasi ora condotto alla condizione di libero tivellario, della quale notai Porme più antiche, visibili a noi, nell'amon 665 <sup>1</sup>. Ma nell'esempio da me recato di quel tempo, Gaudioso di Lueca e Potone dell'Oltrepò si tramutarono in si vconfui di Siena e d'Artezo, acconciandos a lavorar le altrui terre, in qualità di liberi tuonini. Ignota m'era, quando io ciò serivea, la Carta Cremonese del 707; ove Adelemo prende a coltivar non l'altrui, ma le terre da lui vendute (era perciò disuri un libero uomo); a coltivarla, senza per-dere la sua qualtà cittadinesca, cdi il suo guidrigiddo. Più ecrto

<sup>1</sup> Discorso de' vinti Romani, S. CIV. (A. 1841).

His auditis prediti auditores Pertiarito nodario chartulam dederunt legere: quod facto ex sententia omnium auditorum Magnerros glorioso duce ista civitate cremonersi adjucavit beatissimo Rothario sce cremonen ecclie Archidiacono eandem ipsam peciam tere campis, pratis, vinea sylvis, et curte in loco qui dicitur Laverno quam illi vi, et juniste occupaverat cuanto de eodem loco. item hordinavit ut idem guanzo iniustus occupator componere debeat cidem venerabili Rothario Archidiacono Cremonensi auri soldos monetae legiptimae numero trez: Quod si ab ac die in ante idem guanzo aut alia quevis

e cospicuo esempio de' liberi livellarj è il Cremonese d'Adelelmo; e ad un'ora più nuovo.

Non era egli un uomo di sangue Longobardo costui? Non era tale altresi Rotario, Arcidiacono? I loro nomi, non di Santi, sembrano una prova del si. E. sc Longobardi, chi non vede. che il contratto di livello celebrato con carta innanzi al Notaro non era se non un concetto enfitcutico alla Romana; che tuttodi le discipline del Dritto Romano intorno a'contratti ed alle loro attinenze in generale rendeansi note a' Barbari : e che però non era lontana l'ora in cui dovesse pubblicarsi una Legge per regulare i soffi di quest'aura tutta Romana. Ciò fecesi venti anni dopo da Liutprando Re con la sua Legge degli Scribi. Ma donde spirava quell' aura? Non da' Tribunali e dalle Cattedre, che non v'erano, de'vinti Romani, o patteggiati o manomessi e condotti all'unica cittadinanza ed al guidrigildo Longobardo; ma da' Sacerdoti di sangue si Longobardo e si Romano: da'Sacerdoti Cattolici, ed anche dagli Ariani verso quelli tra Barbari, che rimasero avvinti ancora tra le ritorte di tali errori; dagli Ariani , che non erano dimentichi dell' Editto Gotico-Romano di Teodorico degli Amali; e soprattutto dal convivere lungo dei Barbari con gli uomini e con le donne di sangue Romano, fossero anche Aldii e servi. Non di rado agli Aldi ed a' servi , usciti da una più civile nazione, i Barbari andarono debitori d'una maggior civiltà e d'una vita meno agreste.

persona magna ut (aut) parva ausus fuerit temerario aptentatu molestiam ut anghariam inferre eidem venerabili, et reverentissimo Rottakan Archidiac. ut (aut) suis successoribus ipse cuanzo ut (aut) suis eredes, ut (at) quevis alia persona magna, ut (aut) parva componat eidem venerabili Archidiacono ut (aut) suis successoribus in duplum de danno, et insuper solvere debeat auri soldos triginta de moneta bona. sci (sic) finita caussa idem illustr. Magni-Faedus glorioso duz mihi Pertharith Notarius regis cartulam ad firmitate scribere mandavit.

MAGNIFREDUS Dux ista civitate CREMONENSI interfui. ROGLERIUS judex doni regis interfui.

RACHIBERT judex ista civitate CREMONA interfui.
REGINALDUS judex civitatis CREMONEN, interfui.

HERIPRANDUS Sculdasius interfui.

LANTHELMUS sculd. infui.

GLEMUNDES Miles ibi fuit.

Anselmus judex ista civitate, et sce ecclie CREMONEN
Advocat infui.

Signum manus isti Guarizo qui ibi fuit.

ARIZO, RACHIS, HILDEBERTUS - Testes.

Ego Pertharith Notarius doni regis rogatus scripsi, et roboravi.

† Leo Diaconus sce Marie cremonen ecclie chartam hujus judicati ex authentico exemplaci, et sic in ibi continebatur ut in hoc exemplari legitur litera plus, minus.

#### NUMERO CCCLXXX.

Donazione di Romoaldo II.º, Duca di Benevento, della Chiesa e d'altre sostanze di Quintodecimo a favor di Santa Sofia in Ponticello.

Anno 707. ( o 722? ) Maggio.

(Dalla Cronica di S. Sofia presso l' Ughelli (1)).

IN nomine Domini Dei Salvatoris nostri ISSU CHRISTI. CONCESSIMUS DOS Dominus vir gloriosissimus ROMUALDUS, SEMMUS DUX GESTIS LONGOBARDORUM, tibi ZACIMARIA Abbati nostro, Ecclesiam in loco qui nominatur QUINTUSDECIAUS (2), cum casa, vineis, territoriis, cultum et incultum, clausuris, in quantum in ipsum locum Goaldus (3) habere visus fuit, tibique ZACCIMARIA concessimus possidendum, quatenus ab hodierna die habeas et possideas ipsum Castum ZACIMARIA, et quodcumque exinde facere volueris in tua sit potestate, et a nullo quopiam homine ullam habeas aliquando quaestionem, aut reprehensionem, sed per-

<sup>(1)</sup> Ughelli, VIII. 588, 589. (Ex Parte I.\* Num. 22. fol. 48. del Codice Vaticano 4939). Vedi Assemani 1.

<sup>(2)</sup> Quintusdecimus. Luogo distante un quindici miglia da Benevento, trafiumi arvio e Calore; divenuto celebre per l'eradite dispute sol suo nome antico, e pe'Documenti pubblicati dal Giovardi <sup>2</sup> e dal Borgia <sup>3</sup> intorno alla traslazione ivi avvenuta sotto Arcehi del Martire San Mercurio.

<sup>(3)</sup> Goaldus. Crede il Di Meo <sup>5</sup>, che Goaldo fosse stato un uon, il quale non lasciò eredi (nel settimo grado), e gli averi del quale caidero perciò nel Palazzo o Fisco Beneventano. Goaldo poteva essere anche un Guargango, morto senza figliuoli. Pedi le Note al seg. Nun. 33 intorno a costui.

<sup>1</sup> Assemani, Ital. Hist. Script. II. 578. (A. 1751).

<sup>2</sup> Giovardi, Acta Sancti Mercurii, etc. Romae', in 4. ( A. 1730 ).

<sup>3</sup> Borgia, Memorie di Benevento, I. 207-232.
4 Di Meo, Annali, II. 225.

III.

petuis temporibus per hoc nostrum firmissimum praeceptum securiter, et firmiter ipsum jam nominatum casale, eum omni quod superius scriptum est, habere et possidere valeas.

Quod vero praeceptum concessionis ex iussionis nostrae potestatis, dictavi ego Persus Vice-Dominus, et Referendarius tibi Grausoni Notario scribendum.

ACTUM erga mare ad SANCTUM STEPHANUM (1), mense Maio per Indictionem quintam feliciter.

## NUMERO CCCLXXXI.

Romoaldo II.º, Duca di Benevento, conferma i Privilegi
al Monastero di Santa Sofia in Ponticello.

Anno 708. (o 723?) Febbraio.

(Dalla Cronica di S. Sofia presso l'Ughelli (1)).

IN nomine Domini Dei Salvatoris nostri Issu Carastri. Firmanyimus atque concessimus nos vir gloriosissimus dominus Romualdus summus Dux gernis Longobardorium, Ecclesiae B. Sophiae, quam Zacharias Venerabilis Abbas noster a fundamentis acalifeare visus est, in loco qui nominatur ad Ponticellum, qui fuit de quodam Wandulpho, omnia et in omnibus, de quo nostra potessa prae-

<sup>(1)</sup> Erga mare ad S. Stephanum. Ho invano cercato questo luogo di Sauto Stefano, vicino al mare. Se non m'inganna la congettura, doveva essere in quell'angusto lato, che si sporgea sull'Adriatico, del Duesto Beneventano, là nella Provincia, che oggi dicesi di Molise, verso Termoli e le foci del Trigno.

<sup>(1)</sup> Ughelli, VIII. 609, 610. (Ex Part. II. Num. 3. fol. 71. Cod. Vatic. 4939). Fedi Assemani 4.

<sup>1</sup> Assemani, loc. cit. II, 578, 579.

dicto Zachariae Abbati concessit; unde et nostra habet firmata praecepta, vel quodcumque antea conquisiturus fuerit, et qui sua ex spontanea voluntate in eodem sancto loco offerre voluerit, integram eisdem tribuimus potestatem: quia licet, et oportet omnem Christianum de suis facultatibus et substantia Domino offerre unum, quia ipse sic ait: Primitia et decima mea sunt, et omnipotenti domino offerte ea.

In ea vero ratione de his omnibus in Venerab. Ecclesia S. SOPHIAE nostrum praeceptum firmavimns, eo quod ab omni subjugatione hominum eam absolvimus, ut neque ab empto donetur, neque a Monasteriis subdatur, neque a Xenodochio defendatur, sed Sacerdos qui in eodem loco servierit, absoluta securitas ei permaneat; excepto quod ad nostrum Palatium obedientiam habeat; et hoc tangimus, ut dum Dominus spatium Zachariae Abbati vivendi concesserit, qui dum sacrum locum a fundamentis aedificii ad culmen perduxit (1), omnia et in omnibus in quidquid per huius praecepti roborei (roboris) est, in eo sit potestas regendi, gubernandi vel qualiter ipsi placuerit dominandi, quam et praedictam Ecclesiam in sua habeat proprietate, et quemcumque voluerit eligere Sacerdotem, qui in eodem loco Domino persolvat officium, integram habeat potestalem, quatenus ab hodierna die nostra sit firmatio (2),

<sup>(1)</sup> A fundamentis acălficii ad culmen perdusti. Zaccaria în dagli ultimi giorni del 707 o da' primi del 708 avea compiato del tatto la fibbrica della unova Badia di S. Sofia în Ponticello coll' opera de' Maestri Comacini, liberi da qualunque sopetto dell' antico Arianesimo Beneventuno e del culto della Vipera. Ma era ella del tutto spenta l'aura Gotica nell' arte d' edificare? L'aura, cioè, Ariana, che avea spirato fino a pochi anni additero? Egli è permesso il dubitarne.

<sup>(2)</sup> Nostra sit firmatio. L'aversi Romoaldo II.º riserbato di

seu absolutio firma et stabilis, et sicut superius fixum est neque ad emptum dominium, neque ad Sacerdotum potentiam, neque ad quampiam personam aliquando ipsam Ecclesiam subjugamus: sed perpetuis temporibus, et in omnibus quaecumque in praeceptis continentur, quod nominato Zacharlar Abbati per fédele susim servitium (1) a nobis concessum fuit, et in eodem loco obtulit, firma et stabilia permaneant.

Quod vero praeceptum firmitatis seu absolutionis ex iussione nominatae potestatis dictavi ego Persus Vicedominus et Referendarius tibi Theodaldo Notario scribendum.

ACTUM BENEVENTO in Palatio, mense Februario per Indictionem sextam feliciter.

confermare il Sacerdote, ci appresta i primi esempi del Dritto di Padronato, conosciuto e' non avea guari tempo e posto in opera da' Duchi Longobardi: Dritto assi più certo, che non quello detto di Regulia, il quale da qualche Scrittore a' attribuisce a Clodoveo, in virtu d'alcune pretese disposizioni del-Porleanese Concilio del 511. Di ciò favella in ella Storia 1. Quanta parte di Dritto Canonico, e di Dritto Romano in ispecie, dopo Ariberto L'ano entrò mai con solo quello di Padrenato nella mente de' Longobardi?

(1) Zacharier Abbaii per suum fidele servitium. Molti sarebber forse tentati di vedere una delle più antiche istituzioni d'un feudo Ecclesianico presso i Longobardi nel vedersi eretta Santa Sofia di Ponticello pet fedele servigio dell'Abate Zacaria. Nè può negarsi, d'essere stata rimmentatoria tal fondazione; la quale, mercè il Dritto di Padronato, non rimaneva mai libera da un qualche legame veno il Palazzo de' Duchi; pur non bisogna confondere i Feudi co' Padronati.

<sup>1</sup> Storia d' Italia , II. 641, 1222.

### NUMERO CCCLXXXII.

Romoaldo II.º Duca dona le sostanze di Totone Traspadano a Santa Sofia in Ponticello.

Anno 708. ( o 723? ) Aprile.

(Dalla Cronica di S. Sofia presso l'Ughelli (1)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri IESU CHRISTI.
CONCESSIBUS DON Dominus vir gloriosissimus ROMOALDUS
SUMUS DEN CENTIS LONGOBARDORUM, tili ZACIBARIA Venerabili Abbati omnem portionem substantiae quondam
Torons Transpadini (2); hoc est, cassa, vineas, territoria,
cultum et incultum, mobilia atque immobilia, omnia et
in omnibus, quidquid nominato Torons pertinuit portionis, et quod post suum reliquit discessum, tibi ZACIBABILB Venerabili Abbati concessimus possidendum, qui ipse
Toro habitare videbatur sub Sancro Valentino(3); quate-

<sup>(1)</sup> Ughelli , VIII. 616. (Ex Parte II. Num. 12. fol. 79. Cod-Vatic. 4938 ). Vedi Assemani 1.

<sup>(</sup>a) Totonis Transpadini. Ecco gli nomini d'Oltre Po continuano a discendere verso la Meridionale Italia; e non cessa il moto de' Traspadani, del quale notal le prime notisie in Gaudioso dell'anno 665. Ma questi si conduceva in Toscana, ai come tibera livellario: e di Totone Transpadano, di qui si parla, era un uomo Longobardo o Longobardizzato, il quale trasmigrò dalla sinistra riva del Po in San Valentino del Beneventano, forse con la sua Fraro; non come Guargango, ma sin virti della Legge 254 dell' Editto di Rotari. Per isventure patite, o per altre ignote cagioni sarà e'rimasto solo e senza credi laonde il Palazzo Ducale ottenne le sue sostanze.

<sup>(3)</sup> Sub Sancto Valentino. Ignoto sarebbe questo luogo fra que'molti, che hauno lo stesso nome nelle Carte antiche, se una

<sup>1</sup> Assemani, loc. cit. II. 579.

nus ab hodierna die habeas et possideas ipsam substantiam tu, qui super ZACRARIAS venerabilis Abbas, et quodeumque exinde facere volueris in tua sit semper potestate, et a nullo quopiam homine nullam habeas aliquando quaestionem aut reprehensionem, sed perpetuis temporibus per hoc nostrum firmissimum praeceptum securiter et firmiter ipsam jam nune nominatam substantiam habere ac possidere semper valeas.

Quod vero praeceptum concessionis ex iussione nominatae potestatis dictavi ego Persus (1) Vice-dominus et Referendarius tibi Grausoni Notario scribendum.

ACTUM BENEVENTI in Palatio, mense Aprili per Indict. sextam feliciter.

Cella di San Falentino non vi fosse stata nell'ès<sub>4</sub>è, spettante alla Badia del Volturno. Ivi d'appresso abitò il Tranpadano Totone, verso le rive del Mellarina; in territorio d'Atina dell'Odierna Provincia di Terra di Lavoro. Regioni furono queste sottoposte al Ducato Beneventano; prossime al fiume Sangro, Il dove s'addita nel seg. Nam. 384 la dimora di esso Totone.

(1) Petrus. L'Ughelli ha Persus per errore, come bene oserva l'Assemani. Questo Perso è uno de' più antichi fra coloro i quali ci si fanno imanni col nome di Referendari; Officio non ricordato nell'Editto di Rotari. Un lungo Catalogo de'Referendarj così de' Re come delle Regime de' Franchi leggesi presso il Ducange ed i suoi Continuatori. Custodivano l'anello Regio, e dettavano la volontà del Principe a' Notari. Allo stesso modo si governarono i Referendari de' Duchi di Benevento.

Chronic., Volturnense, Apad Muratori, Scrip. Rer. Ital. Tom. I. Part. H. pag. 409. (A.1725).

## NUMERO CCCLXXXIII.

Epitaffio d'Autearo, Vescovo di Capua.

Anno 708? (1).

( Da Michele Monaco (2) ).

ANTISTES POPULI MULTA VIRTUTE POTENTIS LAUDANDUS CUNCTIS, HAC TUMULATUR HUMO: UTILITATE PLACEAS, AFPABILIS, APTUS, ET-ALMUS INSTANTIS VITAE TEMPUS IN OMNE FUIT. TERRENAS NEGLECTUS OPES, SAPIENTER EGENIS DISTRIBUENS, SERVAT HAS MELIORE SOLO. CONSULTUS RESPONSA DEDIT CAPIENDA; OVIBUS-

QUE, QUAE FACIENDA FORENT, NON RETICENDA SIBI. HUNC CAPUANA TULIT, QUAERIS SI, TERRA PATRO-NUM.

CLARUS UTROQUE MANENS QUIPPE PARENTE PA-TER.

A PUERO SACRIS ELEMENTIS DOCTUS HABETUR;
DISCUTIT AD PLENUM MYSTICA DICTA PATRUM.
RESPULT IN MUNDO MUDDAN STULTA METALLI,
DISCIPULOS IMITANS, CHRISTICOLASQUE PIOS.
EHEHU! QUAM MAGNOS SUSTOLLIT AD AETHERA
LLUCTUS

TURBA, QUIBUS CUNCTIS ALMUS, ET ALTUS ANORI
PRAESUL ANNANDE DEI (5) REGNO SIGNATE SUPERNO,
MULTA TUAE DOMUI FACTA LABORE VIGERT.
IPSE, PIIS MANIBUS PRAEBENS, ALIMENTA MINISTRAS,
CUM QUIBUS ES DIGNUS MUNERA DIGNA FRUI.
SEMPER IN ANTIQUIS PATRIBUS MIRANDUS HABERIS,
QUORUM DULCE MELOS PAGINA SCRIPTA CANIT.
CERNIS ADHUC CASTRIS AUTCHAR PATRONE (4) RE-

TRASCENDENS MUNDUM, MENTE TUERE DEUM.
ORNASTI ECCLESIAS, QUISQUIS COGNOSCERE MAVULT;
RESTAURANS PLURES, ORDINE QUAMQUE SUO.
PORTA TIBI DOMINO CIRISTO VENERANDE ROGATU
PANDATUR STEPHANI MARTYRIS ARCTA POLI (5).

TENTUS,

VIXISTI CUJUS SEMPER NUTRITUS IN AULA, CUJUS ET INSTINCTU PONTIFICALIS HONOS. SEPTEM HUIC ECCLESIAE CONCEDITUR ESSE SUB AN-NIS

### TOTIS IMPARIBUS MENSIBUS AEOUE SACER.

(1) Di tal data Vedi la seguente Nota (2).

(2) Il Canonico Michele Monaco 1, uomo assai dotto secondo le condizioni del suo secolo, stampò questi versi acrostici; ch'ennai trovati, e'non aves quari tempo, nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Capua Nuova. Un Giureconsulto, chiamato Alessandro Ventriglia, ne tolse copia in Settembre 1652. Il Marmo, nel quale si vedeano scolpiti, dovesai trasportare altrove; già prossimo a perire, se l'Autore del Capuano Santuario l' avesse patito: Michel Monaco, cioè, che ricondusse il nome d'Autcaro el novero de' Vescovi Capuani. Ma il Monaco errò, leggendo Amando od Amato in vece d'Autcaro; d'Autcaro, seguato altres nelle lettere iniziali di ciascun verso : Autcharus Episcopua », Ed avendo Camillo Pellegrini spedita una miglior Copia del Marmo d'Autcaro all'Ughelli, questi la ristampò correttamente 2, come indi fece il Di Meo 5.

L'Ughelli assegnò ad Autcaro il vigesimo quinto luogo; il Coleti \*ed il Granata \*lo posero nel vigesimo sesto, senza saper dire in qual tempo vivesse propriamento quel Vescovo; assedé sette anni e sette mesi (il Di Meo dice XI), per quanto rilevasi da' due ultimi versi; e dopo Vitelliano, che mancò nel primi anni dell'ottavo secolo. Laonde con buon fondamento il Di Meo, recitando que' versi, crede morto Autcaro nel 708.

(3) Praesul amande Dei. Qui pretendeva il Monaco mutar una seconda volta il nome d'Autaro, volgendo l'Amande in Ama-

<sup>1</sup> Michaelis Monachi, Recognitio Sanctuarii Capuani, pag. 34. 35. Neap-in 4.º (A. 1637).

<sup>2</sup> Ughelli, Italia Saera, VI. In Capuanis (A. 1639).

Ughelli Coleti , VI. Col. 310. 311. (A.1720).
 Di Meo , Annali , II. 227.

<sup>4</sup> Coleti, loc. cit.

<sup>5</sup> Granata, Storia Sacra della Chiesa Metropolitana di Capua, 1. 113,114. Napoli, in 4.º (A. 1766).

te. Volea dunque si chiamasse Amato quel Vescovo, non Autcaro; del che su ripreso giustamente dal Pellegrini,

(4) Autchar Patrons. Ancora il Monaco amava in questo Iuogo leggere: » aut care Patrone »; il che non avrebbe senso.

(5) Pandatur Stephani Martyris arcta poli. Da questo e dai seguenti versi deduce l'Ughelli , che Autearo visse e fu seppeltio nella Chiesa di Santo Stefano di Capua Vecchia , donde il Marmo si trasportò in Santa Maria Maggiore della Nuova. » Nuper, soggiunse l'Ughelli , in S. Stephano inventa sunt ossa » cum Cruce pectorali : quis scit an illae exuviae sint Aurn charis Episcopi? ».

Sospetta l'Ughelli, non forse uscisse Autearo di sangue Longobardo: » Fortasse et ipse Lossobandus obsera ». Se stato fosse così, come il nome sembra dinotare, avremmo uno de' più antichi esempj d'un Barbaro, divenuto Vesovo Cattolico in Italia.

#### NUMERO CCCLXXXIV.

Romoaldo II.º, Duca di Benevento, conferma le precedenti donazioni a S. Sofia in Ponticello.

ANNO 709. ( o 724? ) Marzo.
(Dalla Cronica di S. Sofia presso l'Ughelli (1)).

Is momine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi.

Framanius, aque concessimus nos vir gloriosissimus Romynaldos (sic) summus Dux gentis Loncobardorium in Ecclesia sanctee Sophiae, quam Zacharias venerabilis Abbas noster a fundamentis aedificare visus est in loco, qui nominatur ad Ponticellum, qui fuit de quodam Waldulpino (3), omnia et in omnibus de quibus nostra potestas prae-



<sup>(1)</sup> Ughelli, VIII. 607, 608 (Ex Part. II. Num. 1. fol. 69. Cod. Vat. 4939). Vedi Assemani .

<sup>(2)</sup> Fuit de quodam Waldulpho. Di costui, del quale variamente si trova scritto il nome, si veggano i prec. Num. 378. 381.

<sup>1</sup> Assemani, loc. cst. II. 578.

dicto Zacchariae Abbati concessit; unde et nostra habet firmata praecepta; id est, in primis casas cum curtibus vel hortis, molino, et balneo, clausurias ubi ipsa Ecclesia aedificata est, et tertia bucua quae est trans rivum (1); et alius hortus qui esse videtur juxta fluvium Sabbathum, qui fuit de quodam TRASOALDO (2), casas, terras, vineas, prata et clausurias, cultum vel incultum, omnia et in omnibus, in quantum et in eodem loco habere visus fuit, simul et omnem substantiam Totonis TRANSPADINI (3) casas . terras, vineas, cultum vel incultum, mobilia et immobilia, qui habitare visus fuit erga sanctum Bajentinum (Sanetum Valentinum) territorium in loco qui dicitur Salicto, de rivo qui descendit de Monte Benedicti, et usque fluvium SANGRUM, et de alio latere a rivo Sonolo, qui vergit de CASTELLO URSI, et usque in nostrum fluvium SANGRUM, et desuper finem habet unum in capite de ripa, et usa: in ipsum fluvium Sangrum; et omnem substantiam quae fuit Aioaldi filii quondam Saioli (4), tam casas intra Beneventanam urbem, quam casale et domos cultas, vineas, terras, cultum, et incultum, mobilia et immobilia ; territorium in loco qui

<sup>(1)</sup> Bucua, quae trans rivum est. Non mi par dubbio di parlarsi qui d'una bucula; parola barbaricamente rivolta in que'giorni a dinotare una stalla vacchereccia.

<sup>(2)</sup> Trassoldo. Non si dice di costui se avesse dunato direttamente i suoi averi a Santa Sofia, o se i medesimi si fosser donati da Romosldo It.º dopo esser caduti nel Palazzo Beneventano per mancanza d'eredi, o per la qualità di Guargungo d'esso Trassoldo.

<sup>(3)</sup> Totonis Transpadini. Di costui si vegga il prec. Num. 382. Parla di San Valentino, che qui per errore dicesi Balentino. Il Monte Benedetto era verso il Sangro.

<sup>(4)</sup> Aioaldi filii quondam Saioli. Della donazione d'Aioaldo io dirò le stesse cose, che ho dette di Trasoaldo nella prec. Nota (3).

nominatur fluvium LAURII, quod PAULO (1) dedit, et venerabilis Abbas habere visus fuit : pecores cum mandris et pastoribus suis, quae fuerunt de Joanne; et alios pecores cum mandris et pastoribus suis, quae fuerunt de VIGILI; ammessarium unum cum jumentis suis, caballos domitos capita quindecim de armentis de vaccis et bovibus domitis; carras ferratas, argentum, haereditatem; et omnia quaecumque ipse Abbas Zaccharias sua, et spontanea voluntate in ipsum venerabilem locum Beatae Sophiae offerri voluit (2); in ea vero ratione de his omnibus in venerab. Ecclesia Sanctae Sophiae nostrum praeceptum firmavimus, eo quod ab omni subjugatione hominum eam absolvimus, ut neque a monasterio subdatur, neque Synodochio defendatur, sed Sacerdoti qui in eodem Monasterio deservierit, absoluta securitas ejusdem permaneat; excepto ad nostrum sacrum Palatium obedientiam habeat (3).

Er si quis contra hoc praeceptum firmationis atque offertionis tentare voluerit, habeat portionem cum Juna traditore Domini nostri JESU CHRISTI; quatenus ab hodierna die sit hoc nostrum praeceptum firmum, nec non

<sup>(1)</sup> Paulo. Ecco un quinto, il quale, imitato de' due, che seguono; cioè da Vigilio e da Giovanni; fu largo de'suoi averi e delle sue greggi. Fra tani Benefattori di Santa Sofia non odo qui nominato Goaldo, già possessore in Quintodecimo (Pedi prec, Num. 380). E vi sarebbe stata l'epportuniti, trattandosi d'una conferma generale de' precedenti Privilegi: Carta, che in altri tempi chiamossi una Pancarta. Del rimanente, quel Goaldo non potrebbe per avventura esser qui chiamo Jiodaldo?

<sup>(2)</sup> Abbas Zacharias....offerri voluit. L'Abate Zaccaria dunque fu il primo e forse il maggiore de' donatori. Del suo testamento si parlerà nell'anno 748.

<sup>(3)</sup> Excepto ad nostrum Sacrum Palatium obedientiam habeat. Conferma del Dritto di Padronato, del quale favellai nelle Note al prec. Num. 381.

stabile, et ab omni subjugatione solutum, et in perpetuis temporibus firmum et inviolatum semper permaneat.

Quod vero praeceptum firmationis, atque offertionis ex iussione nominatae potestatis dictavi ego Pensus Vicedominus; et Referendarius tibi Theodoaldo Notario scribendum.

ACTUM BENEVENTI in Palatio mense Martio per Indict. VII. (1) feliciter.

## NUMERO CCCLXXXV.

Romoaldo II.º dona quattro Coloni del luogo detto Graziano al Monastero di San Pietro all'Acqua di San Petito.

Anno 709. (o 724?) Maggio.

(Dalla Cronica di S. Sofia presso l'Ughelli (f)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi.

CONCESSIMUS nos Dominus vir gloriosissimus ROMUALDUS summus Dux gentis Longobardorum, per rogum Annumus Actionarii nostri, tibi Theodorico vener. Abbati no-

Indic. VII. Così nel Codice 4939, e così notò l'Assemani 1: ma l'Ughelli per errore di stampa lasciò correre Indic. 17, che non ricorreva giammai.

<sup>1</sup> Assemani, loc. cit. H. 578.

Ughelli, VIII. 641, 642 (Ex Part. III.\* Num. 32. fol. 105. Cod. Vatic. 4939). Vedi Assemani <sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Assemani, loc. cit. II. 579, 580.

stro (1), qui in Sarcto Petro ad aquam S. Petti (2) deservire videris, filio quondam Idanus Dalmatin (3), concedimus Zillonem et Warnecausum, Stephanum, seu et Therseradom cum casa et terrula, in quantum habere visi sunt, qui fuerunt coloni nostri de subactione nominati Annums actionarii nostri (4), et habitare videntur in loco qui nominatur Grattano; quatenus ab hodierno die habeas et possideas tam qui supra Theodorica Abbas, quam et

- (1) Theodorico vener. Abbati nostro. Il vedersi ripetute sovente me Diplomi de'Duchi di Benevento le parole Abbatis nostri, parlandosi di Zaccaria, generò non so quali dubbi nell'animo del dotto ed ingemo Annotatore ¹ del Di Meo. Ma, ecco, Abate nostro è chiamato altresi questo Teodorico; e però la frase notata da quello Scrittore dinota semplicemente d'essere alcuno Abate nel Ducato Beneventano.
- (2) Sancto Petro ad aquam Sancti Petiti. Di tal Monastero e di questo Abate Teodorico si riparlerà sotto l'anno 746.
- (3) Io. Dalmatini. Questi era un Dalmata, e però un Guargango nel Regno Longobardo.

(4) De Subactione nominati Annumis actionarii nastri. Gli Azionari adunque d'un Duca di Benevento, e forse ancor de ricchi privati Longobardi aveano ciascuno un qualcun dei Distretti, che chiamavanii Azioni e Subazioni. Cosi fatti Distretti, se pettatti a'Re, è a spepllavano in generale Corti Regie; al tempo massimamente di Liutprando, come si raccoglie da una Notizia, che si leggerà in appresso, pubblicata dal Cav. Vesme. Nell'Azioni si comprendeano tutti gli Adij ed i servi rustici dell' uno e dell' altro sesso, viventi sulte terre dei padroni. Gli s'è veduto nell' Editto di Rotari, che gli Azionari potevano essere di conditione Addionata, od anche serville; il che pendea dalla volontà di chi possedeva le terre. Nelle città, in casa de Longobardie de Longobardiezzati opulenti, prevalevano i Gasindji ed i Servi Ministeriali. Da ciè facile il vedere come i Coloni e gli Adij del Duca di Benevento

<sup>1</sup> Di Meo, Indice Corografico, XII. 171. (A. 1810).

posteri tui qui in ipso nominato venerabili loco deservierint; et a nullo quopiam homine unquam habeatis aliquand aliquam quaestionem aut reprehensionem, sed perpetuis temporibus per hoc nostrum firmissimum praeceptum de ipso jam dieto filio quondam Joaxxus una cum omni eorum pertinentia securiter necnon et firmiter habere atque possidere valeatis.

Quob vero praeceptum concessionis, ex iussione nominatae potestatis dictavi ego Petrus (Persus) Vice-dominus et referendarius tibi Warnecauso scribendum qui officio notarii fungeris.

ACTUM in BORFANIANO (1), mense Maio, per Indictionem septimam feliciter admodum.

passassero nel dominio de' Monasteri con le atease obbligazioni e qualità prescritte dall'Editto di Rotari; e come l'Abate Teodorico in particolare dovesse possoder ai fatti Coloni secondo il Dritto Longobardo, tuttochè nel suo Monastero, come in ogni altro, si raccogliessero e vivessero uomini di tutte le razze le più diverse; massimamente de' vinni Romani. Lo stesso Teodorico era forse, chi voglia stare al suo nome, un Goto convertito alla Religione Cattolica.

Il Dritto Addionale, con cui possedeansi le terre da Monasteri del Regno Longobardo, è una delle maggiori pruove della natura territoriale dell'Editto di Rotari; sendo, che in gran parte dal numero per l'appunto de vinti Romani procedeano gli abitanti di que' Monasteri.

<sup>(1)</sup> Borfaniano. Ho cercato, senza poterne venire a capo, dove fosse cotesto luogo.

### NUMERO CCCLXXXVI.

Epitaffio di Damiano, famoso Vescovo di Pavia,

Anno 710. Aprile 12 (1).
(Dal Grutero (2)).

SI MERITIS IACENTUM PIIS LAUS DATUR SEPULCRI HIC TUMULUS LAUDANDUS MANETQUE FUNERE TAN-TO

INCLITUS CONFESSOR DEI DAMIANUS BEAVIT CUVIUMQUE LUMEN EXTITIT, ET GLORIA VATUM INDUSTRIA ET CUJUS MARTYR NAZARIUS AULAM MERUIT QUAM AMBIT CLARITAS EGREGIUS ISTAM GAUDEAT NAMQUE SPECUS MUNUS MIRABILENACTUS REBOANS ET LAETA SIBINET TRIPUDIA CANTET QUO TENEAT ANCUSTO MACNI SINUAMINE MEMBRA PRAESULIS QUEM DONO SAPIENTIA EXPERS ABUNDE CUERE PRAE OMNIBUS MALUIT QUOS SINUS ENU-

LIGURIAE ET GIGNUNT QUOS QUOS ATHENEA RURA QUAM PRAEROGATIVA VATIS DIVINO MUNERE DATA NON ULLO SUPERCILIO FUIT, NON TYPHO PERUSUS SED HUMILI GESTABAT MENTE CAELESTIA DONA NEC SECUM POSSET CETERIS PRAEPONEE NISUS ECCLESIAE IN ARCE FUGIENS ATTAMEN COACTUS SUMPSIT SACERDOTIUM ET VERBA MYSTICA PLEBI UT BONUS PASTOR EROGANS TUINENSEM CATHE-

DRAM

DECORAVIT MORIBUS CUJUS ET STUDIUM INGENS FUNDAMENTA ERECTA USQUE AD FASTIGIA FANTUR DOMUS EPISCOPIA ET THERMARUMQUE VAPORES UT GEMINAS DILUERET CULTU PROPRIO SORDES CORPORUM PER AQUAS ANIMAE PLACABILIA SACRA HINC DIGRESSUS ABIIT SUPERIS JUNGERDUS IN ASTRA CAETIBUS ET REGNO FRUITUR CUM DOMINO CIRISTO

- (1) Di questa data Vedi la seguente Nota.
- (a) Grutero <sup>6</sup> nel 1601 fu il primo a pubblicar questi versi dal consueto Codice Palatino; ristampati da cento Autori, ch'egli è inutile il rammentare, perchè del Vescovo Damiano si parlerà nella Storia. Il P. Romualdo <sup>5</sup>, l'Oltrocchi <sup>6</sup> ed il Robolini <sup>6</sup>, che confidati altresi nel Calendario Pavese, asseguano al 12. Aprile 710 la morte di Damiano.
  - 1 Gruteri, Inscript. pag. MCLXIX. Num. 3. (Edit. 1707).
- 2 Romualdi a S. Maria, Papia Sacra, Part. I. pag. 85: Part. II. pag. 52: Part. III. pag. 37.
  - 3 Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 675.
  - 4 Bobolini , Notizie di Pavia , I. 82 e 178.

## NUMERO CCCLXXXVII.

Donazione di servi e di molini fatta da Alfredo, Anuardo e Garone al Monastero di San Teonisto in Trevigi.

#### Anno 710.

( Da Monsignor Rambaldo degli Azzoni Avogaro (1) ).

### IN N. Domini Salvatoris nostri JHESU CHRISTI. Regnante

- (1) Questa Carta Trivigiana, pubblicata per la prima, e, credo, per l'unica volta da Mons. Rambaldo degli Azzoni Avogaro, ros, conservavasi Originale nell'Archivio di San Zeno di Verona insieme con altre sei Trivigiane dell'ottavo secolo; pubblicate dal Marchese Maffei e dal Marchese Luigi Pindemonti, de quali avranno il lor luogo nel presente Codice Diplomatico.
- Il Carlini <sup>2</sup> dienne al rinomato Monsignor Dionisi di Verona la Copia, e questi a Mons. Degli Azzoni, che credevala essattu <sup>3</sup>; ma, poichè avea detto <sup>4</sup>; » che l'Originale di tal Documento » esisteva fino al presente secolo nell'Archivio di San Zeno, <sup>3</sup>;
- 1 Rambaldo Degli Azzoni Avogaro, Nella Nuova Raccolta d'Opuscoli Calogerà-Mandelli, Tomo XXV. Venezia (A. 1773).
  - 2 Carlini, De pace Constantiae, pag. 17. Cap. I. S. XI. (A. 1763).
  - 3 Rambaldo Degli Azzoni , loc. cit. pag. 12.
  - 4 Id. Ibid. pag. 6.

Dn. ARIPERTO Re (sic) in ITALIA (1) anno decimo indictoctava feliciter.

BEATI sunt veri quidam in hanc brevi de istius Seculi et mortali corpore ammorantes ut ad supernam et perpetuam vitam quam Dns noster diligentibus se repromisse festinarent.

IDEO qin' pdic (2) ANUARDE et GARO servi CHRISTI (3). et Sco. Petro, et Sco. Paulo, et Sco. Theonist. Monasterio qui est constitutus in loco qui dicitur Civitatecla (4) in primis ego Alfre de mea proprietate per mea peccata in ipsos Scas. (Sanctas) locas Sanctorum dono familias tres in vice ubi dicitur PIMANO, idest VECTORE JOANNE, et Marino Massari cum oma. (omnia) quidquid dacys (ad

lascia dubitare non per avventura si fosse disperso e smarrito nel 1773. A lui non venne fatto, come racconta 1, di trovarlo; il quale sarebbe certamente l' Originale od Autografo il più antico di quanti fin'ora se ne conoscono in Italia. Ed or si che si ravvisa, trattandosi di Carta Originale, quanta e quale fosse nello scrivere la barbarie d'alquanti Notari del 710.

- (1) Ariperto Re in Italia. Nuovo esempio del titolo, che cominciavasi dare a' Re Longobardi, quasi e' possedessero l'Italia intera. Vedi prec. Num. 64 sulla Corona d'Agilulfo, e
- (2) Qin' pdic. Il Degli Azzoni 2 dichiara queste parole dell'ignorante Notaro nel seguente modo: » Ideoque Nos prae-» dicti ».
- (3) Servi Christi, Cioè, Monaci. Tali crano i tre donatori del 710, come dimostra Monsignor Degli Azzoni.
- (4) Civitatecla. » Pare, soggiunge lo stesso Degli Azzoni 3, che » stia in luogo di Civitatecula, quasi piccola Città, quasi un » mucchio di case, contrada poco lontana da Trevigi, dov'era
- » situato il Monastero (di San Teonisto): villaggio poscia deno-» minato Casero o Casiero; nome, che tuttavia serba ».

<sup>1</sup> Degli Azzoni, loc. cit., pag. 55. 2 Id. Ibid., pag. 39.

<sup>3</sup> Id. Ibid., pag. 40.

eos?) pertinere videtur qualiter eorum censo fecimus (1); et porcione mea de Molinas quos abeo ubi dicitur Torre,

SIMILITER et nos SS. Acnarde et Garo de nostris rebus quod nobis advenerunt de inter germanos nostros per nouris peccatis dedimus in ipsas locas sanctorum idest familios in Montana vel in Mistrae seo et per alia loca qualiter corum censum fecimus: in livertato peculias e rame ferro vel alias singulas e res ellas (2), quod nobis in parte venti: similiter et porcionem nostra de molinos quos abemus in loco ubi dicitur Torre nam a relico de rebus nostris, quod incognominato remansit (3) reservavimus potestate idest porciones nostras de Casa infra Civitate et Corticanas, quod nobis in porcione venit; similiter et de pecunia porciones nostras quas abemus in Belluno, cessurus (essuras?) faciendo, servos livertando aut alicuique donando, vel quod nobis iplacuerit faciendo in nostra servamus potestate.

Er quod facere voluerimus de isto servicio nos ad livertate dimitendi libera abeamus potestate: et hoc cum juramento dicimus per omnipotente Deo et per ipsa loca

<sup>(1)</sup> Eorum censo fecimus. Parlano, se tanta barbarie non m'inganna, del peculio costituito da'tre donatori alle famiglie de'tre servi donati.

<sup>(2)</sup> Fet alias singulas e res ellas. Credo, che il Notaro avesse voluto dire et resellas. Mi che vuol dire quel resellas ? Vuol dire le minute o piccole cose, come dopo i Bollandisi dichiarano i Maurini al Ducange. » Quis vero tantum vidit oblatio-» nem in auro, argento, ceris et candelis, aliisque Resellis » fidelium? a Cost dicea Goccliso !

<sup>(3)</sup> A relico de rebus nostris, quod incognominato remansit. Vorrà dire ciò che rimasto era indiviso tra essi, e senza nome di particolare padrone.

<sup>1</sup> Gocclini , de Translatione S. Augustini Cantuariensis. In Actis SS. Maii (6 Maggio).

Sanctorum ut pos (post) nostro quandoque obitus in ipso Monasterio habidare et deservire visi fuerint, et ipsi fratres Abate elegere in ipsi sent potestate ipse monasterius.

QUAM vero cartola dotalicia et donacionis quem manibus nostris subscripsimus et testibus obtulimus roboranda.

Acto inecium (in eam Civitatem Tarvisium (1)) TAR-

Signo manus Alfredi servo XPI qui minime potuit scrivere.

Ego Anuarde servos XPI in hanc cartula ad nobis factassi.

Ego Garo servus XPI in hanc cartola dotis ad nob. factassi.

Ego GAUSPERTE in hanc cartola ssi.

Ego Florentius Gasindio (2) in hanc cartola rogans (rogatus) scripsi.

Ego Ticianus Notarius rogatus ad Alfredi, Anuarde, Garone in hanc Cartola subscripsi.

<sup>(1)</sup> Inecium (in eam civitatem Turoisium?). Tal è la divinazione del dotto Editore 1, che oramai lascerò solo discortrer i fasti del Monastero Trivigiano di San Teonisto e de'suoi Rettori, e svolgere lo Memorie di Mestre, ov'erano le cose donate.

<sup>(</sup>a) Florentio Casindio. De' Gasindj si veggano le Note al prec. Num. 351. Veggasi principalmente la Carta di Senatore, che nel Novembre 714 fondò in Pavia il celebre Monastero, per lui detto anche di Senatore.

<sup>1</sup> Degli Azzoni , pag. 39.

# NUMERO CCCLXXXVIII.

Donazione di Romoaldo II.º a Santa Sofia in Ponticello d'una vena o canna d'acqua, e d'un boschetto sul Calore.

Anno 711. ( o 726? ) Novembre.
(Dalla Cronica di Santa Solla presso l'Ughelli (1) ).

In nomine Domini Dei nostri Jesu Christi, concessimus nos vir gloriosissimus Rominiatus dominus atque summus Dux gentis Longobardorum in Ecclesia beatae sanctissimaeque virginis Sophiare, quam Zacharlas venerab. Abbas a fundamentis aedificavit; hoc est, de aqua dueta publica fistulam aquae, quam erga murum (2) felicissimae hujus citatis nostrea instruere visus est, et usque ad praelatam Ecclesiam comparavit (3); ut perennis temporibus ipsa fistula in ipsa Ecclesia sine detentu currat, et praefatae Ecclesia sine detentu currat, et praefatae Ecclesia in ipsa Ecclesia sine detentu currat, et praefatae Ecclesia bie am privatim defendant, et nullus habeat licentiam exinde sine voluntate Sacerdotum ipsorum, quid implere, aut ibi facere invasionem, nisi qui ab ejusdem loci servientibus permissus fuerit; neque ad nostri sacri Palatii Judicem aliquando subtrahatur.

Simul etiam et concessimus in nostrum venerabilem lo-

<sup>(1)</sup> Ughelli, VIII. 608, 609 (Ex Part. II. Num. 2. fol. 70 a tergo, Cod. Vaticano 4939). Vedi Assemani 4.

<sup>(2)</sup> Erga murum. Prova novella, che le mura delle città prese da Longobardi o non erano state del tutto adeguate al suolo, si come presupposero alcuni, o s'erano andate di mano in mano ristorando, massimamente delle Ducali.

<sup>(3)</sup> Comparavit. Se Zaccaria comperato aveva una fistola o vena dell'acqua pubblica, Romoaldo adunque non gli concedette altro col suo Diploma, se non la sua Ducale protezione.

<sup>1</sup> Assemani, loc. cit. II. 578.

cum WALDUM nostrum de fluvio CALORE (1), hoc est usque Vadum Carrarum SANCII MARCIAII, et usque sub casa VALERII, ut annue et semper homines de ipsa Ecclesia piscationem faciant, et nullus sine permissu Sacerdotis nominatae Ecclesiae in ipsum WALDUM habeat licentiam introire ad piscandum (2), sed sicuti hactenus ad nostram manum densum est, ita et a saepenumero dicta Ecclesia defendatur, et a nullo quopiam homine numquam ab ipso venerabili loco aliquando subtrahatur, sed perpetuis temporibus jura ab antelata Ecclesia et a Zacharia Abbato, vel ab ejusdem Ordinis Sacerdotibus detineatur (3).

<sup>(1)</sup> Waldum nostrum de fluvio Calore. În tutt' i Glossarj Barbarici Gualdo vale Boseo î ma non sembra, che avesse potubo seservi nel 711 un boseo propriamente sotto le mura di Benevento sul fiume Calore. Qui dunque Gualdo non può significare se non un luogo cinto d'alberi, e chiuso; un giardino ed un boschetto, nel mezzo del quale s'apriva una peschiera.

<sup>(2)</sup> Introire ad piscandum. În questa non s'avea licenza d'entrare per la pescagione: ma forse a'padroui di quel Gualdo e della privata peschiera non mancava il dritto di pescar anche nel prossimo fiume.

<sup>(3)</sup> Jure ab antelata Ecclesia.... detineatur. La parola Ius omai risonava in tutte le bocche degli uomini del più puro sangue Longobardo, e ne l'iplomi de' Duchi e de' Re: non solo come semplice voce dell'idioma Latino, in cui essi favellavano e scrivesso, ma bensi come avente un particolare significato, produttivo d'effetti legali jo, come noi diremmo, giuridici. Giova notar queste cose in servigio della question Longobarda; nel traitar la quale pisacque a non pochi Scrittori di credere sensa iuni fondamento, che nelle bocche de'Legislatori o degli Storici Longobardi le parole Ius e Iura non si profierissero mai se non per dinotare il Dritto Romano o Giustinianeo; non il Corpo giammai delle Leggi Longobarde, giammai. Dove si trovi si fatta distinzione, fatta notare principalmente dal dotto P. Grandi, nol so: distinizione procedente dagli studi Romani del secol nostro, non distinizione procedente dagli studi Romani del secol nostro, non

Quod vero praeceptum concessionis ex iussione nostrae nominatae potestatis dictavi ego Audelachis Vicedominus et Referendarius tibi Adelcho notario scribendum trado.

ACTUM BENEVENTI in Palatio nostro mense Novemb. per Indict. X. feliciter.

da que' del settimo e dell'ottavo. Secondo si fatti Scrittori, quel Teodald, Legum peritissimus, lodato nel Ritmo Bobbies del 698 (Fedi prec. Num, 504), sarebbe stato in Pavia un Professor di Leggi Giustiniane. Non dico già, che Teodaldo studiasse unicamente le Leggi Longobarde in quell'amo; egli studio ciandio le Canoniche, per trattare gli affari dello Scisma d'Aquilcia, cioè le Romane: ma non per questo doveva esser ignorante delle Barbariche, si che avessero a dirisi fondate le sottlii odienne distinzioni sulle parole lus, Jura e Leges. Si veggano le firmissima jura del seg. Num. 389, e l'adcenire in jus del seg. Num. 391.

#### NUMERO CCCLXXXIX.

Brano Storico di Gerardo, Primicerio Aretino, intorno all'uccisione di Godelperto, Gastaldo Sanese, nell'undecimo anno d'Ariberto II.º, cioè nell'

# Anno 711.

(Dal Muratori (1)).

ARIPERTUS filius ejus regnavit annos XII., cujus Regni anno undecimo Senensis Civitatis Episcopus contra Deum, suique Ordinis periculum, Sanctorum Patrum firmissima

<sup>(1)</sup> Muratori dice d'aver copiato questo brano in un Manoscritto dell'Archivio de'Canonidi d'Arezzo. Si ha da quel Manoscritto, che il Primicerio Gerardo scrisse tali Memorie nel 1057; ciò che non gli meriterebbe molta fede: ma egli dice d'aver tratto i suoi racconti da avetustissimi Tomi.

<sup>1</sup> Muratori , Annali d'Italia , Anno 712.

jura, Sanctaeque Ecclesiae terminos transgressus, invasit quandam Sanctae Arrivara Ecclesiae Parechiam, Szerszer territorio positam, atque per integrum annum enormiter, ut ipse Episcopus postea ante Luttprannum glotiosissimum Regem confessus est, usurpavit, ordinans in ea aliquanta Oracula, et duos Presbyteros; statimque Synodali terrore perterritus cessavit.

Tunc autem haec temeraria praesumptio et prima usurpatio initium sumpsit, ut in vetustissimis thomis (1) ego Granardus antiquus Sanctae Aretinae Ecclesiae Primicerius, q qui et haec omnia, Deo teste, veraciter ordinavi, legi, paucis ab . . . .

LEPERTIANUS ARETINENSIS Episcopus cum suis domesticis habitabat apud Plebem SANCTAR MARIAE IN PACINA, pacifico et quieto ordine exercens ea, quae ad Episcopum pertinent in sua Dioceesi.

ILLO autem tempore Senensis Civitas erat domnicata ad manus Ariberti Regis Langobardonum (2), habitabatque in ea judex Regis Ariberti (3), nomine Gundipertus, qui

<sup>(1)</sup> Fetustissimis thomis. Questi Tomi altri non saranno stati se non le deposizioni de'testimoni e le sentenze, che si daranno in breve ne'seguenti Numeri....; ed i raeconti delle quali consuonano mirabilmente co' detti di Gerardo Aretino.

<sup>(</sup>a) Erat domnicata ad manus Ariberti, Reçia Langobardorum. Brunctti nota, che Siena era dunque città del privato o proprio dominio d'Aribetto Re; il quale perciò vi tenes per Giudice, scelto da lui e non dal Comune Longobardo, quel Cundiperto o Godberto, consobrino del Vescovo di Siena. Della Città di Piacenza, tenuta come for Corte Regia e governata nel 674 da un Gastallo, com era nel 411 Siena da un Giudice Regio, Fedi prec. Num. 340: poi della stessa Piacenza tenuta da un Duca posto nel principio dell'ottavo secolo Fedi le Note al seg. Num. 353.

<sup>(3)</sup> Iudex Regis Ariberti, nomine Gundipertus. Questo Giu-

veniens simul cum Roberto Castaluto Regis Ariberti (1) ad Plebem Sarctae Mariae in Pacina, ubi Episcopus Lopertianus Aretinensis erat, nullamque reverentiam Episcopo exhibens, coepit homines ipsius Episcopi injuriose atque contumeliose distringere, atque per placita fatigare.

Quod factum Arrini, qui cum Episcopo erant, non valentes pacificare, tandem irruentes ipsum Godperatum Udukcem Senensus Civitais (2) occiderunt. Qua de causa universus Sexensus Populus commotus est adversus Luper-tiamus Episcopum, eumque inde fugaverunt, illamque Paroechiam Adbodatum Senensum Episcopum (3), qui erat Consobrinus praedicti Godoperati judus; quem Arrini

dice adunque governava Siena; eletto dal Re, non dal Comune Longobardo in quella città. Nelle Note al prec. Num. 379 ho detto, che nel 709 i Giudici di Cremona, segregati da quei del Re, si dovevano tenere per Giudici eletti dal Comune Longobardo Cremonese. La stessa parola di Giudice Sorese, che nel presente brano s'ascolta non ha il medesimo significato, perchè qui espressamente s'afferma, che la città di Siena era domnicata ad manus Regis Ariperti. Gondeperto perciò era Giudico nominato dal Re, non dal Comune Longobardo Sanece.

- (1) Roberto, Gastaldio Regis Ariberti. Questo Roberto parimente non era un Gastaldo eletto dal Comune Longobardo, ma dal Re Ariperto. Non si dice a qual città, propria d'esso Re, presedesse; od a qual parte de'suoi privati dominj e delle particolari sue Corti. Vedi le Note al prec. Num. 385.
- (2) Godipertum Judicem Senensis Civitatis. Se il buon Gerardo chiamò Giudice di Siena quel Gondeberto, non per questo intese contraddirsi, facendo credere, che costui non fosse stato nominato dal Re.
- (3) Adeodatum, Senensem Episcopum. Bene qui nota il Brunetti, che le cose narrate in questo brano del Primicerio Gerardo, non avvennero sotto il Vescovo Adeodato, ma sotto il suo predecessore; come apparisce da' detti de' testimoni ascoltati nella causa, che a' sgittò dopo que' moti.



interfecerant, volentem, nolentemque per unum annum tenere fecerunt. Ibique tria Oracula et duos Presbyteros enormiter et contra ecclesiasticam Disciplinam consecravit.

OBIIT autem praedictus ARIPERTUS Rex anno Dominicae Incarnationis DCCXII.

### NUMERO CCCXC.

Ariberto Re dona le terre d'Alpeplana alla Chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia.

# Anno 711? (1).

 Di questo Diploma, vero o falso, parlerò ne' seguenti Numeri 399. 402. In San Piero in Ciel d'Oro fu trasferito da Liutprando il Corpo di Santo Agostino.

## NUMERO CCCXCI.

'Ariberto Re dona una casa tributaria (1) in Calcinate alla Chiesa di San Lorenzo di Bergamo.

## ANNO 712?

( Dal Lupi (2) ).

<sup>(1)</sup> Casa tributaria. Ecco la casa tributaria, di cui si parla nella Legge 257 dell' Editto di Rotari. Ella perciò, co'servi e gli Adij quivi abitanti, si regolava col Dritto Longobardo; al quale, come tutte l'altre Chiese del Regno, era soggetta quella di San Lorento Bergamasco.

<sup>(2)</sup> Del presente Diploma non s'ha notizia se non da un altro, con cui Astolfo Re confermò le concessioni d'Ariberto L'Astolfiano Diploma si troverà qui registrato sotto l'anno 755. Il Lupi 1 lo dette in luce: credendo, che Ariberto II.º non Ariberto 1.º fosse stato il donatore.

<sup>1</sup> Lupi, Cod. Diplom. Bergomensis, I. 369.

#### NUMERO CCCXCII.

Epitaffio del Re Ansprando, padre di Liutprando, morto nell'

> Anno 712. Giugno 13. ( Dal P. Romualdo (1)).

ANSPRANDUS, HONESTUS MORIBUS, PRUDENTIA POL-

LENS, SAPIENS, MODESTUS, PATIENS, SERMONE FACUN-DUS.

ADSTANTIBUS QUI DULCIA, FAVI MELLIS AD INSTAR, SINGULIS PROMEBAT DE PECTORE VERBA. CUJUS AD AETHEREUM SPIRITUS DUM PERGERET

AXEM, POST OUINOS UNDECIES VITAE SUAE CIRCITER AN-NOS

APICEM RELIOUIT REGNI PRAESTANTISSIMO NATO LYUTHPRANDO INCLYTO ET GUBERNACULA GENTIS. DATUM PAPIAE (2) DIE IDUUM IUNII INDICTIONE DE-CIMA.

<sup>(1)</sup> Non ho veduto se altri avesse pubblicato questi versi Ritmici prima del P. Romualdo 1. Muratori 2 li trascrisse, ma senza dir donde li traesse. Robolini 3 si contentò di ricordarli come stampati dal Muratori, Furono scolpiti nella Chicsa di S. Adriano, che credesi edificata dal Re Asprando in Pavia.

<sup>(2)</sup> Datum Papiae. Non vuole il Muratori, che così fosse anticamente scritto nel Marmo, quasi e' si trattasse d'un Diploma, e quasi la città di Ticino avesse nome di Pavia nell'ottavo secolo; in guisa ch'egli avea perciò dato di falso ad uno de' Diplomi di Bobbio. Ma ignorava il Muratori ( Vedi prec. pag. 40.), che nel Ritmo di Bobbio del 698 chiamasi per l'appunto Papia l'odierna Pavia. In quanto al Datum , qual maraviglia che un uomo Ritmico del 712 si ponesse ad

<sup>1</sup> P. Romualdi a S. Maria, Papia Sacra, Pars IV, pag. 50. (A.1699). 2 Muratori, Annali, Anno 712.

<sup>3</sup> Robolini, Notizie di Pavia, I. 83.

imitare in un Epitaffio le forme d'un Diploma? Chi poi avrebbe voluto o potuto rimaneggiar il Marmo e mutarne le parole?

## OSSERVAZIONE SULLA DATA DELLA MORTE D'AS-PRANDO E DELL'ESALTAZIONE DI LIUTPRANDO.

Che non s'è detto, che non s'è scritto per fermar queste due date, l' una delle quali pende al tutto dall' altra? Dopo Sassi 1 e Muratori 2, che ne trattarono lungamente, il Durandi 3 e soprattutto Monsignor Rambaldo degli Azzoni Avogari presero a chiarire un tal punto: il secondo anzi vi lavorò una particolare Dissertazione 6 con lunga Tavola di Documenti, Il Di Meo 5 non fu meno diligente degli altri; e da ultimo il Barsocchini 6, che appoggiato sulle Carte Lucchesi andò nella sentenza del Di Meo, quantunque non conoscesse gli Annali di lui, ma soltanto l'Apparato Cronologico. Nè io mi discosto da tal sentenza, fondata sul gran numero delle Carte antiche, le quali s'accordano coll' Epitaffio presente , dove al 13. Giugno 712 s' assegna la morte d'Asprando, e però nell'11, o nel 12. l'elezione di Liutprando. La Carta Cremonese del seg. Num. 3q3. si reca in oltre da me per la prima volta in sostegno della medesima opinione: Carta, donde risulta, che già nel 10 Agosto 710 Liutprando regnava, ed era quello il primo suo anno. Tutte le rimanenti Carte, ricordate dal Muratori e dagli altri Autori , a' quali qui ho fatto un cenno , si troveranno in questo Codice Diplomatico ; laonde torna inutile ogni altra dimora ; e, la mercè di que'valentuomini, può ora tenersi per certo ciò, che prima era dubbioso, d'aver Liutprando avuto il regno nel 12. Giugno 712.

<sup>1</sup> Sassi, Nota (81) Ad Librum II. Sigonii, De Regno Italiae.

<sup>2</sup> Muratori , Annali , Anno 712. Vedi Mansi, Ad Baronium, A. 712.

<sup>3</sup> Durandi, Cacciatori Pollentini, pag. 93, 102. (A. 1773).

4 Rambaldo degli Azzoni Avogaro, Nuova Raccolta d'Opuscoli Calogerà-Mandelli, Tomo XXIV, Venezia (A. 1773).

<sup>5</sup> Di Meo, Apparato Cronologico, pag. 79. (A. 1785).

<sup>-</sup> Annali , 11. 237 , 238. (A.1796).

<sup>6</sup> Barsocchini, Memorie e Documenti di Lucca, Tom. V. Parte H. Prefaz, pag. V, VI. (A. 1837).

#### NUMERO CCCXCIIL

Donazione al Capitolo Cremonese, fatta dal Prete Orso, figliuolo di Magnifredo, Duca di Cremona.

Anno 712. Agosto 10. (Mercoledi).

(Donata dal Conte Morbio (1) ).

CHARTA DONACIONIS facte capitulo, et aliis ab URsone Presbitero.

In nomine Domni Dei, et Salvatoris nostri Issu Xrı anno (ac) regnante Dono nostro Liutpraatu viro excellentissimo rege anno regni ejus primo die mercurii decimo mens. augusti in soo Laureztro indicione decima feliciter.

ECCLESIE MATII SANCIE MARIE MATRIS DEI Ego URSO fil. doni MAGNIPHERDI gloriosi Ducis (2) de ista civitate CRE-MONENSI volens sicut religioso presbiter convenit peritura hujus mundi ad sancto Domini commendare altario, ut in eterna Dei tabernacula recipiam mercede, cum bona gracia, et licentia ejusdem Doni Magnipusto Ducis vir illustris. patre meo ad fundamentis, fabricis, vestibulis, et luminariis ecclesie nostre matris in honorem sce marie dominis constructa platea civitatis (3), et haptisma-

<sup>(1)</sup> Maggiore; s'egli è possibile, riesce de precedenti questo dono del Morbio, pel rilievo e per la novità delle cose descritte nella Catta. Lunghi Comenti, senza pubblicarla, vi fece il Dragoni<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> Magnifredi Ducis. Lo stesso, che giudicò nel 707 in Cremona (Vedi prec. Num. 379). Fu padre d'Orso, Prete donatore, non che d'Uspinello e di Caccia, nominati appresso.

<sup>(3)</sup> Sanctae Mariae dormientis constructe platea Civitatis. Uno de' molti titoli, dice il Dragoni, co' quali anticamente s' indicò il transito e l'Assunzione al Ciclo di Nostra Donna, la cui Chiesa era in Piazza di Cremona.

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici, pag. 381-394.

tis (1) inter me decrevi omnem substantiam facultatis mee in integrum dare, et pro mercedem anime mee, et matris mee MATHILDA houoranda femina offerre Deo, et SCE MA-RIE MATRIS ejus in ecclesia sua matre totius CREMONENSIS ecclesia:

INBOQUE ego qui supra Uaso religioso presbiter licet indigno de ista sancra Maria majora civitatis nostre carmonessas do, et dono in perpetuum, et pro indefinito portiuncula mea quanta pars mihi advenit ad matre mea matrilla h. m. honoranda femina, filia Doni dagliberati (2) qui gloriosi Ducis civitatis placestrine (3) viro

Ma chi erano i Duchi collocati da' Re Longobardi nelle città di loro particolare dominio? Durarono lungamente in Piacenza si fatti Duchi, ed ebbe Dagliberto molti successori? Quanto a questa seconda interrogazione, confesso di non saper nulla rispondere per mancanza di Documenti a me noti. Lo stesso dorvei fare intorno alla prima; pur non mi sembra, che il grado

<sup>(1)</sup> Et baptismatis. Ed anche, soggiunge lo stesso Scrittore, in Piazza di Cremona era il Battistero nel 712.

<sup>(2)</sup> Dagilberti. Così ha la Copia speditami nel 1847 dal Conte Morbio. Il Dragoni scrive Angilberto.

<sup>(3)</sup> Gloriosi Ducis Civitatis Placentine. Qual tratto di luce! La città di Piacenza, che nel 674 non era se non una Corte del Re, governata da un Gastaldo (Vedi prec. Num. 340), si come Arezzo nel 711 avea le stesse qualità sotto anche un Gastaldo (Vedi prec. Num. 383), ebbe dunque un Duca per eggitore dopo il 674: Dagilberto, cioè, od Angilberto, di cui per la prima volta il Dragoni pubblicò le notizie nel 1850, facendo cemo alla Carta del 712. Bene il Piacentini debbono saperne grado al Primicerio Dragoni, scorgendo la lor città condotta, sebbene forse per breve ora, in una più splendida condizione, che non era quella sotto Bertarido. Allo stesso modo nel 711, la Città di Siena, domnicata del Re Ariterto II.\* era governata da Godeperto, Giudice postovi dallo stesso Re. Vedi anche il prec. Num. 389.

illustriss. et abte (habitante?) in Territorio ipso Placentino juxta Florentiam vicum (1), excepto campora qui dicitur de Frascaneto (2) quem in potestatem monasterii de Domino Acctore, et beati Petri qui dicitur etiam monasterium tobie in valle placentina que dicitur de Trola

Ducale d'una città possedata con tiolo peculiare di dominio del Re potesse garregiare col grado non dirò del Duca di Benevento e di Spoleto, ma d'ogni città stata sempre sotto un Duca, simile ad uno de'trenta sei, da'quali si diò una metà delle sostanze al Re Autari.

Puù anche sospettarsi, non in simili Città del Demanio privato, come oggi si parlerchbe, i Duchi fossero stati da prima
semplici Gastaldi, adorni poseia d'un più glorioso titolo: Gastaldi sollevati fra Gazindi più accetti al Re al cingolo Ducale. Ciò mi fa risovvenire delle parole di Tacito i, che si trovano
sempre vere: » Libertini non multum supra servos sunt, raro
» aliquid momentum in domo, nunquam in civitate; exceptis
» dumtaxat iis gentibus, quae regnatur. Ibi enim et supra
» INGENERS ET SUPER NORILES ASERDEUY ».

- (1) Iustas Florentiam vicum. Gicé, all'odierna Firennosla. Chi paò dire perchè il Duca di Piacenza Daghilberto, antichè in questa città, si piacesse d'abitar vicino a Firenzuola? Questa parola d'abitare sembra dinotar una ferma dinora. So, che molte favole si raccontano sall'origine più recente del nome di Firenzuola. Ma la nostra Carta dimostra, che gii tal nome sussistea nel 712 cattro i confini del Piacentinio.
- (a) Frascaneto. Lascerò illustrar dal Dragoni <sup>2</sup> questo e gli altri lueghi, nominati nella presente dounzione. » I Campi di » Frascaneto, egli dice, crano forse il luogo eggi detto Fra-» scale, poco lungi da quell'insigne Borgo (Fircuznola), il » quale trovasi a dodici miglia da Piacenza sulla strada Emi-» lia verso Parma ».

<sup>1</sup> Tacit. Germ. 5. XXV.

<sup>1</sup> Dragoni , loc. cit. pag. 386. 387.

INTER MONTES (1) dimisi, et dedi per aliam chartulam donacionis mihi item consenciente ideito (jamdictus?) patre meus, omnia, et in omnibus parte mea cultum, et incultum, movile, et immovile, sequemoventibus omnia in integrum offero Deo, et sancte marie marre ejus in ecclesia nostra majori in qua religioso presbiter de cardine licet indignus esse videor:

SCILICET in territorio PLACENTINO Curte qua dicitur TOR-QUINA (2) cum campis, vineis, pratis, et adjacentibus suis et sunt pertice legiptime centum octogiata, item curte jacet loco ubi dicitur BONA VINEA (3) cum prato campis, et ipsa vinea est pro mensura juxta pertice legiptime centum quinquaginta, item in loco qui dicitur viccites (4) cssa, et

#### Nel territorio Piacentino:

<sup>(1)</sup> Monasterium Tobie . . . . . que dicitur de Thols intermontes. » Da ciò vedesi quanto antico sia il Monastero del » Santissimo Saleutore (de Domino Auctore) e di San Pietro , » detto anche il Monastero di Tobia , nella Valle Piacentina » di Tobia inter Montes; nome tratto forse dal Monte Tollara. » In questa Valle un certo Beato Tobia, al finire del secolo VII, » fondo quel Monastero, che in seguito divenne si celcher , e fu poi Commenda d'altissimi personaggi , ed ora è Parrocchia » sotto il nome di Monastero de' SS. Saleutore e Gallo nel Viene i del Carta, il nostro Perte Orso fu uno de' più antichi Bennetattori \(^1\) 1 beni poi , che dona s'Preti e Diaconi della nostra Cattedrale, sono. . . . . . . (Si veggano le seguenti Note).

<sup>(2)</sup> Torquino. » L.º Una Corte con fondo in Torquino, forse » Torchino, di pertiche cento settanta:

<sup>(3)</sup> Bona vinea. » II.º Un'altra Corte con fondo in Bona vi-» nea, forse la Vignola, di cencinquanta pertiche:

<sup>(4)</sup> Ficulus. » III.º Una casa e fondo di pertiche sessanta in

<sup>1</sup> Del B. Tobia Vedi Campi Istor. Eccles. di Piacenza, I. 176. (A. 1651).

fundo sunt pertice legiptime sessaginta: item casa una in civitate PLACENTINA (1) cum curte, et orto prope basilicam sci Antonini coerit ei da tres partes ejusdem sci an-TONINI da meridie via publica, que autem omnia dedí in canonica CREMONENSI reverentissimis presbiteris, et Diaconis fratres mei de cardine ejusdem sce marie matris, et accessit nomine eorum Sylvinus venerabilis primus presbiter, et eidem venerabili Silvino nomine fratrum nostrorum ut (et) qui in perpetuum fuerint in eadem ecclesia matre presbiteri, et diaconi do, et offero in territorio CREMONENSI insulam meam de GUSSALA (2) que mihi ad patre meo donacionem advenit cum omni movile, et immovile . et semoventibus :

SIMILITER quidquid in die obitus mei avere visus fuerim , ut (aut) conquirere potuerim , ut (aut) quocumque legiptimo modo mihi in jus advenerit (3), in integrum aveat,

# Nel Cremonese:

<sup>»</sup> Vicolo, che forse è il Vigolo; cioè un luogo, che al pari » di Torchino e Vignola, non è lontano di Firenzuola :

<sup>(1)</sup> Casa una in Civitate Placentina, etc. » IV.º Una Casa n in Piacenza vicino alla Basilica Cattedrale di S. Antonino.

<sup>»</sup> alla quale confinano da tre parti dritti di csso S. Antonino; » a mezzogiorno la strada pubblica.

<sup>(2)</sup> Insulam meam de Gussala. » V.º L'Isola di Gussala, » cioè l'isola di Gussola ... Nel seguito noi avremo a ricor-» dare più volte l'isola e le terre di Gussola, che fu poi Si-» gnoria del Capitolo, come Castelvecchio, ora Castelvetro a nell'Oltre Po, in faccia a Cremona. A questi due luoghi noi » vedremo, che il Capitolo diede Leggi e Statuti, cd cbbe da » quegli abitanti giuramento d'ubbidienza e di fedeltà ».

<sup>(3)</sup> In jus advenerit. Della parola jus veggasi la Nota ultima del prec. Num. 388.

et possideat cadem ecclesia major de SCA MARIA UI (et) presbiteri, et Diaconi de ejusdem cardine quem mihi eredem constitui in integrum; et ideo ego qui supra usso indignus presbiter de eadem SCA MARIA MAJORE civitatis CREMONEX-SIS, volo, et hordino ut omnes servi mei, uI (et) aldiones utriusque sessus, et etatis a die mortis mee abeant servire jam dicte Ecclesie SCE MARIR, vel qui in ea fuerint presbiteri, et Diaconi. Volo autem et hordino, quod omnes multieres ille livere que usque nunc dum livere essent servis meis in matrimonium tradiderunt cum maritis suis, et filiati filiabus qui ex eis nati sunt sint pro aldiones (1), et aldianes (2), et insuper haveant per caput unus quis (unus-

Le donne libere, che sposssero un servo, non doverano elle uccidersi o vendersi o passare tra l'Ancelle filatrici del Regio Palazzo, secondo l'Editto di Rotari? E pure dal 64,5 al 712 i costumi crano si fattamente mutati, che tutti perdonavano a cotali donne, tollerando od anche approvando il matrimonio d'una libera con un servo. Questi saliva in tal caso alla condizione d'Addio, e diveniva Prooldio; quella non perdeva ne la vita ne la libertà, ma diveniva solamente Addia od Addiana, come qui si dice: tutt' i lor figlinoli e l'intera loro famiglia si trasformava in Addionale.

Orso, Prete, nato da un Duca di Cremona e da una madre, figliuola d'un Duca di Piacenza, s'arrese a questo nobile im
111. 9

<sup>(1)</sup> Sint proaldionas. Ecco uno de' più antichi esempj del Proaldionato; de' servi, cioè, che non essendo stati trascelti ad ottenere la qualità d'Ald', venivano a conseguirla ne' testamenti e nelle donazioni, o per mezzo de'matrimonj con le donne ingenue, senza le formalità prescritte da Rotari nell' Edito; cioè senza una scrittura particolare a tale uopo. De' Proaldiona' si vegga più sotto un Privilegio dato dal Re Ildebrando nel 20. Marzo 744 alla Cattedrale autica di Piaccuza.

<sup>(2)</sup> Aldianes. Qui mi gode d'animo di notare uno de' più grandi benefici, che la Religione Cattolica recato avesse all'umanità.

quisque) mundium solidos quinque crems ut illis antea a bone recordateone domna, et matre mea MATHILDA concessa sunt tam in insula mea de GUSSOLA (Gussala) quam in territorio PLACENTINO,

Ur autem hec mea donatio in integro Deo, et BEATE MARIAE in canonica ejus indefinito maneat confirmatam, hanc cartulam donacionis Formoso venerabilis presbiter de codem ordine tradidi roborandam.

Acro civitate CREMONA in domo canonica in caminata majori feliciter.

† Ego unso sce cremonensis ecclie de ordine presbiter indigno a me facta probavi, et subscripsi.

Ego MAGNIPHREDOS Dux ista civitate CREMONENSI consi, et subsi.

Ego USPINELLUS (1) frater dicti URSONI presbiter infui, et subsi.

pulso della Religione, mutando in meglio le sorti de' mariti servi , che doveano essere uccià, e non aggravando le donne di tutta la sevrità dell'Editto. Anche i Re Longobardi, appartenenti alla stirpe Bavarica, dovettero per la parte loro concorrere a migliorar la conditione delle donne, facendo tactre il dritto di porle in branco tra le Ancelle filatrici. Non restarono senza frutto si fautti esempi; ed, oltre quello del 1921 altre ne occorrero; massimamente quello, che a sno tempo s' ascolterà, dato dal Re Adelchi pe'matrimonj delle donne Arimanne o libere cò servi di Santa Guilla di Bresci.

(1) Uspinellus. Il consenso di questo Uspinello, di suo fratello Caccia e del lor padre comune Magnifredo alla donazione del Prete Orso, Uomo Illustre, dimostra che la forma legale di questa fia del tutto Bavarica, secondo la Legge da me altreve allegata (Vedi prec. Nam. 350) di quella Nazione. Presso i Bavari tutta una famiglia concorrea per dar forza e vigore alle donazioni ed a' testamenti per rimedio dell'anima. Ego Caccia filius magniphredi Ducis, et frater jam diti Unsoni reverendissimo presbiter infui, et subsi.

- † Ego Sylvinus primerius in SCA MARIA MAJORE de CRE-MORA hanc cartulam donacionis probavi, et accepi noie meo, et fratr. meor. Presbiteri, et diacont de ordine ejusdem SCE MARIE, et in ea subscripsi.
- + Signum...... manum Adamini, Olphridi, Ratechild, Sabini, Conici, Alphridi, et Iohannis Testes
- † Ego Formoso presbiter de ordine sor manie cremorensis, et ejusdem see ecclesie Notarius ex rogatu unsom reverentissimi, et religioso presbiter de ipsa sca manta vir illustris benefatori, et donatori hanc cartulam donacionis scripsi, et perpetuis temporibus roborando subscripsi, et consignavi.
- † Ego DEGOLDUS imperiali auctoritate Notarius authenticum hujus donationis exemplavi, et sic in originali continebatur ut in hoc exemplari legitur litera plus minus.

In altero exemplari (1).

† Ego HUBALDINUS PORTINARUS SAIRCI. CREMONENSIS Ecclesie de ordine cardinali canonicus Presbiter autenticum hujus donationis exemplavi, et sic in eo continebatur ut in hoc legitur exemplari, excepto litera aut plus, aut minus.

<sup>(</sup>i) In altero exemplari. » Di questa pergamena, dice il » Dregoni i, ho veduto due Copie; l'auna fatta dal Notaro Ina-» periale Degoldo, l'altra dal Canonico Ubaldino Portinari ». -Questi è quel Portinari, che si disse già essere stato nel 1162 Cancelliere del Capitolo di Ceromona Fedir prec. Num. 351.

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici, pag. 384.

### NUMERO CCCXCIV.

Fortunato e cinque suoi figliuoli fondano la Chiesa ed il Monastero di San Pietro in Cassiano, oggi S. Piero a Vico, non lungi di Lucca.

### ANNO 713.

(Dal Barsocchini (1)).

† In nom. Dom. Dei et Salvatoris nostri J. X.TI.....
....excell. Rex anno felicissimo regni ejus secundo (2),

- (1) Segno l'ultima e più accurata stampa, fatta dal Barscchini "J, di questa Carta dell' Archivio Arcivescovile di Luccci (\* L. 75); Carta posta in luce dal Muratori "e dal Brunetti "; poscia illastrata degnamente dal Bertini "A. Già quel grande uomo del Mabillon", nel suo viaggio in Italia, preso avea le notizie di tal Documento; e"n 'cbbe una Copia, guasta in quanto a"nomi, o dal l'isromtini o da qualche altro dotto Lucchesa.
- Tanto il Bertini quanto il Barsocchini affermano, esser questa la Pergamena più antica d'Italia, escludendo con regione les peranze del Famagalli <sup>8</sup>, che pretendea conceder si fatti onori ad una Piacentina del 721. Ma nel prec. Num. 387 s'è veduto, che la Carta Trivigiana del 710 era, quantunque oggi dispersa, Originale. S'ella si tuvasse, la Lucchese perderebbe i vanti, che niuno fin qui poò negarle.
- (2) Anno felicissimo regni ejus Secundo. Trattandosi di Carta Originale, ove non han luogo gli errori de Copisti, fu singolarissima cosa, che il Prete Sicherand avesse tralasciato di notar il mese, in cui distendessi da lui medesimo la Carta. Sarà ella

<sup>1</sup> Barsocchini, Memorie e Documenti, ec. di Lucca, Tom. V. Part, II. pag. 4.5. (A. 1837).

<sup>2</sup> Muralori, A. Medii Ævi, I. 227. (A. 1738).

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, I. 422-424. (A. 1806).

<sup>4</sup> Bertini, Memorie e Documenti, ec. di Lucca, Tom. IV. Part. I. pag. 305. 306. (A.1818).

<sup>5</sup> Mabillon , Annal. Benedictini , Lib. XIX. Cap. 79. (A. 1704).

<sup>6</sup> Fumagalli , Istituz. Diplomat. 1, 45.

per indit. daodecima feliciter. In ercelsis gloria est....

ti n terra pax hominibus bone voluntatis, arbitrium addidit et declarat suo...arbitrio perfe...et eapiant humane menti.....secreta X-ri suscipere humilis esse propter sententia ista scriptura admonit diens:

via celestis intuentis spiritualis...

suavissime agentis hominis expectantis diei hore sexte adveniente Domino....qua inutilis fama....laudator
qui seculum......desiderans mecum pertractans quamvis breviter.

EGO FORTUNATO relig. vir una cum filio meo BENUALD 
v. v. presb. nus ad Sancto Domini commendare altario, et 
fragilis hic peritura relinquere; dum enim Domino mo 
J. X.ro cumplacuet in loco qua natis sumus Vico qui vocatur Cassiana uno patienti consilio Deo dignum est nus 
havitare in monasterio, petivimus licentiam Domno TaLESPERIANI Dei gratia Episcopo, et cum gratia da u. WatPERTI duci nostro civitatis nostre Lucersis (1), quantum virdunque falsa? No. certamente: a chi di noi pon occorre di rim-

dunque falsa? No, certamente; a chi di noi non occorre di rimproverarsi una qualche volta le più grandi negligenze nello scrivere, o nel copiare?

(1) L'icentiam petivinus ... Talesperiani ... Episcopi ... et ... Walperti duci ... Lucensi. Il Bertini vuole , si noti un tal costume di chiedersi la licenza del Vescovo e del Duca nelle nuove fondazioni , che faccansi delle Chiese o de' Monasteri. Si; ma bisognava soggiungere , che, non essendosi ancora pubblicata la Legge (finalmente si pubblicò nel 797) di potersi nel Regno Longobardo far testamenti a favor delle Chiese , nò donazioni a' Corpi Morati, si cercava d'introdurne l'uso, impetrando la licenza de Vescovi , de' Duchi e d'altri Officiali. Erano i nuovi costumi , che precorrevano alle Leggi. Da quest'autorità di Gualperto, Duca , deduce il Pizzetti <sup>5</sup>, che dunque i Duchi non erano semplici Ministri Regi. Avrebbe dovato dire d'alcunti; tra' quali cra il Lucchese.

1 Pizzetti, Antich. Toscane, L. 234.

tus animis et a fundamentis fabricis vestibulis Ecclesiam constituemus in honore S. Perra Apostuli.

Inboque ego suprascripto Fortonaro decrevi inter me et filis meis ut ego pro omnibus rebus meis in definito ..... prope ipsa Ecclesia plebem modiorum Duodeci et vergario modiloco uno prope ipsa Ecclesia omnia in integrum, idest portiuncula mea in integrum ego Fortonaro per mercidem et remedium anime mee offero Deo et Ecclesia S. Perrat quam mith herodem constitui (1).

SIMILITER et ego BONUALD v. v. presbiter ipsa portiuncula mea quinta pars, qui mihi ad fratribus meis advinet, excepto campo vel vergario, qualiter superius legitor, quod in potestate patris nostri Fortonati demisimus, omnia et in omnibus parte mea, cultum adque incultum, movile vel immovile, seo que se moventibus omnia in integrum offero Deo et S. Petri, quem mihi heredem constitui, tam movile quam immovile seo semoventibus, quidquid havere visi sumus, vel adhuc conquirere potuerimus ab hodierna die firma ad ipsa S. vertute in integro possedeat; et unquam ullo tempore ad novis retragendum est ad alia Ecclesia. aut ad alium sacerdotem quod a novis offertum est; nisi qui inivi Abbas fueret, et quem volueret secum havere; et si quis filiis vel nepotibus nostris sine cojuve (conjuge) Deo servire voluerit, et regulariter viveret, ipsi fruator in honote Domini.

ET si Abbas de hac luce migratus fueret et dormieret cum patribus suis, quem monaci ipsi elegerent de eo monasterio, ipso sivi aveant Abba ordinatus.

Er si quis de novis quod ab se subtragere volueret vel

<sup>(1)</sup> Ecclesia Sancti Petri, quam mihi heredem constitui. La Carta presente contiene adunque una vera disposizione testamentaria; non permessa, od almeno ignorata dall'Editto di Rotari e da' precedenti costumi Germanici, cotanto alieni da ogni fazione di testamento.

proprio defendere vacuus et enanis exinde exeat, et dona nostra in integro Deo et S. Petro permaneat confermatam.

QUAM viro cartulam dotalium (1) ego Sicherad indignus presb. ex jussione domni Talesperiarat venerab. Ep. vel ex rogitus Forturati el Bonuald presb. hanc cartula dotalium scripsi (2), et perpetui temporibus permaneat.

ACTUM in civitatem LUCENSE sub die et regnum et indit. suprascripta felicit.

Signum † ms. Fortonati vir religiosus (3) benefactori et conservatori.

Signum † ms. Bonuald v. v. presb. benefactori et conservatori.

Signum † ms. Benerato filio ejus consentientis.

Signum + ms. RODUALD v. v. filio ejus consentientis.

- (1) Chartulam dotalium. Frase notata dal Mabillon. Testamento, donazione, dotazione: queste parole si venivano tutto giorno insinando nel linguaggio de Longobardi per dinotar le muove usanze delle perpetue fondazioni di Corpi Morali; con cetti, che aveno nin qui superato l'intelligenza de Barbari.
- (2) Scripsi. Ecco, dice il Bertini, che questa Carta scritta da Sicherad, è autografa. Lo stesso Sicherad ne fece una Copia autentica.
- (3) Religiousu vir. Mabillon dà il titolo di civis Lucensis a questo Fortunato, che chiamasi religiousu vir.: perche già s'era dedicato o pensava consacrari a Dio nel suo Monastero di San Piero a Pico, non loutano di Lucca. Monaco o non Monaco, Fortunato era un cittadino Longobordo; padre di un figliuolo Prete Bonuald, che lascia le sue sostanze allo stesso Monastero, e di quattro altri (Benerat, Roduald, Raduald, Barront), che sottoscrivono all'Alto. I Longobardo inoni di questi figliuoli dimostrano, che Longobardo era il lor padre, sebbene s'appellasse Fortunato col nome d'un Santo: ciò non toglie, che questa famiglia non appartenesse anche, se così vaolsi, al numero di quelle de'vinti Romani Longobardizzati, e godenti del guidrigilo Longobardio Longobardi Longobardizzati, e godenti del guidrigilo Longobardi Longobardizzati, e godenti del guidrigilo Longobardi.

Signum + ms. RADUALD v. v. filio ejus consentientis.

Signum + ms. BARONTE filio ejus consentientis.

Signum + ms. Widican v. d. testis.

Signum + ms. WILERADU v. d. testis.

Signum + ms. Benenato v. d. testis.

Signum + ms. Mauricioni v. d. testis.

ET post hanc completa cartula rememoravimus particellula nostra de oliveto in VACCULE (1), ego FORTONATO et BENUALD parte nostra in integrum offerimus Deo et beati S. PETRI, quem novis heredem constituemus.

EGO SICHERADO indignus presb. hanc cartulam ex autentico fiditer exemplavi (2).

Vaccole. Nel Lucchese: della Pieve di Santa Cristina di Massa, ora Parrocchia di San Lorenzo in Vaccole.

<sup>(2)</sup> Ego Sicherad . . . . exemplavi. Lo stesso Sicherad . Prete. dopo avere scritto l' Originale, ne trasse la presente Copia. che tuttora sussiste in Lucca da 1140 anni. Tal Copia è dunque un autografo del Prete Sicherad, non de' fondatori del Monastero di S. Pietro in Cassiana. Mabillon 1, malamente ripreso dal Brunetti 2 ma difeso dal Bertini 3, sapeva d'aver Sicherad Prete disteso l'Atto Originale. Soggiunge il Bertini di trovarsi altre Carte scritte di propria mano del medesimo Prete Sicherad nell'Archivio di Lucca ; tutte d' uno stesso carattere, simile a quel di questa del 713. Il Prete Sicherad nella Copia dimenticò di notare il mose, che forse non mancava nell'Originale, sottoscritto da' fondatori: ma il mese manca eziandio nell' autografo Trivigiano del 710 ( Vedi prec. Num. 387 ). Non debbo neppur tralasciar di notare, che quel Prete una volta scrive Sicherad il suo nome , un'altra volta Sicherado , se pur non corse un qualche errore di stampa nella pubblicazione fattane dal benemerito Barsocchini. Ma chi mai più barbaro ed ignorante di Sicherad? Non sembra, scrivendo così all' impazzata, esser disceso costui da un qualcuno de' vinti Romani.

<sup>1</sup> Mabillon . loc. cit.

<sup>2</sup> Brunetti , loc. cit. pag. 424.

<sup>3</sup> Bertini , loc. cit. pag. 304 , Nota (96).

## NUMERO CCCXCV.

## Indice Cavense di tutte le Leggi del Re Liutprando.

### INCIPIT CAP. DE ANNO PRIMO.

I. De successione filiarum ;

II. De filias nunto traditas, et alias in ca

II. De filias nupto traditas, et alias in casas relictas,
III. De sorores post mortem fratrem relictas in casas

et filias.

III. Si sorores et filie in capillos in casa relicte fuerint.

 De filias et sorores qui contra voluntate patris egerit.

VI. De licencias tribuendam infirmitatem de rebus suis iudicandi ·;

## De anno quinto.

VII. De morgincapud mulieris:;

VIII. De causas inter collivertos et testes ;

VIIII. De libertis qui in mann regis traduntur ;

X. De libertis dimissis et domino suo mundium im-

positum habent :;

XI. Si servum dum in fuga est furtum fecerit;

XII. De puella que intra etate est-;

XIII. De occisione homini liberi et colliberti, »
XIIII. De sororibus qualiter una ad altera succedat.

#### DE ANNO OCTABO.

XV. De quanti anni sit legitima etas:

XVI. De homicidium se defendendum factum.

XVII. Si servus cum voluntate domini sui liberum ho-

minem occiderit;

XVIII. De mulieres qui res suas consenciente viro suo vendere voluerit:

XVIIII. Si quis servum vel ancilla in ecclesia liberum dimiserit; 138

XX. Si mulier libera servam tulerit:

XXI. Si quis causa habuerit. et sculdahis suo eam notam fuerit:

XXII. Si homines sub uno judice de duobus tamen sculdahis causa habuerit.

XXIII. Si quis iu aliam civitatem causam habuerit;
XXIII. Si quis causam habuerit sculdahis ad id secun-

dum edicti tinore judicaverit;

### DE ANNO DECIMO.

XXV. De guadia data. et fidejussore posito.

XXVI. De solidos commendatos:;\*

XXVII. De occisione fratrum.,..

XXVIII. De negociatores et magistro..,

XXVIIII. Si mulier res suas vendere voluerit non adsconso vendat. »

### DE ANNO UNDECIMO.

XXX. De his feminibus qui velamen sancte religionis in se accipiunt.,.

XXXI. De raptu feminarum secularis.,.

XXXII, De eo qui licita matrimonia nascuntur.,.

XXXIII. Ut nullus presumat relicta de consobrino suo uxorem duceret...

XXXIIII. Ut nullus presumat cum matrem suam uxorem ducere. nec filias de fonte.,.

XXXV. De eo qui contra judicem suum sedicionem levaverit.

— De guadia data et non recepta; (Manca il

Numero).

KXVI. De guadia rapta.».

XXXVI. De guadia rapta.».

XXXVII. De eo qui guadiam dederit et voluerit per fidejussorem recipere";

XXXVIII. De eo qui per fidemiussori antesteterit.,.
XXXVIII. De guadia data et fidejussore pignerato ».

XL. Si quis alium ante constitutum pignoraverit.,.

De strenguas inter discordes tultas,. XLI.

- De donaciones.,. (Manca il Numero).

De servum fugacem et advena hominem », XLIIIJ. De stalaria cappelata.,.

XLV. De fossatu in terra alterius factum n XLVI.

De sepe in terra alterius missa n XLVII. De libero homine foris provincia.». XLVIII.

De servo foris provincia venduto ». XLVUII. De servo in sacramento misso.,. L. De servo alieno in manu regi dato.,.

LI. De servo alieno libero dimisso., LIL.

De servo alieno clericato LIII.

De cartula donacionis per gairethinx suscepto LIIII.

launagild facto ».

De servum fulfread thingatum.,. LV.

Si quis alium de furto pulsaverit ». LVI. De devito facto et res venundata ». LVII.

De fante infra etatem. si res suas vendiderit. LVIII.

De Castaldium vel auctorem regis, si sine ipsius LVIIII. voluntate aliquid dederit ex curte eius.,.

De aldium qui cum libera mulierem, aud puella LX. fornicaverit.,.

Si guadia de sacrameuto data fuerit.,. LXI. De eo qui se defendendum hominem occiderit.,.

LXII. De testibus falsis.,. LXIII.

De servis quiamodo in furtum comprehenduntur.,. LXIIII.

## DE ANNO TERCIODECIMO.

De eo qui filia in capillo in casa habuerit. LXV. Si quis uxorem de servo vel aldione suo viven-LXVI.

tem ipso tulerit.,: De caucione facta et nichil obligata.

LXVII. LXVIII. De aldionibus:

Si aldius cujuscumque nesciente domino eius in LXVIIIL casa habuerit;

### DE ANNO QUARTODECIMO.

LXX. De quadraginta annis inter fratres possessione;

LXXI. De asto cappellato.

LXXII. Si quis consilium dederit perjurandi;

LXXIII. De donacione que sine launigild sit factum.,.

LXXIIII. (La Legge manca. Error del Copista, che turba in tal modo l'ordine de' Numeri).

LXXV. Si infans dum infra etate causa habente,

LXXVI. De femina religiosa. LXXVII. Si duo fratres aud

LXXVII. Si duo fratres and pater thingati. et aliquis ex ipsis mortuus sine heredes fuerit,

LXXVIII. De possessione qui aliquid de publico habet.

LXXVIIII. De caballo in mercato comparato.,.

LXXX. De furonibus qualiter rex aud iudex hordina-

verit.,.

LXXXI. De caballo aud alias res perditas.,.

LXXXII. De boves et carro in silba alteria.,.

LXXXIII. De iudicibus quantos homines de exercitu dimittat.,.

## DE ANNO QUINTODECIMO.

LXXXIIII. De eos qui ad ariolas ambulaverint.,.

LXXXV. De iudice qui in loco prefuit si neglexerit ariolos perquirere:

LXXXVI. De caballo in damno invento:

LXXXVII. De servo aud aldione qui res domini sui naufragiaverit. aut venundedit;

LXXXVIII. De servis fugacibus:;

LXXXVIIII. De meta conjugis sui datam';

XC. De res malo ordine possessa';

XCI. De scribis. qui cartula scribunt';

XCII. Si quis liber homo in terra alterius sederit;

XCIII. Si quis mundiata alterius in sacramentum miserit::

XCIIII. De frea alterius monita ;

XCV. Si ancilla per religionis causa mutata fuerit;

### DE ANNO SEXTODECIMO.

XCVI. De eo qui pro causa sua aliquid duci aud fidelis regis dederit;

XCVII. De eo qui pulsat quod servus aud aldius eius aliquid mali fecisset;

XCVIII. De ancilla libertas, si servum tulerit maritum'; XCVIIIJ. De puero intra etate; ut non possit regi donare';

C. Non liceat mulierem viduam ante annis spacium velamen sancte religionis suscipere";

CI. De mulieres qui velamen sanctum susceperit;
CII. De eo qui filias legitimas habuerint. ut habeat
licenciam aliquid eis conferri;

Clll. Nulla sit licenciam mulieris sue dare de rébus suis nisi quantum in die votorum;

### DE ANNO SEPTIMODECIMO.

Clili. De servo qui uxorem habet aliam superinduxerit; GV. De his qui inlicito matrimonia ante tempus nati

sunt. cum fratres sui eis porcionem suam voluntatem dederit;

CVI. De eo qui aldiane aliena, aud suam uxorem tulerit:

C VII. De homines qui inter se cartulas conveniencie faciunt;

CVIII. De fidejussorem. aud debitore pignorato.

CVIII. De licencias tributas per boves aut caballos pignerato;

CX. De servo aut ancilla loco pignoris tenendam si furtum fecerit;

CXI. De servo aud allione per culludio pressor; CXII. De puellas ut non licead aute XII. annos exple-

tos maritum ducere";

CXIII. Ut liceat langobardorum filium suum meliorare in aliquo;

CXIIII. De puella qui sine voluntate parentum ad maritum ambulaverit;

142 Si quis possiderit qualecumque rem per cartulam CXV. falsam';

De terra commendata: CX VI.

DE ANNO NONODECIMO.

Ut infans intra etatem potestatem habeat spon-CXVII. salia facere;

De eo homine qui in lecto suo defunctus est. pa-CXVIII. rentes dicunt quod per venenum mortuus sit;

Si quis filiam suam aud sororem sponsare vo-CXVIIIJ. lucrit habeat potestatem;

Si quis fream suam male tractaverit; CXX.

Si quis homo amodo inventus fuerit cum uxo re CXXI. aliena turpiter conversari;

Si quis uxorem alienam vivente marito cius spon-CXXII. sare voluerit.

Si homo liber, aut mulier, aut puella per ba-CXXIII. ctitura pondorosus factus fuerit;

Si aldius aud aldia servus vel ancilla per ba-CXXIIIL ctitura ponderosi facti fuerit-; Si quis mulierem aut puellam liberam ad neces-CXXV.

sitatem corporis sui sedentem pungere presumpserit; Si aldius cujuscumque aldiam, alterius tulerit CXXVI.

uxorem';

Si romanus tulerit longobardus\*; CXXVII.

De guadia solvendam; CXXVIII.

De mulierem qui infantem infra etatem tollere CXXVIIIJ. presumpserit.

DE ANNO VICESIMOPRIMO.

Si quis conjugi sue mala licenciam dederit; CXXX. CXXXI.

Si quis res suas alij commendaverit:;

Si quis fraudolente tulerit ancilla aliena quasi CXXXII. ad servos suos dandam.;

Si quis liber homo in casa alterius introhierit ad CXXXIII. resendum ut fixcum reddat;

CXXXIIIJ. Si hominem in unum vicum habitaberit aliqua intencione habuerit de campo';

CXXXV. De femina dum se in flumine lavaverit aliquid pannos eius tultum fuerit;

CXXXVI. Si homo dum aqua auriendum de puteo. et incaute tolinum dimitterit ut rumpetur. et per ipsum tolinum hominem mortuum fuerit;

CXXXVII. De caballum prestitum ad victuram;

CXXXVIII. Si quis dixerit ad servum alienum presentem domino suo feri eum ut moriatur;

(Qui, dopo le Leggi dell'anno vigesimo primo, l'Indice pubblicato dal Cav. Verme ha due Leggi, segnate co Numen CXXXVIIII e (XL), le quali non trocunsi nel Codice Cavense. Da indi in qua l'Indice Vesmiano si differensia da esso Cavense per due Numeri; ma in apparenza, perchè s' è veduto dianzi, che due Leggi non hanno il Numero).

# Le Rubriche di queste due Leggi Vesmiane sono:

Leg. 139. In nomine Domini noditia qualiter jubit domnus rex ad omnis actores suos, qui Curtes ejus comissas habent.

Leg. 140. Si servus noster occisus fuerit.

ŧ

## DE ANNO VICESIMO 11.

CXXXVIIII. Si aldius aut aldia servus vel ancilla cum quo copulati fuerint. et antequam domini corum conveniencia de eis feceriot fornicaverint;

CXL. Si dominus aldine vel ancillam suam viventem marito eius fornicaverint;

CXLI. Si mulieres accepto consilio. in vico alieno introierit. aut hominem de eodem loco percusserit';

CXLII. Si quis aldium aut servum aldiam vel ancillam sciens in casa alterius, cos esse dimiserit;

#### DE ANNO XXIII.

CXLIII. Si servus aut ancilla aldius. aud aldia in Ecclesia confugium fecerit;

CXLIIII. Si quis se sciente perjuraverit;

CXLV. De nepote qui in capillo mortua est ;

CXLVI. Si quis invenerit puellam aut mulierem per campum suum viam indicare.

CXLVII. Si cujuscumque servus aut aldius aneil;.....

Qui nel Codice Cavense manca il foglio 88, e si trova interrotto l'Indice. Io lo continuerò con l'aiuto di quello del Cav. l'esme, dove si contengono due altre Leggi non comprese nel

testo Cavense; delle quali si vegga la seguente Osservazione.

CXLVIIII. (Fesmiano). Si cujuscumque servus aut aldius, ancilla vel aldia in furto comprehinsi fuerint.

CL. (1d.). De eo qui per se terra aliena wifaverit.

CLI. (Id.). De infantibus qui intra actate sunt in necessitate constituti.

CLII. (Id). Si quis fossatum in via fecerit.

CLIII. (1d.) Si quis porcos in silva defensa miserit.

CLIIII. (1d.) De naufragus qui culpa aut damnum usque ad

XX solidos aut minus fecerit.
CLV. (Id.) Si quis Langobardus filios aut filias habens se

clericaverit.

Leg. 156. (1d.). Et hoc enim statuemus, ut nullus judex neque

Leg. 156. [Id.]. Et hoe enim statuemus, ut nullus judex neque actor aut qui super furonis erit nuscuntur non presunat servum aut aldionem alterius comprehindere pro furto aut alia culpa (Manca nel testo Cavense).

#### MEMORATORIO DE MERCEDES COMMACINORUM.

CLVII. (Id.). De mercede magistri commacinorum.

CLVIII. (1d.). Item de muro.

CLVIIII. (Id.) De annonam.

CLX. (1d.) De opera.

CLXI.(Vesme). De caminata. CLXII. (Id.). De furnum.

CLXIII. (Id.). De putcum.

Leg. 164. (Id.). De marmorarios. ( Manca nel testo Cavense ).

### EXPLICIT PROLOCUS.

OSSERFAZIONE SUGL' INDICI FESMIANO E CAFENSE. NON CHE SUL NUMERO DELLE LEGGI LIUTPRANDEE.

Già s'è veduto, che le due Leggi 130 e 140 del Vesmiano desideransi nel Cavense. Non so da quali Codici ricavate le avesse il Cav. Vesme; nè quali altri gli fossero stati mostratori della Legge 156, che parimente non vedesi registrata nel Codice di Cava. Parlo di questo Codice , secondo la Copia dell'Archivio di Napoli, come già dissi nelle Note al suo Glossario; non essendo stato più in mia facoltà di tornare nella Badía della SS. Trinità di Cava per riscontrare l'Originale.

Tre sono dunque le Leggi Liutprandee pubblicate per la prima volta dal Cav. Vesme, seguitando l'autorità di Codici a me ignoti. Le stesse cose vo' dir d' una quarta Legge, che manca nel Codice di Cava; cioè, l'ultima Vesmiana; ossía la Legge 164. De Marmorarios, là dove si tratta de' Maestri Comacini.

Le Rubriche dell'Indice Vesmiano e del Cavense non concordano tra loro, nè in quanto alle parole nè in quanto alla collocazione di molte Leggi, si come son quelle attribuite dal Cavense all'ottavo anno di Liutprando, e dal Vesmiano al decimo. lo noterò di mano in mano tali diversità , quando elle occorreranno; ma il mio divisamento mi stringe a pubblicar le Leggi Liutprandee secondo l'ordine dell'Indice Cavense.

## NOTA IMPORTANTE.

Tanto più volentieri mi ridurrò a questi soli termini, quanto più oggi m'odo imporre una si fatta obbligazione dallo stesso Cav. Vesme. Già era prossimo al torchio il foglio presente del Codice Diplomatico, allorchè ho veduto recarmisi ( non prima d' oggi 23. Marzo 1853) una Lettera del Cav. Vesme 1, novellamente,

10

<sup>1</sup> Vesme, Lettera del 15. Novembre 1847 sulle Leggi Longobarde, pag. 73. Torino, in 8.º ( senz' altra data ). 111.

per quanto sembra, ristampata, e tratta dall'Antologia Italiana del Novembre 1847, intorno al giudizio del Professor Giovanni Merkel di Norimberga 1 sull' Edizione degli Editti Longobardi. Oh! quanto m'avrebber giovato si fatte Scritture, se io l'avessi pur dianzi conosciute! Da quante incertezze m'avrebber tolto! Nella sua Lettra il Cav. Venme dichiara le principali risgioni del testo da lui stampato nel 1846 degli Editti di ciascun Re Longobardo; ed addita i Codici veduti, assai più ampiamente che fatto è non avea nella sua Prefazione.

Dopo si fatti lavori, alcuni di quelli da me tentati sul testo delle Leggi Longobarde riescono inutili; ed io mi ristringo
alla pubblicazione del solo Cavense, quasi un pretesto a continuare ne' Comenti le mic inchieste sulle condizioni de Romani
vinti da' Longobardi. Ma ringrazio il Cav. Vesme, che, terminate le sue molte ricerche sul Patiuntur o sul Partiuntur di
Paolo Diacono, rimunzia in quella sua Lettera con licto animo
a voler indagar tali condizioni per mezzo di si oscure parole. Due
nuovi Codici Parigini egli adduce in favore del Patiuntur;
lezione, della quale prometto di non far più motto.

1 Merkel, Sull'Edizione delle Leggi Longobarde del Cav. Vesme, Nell'Appendice all'Archivio Storico Italiano, Tomo III. pag. 692-729. Firenze (A.1846).

## NUMERO CCCXCVI.

Prologo pubblicato da Liutprando nell'

Anno 713. Feb. 28. (1).

(Dal testo Cavense (2)).

INCIPIT PROLOGUS (3).

INCIP. Leges quas Christianus ac Catholicus Princeps LIUPRAND Rex instituere, et prudenter censere disponit. non sua prudencia, sed Dei nutta et inspiracione mente pertractat, et salubriter opere complet, quia cor regum in manu Dei est. adtestante Sapientissimo Salomorse, qui ait. Sicut impetus aque ita cor regis in manu Dei. si tenuerit omnia siccabuntur. Si auten clementer eas emiseri.
universa inrigantur replentur suavitalem quidem. et apostolus IACOBUS in epistola sua addidit dicens. omne datum optimum. et omne donum perfectum desursum est. deseendens a patre luminum. his ergo expletis recolimus.
quam robusitssimus decessor noster atque eminentissimus
ROTHARI rex. Sicut ipse in scriptis affat: suis superius in
LANGOBARDIS. edictum renovavit. ubi et prudenter hoc
insererer recordabit dicens. ut quis ille LANGOBARDORUM
princeps ei successor superfluum quod inibi repperiret ex
eo sapienter auferet-quod minus invenerit Deo inspirante
addiceret (4).,

Post hoc enim GRIMUALD rex. que illi secundum deum placita fuerint minuata et ampliavit cujus nos normam sequentes divinitus ut credimus inspirati. simili modo ea que iuxta legem dei nobis congrua paruere subtrahere, et addere previdimus sicuti et in presenti pagina scribere jubemus;

Ob hoc ego in dei omnipotentis nomine Liuprand excellentissimum Xipanus et catholicus deo diligenter gentis Langodardorum rex. anno protegente regni mei primo. pridie kalendarum marciarum (5). indiccione XI. una cum omnusus Iudicanus (6). tam de Austrie. et Neustrie partis. necnon. et Tuscie finibus (7). vel. cum reliquis pridell'independentis (8). Et cuncto populo adsistente (9). hec nobis communi consilio. iuxta (justa) ob dei timore atque amore ac sancta paruerunt. et placuerunt. primo omnium de suscepcione filiorum;

<sup>(1)</sup> Di tal data Vedi la seg. Nota (5).

<sup>(2)</sup> Fortunatamente le Leggi Liutprandee del Codice Cavense non hanno, eccetto in fine dell'Indice, patito la mutilazione,

che si deplora nell' Editto di Rotari. L' Indice o Registro va dal fol. 83 all'88, che manca.

(3) Încipit Prologus. Nê a Carlo Sigonio, nê al Muratori venne fatto di trova ne Codici Modonesi la prima parte di tal Prologo fino alle parole » his ergo expletis »: ma elle già leggensi presso l'Herodo, mercè i Codici di Fulda; i quali s' accordano co' Vessimati e col Cavense.

(4) Dicens: ut quis ille Langobardorum princeps ei successor superfluum... absciderit... quod minus invenerit...
adiceret. Ottimamente nota in questo luogo il Muratori: » Ubi » Rex Rotharis discrit, a Suecessoribus suis sua fore emendan-» da, incompertum est milui ». Nè credo, che fin qui niuno il sappia; nè lo saprà fino a che altri Codiei, ora nascosti, non si troveranno.

Ma non per questo, l'avvenimento d'essersi ciò gridato in nome di Rotari si può mettere in controversia; Liutprando è quegli, che lo attesta. Possiamo dunque con ogni sicurezza credere, che Rotari, con una Legge particolare, soggiunta dopo il 643 al- l'Editto, comandò veramente, potesse questo rivedersi criformarsi da'suoi Successori. Prudente consiglio, e necessario.

Tal provvedimento di Rotari spande una viva luce su'modi, co'quali furono pubblicate le Longobarde Leggi, ed introdotto il guidrigildo nelle Provincie o nelle Città d'Italia, comquistate di mano in mano a danno del Romano Imperio da'Re Liutprando, Astolfo e Desiderio; e massimamente nelle Provincie dell'Esarcato di Rayenna, venuto in mano di Liutprando. Questo Re, al pari di Rotari, dovè promulgare alcuni Editti passeggeri e temporanei ( da noi si direbbero Leggi transitorie ), i quali appunto per si fatta loro qualità il più delle volte furono trascurati così nella Lombarda, come in qualsivoglia Collezione delle Leggi, che si tenevano per istabili, non per fuggitive, tra quelle di Rotari, di Grimoaldo, di Liutprando, di Bachi e d'Astolfo. Giova premettere fin da ora tali Osservazioni per illustrar la Legge degli Scribi del 727, non che il Marmo Viterbese, detto di Desiderio. Di sì fatte Leggi fuggitive parla il Cav. Vesme nella sua Lettera.

(5) Pridie Kalendarum Martiarum. Solenne uso de'Fran-

chi e de'Bavari fu di pubblicar le Leggi ne'Campi di Marzo. cioè ne'Concilj nazionali, che immaneabilmente aprivansi nel primo giorno di quel mese. Per lunga stagione si mantenne un tal costume tra'Franchi ed i Bavari. Rotari nol segui, avendo egli pubblicato l'Editio nel 22. Novembre 643.

- Ma il Bavaro Liutprando ebbe eara una tale usanta de'suoi Maggiori, eccetto questa prima volta, in cui si radunarono i suoi sudditi, non so per qual motivo, nel precedente giorno 28. Febbraio. Quattordici altre volte convennero i Longobardi per la promulgazione delle Leggi al eospetto di Liutprando; il che sempre oecorse nelle Calende di Marzo. Fosse mai soverchio, per error di Copista, quel Pridite del primo anno? In tal caso, ma come crederlo?, tutt'i Codici e dell'Heroldo e di Cava e del Cav. Vesme sarebber colpevoli dello stesso errore.
- (6) Cum omnibus Iudicibus. Parla di tutti gli Officiali del Regno; da'Duchi fino a' Saltarj ed a'Decani; parla di tutti gli Officiali, eletti così dal Re eome dal Comune Longobardo.
- (7) Austrie.... Neustrie.... Tuscie finibus. In queste tre grandi partitioni si divideva il Regno Longobardo: ma di ciò si parlerà nella Storia; soprattutto in quanto al Ducato Beneventano.
- (8) Fidelibus meis Longobardis. Or eli non vede, che simil parola tocea non solamente gli uomini di stirpe Longobarda, ma que' di tutte le razze diverse abitatrici del Regno? Massinamente della più numerons de'vinit Romani Longobardizzuti, ossia de' godenti del guidrigitho nella qualità di Sacerdoit e di patteggiati; c da anche nella qualità di manomessi e divenuti Amundi, non che di Guargangi? Chi non conosce perciò, che queste prime Leggi di Liutpraodo furono territoriali al pari d'ogni altra dell' Editto di Rotari?
- (9) Cuucto populo adsistente. Giò è tanto più vero, quanto più largo e generale suona il dire, che assiste alla promulgazione delle Leggi Pintera Nazione Longobarda, nella quale si comprendevano i Longobardizzati di tutte le razze.

### NUMERO CCCXCVII.

Sette Leggi pubblicate del Re Liutprando nel primo anno del suo Regno.

Anno 713. Feb. 28.

( Dal testo Cavense (1) con le Giunte del Vesmiano).

### OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Le Leggi dell' Editto di Rotari , lungamente studiate e preparate dianzi, com'egli dice nel Prologo, furono indi ad un tratto promulgate nel 22. Novembre 643: e però l'Editto Rotariano ristampossi da me in un solo fiato. Non così fece Liutprando, che pubblicò le sue in quindici anni diversi del suo Regno: per la qual cosa io le distribuirò ne'loro propri tempi. Ciascuna di tali pubblicazioni forma un Volume presso il Cav. Vesme. Ma il testo Cavense al pari del Vesmiano e soprattutto dell' Heroldino, dove anche s'assegna la maggior parte di sì fatti anni, è poco noto all'universale; nè ancora può dimenticarsi da tutti la distribuzione Muratoriana in soli sei Libri, seguitata dal Georgish e dal Canciani, Metterò dunque i Numeri Muratoriani nelle parentesi a fianco de'Cavensi di ciascuna Legge Liutprandea. Lo stesso farò in quanto a' Numeri Vesmiani, ma sol quando si tratti di Leggi nuovamente pubblicate dal Cav. Vesmo ne' suoi quindici Volumi,

Qui debbo rinnovare le mie proteste, che io son tanto alieno dal voler dare un Comento giuridico delle Leggi Longobarde in generale quanto dal prendere in particolare a costituirne il testo. Tralascio pereiò i confronti fra l' Edizioni dell'Heroldo e del Cav. Vesme, non senza maravigliare, che il Canciani avesse nella sua trascurato d'inserir quanto v'era nell'Heroldo e nel Georgish, oltre il testo Muratoriano.

<sup>(1)</sup> Nel Codice di Cava le Leggi Liutprandee dopo l'Indice o Registro, vanno dal fol, 91. al 158.

# ( Libro 1.º di Muratori (2) ).

- (I Muratori). Si quicumque Langobardus (3) sine filijs masculinis legitimis mortuus fuerit, et filias reliquerit. ipse (ipsi) ei in omnibus in hereditate patris vel matris sue. tanquam filij legitimi heredes succedant;
  - (2) È questo il Primo Volume del Vesme.
- (3) Langobardus. V' ha egli bisogno di ripetere in questa e nelle seguenti Leggi di Liutprando, che Longobardo è parola universalissima, nella quale si comprendono tutt'i sudditi di lui, abitatori del suo Regno? Tutti gli uomini Longobardiszati mercè il guidrigildo e massimamente quelli tra' vinti Romani, che non caddero nella servitù e nell'Aldionato? Basterebbe averlo detto una volta per tutte : il ripeterlo sempre nondimeno è il tristo, ma necessario dovere di chi prese a dimostrare d'essere di natura territoriale tutte le Leggi Longobarde fino a Carlomagno. Nel primo Libro o Volume di Liutprando si toglie ad allargare, a dichiarare, a rimaneggiare l'intero Dritto Successorio dell' Editto di Rotari. A me, che m'astengo da ogni Comentario giuridico, non importa il venir notando, nè io le noterò, si fatte differenze; ma come potrei tacere, che tanti mutamenti del Dritto Successorio Longobardo riuscirono comuni eziandio a'vinti Romani Longoburdizzati? Furono essi per avventura eccettuati da Liutprando? Volle forse quel Re, che i vinti Romani si regolassero nelle Successioni secondo la Novella 118 di Giustiniano? Ed i Goti s'avessero a governare secondo l'Editto di Teodorico degli Amali? Ovvero i Sarmati, de' quali ben presto s'ascolterà farsi menzione da un Romano Pontefice, secondo il Dritto Sarmatico? Tutto ciò dovrebbe tcnersi per certo e per dimostrato da chi nega, che le Leggi dei cinque Legislatori Longobardi furono territoriali, ma le ristringe alla sola e scarsa tribù de' puri Longobardi ; quasi e' dopo un secolo e mezzo vivessero in Italia come in un'isola dell'Atlantide, separati da tutti gli uomini.

- II. (II). Si quis LANGOBARDUS se vivente filias suas nuptu tradiderit. et alias in capillos (\$) in casa reliquerit. tunc omnes equaliter in ejus sustancia eredes succedere debeant. tanquam filij masculini...
- (4) In capillo. "Hinc habes, nota il Muratori, intonsas fuisse "LANGORARDORUM Virgines: tunc solum posuisse comas cum "jungenbantur maritis".
- III. (III). Si quis LANGOBARDES sororem reliquerit. et vivente eo ad maritum ambulaverit. tantum habeat ex fratris
  facultate si ipse filias reliquerit. quantum in die votorum
  acceperunt. quando ad maritum ambulaverunt. nam si ipse
  frater neque filios neque filias reliquerit. aut si habuerit.
  et ante eum mortui aut mortue fuerint absque filiis filiabus. tunc sorores eius tanquam (tam quae) in capillo remanserint. quamque (quam quae) ad maritum ambulaverunt
  in omnem substanciam eius ei heredes equaliter succedant.,
- III. (IV). Si quis LANGOBABDUS sorores, et filias in capillo in casa reliquerit. pariter atque equaliter quantumcumque tuerint. in hereditatem eius ei succedere debeant. tanquam si filius masculinus (filios masculinos) legitimos reliquisset.,.
- V. (V). Si filie aut sorores contra voluntatem patris aut fratris egerint. potestatem habeat pater aut frater iudicare quomodo aut qualiter voluerit de rebus suis...
- VI. (VI). Si quislibet Langobardus ut habet casus humane fragilitatis egrotaverit. quamqua(m) in lectulo jaceat (5). potestatem habent dum vivit et recte loqui potest. pro anima sua judicandi. vel dispensandi de rebus suis. quid aut qualiter voluerit. et quod iudicaverit. stabile debeat permanere.,.
- (5) Egrotaverit....in lectulo jaceat. Da queste parole si rende manifesto, che nel 713 non furono permessi altri testamenti per rimedio dell'anima se non agl' infermi, che giaceva-

no în letto. I testamenti perciò, riferiti ne' precedenti Numeri di questo Codice Diplomatico dopo l' Editto di Rotari, non furono dichiarati validi e fermi, perchè non dettati da persone inferme, giacenti nel letto; pur non tornarono insultii, ed ebbero piena osservanza i testamenti d' unon sano del corpo, essendo essi una mescolanza così di donazione o di donazione, come di precetto d'ultima volontà. Primo il Re Astolfo permise con la Terra sua Legge, nel 754 a tutt'i suoi sudditi, soni ed in-fermi, di lasciar le sue sostanze a'Luoghi Venerubiti (in samitate aut in aegritudine).

VII. (VII). Si quis de supradictis capitulis que nuper în presente pagina edicti adfigere precipimus antea deliberate aut per divisione finite sunt in eo modo maneant sicut antea finite vel statute. que autem terminate et per divisione decesse (decisae) non sunt in eo ordine deliberentur et maneant sicut modo decrevimus." et in hoc edicto a nobis facto et statuere visi sumus (6). Que denique universa superius a celsitudine nostra instituto patrone (sic) notarius sacris nostris palatij comprehendenda et hordinanda precepimus., (7).

### EXPLICIT CAP. DE ANNO PRIMO.

(6) Statuere visi sumus. Per far comprendere le parole, ehe seguono, bissgna ricorrere a chi le recitò in modo più convencole. L'ileroldo ha: « Quae denique univeras superius » a celsitudine nostra instituta, Prothonotarii Nostri Padutti » comprehendenda et ordinanda praecepimus ». Ma quel Protonotario è certo un errore. Il Vesme: » Porost: Notario Sacri nostri Padatti »; cò avvicinasi al testo Cavense di patronotarius, etc. D' un Posone o Potone Fedi seg. Num., aco.

Il Muratori, che non potè vedere l'Opera dell'Heroldo, ignorò queste parole: taciute perciò dal Caneiani, quantunque il Georgish le avesse ristabilite nella sua Edizione del 1740.

E qui non posso non ringraziare il Cav. Vesme del suo benevolo giudizio intorno al Codice di Cava. » Fu, dice , copiato

<sup>1</sup> Vesme, Lettera sull'Edizione delle Leggi Longobarde, pag. 9.

- » da mano abile e diligente, una a differenza degli altri quasi » al tutto modernizzato nell' Ortografia ». Più severo sono stato io verso il Copista del Cavense; più olice dalla barbarie del dire: più corrivo a manifestar i miei disdegoi, quasi a schivare i biasimi d'aver troppo voluto lodare un Codiee, di cui meritamente si debbono gloria le Provincie del Reguo Napolitano. Ed or mi rincuora il mite giudizio del Cav. Vesme. Or io potrò più facilmente perdonare alla barbarie di quel Copista, ed a me stesso d'averne pubblicato le Leggi, perchè tratte da un monumento insigne della mia patria: potrò esaltar più liberamente i pregi d'un Codiee, che ci ha conservato le più preziose reliquie della Storia Longobarda.
- (2) Questa, che qui è numerata come Legge VII., non è punto numerata ne Codici veduti dal Vesme, il quale pubblicolla in carattere corsivo, quasi ella fosse uma Conclusione del Primo Libro di Liuprando: Conclusione simile a quella dell'Editto di Rotari.

## NUMERO CCCXCVIII.

Professione di fede, ove s'anatemizza il Pontefice Onorio 1.º
nel Libro Diurno.

Anno 713. Aprile? (1).



<sup>(1)</sup> Di tal Professione si vegga il seg. Num. 403.

## NUMERO CCCXCIX.

Liutprando Re dona molte possessioni al Monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia.

Anno 713. Novembre 25? (1).

( Da un Diploma d'Ottone III.º d'Aprile 989 (2) ).

Nel Monistero di San Piero in Ciel d'Oro il Re Liutprando fe' venir di Sardegna il Corpo di Santo Agostino, si come ho accenuato nel prec. Num. 350, e ditò più alla distesa nel seg. 402. La data del 25. Novembre risulta dalla Cronica del Libro Rosso, della quale Fedi le Note allo stesso Num. 402: data riferita da Gabriel Pennotti 3, e non accettata per vera dal Robolini 4.

<sup>(1)</sup> Di questa data Vedi la seguente Nota.

<sup>(</sup>a) Dall'Archivio del Monastero Pavese di San Pietro in Giel d'Oro, stato prima de' Benedettini e poi de' Canonici Regolari, trasse il Muratori 'la Copia di questo Diploma, ch'egli sifierma essere Autogrofo. Si lega un tal Diploma con altro d'Ariberto Re, del quale foccsi motto nel prec. Num. 390. Se poi tal Re fosse stato Ariberto 1.º o 11.º chi può saperlo? Controversia fiu questa con grande animo agitata fra gli Scrittori Pavea, nella quale non vo' ortrare, lasciando ad essi la cura di mettersi d'accordo. Il Robolini <sup>2</sup> sembra inclinare verso Ariberto 11.º; ma Ottone 111.º ignorava qual fosse stato de' due, quando egli dice-va: » in quedom Lavogashorum Rege Autreror nomico.

<sup>1</sup> Muratori, Ant. Medii Ævi, VI. 349-352. (A. 1742,.

<sup>2</sup> Robolini, Memorie di Pavia, I. 184-186.

<sup>3</sup> Pennotti, Hist. Tripartita, Lib. l. Cap. 58, S. 3. Romae (A. 1624).

<sup>4</sup> Robolini, loc. cit. I. 183.

<sup>(1)</sup> Liudprando, loci fundatore. Questo Liutprando fondatore fu diverso dal Re; si perché dové fondarlo in tempo d'uno de' due Re Ariberti, e si perché Ottore III.º nol chiama un Re; titolo, che non manca mai di soggiungere al nome dell'altro Liutprando; il quale fu henefattore, non fondatore di San Piero in Giel d'Oro. Paolo Discono ¹ confuse i due Liutprandi. Si legga il P. Romualdo ².

<sup>(2)</sup> Preceptum Liudprandi Regis. Ecco il Re Liutprando; ecco il Benefattore, non il Fondatore.

<sup>(3)</sup> Aldionibus. Ed ecco in qual modo fino da' tempi del fondatore Liudprando e de' benefici del Re Liutprando, il Monastero di S. Piero in Ciel d'Oro possedette ∆ldj, secondo il Dritto Longobardo.

<sup>(</sup>a) Carpentarios. Oggi questa parola di Carpentieri vale fabbricatori di carri con le ruote in Italiano; ma credo, che più ampia fosse la significazione di Carpentari nell'ottavo secolo, e che con tal nome s'additassero tutti gli artefici d'opera di legame. I quali, come qui vedesi, crano servi, e si donavano insieme con le terre in perpetuo. Nè di rado eran chia-

<sup>1</sup> Pauli Diaconi, De Gestis Langobardorum, Lib. VI. Cap. 58.

<sup>2</sup> Romualdi a S. Maria, Part. II. pag. 106.

..... Er quidquid Pars publica (2) sperare poterit, eidem Monasterio Sancto secundum concessionem et confirmationem Ludden Regis, aliorumque Regum vel Imperatorum sollempniter perpetus stabilitate firmamus....

Signum Domni Ottonis invictissimi Regis

(Locus Sigilli cerei deperditi)

Adelbertus Cancellarius ad vicem Petra Episcopi et Archicancellarii recognovi et subscripsi.

DATA Nonis Aprilis Anno Dominicae Incarnationis DCCCCLXXXVIIII. Indictione Secunda. Anno autem Territi Ottoris Regnantis Sexto.

ACTUM OUINTILINIBURG feliciter. Amen.

mati a concorrere co'Maestri Comacini alla costruzione degli Edificj, sacri e profani.

Bauga Liudprandi. Quest' aquedotto, chiamato Bauga, prendeva il nome dal fondatore del Monastero, non da Liutprando, Re.

<sup>(2)</sup> Pars Publica. Fin da'primi anni dell'ottavo sceolo cominciaronsi a chiamar Publicus senza più gli Agenti giudiziarj ed altri Officiali del Re. Vedi nel Muratori le Leggi 10 e 68 Lib. VI. di Liutprando.

### NUMERO CCCC.

Giudicato d'Ambrosio Maggiordomo intorno a quindici Battisteri ed a due Monasteri, su'quali v'era lite fra' Vescovi di Siena e d'Arezzo.

## Anno 714. Agosto.

(Dal Burali (1)).

DUM in Dei nomine ex jussione Piissimi et a Deo conservati Domini LIUTPRANDI Regis directus fuissem Ambro-

- (1) Iacopo Burali i fu il primo a dare in luce il Giudicado d'Ambrosio, sema dire donde il cavasse. Utiphelli i ristampollo, dubitando forte della sua sincerità, quantunque l' avese trovato anche nella Storia Manoscritta d' Arezzo di Frances ou Maria Degli Azzi i. Uberto Benvoglienti virppiù presa dubitarne, quasi alla sua Siena si recasse onta da quel Giudicado. Ma ben videro i PP. Grandi i e Berretta i, poscia il Muratori i ed il Cav. Pecci i, che tutte le Carte antiche intorno alla lite fra Siena ed Arezzo doveano aversi per vere. Il Giudicado d'Ambrosio fu ristampato, quale attentico dal Lami il, ed il Brunetti il opportunamente osservò, che di tal giudicio si fa mensiona d'avestimoni, sucoltati di poi nella stessa controversia (Pedi seg. Num. 406): lanonde cessar deve ogni dubbio si dell'Ughelli e si del Benvoglienti. Anche il Bertinii il assolve da qualunque teccia il Giudicato d'Ambrosio.
  - 1 Burali, Vescovi d'Arezzo, pag. 21. Arezzo, in fol. (A. 1638).
  - 2 Ughelli , In Aretinis , I. 410. (A.1655).
- 3 Degli Azzi, Storia MS. d'Arezzo, dove in casa Forti era l'Autografo. 4 Benvoglienti, Additiones Ad Episcopos Senenses Ughellii, Editio Coleti, 111. 527, 528. (A. 1727).
- 5 Grandi, Epistola de Pandectis Pisanis, pag. 106. 107. (A. 1727).
   6 Berretta, Tab. Chorog. Apud Muratori, Script. Rev. Ital. X. 198.
- (A. 1727).
  7 Muratori, A. M. Ævl, I. 116. (A. 1738); VI. 368, 380, (A. 1742).
  - 8 Pecci, Storia del Vescovado di Siena, pag.... Lucca (A. 1758). 9 Lami, Monumenta Ecclesiae Florentinae, 1. 310. (A. 1758).
  - 10 Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, 1. 428. (A. 1806).
  - 11 Bertini, Memorie, ec. di Lucca, IV. 76. (A.1818).

(1) Illustris Majordomus. La parola di Major domus è puramente Latina, tanto più quanto ella va nnita coll'altra d'illustris. Piacque nondimeno a non pochi Scrittori di crederla Germanica, quasi ella significasse un Giudice degli omicidi o degli assassini. Mond-dom. Che cosa sia stato di ciò presso i Franchi, nol cerco: ma, nella causa presente fra Siena ed Arezzo, trattavasi e' per avventura di punir l'omicidio (Vedi prec. Num. 389) del Regio Gastaldo Godeperto? Gli omicidi, che s' espiavano solo col guidrigildo presso i Longobardi, andavano soggetti forse alla giurisdizione speciale d'un particolar Magistrato? Ambrosio del 714 non era se non un Presetto del Palazzo di Re Liutprando col titolo di Maggiordomo illustre; titolo ripetuto due volte nella sua sentenza. Giurisdizione affatto nuova e dal Re deputatagli era questa in una contesa, nuova parimente presso i Longobardi, sì come quella di giudicare sull'appartenenza d'alcune Parrocchie. Il Re Arioaldo, Ariano, avea rimesso al Pontefice Romano 1 le controversie giurisdizionali fra il Vescovo di Tortona e Bertulfo Abate di Bobbio. Lintprando, Cattolico, le facea giudicar dal suo Maggiordomo 2: poscia, come or si vedrà, confermò in Pavia il Giudicato d' Ambrosio.

Chi era costui? Un uomo del sangue de vinui Romani? O di quello de' Longobardi? Non si può disceraere, a traverso di quel suo nome, sacro ad un Santo. Ma nulla vieta, che Ambrosio fosse uscito dalla stirpe de'vinti Romani; anche Atdj ed anche servi; pervenuto dopo la manomissione ad una delle supreme Dignità del Regno. Fedi prec. pag. 126. Se Ambrosio nacque Longobardo, i Vescovi Adeodato , Luperziano e tutt gli altri. Che tuttora nel 714 procedenao il più delle volte dalla ruzza Romana, erano sentenziati, anche nelle liti Ecclesiastiche, da Giudici Longobardi, non Romani. Ben dice il Berretta è Ausmo-stup Migratorionus Laxososanus qui qui ddi potest Glossario surus Majordomusa Laxososanus qui addi potest Glossario

<sup>1</sup> Fedi Muratori, Annali d'Italia, Anno 627.

<sup>2</sup> Vedi lo stesso Muratori, A. M. Ævi, I. 116.

<sup>3</sup> Berretta, loc. cit. Col. CXCVIII.

tate Aretina ibique veniens ad nos beatissimus vir Lupertianus Episcopus hujus Aretinae Civitatis Ecclesiae, suggessit nobis, eo quod multas violentias sustinuerit ab Episcopo Senensi nomine Deodato de Ecclesiis vel Plebibus, quas a tempore Romanorum (1) Sedes Sancti Donati (2) possidebat.

Hoc audito fecimus suprascriptum Adbodatum una cum Taperaro Castaldio Senersis Civitatis... in nostram venire praesentiam, quatenus, cum jam dictus Lupertianus Episcopus Aretine Civitatis de praedictis Ecclesiis causam dicere deberet: sed cum se ambe partes in nostris conjunxerunt presentiis in Curte a Domini Regis(3), in loco qui dicitur ad S. Martinum; asserebat.... praenominatus Luperatianus Episcopus dicens quod baptisterium S. Felicis, baptisterium S. Martine in Pacina, baptisterium S. VI-TI juxta Vescora, baptisterium S. Joanus, baptisterium S. Martine S. Martin S. Joanus, baptisterium S. Martine S. Martine S. Martine S. Martine S. Andreae

directus fuissem ».

<sup>»</sup> Ducangiano; non tamen Majoribus domus Francorum com-» parandus ».

<sup>(1)</sup> Romanorum. Non de'vinti Romani, ma degl'Imperator i antichi de'Romani; così Ambrosio dichiara un poco appresso con maggior diligenza.

<sup>(2)</sup> Sedes Sancti Donati. Cioè la Cattedra Vescovile d'Arczzo.

<sup>(3)</sup> In Curte a Domini Regis ad S. Martinum. In questa Corte del Re risedea già l'ucciso Gastaldo Godiperto (Veditore. Num. 38a), e risedettero i successori di lui a San Martino di Siena; fra' quali fu questo Taiperto. Siena percio, al pari di d'Arczto, era una Città Regia, come riconobbe il Berretta di Valunce espo (Amasostrus) videmus pro Rege sedisse Sexus, ut » in Urbe Regis, non Ducis ». Ma vi sedea quando e' giudicava le liti commessergii dal Re, senza dimorare in Siena: ed ami Ambrogio dice d'esservi stato spedito da Liutprando: » Ibi.

<sup>1</sup> Berretta, loc. cit Col. CXCVIII.

IN MALCENO, baptisterium S. Andreae Ascano, baptisterium S. Matris Ecclesiae in Cosona, baptisterium S. Valentinin II Urimo, baptisterium S. Matris Ecclesiae in Castillo Polititano, baptisterium S. Witi in Ruthilano, Baptisterium S. Quirici in Osenna, baptisterium S. Matris Ecclesiae in Nosenna, baptisterium S. Matris Ecclesiae in Misula, nec non Monasterium S. Matris Ecclesiae in Misula, nec non Monasterium S. Matris Ecclesiae in the propose nominal baptisteria a tempore Romanorum Infrantorum semper Sedes S. Donatt ipsas Ecclesias praenominatas ordinavit, et Sacramentum in Presbyteros fecit et Chrisma semper de eadem Sede petierunt, et Presbyteros qui modo praesentes in istis Ecclesiis esse noscuntur, Antecessores nostri, et nos ibidem ordinavimus.

An hace respondebat praenominatus Dedoatus Episcopus Seresus Civitatis, quod Ecclesiae istae vel Diocia (1) unde agimus, in Territorio Seresus positae sunt et al Seresus Ecclesiam debent pertinere, quia dum Longobardo Tesclam occupassent, in Senerus Civitate minime Episcopus fuisset ordinatus: Episcopus ille, qui in Anerino tunc temporis erat, ecclesias istas possidebat, et etiam quod certum est presbyteros ordinavit, et sacrationem in ipsas fecit, sed per nostram petitionem, eo quod Sena minime haberet Episcopum.

POSTQUAM LONGOBARDI in ITALIAM ingressi sunt, primum

<sup>(1)</sup> Diocia. Più sotto chiamansi Tiocia; ossia Purrocchie rurali, o Parrochiali matrici rurali, come interpreta il Pizzetti <sup>1</sup>. Acconsentono il Brunetti <sup>2</sup> ed il Bertini <sup>2</sup>. Qualche volta eziandio si pose corrottamente per Diocesi.

Pizzetti, Antich. Toscane, II. 275. Vedi anche II. 298, 333.(A. 1781).
 Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, 1. 730.

<sup>3</sup> Bertini, loc. ett. pag. 76.

Nucc nos qui supra Androscus, Majordomus illustris, dum ad tantorum annorum curricula possessionem S. Do-rati (1) in praedictis baptisteriis, vel Tiociis esse cognovissemus; justum nobis paruit, ut qualiter, quo tempore, quo Longobardi Italian ingressi sunt, usque in praesenti tempore, sedes S. Donati sepius repetitas Ecclesias posedit; modo et deinceps sine aliqua taxatione, cas liccat Canomico ordine judicare, et ordinare (2), et nullam facundism

<sup>(1)</sup> Ad lantorum annorum curricula possessionem Sancti Donati. La ragion del lungo possesso prevalse nell'animo del Maggiordomo Ambrosio, e fece pendere la bilancia in favor del Vescovo Aretino: ma il possesso era comimciato a cagion de'turbamenti e delle stragi nell'invasione Longobarda, e però i Sanessi ne'secoli seguenti vinsero la lite.

<sup>(</sup>a) Ut eas liceat canonico ordine judicare et ordinare. Ambrosio qui parla di Canoni, come s'e' fosse un Vescovo; e giudica intorno alle giuriditioni Vescovili; come se si trattasse d'una terra o d'un armento. Intanto i due Prelati di Siena e d'Arezto non ricusavano di faria giudicare da un Maggiordomo Longobardo, s spedito dal Re. Se Diodato di Siena e Laperriano d'Arezto erano di sangue Longobardo, i Laici adunque giudicavano degli affari pertinenti a' Vescovi della loro medesima artra: se uscivano dal sangue de "viniti Romani, ben può ve-

habeat neque ADEODATUS Episcopus SENENSIS, nec posteri successores ejus contra Lupertianum et successores ejus, .....loquendi, vel causandi: sed in omni tempore in eadem deliberatione, ambae partes debeant permanere.

Under hanc notitiam pro perpetua firmitate Sigifredum Notarium Regis scribere admonuimus.

FACTA notitia mense Augusti, Regnante excellentissimo D. Luttprando Rege anno III indictione II.

Actum in Curte Domini Regis in Civitate SENIS.

dersi dall'esempio presente qual fosse nel 714 la condizione di questi vinti, e se appo essi vi fossero propri Magistrati Romani, ed uso particolare di Legge Romana, e sospetto alcuno d'Ordini o di Curie alla Romana.

## NUMERO CCCCI.

Senatore, figliuol d'Albino, fonda in Pavia il Monastero (di Santa Maria), per lui detto di Senatore.

Anno 714. Novembre 27.

( Dal Lupi (1) ).

# REGNANTE dom. nostro Liutprando viro Excellentissimo

- (1) Mi si permetta di qui ripetere ciò che scrissi altrove intorno a questa Carta.
- Esempio insigne de' nuovi costumi Longobardi è il nuovo
   e verboso testamento o piuttosto l'ampia e generale donazione
- » d'un ricco e splendido uomo, chiamato Senatore, figliuolo
- » d'Albino , in una Carta ricordata dal Maffei 1 e data in dono » da (Lorenzo) Mascheroni al Lupi : cari uomini e care memo-
- » rie d'Italia 2 ». La sola Bergamo negli ultimi tempi ha pro-
  - 1 Maffei, Verona Illustrata, Lib. X.
- De nominibus Romanorum, pag. 185. Appendice alla Storia Teologica, Trento (A. 1742).
  - 2 Discorso de vinti Romani, S. CXVI.

Rege anno in Dei nomine tertio, quinto Kalendarum Decembrium Indictione tertia decima.

dotto un Tiraboschi, un Lupi, un Mascheroni ed il Cardinal Mai.

Senatore, figliuolo d'Albino e fratello di Luceria, con sua moglie Teodolinda fondano per la lor figliuola Sinelinda il Monastero, che da lui chiamossi di Scuatore; sacro a Santa Maria ed a Santo Aurcliano. Sembra, che il Mabillon 1 avesse nel mese di Giugno 1686 veduto un tale istromento fra gli antichi, a lui mostrati nel Cenobio, com'e' dice, Senatoris, praepotentis viri, Altro e' non soggiunse; grave danno dell'universale, il Mascheroni ebbe la pietosa cura di salvare tal Carta dall'obblio; e pochi crederanno d'esser egli disceso dalle più ardue contemplazioni delle Matematiche per copiarla con quello stesso animo, che compose i versi a Lesbia Cidonia. Fattone dono al dottissimo Lupi, questi vi distese alquante sue Considerazioni; ma la morte vietogli darlo in luce; officio, che fu compiuto quindici anni appresso dal Ronchetti 2. L'Originale dell'Atto perì: ma il Lupi giudicava essere antichissima la Copia, donde il Mascheroni trasse la sua, nell'Archivio delle Monache di Santa Maria del Scnatore. Si fatta Copia nel 1827 fu voltata in Italiano 3 con la giunta d'alquante Note dal Redaelli. Nelle Cronache di Piacenza dell'Agazario, Manoscritto ricordato dal Campi 6, si leggea: » Tempore istius (Liuterandi Regis) Nobilis quidam, Magnus " DUX ET SENATOR , construxit atque aedificavit Monasterium » unum infra urbem Ticinensem.....sub regimine, ct defen-» sione Apostolicae Sedis ». Il fondatore, a senno di tal Cronista, era dunque un Duca ed un Senatore, sto per dirc, Romano: e le sue parole, ma senza nome d'autore, le trovo stampate dal Muratori 5 dopo le Croniche Piacentine di Giovanni de

<sup>1</sup> Mabillon, Iter Italicum, pag. 218. (A. 1724).

<sup>-</sup> Annales Benedictini , Lib. XX. Cap. 7. (A.1704).

<sup>2</sup> Lupi, Cod. Diplom. Bergomensis, II. 815, 816. (Tomo postumo, stampato dal Ronchetti nel 1799).

<sup>3</sup> Annali Statistici di Milano del 1827. XIII. 211-239.

<sup>4</sup> Campi, Ist. Eccles. di Piacenza, I. 183,184.

<sup>5</sup> Muratori , Scrip. Rer. Ital. XVI. 625. (A.1730).

SENATOR filius b. m. ALBINI et THEODELINDA CHRISTI fideles p. p. dicimus omne quidem munus quod de justita
Domino cum sinceritate mentis offertur acceptabile est.
Nam tune acceptabilius ab Omnipotente implebitur hostia
quando per semetipsum homo oblatio efficitur illi cui placet contribulatus spiritus quique cor contritum, et humiiatum nequaquam spernit. Que cum ita se hab. int. poteramus et nos fideles Christi Senatora et Theodelinda de
parentum nostrorum nostrisque honorare dominum laboribus pro nostra filieque nostre salute es que viro carnali et
morituro contradere secundum Apostolum bene facientes
sed idem ipso beato Paulo monente qui virginem suam

Musis, il quale condusse le sue Cronache fino al 1402. Scrive Giuseppe Robolioi / Nec Giovanni Agazati (e forse cossuii l'Agazati del Campi?) fi il Continuatore del De Mussis dopo il 1402: notizia ignorata, per quanto sembra, dal Muratori. Jacopo Gualla 2 e Sucfano Breventano 3 anch'essi fecero motto della fondazione di Scantore.

Girolamo Bossi verso il 1640 non mancò di registra la Carta presente n'e suoi Manoscritti, ricordata dal Campi <sup>4</sup> e dal P. Romualdo <sup>5</sup>, che s'astennero dal pubblicarla. Così ancora fece il Bianchi <sup>4</sup>, a malgrado della sua promessa di pubblicarla intea fira <sup>5</sup>Diplomi, utili ad illustrar la Storia di Paolo Diacono. Monsignor degli Azzoni Avogaro <sup>7</sup> fece uso della Carta di Sena-tore per determinare i cominciamenti del Regno di Liuptrando.

<sup>1</sup> Robolini, Memorie di Pavia, II, 158.

<sup>2</sup> Iacobi Gualla, Sanctuarium Papiae, Lib. III. Cap. 9. in fine (A. 1808).
3 Stefano Breventano, Storia di Pavia, Lib. III. Cap. 3. in fine (A.1870).

<sup>4</sup> Campi, loc. cit., I. 183, 184. (A. 1631).

Per errore di stampa lo chisma Girolamo Rossi.

5 P. Romualdi a S. Maria, Papia Sacra, Pars III.\* pag. 70. et passim
(A. 1699).

<sup>6</sup> Bianchi, Nota (137) Ad Lib. VI. Pauli Diaconi, Apud Muratori, Scrip. Rer. Ital. I. 302. (A. 1723).

<sup>7</sup> Degli Azzoni, Opuscoli di Calogorà — Mandelli, Tom. XXIV. pag. 13. Tavole I. II. (A. 1773).

Eoque porrigente auxilium in domo propria (2) apparentibus (a parentibus) nobis relicta intra hane Ticnexsem Civitatem Monasterium instituimus. In quo sub monachicho habitu sacra (sacro) tecta velamine dulcissimam filiam nostram Sinelandam devotissime militavimus.

UBI nos supradicti fundatores Christi fideles Senator et Theodelinda donamus et conferimus omnem facultatem

<sup>(1)</sup> Non so perchè mi paia essere stato non il Suddiacono Felice l'autore di questo lungo Proemio, ma Senatore, Qualunque fosse stato egli, non era sfornito d'alquante lettere umane, in mezzo alla molta barbarie. Così anche ne giudica il Lupi.

<sup>(2)</sup> In domo propria. Che Senatore possedesse una casa in Pavia, lasciatungli da' suoi parenti, egli lo attesta: ciò non toglic, che avesse potuto nascere altrove, od essere un Guargango, come già sospettai nel Discosso: uno straniero, cioè, y cenuto a stabilirsi da Susa o d'Aosta o da qualche altro vicino luogo d'Italia, ma spettante al Burgundico Regno de' Franchi, per godere d'un qualche retaggio a lui toccato in Pavia od in altre città del Regno Longobardo.

nostram quam possidemus (1) et quam ex parentum successionibus seu ex regio dono (2) vel quoquo dono ubi ubi

(2) Ex regio dono. Chi era dunque Senatore, arricchito pei doni de' Re? S'egli era un Guargango d'alto legnaggio, e capace, perche nato suddito de'Re Franchi, di giovare a'ReLongobardi, si comprenderebbe in parte il motivo del favor di costoro verso lui. Nondimeno il Marchese Maffei pretende, che Senatore fosse stato un discendente de' vinti Romani, come lo dichiarano i nomi del padre d'Albino, di lui stesso e di sua sorella Luceria. Questo argomento perde ogni forza, se Senatore fu Guargango, nato in Susa od in Aosta, od altra parte luogo del Regno de' Franchi, ove la Legge Salica permesso aveva il pubblico uso del Codice Teodosiano; o, per dir meglio, del Dritto Romano contenuto nel Breviario d'Alarico. Son questi coloro, a' quali ho dato e do il nome di Romani Teodosiani: ma essi, quando si tramutavano in Italia con la condizione di Guargangi, non doveano forse vivervi a Legge Longobarda, secondo l'Editto di Rotari? Se Albino dunque , od i suoi figliuoli Senatore e Luceria vennero in tal qualità, e tornarono utili o piacquero a'Re Longobardi, cessa la maraviglia di vederli tanto arricchiti; e manca ogni foudamento di ragione a chi volesse ravvisare in questa famiglia una mano de' vinti Romani d'Italia, viventi col Dritto Romano. Quanto al Maffei, che credette d'essere stato quasi un Romano Senatore in Pavia l'uomo, il quale fondovvi nel 714 tal Monastero, si fatta credenza procedette dal non aver avuto quel celebre uomo la Copia sincera, di cui l'età nostra divenne debitrice di poi al Mascheroni ed al Lupi.

Ma si tenga pure quel fondatore del 714 per un uomo uscito dalla stirpe de'vinti Romani d'Italia. Egli sarebbe stato in questo caso, jo rispondo, un Romano patteggiato, cioè Longodurdis-zuto, e godente del guidrigido; il che jo uno deduco dai Gotici nomi della moglie Teodolinda e di Sinclinda, loro figliuola, ma dal vedere, che Senatore parla de'suoi Gassindj,

<sup>(1)</sup> Omnem facultatem nostram quam possidemus. Grandi facoltà dovevano esser queste, d'una parte delle quali dice Seuatore d'aver già dianzi disposto.

habere videmur, et nune ad manum nostram defenditur atque Domino permittente pioterimus adquirere tam intrinseeus domos cum familia quanque colonos cum omnibus cespitibus universa in integrum mobilia et immobilia excepto quod pro anime nostre salute jam contulimus in locis Sanctorum.

GASINDES (sic) (1) ac libertis nostris quos in libertate e che nobili ed illustri testimoni, cortigini del Re Liutprando, soscrivono di propria mano all'atto di fondazione, i quali ne pe nomi ne per gla ulti il ora estitibuli hanno sembianza Romana.

(1) Gasindas ac libertis nostris, quos in libertate secundum nostram institutionem manere praecepimus. Con altra precedente disposizione adunque, od ictinzione, com e' la chiama, Senatore avea manomesso i suoi Gasindi e liberti ; ed or conferma loro la sua ictituzione. De ciò apparisce, chi'e' non parla di Gasindi nobili, così Longobardi che Longobardizzati; ma d'Adij e di servi manomessi. Questo era l'ignobile Gasindiato, del quale sovente ho fatto parola, e che allont-navasi cotanto dal nobile, sebbene i liberti pervenisser sovente agli onori ed alle ricchezza.

Il Redaelli \* pretende, che un possessor di liberti non poteva essere se non un cittadino Romano, vivente con la sua 
Legge Romana sotto la dominazione de Longobardi. Or perchè ? L' Editto, ch' egli pretende o dee pretendere non essersi 
per altri promulgato se non pe' pochi uomini di puro sanguo 
Longobardo, non tocea forse più volte de' liberti pertinenti a 
que' radi padroni Longobardi? Rotari non dice force omnes liberti Langobardorum nella sua Legge 203 / Na poichè la parola Gasindii è Longobarda, e Senatore parla de'suoi, vuole 
il Redaelli "ravvisare in lui » un bet saggio della mistione, 
a avovenuta già tra gl' indigeni, sossit ari sivini Romani ed i 
n Longobardi nel 174 s. Si: v'era satsa l' incorporazione d'alcuni tra que' vinti nella citadiannaza e nel guidrigitalo Longobardo: e Senatore, io nol negai, poteva essere un viuto Ro-

<sup>1</sup> Redselli, loc. cit. XIII, 258.

<sup>2</sup> Id. Ibid. pag. 259,

SECUNDUM NOSTRAM INSTITUTIONEM, manere precepimus ut cuicunque adhuc (Aldio?) sincera voluntate non doloso animo sub reverentia Dei largiri voluerimus.

Quo interea Monasterium superius dictum cum omnibus in. ibi a nobis oblatis et undecumque devolutis columnapertinere ad Pontificem Apostolice Selis (1) et ad Principis hujus terre defensionem habere (2). Ita sane ut nullus ibidem provincie istius Episcopi ac Sacerdotes aliquando inspiciatur potestas. Post nostrum itaque obitum famule quoque Canastr germane mee Liceria meumque Senarous Theodellande E Sinelinde dulcissime filie nostre sancimus ut omnis Dei famularum congregatio Monasterii hujus uno consilio unoque consensu de suo collegio talem semper provideant et exquirant personam que cum Dei timore et sancta conversatione

mano de patteggiati o Longobardissati: ma in un modo affato diverso da quello, che stava in mente del Redaelli. Frattanto, e non so perchè, la voce Gasindii voltasi da lui nell'altra di Cespidi!, che non è Italiana, ma Latina; e però gli torna inutile in una traduzione il dire, che appo il Fumagalli Cespes voglia dir servo.

<sup>(1)</sup> Foltamus pertinere ad Pontificem Apostolicae Sedis. Il Lupi, ricordando le Carte de' secoli seguenti del Medio-Evo, re quali si mettevano sotto alla protezione immediata del Pontefice Romano i nuovi Monasteri e le nuove Chiese, dice, che questo uso fu assai più vetusto; allegandone per esempio la presente Carta del 7,14. Avrebbe potuto allegar l'altro più antico di San Colombano ( Fedi prec. Num. 2,19).

<sup>(</sup>a) Ri ad Principia hujus terre defensionem hubere. Chi era il Principe di questa terra, ovvero di Pavia, se non il Re? Ma chiamarlo in tal modo, mi suona propriamente un'idiotismo di forestiero o Giurgango, sebbene la casa dove abitava Senatore in Pavia gli fosse prevenuta in retaggio da' suoi Maggiori. Lo stesso vo' dire del provincie istius, come più sopra si legge.

<sup>1</sup> Redaelli, Ibid., pag. 246.

universis possit preesse virginibus et ab illo consecrari Episcopo quem tota famularum Dei advocaverit cohors. Omnium regulari auctoritate inveniatur mater et domina.

St autem quod divina potestas nullomodo fieri quandoque permittat venerandi hujus loci Abbatissa secundum voluntatis nostre dispositum minime curaverit conversari nec regulariter ut condecet Dei ancilla seculi appetens caduca voluerit vivere juxta (justa) consideratione volumus ut a Principe et duobus vel tribus Episcopis seu ab Abbate terre hujus qualem monasterii congregatio adgressa fuerit corripiatur et emendetur. Quotiescumque vero causa consilii vel ordinationis oportuerit Episcopum vel Abbatem advocare tota unanimiter congregatio Dei ancillarum qualem voluerint Episcopum vel Abbatem appetere (1) invitatus adve-

<sup>(1)</sup> Episcopum vel Abbatem appetere. Qui si parla in generale del caso, che le Monache per qualsivoglia cagione invitasser un Vescovo qualunque od un Abbate nel lor Monastero. Il Robolini 1 propone d'aversi a leggere nella Carta del 714: » Aba-» tem Bobii »; legando questa parola con la precedente: » Ab-» bate terre huius ». Ma perchè l' Abbate di Bobbio avrebbe dovuto chiamarsi Abate di Pavia? Perchè, risponde il Robolini 2, è vera la sentenza dell'Oltrocchi 3, di non essersi nel 714 conosciut'altra professione Monastica nel Regno Longobardo se non la Bobbiese di San Colombano. Anche io sarei di questo parere, a malgrado di tutto ciò che il gran Mabillon scrisse in favore del suo Ordine Benedettino; ma nella Carta di Senatore non mi sembra, ch'egli avesse voluto dire di quale Istituto Monacale. Bobbiese od altro, fosser gli Abbati da invitarsi nel Monastero di Pavia. Il Robolini 6 di poi con insigne modestia s' allontanò dalla sua opinione, che qui si trattasse dell'Abbate di Bobbio.

<sup>1</sup> Robolini, Memorie di Pavia, I. 181.

<sup>2</sup> Id. Ibidem.

<sup>3</sup> Oltrocchi, Hist. Med. Lig. pag. 593.

<sup>4</sup> Robolini, loc. cit. III. 36. (A. 1828).

niat. Nihil tamen ibi de his que permissus et caritate coactus ordinaverit causas qualibet sue auctoritati aut potestati consignari presumat.

ORACHUM vero SANCTI PETRI IN STAFULA et Basilica beati GREGORII quam recordande memorie domina genitrix moo reservart viro (1), volumus ut defensionem persepe dicutum (dictum) monasterium nostrum ita ut nunquam ex his duobus locis aliquid subtrahantur aut de iisdem aliqua oppressio inferatur Oratoria, quippe ad nos pertinentia definimus ut quemadmodum acteuns ad manum nostrum (ad manus nostrus (2)) ita deinceps ad hoc pertineat monasterium.

QUODCUMQUE etenim intra venerabilia hujus Monasterii claustra egentibus in victu et vestimento rationabili ex hoc quod Deo largiente a nobis oblata sunt vel in antea tuerint singulis annis decernimus et sub testificatione divina contempuua (sic). Dispensata, ut fideliter pro remedio

<sup>(1)</sup> Meo reservarat viro. Qui è Teodolinda, che favella, e che si vede sottoscritta nell'istromento insieme con Senatore, suo marito. L'Oratroi di San Pietro in Stafalia, oggi Stofora, sorgea presso a Voghera; nel territorio della quale attesta il Robolini ' d'essersi posseduti vasti latifondi dal Monastero di Senatore. La Basilica di San Gregorio era in Pavia, come dinostra il Campi ', Storico Piacentino, secondo i Documenti additatigli da Girolamo Bossi, gran raccoglitore delle Pavesi Antichità. Il Robolini 's con uvori riscontri conforta si fatti ragguagli: e già il P. Romualdo 'a aveva dimostrato, che le Monache di Senatore godeano del Dritto di Paufronato sul Monastero delle Monache Benedettine di San Gregorio in Pavia.

<sup>(2)</sup> Ad manus nostras. Così leggo in questo luogo dove parlano il marito e la moglie.

<sup>1</sup> Robolini, loc. cit. I. 180.

<sup>2</sup> Campi, Storia Eccl. di Piacenza, I. 184.

<sup>3</sup> Robolini , loc. cit. II. 158-160. (A. 1826).

<sup>4</sup> P. Romualdi a Sancta Maria, Papia Sacra, Pars III.ª pag. 25.

animarum parentum nostrorum nostrarumque peregrinis viduis et pupillis disperciatur arbitrio.

Usos pollicemur per Deum Patrem et Filium eumdemque Dominum nostrum Jissum Cinistrum quoque redompito nostra ac per Spiritum Sauctum numquam nos contra hee ttiros (ituros) quae domino statuimus inspirante, et si quod nos speramus quicumque Sacerdotum vel Secularium sublimium nec non subjectorum contra bone voluntatis nostre dispositam repugnaverit et de his omnibus a nobis superius ordinatis aliquando minuere voluerit aut presumperit aut quasibbet violentias inferre (1) cum inferentibus blasphemiam in Spiritu Sancto ac negantibus Sanctam Trinitatem et Unitatem persistentem (secondo il Redeelli praezistentem (3) quando venerit Filius Dei ad vivos et mor-

De moti Ariani e del Libro scritto contro essi verso la metà dell'ottavo scoolo da Natale, Arcivescovo di Milano, si parlerà, secondo le varie occorreme, in questo Codice Diplomatico e 
nella Storia. Qui giova notare le parole intorno all'Arianesimo 
del 714, dalle quali si spande un gran lume sulla Storia di 
quel secolo, e dal rigoglio che gli Eretici doveano avere, 
sotto gli occhi del Re Liutprando, fino in Pavia. Chi crederebbe, 
che il Redaelli \* avesse riferito a 'Cattolici Scismatici d'Aquileia 
da lla disputa intorno a'Tre Capitoli si fatte impreezzioni di 
Scnatore? Non crano queste rivolte sol contro coloro, i quali



<sup>(1)</sup> Aut quasiloet violentias inferre. Qui si parla di violenze non a mano armaia, ma piuttosto di violenze per soprusi, fraudi e raggiri contro le Monache. Or quali erano questi commettitori di violenze?

<sup>(</sup>a) Cun inferentibus blasphemiam in Spiritu Suncto ac negantibus Sanctam Trinitatem et Unitatem persistentem. I violenti erano dunque gli Arinai, che negavano la Trinià, e che furono gagliardi sempre in Milano, anche dopo la conversione de Longobardi alla fede Cattolica:

Latius excisae serpunt contagia pestis.

<sup>1</sup> Redaelli , loc. cit. XIII. 257.

tuos judicandum, cum illis in juditium damnandus accedat.

QUIRUS positis ad sinistram Salvator noster dicturus est ite malediciti ad suplicium ignis eternum quod Pater meus celestis paravit diabolo et angelis ejus. Qui autem hoc omnia firma voluerit et stabilita permanere et contra adversantium voluntatem defensor extiterit cum positis ad dexteram voce merceatur audire divina venite benedicti Patris mei. Possidete preparatum vobis regnum ab origine mundi.

Quam igitur cartulam donationis et oblationis nostre FELICEM subdiaconum et notarium Sancte Tichresis Ecclesiae seribenda rogavimus quamque quia scribere minime potuimus signum sancte Crucis facientes propria roboravimus manu testibusque obtulimus confirmandam.

ACTUM feliciter TICINI anno felicissimi regni domni LIUT-PRANDI Regis tertio, quinto Kalendarum Decembrium Indictione tertia decima feliciter.

- † SENATOR famulus Christi in hanc cartulam donationis atque oblationis a me facta et dicta (1) quia scribere minime potui manu propria (2) signum Sanete Crucis feci testibusque obtuli confirmandam.
- † Ego Theodelinda religiosa femina in hac cartula donationis seu oblationis a nobis facte manu propria subscripsi.

bestemmiavano e negavano la SS. Trinità? Ma ignota del tutto è stata fin qui la predicazione Ariana de'Goti, e non avvertito il loro credito in Italia durante la Signoría de'Re Longobardi.

- (1) A me facta et dicta. Le parole et dicta mi fecero, e mi fan sospettare, non Senatore avesse dettato di suo una qualche bozza o minuta della presente Carta.
- (a) Scribere minime potui manu propria Questa è la seconda volta, che Scnatore afferma di non aver potuto scrivere. Ma non dice di non aver saputo: e però l'impedimento era fisico, per malattia o per altro accidente. Qui anche sua moglie con tutt' i testimoni sottocrisereo di propria lor mano.

- † BRUNINGUS vir illustris (1) filius quondam Aldoni in hanc cartulam donationis et oblationis rogatus e Senatore et Theodelinda propria manu subscripsi.
- † Ego Topo notarius regie potestatis in hanc cartulam donationis et oblationis rogatus a Senatore et Theodelinda propria manu subscripsi.
- + Ego Saxo vir magnificus macescanus regie potestatis (2) anc cartulam donationis et oblationis rogatus a Senatore et Theodelinda manu mea subscripsi.
- (1) Bruningus , Vir<sup>\*</sup>Illustris. Nuovo esempio del piacere, con cui da' Longobardi e' susavano i titoli Senatorj de' komani. Questo Bruningo parmi essere stato il medesimo, che donò al Monastero di Senatore la Chiesa di Sarma o Sarmato nel Piacentino: della qual donazione si parlerà sotto l'anno 272.
- (2) Saxo vir magnificus Macescarius regie potestatis. Che cosa è un Macescario della Regia Potestà? Il Robolini 1 cercò nel Ducange, ov'è registrata la voce Mavescarius, in significato di Gran Cuoco. Se non s'ingaunò nella sua Congettura il Ducange, questo Sassone del 714 avrebbe potuto essere il Gran . Cuoco, od il Sopraintendente alle cucine del Re Liutprando. Ne'secoli seguenti vi furono i Conti della cucina. Ma una pressochè simile parola ricorre con un significato, che ha sembianti diversi: la parola, cioè Macercario, in una Carta Veronese del 22. Giugno 813; stampata dal Biancolini 2 e da Monsignor Dionisi 3. Bernardo, Macercario di Ratoldo, cioè, del Vescovo di Verona, si sottoscrive in tal Carta nella qualità di testimonio; egli era perciò un uomo libero ed ingenuo, quantunque non appartenesse al Palazzo del Re. Veggonsi prima di lui sottoscritti come testimoni Gerardo, Conte di Reggio, e Risperto, Conte della Città Nuova. Due Conti con un Cuoco, non del Re, ma del Vescovo!!! A me non cale per ora di Bernardo, Macercario, dell'813: ma Sassone, Macescario del 714, non sarebbe stato egli forse Marescarius,

<sup>1</sup> Robolini, loc. cit. II. 157.

<sup>2</sup> Biancolini, Chiese di Verona, I. 135. Verona (A.1749).

<sup>3</sup> Monsig. Gio. Giac. Dionisi , Riflessioni Apologetiche sul Privilegio di Ratoldo, Verona (A. 1753).

† Ego Aufer...r notarius regis hanc ca....tam subscripsi.

† Ego Sinderam (1) regis potestatis hanc...rtam propria manu subscripsi.

o Marescalcua Regine Potentaita? Questo si nobile titolo si trovava già dianti scritto nella Legge Salica s' e nell'altra della l'Alemanoi \* e da per ogni dove presso i popoli Germanici prima che i Longobardi venissero in Italia. Confesso nondimeno, che la voce Marescalcua; presa nel suo significato più nobile, mal s'adagerebbe col titolo di vir magnificua, e che le converrebbe più quello d'illustria, preso da Bruningo.

Se potessimo leggere la Carta Originale del 714, e vi si trovasse pretiamente la voce Macescarius, non essendo lecito di
mutar più questa lezione, sarebbe mestieri di rassegnarsi a non
sapere ciò ch'ella vuod dire: ma noi non abbiamo che una c'opia, la quale, esbbene antichissima, non ci vieta di proporre
una qualche congettura sul vero suono di tal parola. L'Originale dicea per avventura Marphala, cioè Stratore. Il Redselli e suspetta, che Macescario si tai in luogo di Magnus Scorio, o
di Magiater Scorionum; degli Scorioni, cioè, pertinenti al
Palazzo de' Re. Degli Scarioni toccai nel Discorso 4, e favelterò più ordinatamente in appresso. Nell'anno appresso, cioè nel
20. Giugno 715, comparisor un vecchio chiamato Preto, ri
quale si dice Scorione del Re, nel numero del vestimoni saco; lat
uper la lite fra Vescovi di Siena e d'Arezzo. Vedi seg. Num. 406.

(i) Sinderam. Il Redselli <sup>5</sup> vuole, che questo non sia nome proprio, ma d'Officio nel Regio Palazzo, quasi avesse a leggersi Sindacus; ossia un Proccuratore, un Economo, un Ministro Fiscale. Tal voce, così da lui qualificata, c' la vollo in Italiano con l'altra d'isindaro, che presso noi è priva di significato. Cerca di confortarsi nella sua opinione,

<sup>1</sup> Pactus Legis Salicae Antiquioris, Tit, XI. Cap. 6.

<sup>2</sup> Lex Alamannorum, Tit. LXXIX. Cap. 4.

<sup>3</sup> Redaelli, Annali Statistici di Milano, XIII. 251. (A. 1827).

<sup>4</sup> Discorso de' vinti Romani , SS. CLIX. CLXVI.

<sup>5</sup> Redaelli , loc. cit. XIII. 255.

† Felix indignissimus subdiaconus et notarius Sancte Ticinensis Ecclesie scriptor hujus cartule donationis et oblationis quam roboratam complevi et dedi-

riflettendo, che Sinderam non dice d'essere stato chiamato a sottoscrivere in qualità di testimonio da Senatore. V'era egli propriamente il bisogno di dirlo?

### NUMERO CCCCII.

Memorie d'avere il Re Liutprando confermato le donazioni d'Ariberto a San Piero in Ciel d'Oro di Pavia.

Anno 714. ( dopo il 10. o l' 11. di Giugno ).

( Dal Mabillon (1) ).

....(LIUTPRANDUS Rex) confirmat donationem ARIPERTI Regis basilicae beatissimi Apostolorum principis Petrat, si-

(1) Mabillon, Iter Italicum, pag. 219. (A. 1724). Bisogna congiungere le memorie di questa conferma del 714

con le precedenti, ma più incerte d'assai; delle quali toccai nel prec. Num. 350, e che il Mabillon riferisce al 4. Aprile 712......

Ecco le parole attribuite a Liutprando .....

- » Hace omnia, quae supra diximus, adjudicamus venerabili » monasterio Sancti Peter in Coelo-Aureo, in quo sanctum ac
- » venerabilem Augustinum adduximus. Datum IV. Non. Apri-
- » lis, regni Liutprandi primo, Indict. X.
- Nota il Mabillon: » Quae Notae respondent anno Inc. DCCXII; » quo proinde anno, qui Liutprandi primus erat, translatio
- » quo proinde anno, qui Liutprandi primus erat, translatio » Sancri Augustini facta est, non anno DCCXXII. ut ego
- » cum aliis aliquando opinatus sum ».

Ma il Mabillon <sup>1</sup> vide, che in tal Diploma star non potea la data del 712; e, dichiaratolo difettoso, rinunziò al presupposto d'essere avvenuta nel 722 quella traslazione. Della quale parve

<sup>1</sup> Mabillon, Annal. Bened. Lib. XX. Cap. 53.

<sup>»</sup> Mendosum est Liutprandi Diploma a nobis lectum ».

tae foris muros civitatis TICINENSIS, et venerabili viro LUCEDO Presbytero. Anno tertio LIUTERANDI.

al Muratori i non esservi cosa più certa; ma doverene tenere per incertissimo l'anno. Ed ottimamente soggiunge, che in Aprile 712 non era Liutprando salito ancora sul trono Longobardo. Il perchè gravi sospetti sursero contro la sincerità dell'intero Dipinoma nell' animo del Tillemont 2, del P. Pagi 2 ed anche di Muratori 4. Tali sospetti si mutano in certezza, s'egil è vero ciò che leggesi nel Robolini 2, di trovarsi le Carte di S. Piero in Ciel d'Oro non altrove raccolte, se non in una Gronica detta il Libro Rosso; compilata dal Canonico Regolare Giovanni Imperatore, il quale. visse ne' primi anni del secolo decimo settimo. Fontanini e Muratori 7 lo chiamana Imperatorio. Sol questo Libro Rosso nel 1686 sarebbesi veduto dal Mabillon: il che poco s'accorda con la narrazione d'un si gran Maestro, d'aver ei letto le Carte antiche del Monastero.

<sup>1</sup> Muratori, Annali, Anno 722.

<sup>2</sup> Tillemont, Mem. pour servir à l'Hist. Ecclésiastique, XIII. 945.

<sup>3</sup> Pagi, Ad Baronium, Anno 725. 5. 1. 11.

<sup>4</sup> Muratori , loc. cit. Anno 722.

<sup>5</sup> Robolini, Memorie di Pavia, I. 185.

<sup>6</sup> Fontanini, Ragioni per l'identità del Corpo di Santo Agostino, etc. pag. 17. (A. 1728). Vedi anche la sua Disquisitio dello stesso anno, e sullo stesso argomento.

<sup>7</sup> Muratori, Dissertazione sul Sacro Corpo di Santo Agostino, ec. Cap. XVII. Nella Raccolta Calogerà, Tomo XI. (A.1733).

#### NUMERO CCCCIII.

Compilazione del Libro Diurno de' Romani Pontefici.

Anno 714? (1).

(1) Il P. Garnier prende a dimostrare con argomenti non dispregevoli, che il Libro Diurno, si compilò verso il 714; quantunque molte delle formole ivi recate fossero assai più antiche. lo nel prec. Num. 503 promisi una Dissertazione su questo Libro, come fossi giunto al 714; ma la darò più opportunamente in altro luogo insieme con l'Onoriana. Questa, già il dissi, ha per iscopo principalissimo di mostrare, in difesa di quel Ponetice, le caigoni, che il fecero natemizza nella Professione di fede. Parlo della Professione contenuta nel Libro Diurno, per la quale diventò si celebre quel Libro appo la posterità. Vedi prec. Num. 598.

Ma non meno per tutti gli altri rispetti e' venne in gran rinomanza e si propagò il Lidro Diurno presso i Longobardi. Già si vide nel prec. Num. 303 e 346 in qual modo i Vescovi del 679 arrivati, dal Regno Longobardo al Concilio di Roma, giurarono sul Corpo di San Pietto, che arverbeir mantenuta la pace tra la Repubblica Romana ed essi, parlando nel nome dell' intera oserza Losoonakao. In utti gli affari Ecclesiastici que'medesimi Vescovi si rivolgevano a Roma, donde le Lettere e le Bolle de' Pontefici, composte secondo i dettud el Libro Durno, partivano; e dove si giudicavano le cause de'Longobardi Ecclesiastici y del che un esempio insigne si troverà nel prossimo Num. 404.

### NUMERO CCCCIV.

Memoria di una lite giudicata in un Concilio Romano dal Pontefice Celestino, fra' Vescovi di Milano e di Pavia del Regno Longobardo.

> Anno 714? o 710? o 715? (1). ( Da Carlo Sigonio (2) e da' Concilj del Mansi (3) ).

> > I. (Sigonio).

(A. 715) Lis inter Archiepiscopum Mediolanensem et

- (1) Di si fatte tre date Vedi la seguente Nota (2).
- (2) Famosa lite fu questa, di cui s' ascolta lo schietto racconto ne' Libri di Paolo Diacono 1 e d'Anastasio Bibliotecario 2: giudicata da Costantino, Romano Pontefice. Non può stare perciò l'anno 715 attribuito dal Sigonio 3 alla sentenza ; perchè il Pagi 4 ed il Muratori 5 segnano la morte del Papa nel di otto Aprile di quell'anno; e non si rende probabile, che il Concilio Romano si fosse tenuto negli ultimi suoi di. Al Cardinal Baronio 6 ed al Di Meo 7 parve, ma per lievi ragioni, che Costantino morisse nel nove Aprile del precedente anno 714. Il Mansi 8 anticipa d'assai la data del Concilio Romano, ponendola nel 710 ad un bel circa: e però pochi giorni dopo la fine di Damiano, Vescovo di Pavia. Muratori 9 attribuisce le solennità di quel Concilio al 713: io, per alcuni miei rispetti, lo colloco nel 714, ma senza volerlo affermare; piccolo male, trattandosi d'un' incertzza, ristretta in si brevi confini.
  - (3) Candidamente il Mansi dichiara d'esser dubbioso questo
  - 1 Pauli Diaconi, Hist. Langobard. Lib. VI. Cap. 29.
  - 2 Anastasius Biblioth., In Vita Constantini. 3 Sigonius, De Regno Italiae, Lib. III.
  - 4 Pagi, Ad Baronium, Anno 714. S. I.
  - 5 Muratori , Annali , Anno 715, Vedi una conferma di questa data del Pagi e del Muratori nel seg. Num. 408.
    - 6 Baronio, Anno 714. 7 Di Meo, Annali, II. 244.

    - 8 Mansi, Nova Collectio Conciliorum, XII. 219-224. (A. 1766). 9 Muratori, Annali, Anno 713,

Episcopum Papiessem exoría; Bersoucrus Archiepiscopus; novi parandi juris caussa (1). Episcopi ad se consecrationem traducere voluit. Quod jus ad eum non pertinere Episcopo contendente, ex communi sententià res est Roman rejecta. Ibi, caussà utrimque apud Pontificem agitatà, Archiepiscopus, adversantibus omnibus vetustatis exemplis, victus abscedit.

# II.º ( Mansi ).

(A. 710 circiter) QUERIMONIA B. BENEDICTI, ARCHIEPI-SCOPI MEDIOLANI IN SYNODO (Ex Landulpho (2)).

Eo quia Papa Constantinus ipsum Archiepiscopum privaverat consecratione Episcopi Papiensis contra antiquam consuetudinem.

Comincia..... Summo coelorum conditori..... Finisce...ne similia patiatur provideat (3).

Concilio Romano. » Quamquam Concilii linjus fuodamentum nutat; praestat tamen id non omittere, quod nonullis Scriptoribus probatum est, quam praeterire quod ab aliquibus nutanum, non ab omnibus rejicitur. Ex Actis vero Synodi hunjus, si quae celebrata est, una superest Oratio Benedicti Meptolannessis camal Langueque non superest Oratio Personer Me-

- (1) Novi parandi juris causa. Il Sigonio è qui riprovato per queste sue parole dal Sassi <sup>1</sup>, che a buon dritto ricorda essere stato antichissimo il dritto della Chiesa Milanese a consacrare il Vescovo di Pavia, si come fu ivi consacrato Santo Epifanio. Così racconta Ennodio, suo Successore.
  - (2) Landolfo Seniore 2 scrisse le Storie non prima del 1080.
- (3) Ne il Mansi omise di ristampare ne Concilj quella, ch' ei chiama *Censura* del Muratori contro la *Querimonia* di Benedetto Arcivescovo Milanese; dicendola composta, e di suo,

<sup>1</sup> Sassi, Nota (7) Ad Lib. III. Sigonii, Opp. II. 157-159. (A. 1732).

<sup>2</sup> Landulphi Senioris, Lib. II, Cap. 15. Apud Muratori, Script. Rev. Italic. IV. 74-76. (A. 1723).

dallo stesso Landolfo. Questo era il parere fin da giovanetto del grande Annalista d'Italia, innanzi ch' e' pubblicasse le Storie di Landolfo; questo si legge difeso in una Dissertazione 1 ad un suo amico, meritamente da lui tenuto per eruditissimo. Parlo del P.Eustachio di Santo Ubaldo, che poi scrisse in favor de' dritti della Chiesa di Milano 2. E però, tal controversia si prolungò nel Regno Longobardo in ogni secolo; ed io non ho voluto nel Codice Diplomatico tacerne del tutto, sebbene creda, che la Querimonia non fosse stato un lavoro di Benedetto, ed abbia per verissimo ciò che osserva il Muratori 3: » Nos quidem praesenti ae-» vo nullum a Ticinensibus erga hanc praeclarissimam Metro-» polim (Mediolanensem ) obsequium exigimus : Atqui veteri » etiam renunciasse gloriae non tam prodigi animi quam vecor-» dis foret ». Che poi la Querimonia debbasi giudicar fattura di Landolfo, a guisa d'una Concione degli Storici, si deduce fra gli altri argomenti dal vedersi quivi citate tre false Decretali de'Pontefici Fabiano, Sisto c Callisto, apocrife del tutto, nè finte se non dopo la morte dell'Arcivescovo Benedetto. Indi vidersi elle inserite nella Raccolta dello Pseudo-Isidoro 6. Il Giulini 5 c l'Oltrocchi 6 furono tra gli ultimi a favoreggiar la causa perduta da Benedetto sotto il Pontesice Costantino; e la lite ancor dura, sto per dire, fra gli Scrittori di Milano e di Pavia. Il Capsoni 7 ed il Robolini 8. Gentiluomo Pavese, vorrebbero, che dono Santo Epifanio, avessero i Vescovi della lor patria cessato di sottostare al Milanese.

<sup>1</sup> Muratori, De Antiquo jure Metropolitae Mediolanensis in Episcopum Ticinensem. Eruditissimo atque amicissimo P. Eustachio a Sancto Ubaldo, In Appendice ad Primum Tomum Anecdotorum Latinorum (A.1697).

<sup>2</sup> P. Eustachii a Sancto Ubaldo , De Metropoli Mediolanensi , Mediolani , in 4.º (A.1699).

<sup>3</sup> Muratori, loc. cit. In Prologo Dissertationis.

<sup>4</sup> Id. Ibid. Cap. VII.

<sup>5</sup> Giulini , Memorie di Milano , IV. 452. (A. 1760).

<sup>6</sup> Oltrocchi , Hist. Mediol. Lig. pag. 675. 682.

<sup>7</sup> Capsoni , Memorie di Pavia , 11. 216. (A. 1785).

<sup>8</sup> Robolini, Mem. di Pavia, Tomo IV. Parte I. pag. 41-48. (A.1830).

### NUMERO CCCCV.

Precetto, col quale si conferma dal Re Liutprando il Giudicato d'Ambrosio, suo Maggiordomo.

Anno 715. Marzo 6. (Dal Burali (1)).

FLAVIUS LIUTPRANDUS PEREXCELLENS. REX VIRO VENERA-BILI PATRI NOSTRO LUPERTIANO EPISCOPO.

OBTULISTI în praesentia regni nostri judicatum illustris Majordomi nostri Ammosti în quo continebatur, eo quod causa, quae vertebatur inter te el Beodatum Episcopum Civitatis Senensis, de Ecclesiis Sanctorum Dei, în quibus baptisma consuetudo est faciendi, audierat, de qua repirasti (2) ad nostram praeexeclsam potestalem per Aldiox fidelem nostrum (3), ut ipsum judicatum qualiter a supra-

Di questo Precetto Liutprandeo vogliono dirsi le stesse cose, che si dissero pel prec. Num. 400: Precetto stampato dal Burali<sup>1</sup>; combattuto e difeso dagli stessi Autori.

<sup>(2)</sup> Respirasti. Sc non fu error del Burali nel copiare, il respirasti val richiamarsi al Re.

<sup>(3)</sup> Atdion fidelem nostrum. La parola fidelis noster comincia bel bello a divenir frequente sotto la stirpe Bavarica de Re Longobardi, sopratutto ne Prologhi alle Leggi di Liutprando; vocabolo usato ne' secoli seguenti a dinotare i vincoli della feudalità. Ma non posso, per si fatta voce, creder fondati già gli ordini feudali prima di Carlomagno in Italia. So, che il Brunetti Pretende avere scoperto i fcudi, sebbene impropri, nel servizio condizionado di trasportare il grano ed il sale con le barche, imposto da una Carta Lucchese del 26. Agosto 769; nella quale ravvisa egil 3 la perpetuità ed il servizio, che costituirono il feudo: ma il Brunetti ne'suoi ragionamenti è troppo disposto a confondere i contratti enficusici cofeudali.

<sup>1</sup> Burali, Vite de Vescovi Arctini, pag. 21. 2 Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 610.

<sup>3</sup> Id. Ibid. 1.332.

scripto Ambrosio finitum est, per nostrum praeceptum firmare deberemus.

L'Addon, caro a Liutprando Re, sarà stato forse un Bavaro, presso cui s'aiutava Diodato di Sienà; il qual Vescovo fu agevolmente un Longobardiscato di stirpe Romano. Potè ancora essere un Longobardo puro, perchè cugino dell'ucciso Gastaldo Godeperto.

<sup>(1)</sup> Taitpertum Gastaldium. Di Siena; quel medesimo, di cui parla il Giudicato d'Ambrosio nel prec. Num. 400.

<sup>(</sup>a) In tiua potestate, ordinatione, atque Dominatione permanennt. È singolare la necessità di chi pensa, che i vinti Romani avessero sotto i Longobardi conservato la lor nativa citatilinanza e Legge Romana co'propri Ordini o Curie loro; la teatimanza e Legge Romana co'propri Ordini o Curie loro; la teatimanza e Legge Romana co'propri Ordini o Curie loro; la tutarpando i Vescovi raccomandarsi non a'pretesi loro Decurioni e Magistrati, ma si al Regio Gastaldo Taiperto ed al fedele Aldion; e non altri se non il Re sentemiare intorno a cose, che non crano di natura Longobarda ma Romana ed Ecclesiastica, si come le giurisdizioni sulle Parrocchie.

<sup>(3)</sup> Ordinatio a vobis canonice et regulariter fiat. Più singolare lo scorgere, che Liutprando permetta o non permetta d'ordinarsi Canonicamente i Sacerdoti dal Vescovo d' Arczzo. Ma quel di Siena Diodato non si tenne per vinto; e, col favo-

dictus Adredatus Episcopus contra te vel tuos Successores habeat, aliquod de suprascriptis Ecclesiis loquendi: sed nec de consecratione earum aut Presbyterorum, aut qualemeumque ordinationem, aut dispositionem, sed ut supra praefati sumus per tuam instantiam, atque per Successorem praedictae Ecclesiae ordinantur, atque..... sicut textus judicati noscitur contineri, vel a supradicto Ambrosto definitum atque sanctum est.

Quaterus ab hodierna die nullus Dux, Comes, Castaldus, vel Actionarius noster contra praesens nostrae firmitatis praeceptum ire quandocumque praesumat, sed ut supradictum est, jam praefatae Ecclesiae in tua atque Successorum tuorum per maneant potestate, secundum antiquam consuetudinem.

Ex Edicto Domini Regis per Posonem Notarium (1), et ex edicto Sigiffedi Notarii.

DATUM TICINI in Palatio Regio 6. die mensis Martii an. felicissimi Regoi nostri III. Indictione XIII. feliciter et ut verius credatur de annulo nostro subtus sigillavimus(2).

- re d'Aldion o d'altri, dové far nuove istanze, si che il Re comandò, si risgitasse il giudizio ; e commise a Gunteram d'ascoltare i testimoni sulla verità de'fatti allegati da'due Vescovi. Fedi il seg. Num. 406.
- Per Posonem Notarium. Non sarebbe questo Posone lo stesso Notaro o Cancelliere del Re, che sottoscrisse le sette Leggi pubblicate da Liutprando nel 28. Febbraio 713? Vedi la prec. pag. 153.
- (a) De annulo nostro sublus sigillacimus. Ripete qui le cosericordate da me nella prec. pag. 87 sul sigillo, che dicesi adoperato dal Re Ariberto III. I Diplomatici gridano, che sono fals' I Diplomi de Re Longobardi, se vi s'ascolta fatta menzione del Sigillo. Ma qui vo'particolarizzar imici concetti, affermando, che i Re di stirpe Bavarica, e massimamente Liutprando, testè venuto di Baviera in Italia, potè, anzi dovè continuare, almeno per qualche tempo, gli usi della sua famiglia e de' suoi con-

cittadini, ed obbedire a' precetti della sua Legge nativa: » Si » quis jussionem Ducis sui contemperit, vel signum quale visus » fuerit Dux transmittere, aut annuau aut asuluau ¾... etc. ». Si vada ora, e si formino Canoni ed Anatemi Diplomatici per victare al Bavaro Liutprando l'uso del sigillo e dell'anclio nel 7.15!

1 Lex Bajuvariorum, Tit. II. Cap. XIV.

## NUMERO CCCCVI.

Gunteram, Notaro e Messo Regio, ascolta i detti di settanta tre testimoni sulla causa fra' Vescovi di Siena e d'Arezzo.

### Anno 715. Giugno 20.

( Dal Muratori (1) ).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri IESU CHRISTI. Sun die duodecimo Kalendarum Iuliarum Indictione Tertiadecima.

BREVE de singulos Presbiteros, quos pro jussione excellentissimi Domni nostri Liutprandi Regis Ego Gunthe-RAM Notarius in Curte Regia Senensis inquisibi de Dio-



<sup>(1)</sup> Dall'Archivio del Capitolo de Canonici Arctini Muratori i pubblicò per la prima volta questi lunghi esami di testimoni. Pel continuo tenore delle Carte antiche, ivi conservate intorno alla sempre rinsacente lite de' due Vescovi, si comprova la verità del Giudicato d' Ambrosio e del Precetto di Liutprando (Vedi prec. Num. 400. 405) contro i dubbj dell' U-ghelli e del Benvoglienti. Branetti <sup>2</sup> ristampò gl' interrogatori fatti da Gunteram, non senza qualche varietà ne'nomi e nella punteggiatura. Io fra due parentesi noterò il numero dei testimoni con cifre Romane.

<sup>1</sup> Muratori, Ant. Medii AEvi, VI. 371-380. (A. 1742).

<sup>2</sup> Brunctti, Cod. Dipl. Toscano, I. 430-444.

ceas illas et Monasteria, de quibus intentio inter Episcopum Senensis Civitatis, nec non et Aretine Ecclesie, idemque Episcopum vertebatur.

Postra quatuor Dei Evangelia, et Crux Domini, et Sanctum Calicem ejus et Patena.

(I) IDEST primum omnium interrogavimus SEMERIS Presbitero, de Monasterio Sancti Amesan jam seniorem, ut nobis diceret veritatem, de cujus Diocea esset, aut ad qualem Episcopum habuisset sacrationem.

Qui nobis dixit; Jam Ambroxio Misso Domno Regi (1) de causa ista professionem feci.

ET vobis veritatem dico: quia ab antiquo tempore Oraculus fuit de sub Ecclesia SANCTE MARIE IN PACINA, et Corpus Sancti ibi quiescit. Nam tempore suo quondam Willerat et qua filius Rotto eum a fundamentis restaurasset.

Er interrogazimus eum: Te quis sacravit Presbiterum? Respondit: Boxusnomo Episcopus Ecclesie Arbtins: ipse me consecravit, et manu mea in Sancto Donato feci, et sacramentum secundum consuetudinem ibidem prebui. Nam in ipso Monasterio me WILLEBAT et ROTTO ordinaverunt quia servus eorum proprius fui (2).



<sup>(1)</sup> Misso Domno Regi. Nella stessa guisa che a'Maggiordomi del Regno Longobardo tornava impossibile il paragonari per la possanza o per la digniti co Maggiordomi del'Re Franchi, così non poteano i Messi Regi de Longobardi venir al confront on gli eminenti personaggi, che dopo Catlomagno ebbero lo stesso titolo e l'altro di Missi Dominici; ma con facoltà e preponderanza oh! quanto maggiori. Qui Ambrosio, Messo Regio e Maggiordomo, è appena un Giudice di prima cognizione: il Notaro Gunteram è anche un Messo Regio, ma solo ad interrogare i teatimosi.

<sup>(2)</sup> Quia servus eorum proprius fui. Questo vecchio Prete, pel suo nome, che non è nome d'un Santo, ha cera d'esser nato di sangue Longobardo, od almeno Barbarico. Dalla ser-

Er interrogavimus eum; Quando te Episcopus ARETINE Ecclesie consecravit, in SERA erat Episcopus? Respondit: Memoro quia erat bone memorie Macsus Episcopus, qui post ordinationem meam Episcopus Macsus de SERA ibidem consecravit duo Altaria (1): Altare priorem renovavit ad ipsum Corpus Sanctum et alterum plantavit in honore SANCTE MARIE et SANCTORUM PETRI et JULIANI.

vitù pretta si vide, mercè la manomissione, innalzato al Sacerdozio per la bontà de'suoi antichi padroni Willerat e Rott ; Longobardi anch' essi, o d'una simil razza di Barbari. Se l'atto di manomissione si fece secondo i riti Ecelesiastici del Libro Diurno (Vedi prec. Num. 306), già bello e composto prima del 715 sulle antiche usanze Cattoliche, qual maraviglia se i Sacerdoti, assistenti alla liberazione di Semeris, recitato avessero e fatto recitare da Willerat e da Rott la parola Sagramentale, che i padroni lo ereavano cittadino Romano? E non era eiò forse vero per un verso, poichè il servo Semeris diveniva Sacerdote Cattolico? Roma, la Sacerdotale qualità e la lingua Latina costituivano una patria intellettuale, comune a tutti gli uomini, o Barbari o Sciti che fossero, come diceva San Paolo: eiò non toglica che Semeris, di servo qual egli cra, divenisse un cittadino Longobardo, ed acquistasse gli onori del guidrigildo, accioechè il suo Capo si dovesse Longobardescamente apprezzare, ove ad alcuno piaciuto fosse di reciderlo. Tolta di mezzo la verità d'essere stata unica nel Regno Longobardo la cittadinanza, mercè il guidrigildo comune territorialmente a tutti gli uomini liberi, che v'abitavano, qual sarebbe di ciò la conseguenza? Sarebbe il dover concludere, che un servo di stirpe Romana, manomesso da un padrone Longobardo per innalzarlo al Sacerdozio, rimanea privo di guidrigildo, ed esposto perciò ad essere impunemente ammazzato, dopo aver ottenuta la dignità Saccrdotale.

(1) Consecravit duo Altaria. Poichè un solo Altare soleva esservi nelle Chiese: del qual costume il Brunetti adduce in testimonio i detti di questo Prete Semeris, e gli altri, che or si ascolteranno, del vecchio Venerioso.

<sup>1</sup> Brunetti , Cod. Dipl. Tom. I. 250.

ITERUM interrogavimus eum: Quando Episcopus Senensis ista Altaria consecravit, erat Episcopus in Aretro? Respondit..... Interrogavimus eum: Ad qualem Episcopum obediebas? Qui nobis dizit: Vecibus ad Sanctum Donatum ambulabam, et salutationes Aretine Ecclesie (1) pro sacratione mea portabam in me(am) dotem, nec aliquid de ipso Monasterio Episcopo Senensi numquam pertuli, excepto per Sanctorum benedictionem de Civitate Senensi portabam.

ITEM interrogavimus eum: Antecessor tuus, qui ibidem officia faciebat, quomodo dictus est? Respondit: Dominicus de Ecclesia Sancte Marie in Pacena.

ET interrogavimus eum: Ipse Dominicus Presbiter ubi fuit consecratus? et Baptisterium ejus ubi pertinebat? aut de qualem Crisma accipiebat? Respondit: Ab Episcopo Are tino, unde et ego post ejus decesso per annos quinque, dum ipsa Ecclesia tenui, Crisma excepi.

(II) ITEM secundus Presbiter introductus est GUNTERAM senex, de Ecclesia et Baptisterio Sancti Stephani Acennano, qui interrogatus dixit: Veritatem dico, et non mentior per ista Sancta quatuor Dei Evangelia, et Grucem Domini nostri Iesu Christi, quia sacrationem ab Episcopo Aretine Civitatis, nomine Vitaliano accepi, et manu mea in Sancto Donarto scripsi, et sacrationem prebui. Et ab ullo (illo) tempore usque modo jam quinto Episcopo Aretine Ecclesie semper inde Chrisma omnem annum accepi, et salutationem et obedientiam ibidem habui. Et quando nobis tetalus (2) intra Plebe nostra sacrari fuit opportunum, per ma-



Salutationes Aretine Ecclesie. Cotesta parola di Salutazioni Muratori la spiega in questo luogo con l'altra d'Offerte o di piccoli doni. Si vegga la sua Dissertazione LXIII sul-l'Antichità del Medio-Evo.

<sup>(2)</sup> Tetalus. E questa di Tetalus non vale, nota il Muratori, se non Oraculum od Oraculus.

nus Pontifici Arrine Ecclesie factum est. Nam antecessores mei similiter exinde sacrationem habuerunt, nec umquam ab Episcopum Serrenem condicionem habuimus, nisi si de seculares Causas nobis oppressio fiebat, venicbamus ad judicem Serrenem, eo quod in ejus territorio sedebamus (1).

(III) TERTITS Presbiter MAURIANUS, de Basilica Sancti SIM-PLICIANI in SEKTANO, interrogatus dizit: Per ista Sancta quatuor Dei Evangelia, et istam Crucem Domini, quia non mentior, sed veritatem dico: quia Baselica ista dedicavit VITALIARUS Episcopus de Sena, et me sacravit Albanus (2) Episcopus de Aritto, et manu mea ibidem feci, et sacrationem prebui. Electus ambulavi cum Epistola judici de Sena; et Baptisterium habeo in PACENA. Pro ipso Baptisterio, Episcopo Aretino obedientiam et Crisma exinde tuli.

(IV) QUARTUS Presbiter ONNINTS, de Baptisterio Sancti Ispottiri Ressiano, interrogatus dixii: Per Deurn vivum et verum, et ista quatuor bei Evangelia, et Crucem Domini, quia sacrationem de Episcopo Arettus Ecclesie, nomine Boxummonius suscepi, et antecessores mei, et ego semper de Episcopo Arettus omnem annum Chrisma tuli, et obedientiam secundum Canones ibidem habui usque modo; et sacramentum ad Sanctum Donatum prebui, et manu men scripsi. Et quando Oratorius opus fuit dedigare, per manus Episcopi de Aartio facta est.

<sup>(1)</sup> De seculares Causas....ad judicem Senensem veniebamus. Venivano, cioè , a litigar dinanzi ad un Regio Gastaldo, quali furono Godeberto e Taiperto, nella Corte del Re in San Martino di Siena. Da una si candida esposizione del vecchio Prete Gunteram, il quale sembra parimente Longobardo, si scorge il buon dritto del Vescovo di Siena, sendo che il territorio appartenea civilmente al Gastaldado Sanese.

<sup>(2)</sup> Albanus. Forse l'Alfazio od Alpario dell' Ughelli.

(V) QUINTUS Presbiter DEUSDEDIT senex, de Baptisterio Sancti Ioanns in Rancia interrogatus dixit: Per ista quatuor Dei Evangelia, quia veritatem dico, et non mentior: quia misit me WILLERAT a (sic) BOUMHOMINEM Episcopum Arbettar Ecclesie, ut ipse me consecraret. Ille vero erat ad Episcopo electus, et non erat adhue sacratus. Fecit me jurare secundum antecessorum meorum consuetudinem: et feci manu mea ad Sanctum Doratum; et sic cum Epistola sua misit me ad VITALIANUM Episcopum de Sena, et per rogum ejus me consecravit. Nam semper obedientiam ad Episcopum farente Ecclesie habui, et hodie, triginta et septem anni sunt (1), quod Presbiterato accepi, semper Chrisma de Episcopo Arbetine Civitatis tuli; et filio meo in Diaconato et in Presbiterato Episcopus Arbetines consegravit, et Oratio aut Oblatio in Plebe nostra similiter.

(VI) Sextus Presbiter Theodeus, de Ecclesia suprascripta Sancti Joanns, interrogatus dixit: Per ista Sancta quatuor Dei Evangelia, et Crucem Domini, quia cum Epistola WAR-NEFRIT (2) ambulavi ad Antrio, et me consecravit Luper-Clanus Episcopus de Antrio: et Chrisma inde tollemus, et obedientiam ibidem faciemus semper. Et manu mea scripsi, et sacramentum prebui secundum consuctudinem antecessorum.

(VII) SEPTIMUS Presbiter GARIBALTES, de Monasterio Sancti

<sup>(1)</sup> Triginta et septem anni sunt. Era l'anno 678, e Willerat il Gastaldo.

<sup>(2)</sup> Warnefrit. Chi è costui, del quale ricorre più volte il nome in questo esame? Era stato un Regio Gastaldo in Siena, secondo i Preti Tanigi, Fiorentino, Germano, Rodoald ed Aufrit. Pereio, ne' primi anni dell'ottavo secolo, in nome del Re si raccomandavano i Preti a'Vescovi; ed il Principe avea sovente i Dritti del Padronato, là dove maneava il Vescovo, e non trattavasi di nuove fondazioni Ecclesiasticho.

ARCHARGELI in FUNDOLUCO, interrogatus dizit: Monasterio isto fundavit TOTTO, et pecunia ibidem dedi. Et per ista Sancta quattor Dei Evangelia, et Crucem Domini, quia me consecrabit bone memorie VITALIANUS Episcopus ARETINE Ecclesie per rogo quondam TOTTON (1), quia cum Epistola ejus ad eum ambulavi.

(VIII) ITEM interrogatus est GERMANIS Diaconus de Ecclesia et Baptisterio Sancti Andreu in Malcenis: qui interrogatus dixit: Per ista Sancta quatuor Dei Evangelia quia veritatem dico; quoniam prelectus a Plebe cum Epistola Wannerar rogaturus ambulavi ad Luperciama Arbeine Ecclesie Episcopum; et per eum consegratus sum, et sacrationem ad Sancrom Donatum prebui et obedientia, sicut decet, ad Episcopum suum ibidem habemus et nos et antecessores nostri usque modo, et Chrisma semper exinde tulimus.

(IX) ITEM introductus est Audo Presbiter, de Baptisterio Sancti Petrat in Pava, qui interrogatus dizzit: Per ista Sancta quatuor Dei Evangelia et Crucem Domini, et Sanctum Calicem ejus, quia sacrationem ab Episcopo Aretine Ecclesie suscepi, Diacono per manus Episcopo nomine Boussiomo, Presbiterato per manus Episcopo nomine Vitaliano, ambo Aretine Civitatis Episcopos: et Chrisma semper usque mo-



<sup>(1)</sup> Tottoni. Ecco due fondazioni Longobarde nel Sansee; l'una di Santa Maria in Pacena per liberalità di Willerat e di Rott verso il 678 (Yedi prec. pag. 186); l'altra di Santo Arcangelo in Fundoluco, fatta da Tottone. Loonde i fondatori avevano il gius di presentar con loro Lettere il Prete al Vescovo; e così facevano, e si propagava da per ogni dove il Dritto di padronato fia' Longobardi, e nuovi argomenti s'introducevano di Romane od Ecclesiastiche discipline, ignote ai tempi di Rotari; ma senza che giammai scemassero i pregi del-l'unica citadiannaza Longobarda e del suo guidrigilo.

do suscepemus et nos, et suo tempore antecessores nostri, et obedientiam secundum Canones Episcopo Arrino fecienus; et sacramentum in Sancrum Donatum prebui, et manu mea promissa secundum consuetudinem ibidem feci, quia Diocca (1) Sancri Donatu fuit et est.

(X) ITEM introductus est Ursus Presbiter, de Baptisterio Sanete Marie Cosona, qui interrogatus dizit: Per ista Sancta quatuor Dei Evangelia, et Crucem Domini, et Sanctum Calicem ejus, quia ego sacrationem ab Episcopo Aretine Ecclesie, nomine Lupercianum, accepi, annus est tertius, et Chrisma semper exinde tuli, et manu mea in Sancto Donato feei, et sacramentum juxta antecessorum consuetudinem ibidem prebui, et quia Diocea Sancti Donati fuit et est.

(XI) ITEM introductus est RODOALD Presbiter senex, de Baptisterio Sancti Quinter et Johanns in Vico Palleeno. Qui interrogatus dixit: Per ista Sancta quatuor Dei Evangelia, et istam Crucem Domini, quia cum Epistola Warnefrit ambulavi ad Aritio et per manus Ludrencian Episcopi sacrationem, odie annus est tertius (2), eo quod Sena minime Episcopum habelat; nam exinde Crisma numquam tuli, nec obedientiam libidem habui, nec manu mea feci, nec sacramentum prebui, nisi posteris Episcopis in Sena est ordinatus, semper et obedivi juxta canonicam institutionem.

(XII) ITEM introductus est Tanigis Presbiter, de suprascripta Ecclesia Sancti Andree Malecino, interrogatus dixit: Per

<sup>(1)</sup> Diocea, Qui, ed in altre delle seguenti deposizioni, rimane sovente incerto il sapere se i testimoni dicesser Diocia per Diocesi.

<sup>(2)</sup> Warnefrit....annus est tertius. Un Warnefrit adunque fu nel 712 Regio Gastaldo in Siena.

ista Sancta quatuor Dei Evangelia, et Crucem Domini, quia in Ecclesia Sexesse ad Calica militavi (1), et per manus Episcopo Sexessi, nomine Magno, sacrationem Presbiterati suscepi, odie sunt anni duodecim (2), et per ipso in Ecclesia Sancti. Andres ordinatus sum, et obedientiam Episcopo Sexensi feci, et Crisma exinde suscepi. Nam Diacono meo, Germano nomine, Luprertanus Episcopus Aretine Ecclesia consecravit per rogo Warnefart judici meo (3), pro eo quod in Sexa Episcopus in diebus illis non esset: similiter et uno Altario.

- (1) Al Calica militaci. Confesso di non comprendere queste parole, che riferisconsi ad un tempo trascorso da dodici anni, ovvero al 705. Non sembra, che Tanigi parlasse d'una farione armata in Calice del Pontremolese, quantunque vivresse in un'età, nella quale i Preti andavano alla guerra. Ben presto si vedrà Valprando, Vescovo di Lucca, disporre de' suoi averi per condursi all'esercito del Re Astoffo. Nel presente caso, il nostro Prete Longobardo racconta d'aver militato, si, ma in Ecclesia, ad Calica. Avrà voluto dire, ch' e' militò da Sacerdote, offerendo il Calice.
- (2) Sunt anni duodecim. Tanigi dunque ordinossi, come io testè notava, da Magno, Vescovo Sanese, nel 703.
- (3) Warnefrii judici meo. Ecco stabilita la qualità di Giudice o di Regio Gastaldo nella persona di Warnefrit: ed cragita tale costu in el 703. Vi sarà tornato dopo Taiperto, di cui si favcllava nel mese d'Agosto 714 dal Maggiordomo Ambrosio; se pur non furono due diversi Gastaldi con lo stesso nome di Warnefrit in Siena, ma in tempi diversi. Veggasi perciò la successione de' Gastaldi Regi di questa città:
  - » Anno 703. Warnefrit, secondo il testimone Tanigi.
    - » 711. Godeberto, ucciso ( Vedi prec. Num. 389 ).
    - » 714. Agosto. Taipert ( Vedi prec. Num. 400 ).
- n 715. Giugno 20. Warnefrit, non so se lo stesso del 703, rimesso in carica, od un altro, il quale voleva ingiungere al Clerico Romano, come or ora si leggerà, di tacere per non muocere al Vescovo di Siena, ed intimoriva i testimoni.

13

III.

(XIII) ITEM introductus est MAURIANUS Presbiter, de Ecclesia Sancte MARIE IN PACINA, qui interrogatus dizit: Per ista Sancta quatuor Dei Evangelia, et ista Crucem Domini, quia me consecravit Albanus Episcopus de Aritio, et manu mea feci, et sacramentum prebui et Crisma exinde tuli. Nam et quoties de Sena tuli Chrisma; nam habeo aliam Basilicam Sancti Simpliciani, ubi resedeo. Illa Episcopus Senensis scaravit, nomine Vitalianus.

(XIV) ITEM INTODUCTUS EST FLORENTINUS PRESDITER, de Baptisterio Sancte RESTITUTE IN fundo RESCLANO, qui interrogatus dixit: Per ista Sancta quatuor Evangelia, et ista Crucem Domini, quia cum Epistola rogatoria Warnerent judici ambulavi ab Aritio, et sacrationem ab Episcopo Ecclesie Aretine, nomine Luperaciano (1), suscepi, et manu mea et sacramentum prebui secundum consuetudinem. Nam antecessor meus nomine Auvicis in peccatis incriminatus est; nam et ille ibidem habuit sacrationem. Et Chrisma, quando erat Episcopus in Aretio, tollebam inde: quando non erat, suscipiebam de Sena aliquoties, et de Ruscellas (Rusellas) accipiebam Chrisma.

(XV) ITEM introductus est Firmolus Presbiter, de Baptisterio Sancti Felici in Avala qui interrogatus dixit: Per ista

<sup>(1)</sup> Com epistola Y'arnefrit....Lupertiano. Qual Warnefrit, del 703 o del 715? Fu il Warnefrit del 715, essendo vera Popinione dell' Ughelli \*e del Grandi \*, che nel 714 Lupertiano sedeva in Arcazo. Anzi Lupertiano già vi sedea nel 711 (Fedi prec. Num. 389.). Intato la Serie de'Vescoi Aretini e de'Sanesi vuol tenersi per troppo turbata e difettosa presso l' Ughelli; e però il Muratori \* prese a correggerla coll'aiuto delle presenti deposizioni del testimoni, ascoltati da Gunteram.

<sup>1</sup> Ughelli, Italia Sacra, I. 410. Edil. Coleti (A. 1718).

<sup>2</sup> Grandi, De Pandectis Pisanis, pag. 107.

<sup>3</sup> Muratori, A. Med. Ævi, VI. 380-382.

sancta quatuor Dei Evangelia, et Crucem Domini, quia electus a Plebe cum Epistola Warnerar judici ambulavi ad Aarro, et per manus Luperacuano Episcopo Arrine Ecclesie consecratus sum, et ibidem manu mea feci, et sacramentum prebui, sicut et antecessor meus. Sed tunc Episcopus in Sena non erat (1), et Chrisma inde tuli. Nam post ejus Episcopus in Sena factus est, semper de Sena suscepi Chrisma.

(XVI) ITEM introductus est BONUSHOMO Presbiter, de Baptisterio Sancti VITI, qui interrogatus dizit: Per isto Palio Sancti Quincit et Evangelia, que hie lecta sunt, quia me consecravit Presbiterum BONUSHOMO Episcopus de Arbito. Et Fontis, et Ecclesia ipsa, ubi servio, consecravit VITALIA-MUS Episcopus Arbitus; et inde semper Chrisma tollemus, quia Diocea Sanon Donati sumus.

(XVII) ITEM introductus est MAURICUS Clericus senex, de suprascripto Baptisterio qui dizzi ut supra: quia semper Diocea Sancti Donati fuemus, et inde fuet Sagratio, et Chrisma inde accepemus.

(XVIII) Irem GOLDERICUS, de suprascripto Baptisterio Sancti Viri, qui dizit: Habeo annos pene cento. Semper Diocias istas Sascri Donati: et Chrisma inde tolemus. Et si coves (et sic omnes) infantes interroga, ipsi vobis similiter veritatem dicunt.

(XIX) ITEM introductus est Leo Presbiter, de Baptisterio IN MESSALA (in Mesola) Sancte Matris Ecclesie, qui interrogatus dixit: Per ista Sancta quatuor Dei Evangelia, quia me consegravit Presbiterum Boxusnomo Episcopus de Aritto,

<sup>(1)</sup> Tunc Episcopus in Sena non erat. Dunque già Luperziano sedeva in Arezzo, allorché mancava il Vescovo di Siena, e quando non ancora Diodato, né il Predecessore di Diodato saliii erano su quella Cattedra.

odie sunt anni viginti (1), et manu mea in Sancto Donato feci et sagrationem prebui, et Chrisma juxta antecessorum meorum consuetudinem semper inde accepi, et obedientiam ibidem abuemus, quis Arrtyna Diocia sumus.

(XX) ITEM INTODUCUS est BONIFACIUS Presbiter, de Ecclesia et Baptistero Sancti VALENTINI IN CASALE MORSINA (Orrima), qui interrogatus dixit: Per ista Sancta quatoro Dei Evangelia, quia ab infantia in ista Ecclesia Sancti VALENTINI militari, et semper antocessores mei in Ecclesia A-RETINA, et ab ejus Episcopo sacrati sunt, et obedientia ibidem fecerunt. Nam me, dum Episcopus in Anitro minime esset electus a Plebe (2), ambulavi in Anitro ad Jordano Vicedomino (3), et ipse cum Epistola sua et Sacredotum et Judici, co quod Episcopum non habebat, misit

<sup>(1)</sup> Hodie sunt anni viginti. Cioè, nel 695, regnando Cuniberto, e sedendo Bonomo Vescovo in Arezzo.

<sup>(</sup>a) Dum Episcopus minime esset electus a piele. Questo Bonifacio sembra essere un Prete di sangue Romano, che si rammenta dell'antica formola di Papa Gelasio: » Clero, Onotstr a et Pleti »; rinfrescata nel Libro Diurno. Si vegga il prec. Num 304.

<sup>(5)</sup> Jordano Ficedomino. Quasi e' dicesse Ficer\(\text{e}\), perch\(\text{b}\)
Arezzo era del Re? No, certo: Giordano era Ficedomino del Vescovato vacante d'Arezzo. Non pu\(\text{o}\) edit confondersi col Giudice della citt\(\text{a}\); perch\(\text{e}\) el 700 il Ficedomino ed il Giudice scrissro entrambi la Lettera in favore di Bonifacio al Vescovo Sanese, oltre una simile de' Sacredoti Aretini.

Quel Ciadice, di cui qui si tace il nome, non era se non un Regio Gastaldo; dovendo riputarsi uguali nel 700 le conditioni di Siena e d'Arezzo; Città pertinenti al Re, come già dissi (Vedi prec. pag. 160). Già apparisce vie meglio dalla gita di Ambrosio, Maggiordomo, così nell'una come nell'altra, ove con pari ossequio fa questi ricevato nel 714 da'Vescovi Laperziano e Diodato, che si presentarono innanzi a lui per essere giudicato.

me ad Episcopo Senener, nomine Magno, rogandum, ut ipse me consegrare deverit: quod per ipse ejus petitione factum est. Nam post sagrationem meam, odie sunt anni numero quindecim (1), semper obedientiam ad Sanctum Donatum feci et Chrisma omnem annum inde suscepi, sicut et antecessores mei numquam (non) fecerunt. Habeo annos pene sexaginta, nec vidi nec audivi nec a parte Senener susque modo molestatus numquam fui. Sed, ut dixi, voluntatem de Episcopo Sancti Donati semper obtemperavimus et fecimus.

(XXI) Iran introductus est Aupart Presbiter, de Monasterio Sancti Donati ab Asso (2), qui interrogatus dixit: Quia Oraculus iste fuit antiquus de sub Ecclesia Sancte Marue Cosona. Et quando veniebat Angelo de Sancto Vito, Auffrado Domaus Presbiter de Cosona et faciebat ibidem Officio, et quod inveniebat a Christianis, totum sibi tollebat: interrogavimus eum: Presbiteros de Ecclesia Sancte Marue Cosona, aut Sancti Quincio, cujus erant? Respondit: Arretto Episcopo. Et interrogavimus eum: Tu ubi tonsus ?

Hic respondit: În Roma (3). Et ab infantia mea postea fui in

<sup>(</sup>t) Anni numero quindecim. Civè, nel 700; dopo la morte di Bonomo, di Vitaliano a d'altri Vessovi Aretini, che sedettero per breve tempo in numero di cinque, secondo i detti del Prete Gunteram (Fedi prec. pag. 188.)

<sup>(2)</sup> De Monasterio Sancti Donati ab Abso. Ossia San Donato sul fiume Asso: Monastero fondato dal Re Ariberto, forse il Secondo; e beneficato da Warnefrit, Gastaldo Sanese. Questo Prete Aufrit sarà stato per avventura di sangue Longobardo.

<sup>(3)</sup> In Roma. Ecco un fatto importante d'un Prete, fosse o no di stirpe Longobarda, il quale veniva in Roma dal Regno Longobardo a fatsi consacrare. Già frequentissimi erano divenut'i viaggi de'Longobardi a Roma, per divozione; del che toccai nel Discorso 1. Questi pellegrini erano stranieri; o, co-

<sup>1</sup> Discorso de' vinti Remani, S. CX.

COSONA. Militari in Diocea Sancti Donati. Et hic veniebam cotidie, faciebam Officio. Et interrogacimus eum. Te
quis sacravit Presbiterum? Respondit: Lupracianus Episcopus Arrine Ecclesie adhue per rogo de Presbiteros
suos de Ecclesia Sancti Quirici de Palecino, et de Ecclesia
Sancte Marie de Cosona. Et ambo Presbiteri mecum
tuerunt, quando sagratus sum, idest Unisis Presbiter de
Cosona, et Rodoald Presbiter de Sancto Quirico, pro eo
quod ipse Oraculus Sancti Petra antecessores corum ab
antiquo tempore. Et Donnacus Presbiter senex, qui tune
supererat in ipsa Ecclesia Custos. Et postea ipsi occurrebant, et officio faciebant. Nam isto Monasterio Domnus
Aripertus Rex instituit, atque donavit propter suam mercedem: sed Warnefart Gastaldus (1) de sua substantia hic
beneficio fecit. Nam cum Epistola Warnefart fuemus (2),

m'essi favellavano, Cuargangi nella Città; ma Roma era la patria comune delle genti. Da'giornalieri commerci di costoro, i quali di poi chiamaroni Romei, si comprende agevolmente quanta parte di vita Cattolica, e però di Dritto Romano ed Ecciesiatico, si venise tutto di trassfondendo presso i Longobardi, senna che l'unica cittadinanza Longobarda si menomasse, o si travolgesse l'onore del guidrigido: il che non mi stancherò mai di ripetere. Per propagare nel Regno Longobardo gli usi ed i costumi di Roma, non v'era bisogno di Cattedre, aperte del Dritto Giustinianeo in Milano ed in Pavia nel 715; nè d'Ordini o di Curie alla Romana; e molto meno facca mesticri d'aver Tribunali pronti a giudicare non altro popolo se non il discendente da' vinti Romani.

Warnefrit Gastaldus. Questi fu il benefattore del Monastero, dianzi fondato dal Re Ariberto col nome di S. Donato sull'Asso: il Warnefrit, cioè, del 715, quando già Diodato era Vescovo di Siena.

<sup>(2)</sup> Nam cum Epistola Warnefrit fuemus, Qui Warnefrit, del 715, non presentava con la sua Epistola i Preti del Mo-

et toti tres URSUS, RODOALD, et ego per manus LUPERCIANO Episcopo Aretine Ecclesiae insimul sagrati sumus. Et tunc Sena Episcopum habebat nomine Adeodatus qui nunc est, Et hec omnia per Evangelia, quia omnia veritatem locutus sum. Nam et iste Ursus sagratus fuit, ut esset in Oraculo Sancti Donati in Cintiliano, quia tune Barbas (zio) insius Dominicus Presbiter erat in Quosona. Et tam ipsa Ecclesia in Ouosona, quamque ipsa Ecclesia Sancti Ouirici in Pa-LECENO, et isto Sancto Petro ad Apsubiano Dorgosum Presbiter . inse Dominicus Presbiter de sua manu habebat, Sed post eas mortuus est Dominicus : sic ibidem ordinatus est suprascriptus Unsus Presbiter. Nam et Sancto Donato in CANTILIANO (Cintiliano) VITALIANUS Episcopus de SENA sagravit per rogo Sacerdotum ABETINE Ecclesie. Et mihi bene constat eo quod tunc Episcopum non habebant. Et post eas super ipsa ordinatus de sub Presbitero Ecclesie Sancte Marie Quosona fuit, qui est, ut dixi, Diocea Sancti Donati. Item dixit nobis suprascriptus AUFRIT Presbiter: Homines fuerunt Senensis: ambulabant ad Sancto Felice Diocea CLUSINA. Postea quod viderat, subtraxit eos de Plebe CLU-SINA. Illi vero fecerunt sibi Basclica in onore Sancti Am-PSANI. Dedicavit ea Episcopus de SENA per rogo Sacerdotum Aretine Ecclesie, eo quod in corum Diocea crat (1). Nam ipsa Baselica usque in anno isto semper sub Presbiteros de Sancto Vito fuit, qui est Diocia Sancti Donati. Et ipse ibit (ibat) et missa et omnem officio fieri faciebat. Et ipsi homines ibidem a Sancto Vito, et ad Sancto Quinico et alii in Ouosona baptizabamur. Sed postea ego Presbiter factus sum,

nastero di San Donato sull'Asso in qualità di Regio Gastaldo, ma nella sua propria di Patrono e di Benefattore.

<sup>(1)</sup> In sorum Diocea erat. Qui Diocea vuol dire chiaramente Diocesi.

semper ego ibidem Missa faciebam. Nam in isto anno infra Quadragesima fecit ibi Dronatus Episcopus de Sexa Fontes, et per nocte eas sagravit, et Presbiterum suum (1) posuit uno infantulo de annos duodecim. Antea, ut dixi, semper ipse Tenotus de sub Ecclesia Sancti. . . . . . fuit.

(XXII) ITEM INTODUCTUS EST IN PRESENTI IN 1000 PASSEND Presbiter, de MONSTEIRO SANCTI PERREGURI IN 1000 PASSEND PROPE BAPITSTEIN SANCTI STEPHANI QUI interrogatus dixit: Monasterio isto Ursus Arimannus (fundavit) (2) et eum dedicavit Bonusiono Episcopus Arbeire Ecclesic. Semper Tedica Sancti Donati. Ego vero fui fonsis in Roma. Monasterium habui Presso in fines Cuusios. Inde me tollerunt. Et sacravit me Magnus Episcopus de Sena. Nam in ista Baseleca ordinavit me Ursus fundator. Nam certissime, ut dixi, Diocia Sancti Donati fuit. et est.

(XXIII) ITEM AUDECHIS Clericus Custos de ipsa Baselica Sancti Ampant, jam senex, dixit: semper ab infantia mea secio Baselica ista Sancti Ampant esse de sub Ecclesia et Baptisterio Sancti VIII, ubi est Bonsshomo Presbiter, qui

<sup>(1)</sup> Presbyterum suum. Qui o nel Muratori o nel Manoscritto de' Canonici Aretini è sommerso il nome del Prete. Chiamavasi Tedolo, ed Aufrit afferma poco appresso d'averne già favellato; ciò che non è vero nella Copia Muratoriana. Il Brunetti non fece alcun'avvertenza in questo luogo, nè additò la lacuna, che si vede segnata presso Muratori dopo la parola Sancú; anzi lo stesso Brunetti, di suo, vi pose Donati.

<sup>(2)</sup> Ursus Arimannus fundavit. Ecco un Arimanno assai diverso dagli Arimanni di Vercelli e del 706 (Vedi prec.Num. 377): un Orso, Arimanno, che non serve ad una Chiesa, ma la fonda.

<sup>(3)</sup> Tedolus iste. Ritorna Tedolo, di cui s' era dovuto parlar dianzi negli atti Originali. Ma era costui lo stesso Tedolo, del quale avea toccato il Prete Aufrit, od un'altro?

est Diocias Sancti Donati. Et isti homines ibidem usque in anno isto presente, Indictione tertiadecima, semper a Batismum ibidem ambulavemus, quia Diocea Sancti Donati fuemus et sumus. Nam modo Pasca ista venit Episcopus de Sena. Sic fecit hic Fontis: et posuit Preshiterum suum. Nam et in Ecclesia Sancti Quirri in Diocea Sancti Nati ambulabamus: sed quia fuemus homines Sersess, subtraxit nos exinde Wilerat Gastaldus (1) et fecit nos Plebe Sancti Donati, ut diximus, quando ad Sancto Quiauco, quando ad Sancto Vito intra fines de Dioceas Sancti Donati, abitabamus.

(XXIV) ITEM MANECHIS Exercitalis de eodem loco similiter dixit.

(XXV) ITEM TEUDO Exercitalis similiter dixit.

(XXVI) ITEM AUDOIN Exercitalis germano ipsius similiter dixit.

(XXVII) ITEM CANDIDUS Exercitalis patrinus eorum similiter dixit: Quia ex quo natus sum, semper ad Episcopum Sancti Donati abuemus congregationem, et ipsius Diocia sumus. Simili modo fortia patemus, et non presumemus facellare (2).

(XXVIII) ITEM introductus Episcopus de Fesola dixit: Per plures annos in Ecclesia Sancti Donati notritus et lit-

<sup>(1)</sup> Willerat Gastaldus. É Willerat il Regio Gastaldo del 678 o piuttosto del 679 in Siena, del quale s' è fin qui favellato da'testimoni, e soprattutto dal quinto; cioè, dal vecchio Prete Deusdedit.

<sup>(</sup>a) Fortia patemus at non presumemus favellare. Qui si ravisano i lineamenti del nostro felice volgare. Ancora questi quattro Esercialti (Candido è il solo tra loro, che sembri di sangue Romanno) alzano la voce, quasi accennando al Patis fortia Romanum ext. Si noti quel fuvellure nel 715.

teras edoctus sum (1). Cum Epistola WILLERAT multoties electus Clericus venire ad Ecclesiam Sancti Donatt, et sagrationem ab Episcopo Aretino suscipere, et manus suas facere et sagramenta probere, idest Presbitero Dominicus de Recena, et Constantio de Ecclesia Sancti Iuliani, et Constantino et reliquos: nam et Episcopo de Aritio quotiens per ipsas Diocias fui. Item Damanus Presbiter de Ecclesia Sancti Antonio de Castello edificavit Ecclesiam in Plausena. Propter sanctuaria ad ipsa Ecclesia santificandum misit me, ut pergere et adducere Reliquias Sancti Amesani. Veritatem dico coram Domino, quia tribui munera Episcopo Aritines Ecclesie, et ipse misit Missus (Missos) suos qui mibi de Sancto Corpus panocias dederunt.

(XXIX) ITEM GAUDIOSUS Episcopus de ROSELLAS testificatus est per Misso: Quia Diocias istas Sancti Donati esset scio, et multoties per 1090 de Episcopos Arretinos ibidem Altaria et Fontes sagravi, et Presbiteros, et Diaconos mul-



<sup>(1)</sup> Et litteras edoctus sum. în Arezzo dunque v'era nel 678 e 679, al tempo del Gastaldato di Willerat in Siena, una Scuola di lettere, almeno Ecclesiastiche, ossia Romane. Lo stesso avveniva in alcune altre Città del Regno, se non in tutte : Scuole , che teneansi nelle Cattedrali , ove concorrevano massimamente i Clerici di stirpe si Longobarda e si Romana. E così gli uni che gli altri Clerici studiavano la Lingua Latina, per quanto consentivano l'infelici condizioni dell'insegnamento in que' giorni ; ed apprendevano a celebrar il rito Cattolico d'ogni sorta, e qualuque disciplina vi s'appartenesse. In mezzo a si fatti esercizi, non di rado i nomi di Livio e di Virgilio pervenivano all'agresti orecchie di que'discepoli, e più sovente il nome di Giustiniano Imperatore. Le Leggi del quale, abolite da Rotari col suo Editto territoriale, regnavano in Roma, ove i Romei di sangue Longobardo ( se ne vedranno ben presto gli esempi) si conducevano in gran numero, tornandone più civili ed umani.

toties feci per royo de Sacerdotes Aretine Ecclesie, quando fortassis non habebant. Sed et Chrisma per royo corumdem dedi. Nam per impositione Episcopi Serensi, aut Sacerdo-tum ejus ibidem numquam nulla feci, nec me numquam facere imperarunt, quia corum Diocia numquam fui.

(XXX) Trem Transorus Clericus de fines Rosetlanus dixit: Quia semper Diocias istas scio esse Abrilans, et parentes per ipsas ecce habeo multos: cum eos ad Abrito ambulavi et Chrisma exinde tollebamus, et Altaria multas vices Episcopós Abritos hic sacrare per istas Diocias vidi, et consignationem in Populo facere, quia pecunia hic habeo. Nam Episcopo de Sena nec vidi, nec audivi, quod aliquando ejus fuisset nisi anno isto exorta audivi intentione.

(XXXI) ITEM CAMPANIANUS Clericus similiter dixit.

(XXXII) ITEM GUNDOALD Exercitalis de Vico REUNINADE prope Sancta RESTITUTA: Scio ab infantia mea et parentes meos dicentes audivi, et per me post eis natus sum: scio istas Diocias, sed et ipso Baptisterio Sanctae RESTITUTAR semper sagrationem apud Episcopo Arrino habere et consegrationem in Populo facere, et Presbiteros sagrare et Altaria.

(XXXIII) ITEM TISO Exercitalis de eodem Vico similiter dixit.

(XXXIV) ITEM ELLERAD Centenario (1) de Vico Pantano dizit: Avus, el Besavus meus tenuerunt Ecclesia Sancte Restitute. Semper sagrationem a Sancro Donato abuerunt; et semper usque modo ejus Diocea fuit.

(XXXV) ITEM SINDARI Centenario similiter dixit.

<sup>(1)</sup> Centenario. Brunetti <sup>1</sup> li crede Presidenti o Giusdicenti di cento famiglie nel Contado. Io ne parlerò altrove.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 318.

(XXXVI) GISULFI Centenario similiter dixit.

(XXXVII) ITEM ALECHIS similiter dixit.

(XXXVIII) GUNFRIT similiter dixit: Diocia SANCTI DONATI fuit, et infantes nostri consignationem ad Episcopum Are-

(XXXIX) ITEM DECORATUS Exercitalis similiter dixit: Ouia ex ipsa Plebe sumus.

(XL) ITEM TROCTOALD Exercitalis similiter dixit.

(XLI) ITEM LANDOARI Exercitalis de Cosona dixit: quia semper Diocia Sancti Donari fuemus, et consignationem in Plebe nostra inde habuemus et nos, et nostri habuerunt parentes.

(XLII) ITEM ALLERAT Clerecus dixit; Quia ab infantia mea usque modo abeo pene annos quinquaginta, semper Diocias istas, unde mihi breve ostendis, a Sancta Matre Ecclesia in MESOLA USQUE in Sancto ANGELO ANGELO ANGELENIS fines PISANAS, et usque in Sancta MARIA fines CLUSINAS in fundo SERYIA SEMPER SANCHI DONATI ESSE SCIO, et Sagrationem et Pontificem ARETINE Civitatis habere.

(XLIII) Irem Ursus Presbiter senex de Sancto Felice fines Cuesnas dixil. Vecinus sum cum istas Diocias, de quibus mibi breve ostenditis, semper Sancri Donari esse scio, et sagrationem a Pontifice Arrine Ecclesie habere. Nam Episcopus Senesse numquam ibidem habuit nulla dominationem nec umquam vidi, quod ad Senesse Episcopo pertinuissent, nisi semper ab Arrino Episcopo sagrationem et obedientia habuerunt, nisi anno isto in Vico nomine Oraculo Sancti Ampsani, que intra sua Diocea Episcopus Arrinos sagravit nomine Bonusuomo. Iste Audonarus Episcopus isto anno fecit ibi Fontis et sagravit eas a lumen per nocte. Et fecti bil Presbitero uno infantiol habente annos non plus duodecim, qui nec Vespro sapit nec Ma-

doninos facere, nec Missa cantare (1). Nam Consubrino ejus coetaneo ecce mecum habeo. Videte si possit cognoscere Presbiterum esse.

(XLIV) ITEM ROMANG Clericus de Castro Policiano dizit:
WARMFRIT Gastaldus mihi dicebat: Ecce Missus venit inquirere causa ista. Et ur, si interrogatus fueris, quomodo dicere habes? Ego respondi. Cave, ut non interroget; uam si interrogatus fuero, veritatem dicere habeo. Sic respondit mihi. Ergo tace tu viro, qui est Missus Domni Regis (2). Modum invenisti et non te potest concedere. Deo teste, quod veritatem scio. Tibi dico quia Diocias istas Misso-Las et Castello Pulliciansa que in Sancto Anseto fine Pissna cum Oraculis suis, unde modo mihi breve legis, semper Sancri Dobart Diocias esse scio usque in die isto ab infantia.

(XLV) ITEM TEODAL filius quondam Austoni Exercitalis de Vico, qui dicitur amonte, similiter dixit.

(XLVI) ITEM Poto liber homo (3) senex dixit : Ecce sunt

<sup>(1)</sup> Nee l'espre sapit nee Madoninos facere nee Missa caratare. Ve' doloros regazos, al quales i dis l'ascerdozio dal Vescovo Diodato! La rilasciatezza della sua disciplina Ecclesiastica nocque forse al Prelato, e contribul a fargli perder la lite. Agli Scrittori Liturgici gioverà senza dubbio tener presenti queste parole del Prete Orso intorno a' riti dell'Officio Divino, e delle Messe canatta ne' cominciamenti dell'Officio Divino,

<sup>(2)</sup> Missus Domni Regis. Cioè, il Notaro Gunteram. Non sono dubbiose le pratiche del Sanese Gastaldo Varnefrit in favor del Vescovo Adeodato; e le speranze, che il Prete Orso tacesse i fatti sulla possessione Arctina.

<sup>(3)</sup> Liber homo. Ho detto nel Discosso ¹ quale avesse dovuto essere la differenza tra liber homo ed Exercitalis, ed in qual modo non tuti gli uomini liberi fossero Esercitali, come non erano i Sacerdoti; nell' atto che gli Esercitali apparteneano

<sup>1</sup> Discorso de' vinti Romani . S. LXXII.

anni quinquaginta et supra (1), que De TRANS PADO hic me collocavi. Semper, semper istas *Diocias* SANCTI DONATI esse cognovi, et omnem sagrationem et obedientiam ab ARTIO abuerunt.

(XLVII) ITEM DOMINICUS liber similiter dixit.

(XLVIII) ITEM CASTORIUS Exercitalis jam senex de Vico CEROGRA dizel, ut supra: Et meo tempore Episcopus Arra-TIME Ecclesie hic in Plebe Sancti PETRI in PABA tres Altares consegravit, et Diaconos et Presbiteros similiter.

(XLIX) ITEM GODEGIS Clericus, Custos Sancti MARCELLINI probe Sancto Petro in Paba dixit: Odie sunt anni sexaginta (2), quos...semper Diocias istas Sancti Donati scio.

- (L) Item Mario de Vico Ceurssam, senex de Plebe Sancti Angeli in fundo Lorn dizit: Scio semper ex quo Ecclesia ista facta est, semper ad Sancto Donato sagrationem in Presbiteros et Diaconos habere, et ibidem obedire et Diaceas ejus esse.
  - (LI) ITEM MARCUS senex liber homo similiter dixit.

sempre a' liberi uomini od a'cittadini, si Longobardi e si Longobardizzati; soprattutto a'discendenti da' vinti Romani.

<sup>(1)</sup> Quinquaginta anni et supra, etc. Questi è il Potone, Traspadano e libero livellario, che narrai esser venuto dall'Oltrepò nel 665, come anche Gaudioso da Lucca, in su'confini di Siena e d'Arezo.

<sup>(</sup>a) Sunt anni assaginta. Godegis, semplice Clerico, ci fa indietreggiare a' tempi di Rotari e d'Ariberto I.º nel 655. Non era egli di sangue Longobardo questo Godegis? Nulla ci vieta di credere, che fosse stato un servo manomesso, come il Prete Semeris, e preposto indi alla custodia di San Marcellino presso a San Piero in Pava.

<sup>1</sup> Discorso de'vinti Romani, S. CIV.

- (LII) ITEM JOHANNES liber homo Exercitalis (1) de Vico GRECENA similiter dixit.
- (LIII) ITEM RADULFUS senex similiter dixit: Quia Diocias istas semper Saxon Donan fuerunt, sed et perentes meos sic dicentes audivi.
- (LIV) ITEM PRETO SENEX, SCARION EGIS (Scarion Regis) (2) de Curte que dicitur SEKIANO, dizit: Scio semper Diocias istas Baptisterio Sancti Andree in Malceno, et Baptisterio Sancti EPOLITI, Diocia SANCTI DONATI esse.
- (LV) ITEM CUNOALD liber homo similiter dixit: Omnes istas Diocias semper Sancti Donati esse scio.
- (LVI) ITEM AMARI homo senex dixit: Scio, semper Sancto Petro in fundo Gellino, et Baselica Sancti Viscenti in Fundo Bonuspagi, de sub Ecclesia Sancte Marie in Alterserra, et ipsa Ecclesia Sancte Marie cum suis Oradoriis, Diocia esse Sancti Donati et sagrationem exinde procedere. Ex eo (quo) natus sum, abeo annos Septuaginta. Nisi anno isto (3) venti dedoratio de Sena Episcopus, et fecti in Oradorio isto Sancti Petra Fontes. Nam et nos et iste Oradorius de Ecclesia Sancto Marie fuemus: de Diocea Sancti Donati esse volumus, si nos propter judicem aut Episcopum de Sena liceat (4).

<sup>(1)</sup> Ioannes liber homo Exercitalis. È questo un pleonasmo, il quale nulla detrae alle differenze, che passavano frai liberi uomini e gli Esercitali.

<sup>(2)</sup> Scarion Regis. Di tale Officio toccai nella prec. pag. 175: e ne riparlerò più distesamente in altre occorrenze.

<sup>(3)</sup> Anno isto. Cioè nel 715.

<sup>(</sup>a) Si nos propter judicom aut Episcopum de Sena liceat. Or s'ode un salmeggio contro Warnefrit Giudice, ovvero Gastaldo Regio, e contro il Vescovo di Siens, i quali cercavano di sedurre ciascuno de' testimoni. Le querele del vecchio Amari contro il Gastaldo ed il Prelato ascoltansi ripetute da Bonifazio e Giovenale; poi da Piso, Princulo, Deusdedii, Rodoald e Mainald.

- (LVII) Item Bonepazius senex liber homo de Altiserra similiter dixit.
  - (LVIII) ITEM JUVENALIS liber homo similiter dixit.
- (LIX) ITEM GAUDOSUS liber homo similiter dizit: Quinquaginta anni sunt (1), quod de LUCANA Civitate hic me colocavi. El sedeo in terra quondam ZOTTAN. Semper istas Basilicas Sancti Petra et Sancti Vincentii, ubi modo Deonatus Episcopus Fontes fecit, seio esse de sub Ecclesia Sancte Marie Alteserra. Et ipsa Ecclesia fuit a die fundationis sue Diocea Sancte Doratt et modo est.
  - (LX) ITEM GAOSOALD liber homo similiter dixit.
- (LXÍ) ITEM VENERIOSO SENEX dixit: habeo annos plus cento (2). Semper Ecclesia Sancte Marie Alteserra Diocia fuit Sancti Doxatt et Oracula ista Sancti Petrat, et Sancti Vincenti de sub ipsa fuerunt. Nam quando Sancti Vincenti Oradorius sagratus est per manus bone memorie Servando Episcopo Aretine Ecclesie, interfui. Et posteas tempore novo renovabemus et ampliare fecimus ipsum Sanctum Vincentium, sic nobis ibidem Lubercianus Episcopus Aretine Ecclesie nunc superest, et duo Altaria (3) consagravit in onore Sancti Quirici et Sancti Laurentin (Laurentii).
- (LXII) ITEM TANOALD liber homo dixit: Oradorio isto Sancti Viri semper esso scio de sub Ecclesia Sancte Marie in Pacena qui est Diocia Sancti Donati. Nisi duo anno sunt quod Episcopus de Sena presumptivo more fecit hic Fontes contra ratione in aliena Diocia, et Ecclesia.

<sup>(1)</sup> Quinquaginta anni sunt. Gaudioso era dunque vennto nel 665.

<sup>(2)</sup> Habeo annos plus cento. Venerioso nacque perciò nel 615; verso gli ultimi giorni del Re Agilulfo.

<sup>(3)</sup> Duo Allaria. De' due Altari nella medesima Chiesa Fedi prec. pag. 187.

(LXIII) ITEM CUNULFUS similiter dixit.

(LXIV) ITEM FUSCULUS liber homo dixit, ut supra: secundus annus est quod iniquitas ista provenit. Nam semper antea Diocia Sancti Donatti fuerunt.

(LXV) ITEM PITIO liber homo de Plebe Sancte MARIE ALTESERRA similiter dixit.

(LXVI) ITEM VIVALIANUS jam senex liber homo similiter dixit.

(LXVII) ITEM SECUNDO Decanus jam senex similiter dixit.
(LXVIII) ITEM MANULFUS liber homo similiter dixit.

(LXIX) ITEM PISO Decanus de Plebe ista dixit ut supra cum filiis suis duo.

(LXX) ITEM PRINCULO,

(LXXI) DEUSDEDIT,

(LXXII) RODALD

111.

(LXXIII) MAINALD dizerunt: Quia Diocia sumus SANCTI DONATI, si nos licebit propter WARNERHT GASTAIUM et Episcopo Dedonato (1). Et semper a Baptisterio Sancte Marie in Altiserra, ambolabamus. Et iste Oraculus Sancti Petru de sub ipsa fuit; nisi modo fecit hic Fontes Episcopus de Sena anno isto (2); et invitus nos hic fecit nos Baptismus facere. Nam nos et parentes nostri semper Pleve Sancte Marie fuemus, qui est Diocia Sancti Donatt, et Sagrationem et Consignationem Crisma, et nos usque in anno isto, et nostri parentes presentes credimus Ecclesic habemus, et amodo si nos ficet, gaudenter habere desideramus.

14

<sup>(1)</sup> Si nos licebit propter Warnefrit Gastaldo et Episcopo Deodato. Ecco tutti uniformi a levarsi contro le pratiche di Warnefrit del 715, collegato col Vescovo di Siena.

<sup>(2)</sup> Anno isto. 11 715, come più volte nelle precedenti deposizioni.

De'luoghi nominati e da nominarsi ne'Documenti della Causa tra Siena ed Arezzo toccherò in fine del seg. Num. 408.

Qul vo'dar la Serie de Vescovi di Siena e d'Arezzo fino al 715: non propriamente quella, che si legge cotanto confusa ed incerta presso l'Ughelli; ma l'altra più assai corretta, che può ricavarsi dagli additati Documenti, ed in ispecie da'te-stimoni ascoltati al cospetto di Gunteram. Costoro saranno da me ricordati, ciascuno secondo il suo Numero.

### SIENA.

Auni 636-652. Mauro, creato Vescovo, dopo lunga vacanza della Sede, al tempo di Rotari: sottoscrisse nel Concilio Lateranese del 649 (*Vedi* prec. Num. 318).

Anno 658? Andrea ( presso l' Ughelli ).

Anno 670? GUALTERAMO (Idem).

Anno 674? GERARDO (Idem).

Anno 679. Aprile 5. VITALIANO; intervenne al Concilio Romano del Pontefice Agatone (Vedi prec. Num. 345).

Anno 689? Luro (Ughelli).

Anno 700. Maono. Conferisce il Sacerdozio a Bonifacio (XX)

di San Valentino in Casale Orsino.

Anno 703. Lo stesso Maono conferisce il Sacerdozio a Ta-

nigi (XII) di Santo Andrea in Montalcino.

Anno 711. Anonimo; sedendo il quale, fu ammazzato il

Regio Gastaldo Godeperto (Fedi prec. Num.

389).

Anno 714. Agosto (prima d'). Adeodato o Diodato. Sotto il quale ecoppiò la lite fra Siena ed Arczao (Fediprec. Num. 389), si presenta, per esser sen-

tenziato, innanzi ad Ambrosio, Maggiordomo.

Anno 722? Caustato (Ughelli). Ma Causirio è detto Successore di Lupo dal medesimo Ughelli.

#### AREZZO.

Anno 679. Aprile 5. Cipriano. Sottoscrive al Concilio di Roma (Vedi prec. Num. 345).

Anno 679. Boxomo: eletto, ma non ancor consacrato, fa consacrare dal Vescovo di Siena il Prete Deusdedit, come questi afferma (V) nella sua deposizione innanzi a Gunteram (a). Messo Regio.

Anno 695. Boxono consacra il Prete Leone, secondo la testimonianza di questo (XIX).

Anno....? VITALIANO dopo il 695 consacra il Prete Gunteram (II), che afferma, esservi stati cinque Vescovi d'Arezzo tra Vitaliano e Luperziano

del 715.
Anno....? I.º Successor di Vitaliano, ignoto.

Anno...? II.º Successor di Vitaliano , ignoto.
Anno....? III.º Successor di Vitaliano , ignoto.

Anno....? Albano consacrò il Prete Mauriano (III).

Anno 700. Sede vacante in Arezzo, secondo il Prete Bonifazio (XX).

Anni 701-710? SERVANDO, ricordato dal vecchio Venerioso (LXI).
Anno 711. Luperziamo già era Vescovo da qualche tempo

(Vedi prec. Num.389): quinto dopo Vitaliano. Anno 715. Litiga col Vescovo di Siena innanzi ad Ambrosio

e Gunteram, Regj Messi; non che innanzi a quattro Vescovi e poi al Re Liutprando.

<sup>(</sup>a) I den fatti d'aver (Dyriano sottoscritto al Concillo Romano del 5. Aprile, e di escret stato delto Bonnoa Vetero d'Arrazo nel 679, danno la prova certiasina, da me fin qui non averatita, che il Concillo Romano electrossi per l'appanto in quell'anno 679, e non già nel 680, come credette il Bertini, piùlinado a confutare il Pagi ed il Maratori. Ora mi gode I animo d'estermi nel prec. Num. 337 opposto al Bertini, gli argonenti del quale mi sembarvano da prina insepagnabili. La testimonale del veccho Preto Deusdelli d'aver parlato con l'eletto Veccoro Bonnom tentastetto ami prima del 30. Giugno 715 mette in piena luce ia data del Concillo Romano, celetrato dal Pontelleto Agatone. Ho presupposto in Generalo nella prec. pag. 190, che i trentastete ami del Succedosio di Deusdelti prima del 715 ci dovessero far indistreggiare fino al 678: ma en la particalera, ora m'a accorpo, che non doversono esser compiuti que 37 anni , e che Deusdelli farellò con Bonomo, cletto nel 679, poco appresso al Concillo Romano del 53. Aprile.

### NUMERO CCCCVII.

Decreto e Lettera Sinodale di quattro Vescovi, congregati con Gunteram, Regio Messo, intorno alla lite fra Siena ed Arezzo, dopo essersi dato il giuramento dei Sagramentali dell'una e dell'altra Parte alla Longobarda.

Anno 715. Luglio 5.
(Dal Muratori (1) e da Concilj del Mansi (2)).

In nomine Dei et Salvatoris nostri Lesu Chiristi. Ex jussione Donni excellentissimi Luttprandi Regis dum conjunxissemus nos sanctissimi Teudadus Vesolanae Ecclesiae Episcopus et Maximus Pisanae Ecclesiae nec non et Speciosus Florestinae Ecclesiae, adque Telesperianus Lucresis Episcopus, ad Ecclesia Sancti Gerses in Vico qui dicitur Vallani (3), ibique residentes una cum Misso excellentissimi

<sup>(1)</sup> Il Muratori \* trasse la presente Sentenza da un'antichissima Copia dell'Archivio de Canonici Arctini; precioso Montmento, col quale si prese da lui a dimostrare la verità del Giudicato d'Ambrosio Muggiordomo, ed il Precetto del Re Liutprando ( Fedi prec. Num. 400. 405 ). Molte altre conseguenze, assai più gravi, discondono da tal Documento.

<sup>(2)</sup> Monsignor Mansi <sup>2</sup> ristampò la Sentenza de'quattro Vescovi nel suo Supplemento a' Coueilj, e poi allegolla nella Gran Raccolta degli stessi Coneilj, dicendo che così era da fare, perebè il Pontefice Alessandro II.º diè a tal Sentenza la qualificazione di Sanzione Sinodale in una sua Bolla a Costantino, Vescovo d'Arezzo, presso l'Ughelli 3.

<sup>(3)</sup> In Vico qui dicitur IVallari. Era vicino al luogo, dove oggi sorge S. Miniato, nell'odierno Compartimento di Firenze. Ivi negli ultimi anni del settimo, o ne' primi due lustri del-

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, VI. 367-372. (A. 1742).

<sup>2</sup> Mansi, Supplementa ad Concilia, I. 535, 537, (A. 1748).
— Nova Collectio, XII, 251, 256, (A. 1766).

<sup>3</sup> Ughelli , Ital. Sacra , I. 416, Edit. Coleti.

Domni Liutprandi Regis nomine Guntheramo Notario (1).

VENERUNT in nostram presentiam sanctissimi Viri Aneo-DATUS SENENSIS Ecclesiae Episcopus, el LUPERTIANUS ARETI-NAE Ecclesíae Episcopus, altercationem intes os habentes de Diocesis, Ecclesiis, et Monasteriis in finibus SENENSIS Territorii ejusdem Givitatis (2).

l'ottavo secolo, sedici uomini divoti, che credonsi essrer stati Lucchesi, fondarono la Chiesa di S. Miniato in Quarto, sedendo in Lucca il Vescovo Balsari. Giò si narra in una Carta del 16. Gennaio 783 presso il Bertini 1; fondazione che dette i cominciamenti alla moderna Città Vescovile di San Miniato. Nel 715 Vico Wallari era nella Diocesi di Lucca.

(1) Cum Misso....Liutprandi Regia nomine Gunterum. Non è argomento d'una semplice Nota il venir dichiarando i termini della giurisdizione, che i Re Lougobardi, fatti Cattolici, esercitarono sugli affari Ecclesiatici; giudicando esto della lor persona o per mezzo de'loro Messi Regi. Ciò che nelle liti dell'ottavo secolo fra Siena ed Arcezzo importa notare in primo luogo, egli è la facilità ed anzi la gioia, con le quali s'implorò da entramb' i Veccovi di quelle due Città il giudizio d'Ambrosio, Maggiordomo, e poi s'attese all'interrogazione de' testimoni al cospetto del Regio Notaro Gunteram. Ora i due Prelati litiganti si trovano più convenevolmente collocati alla presenzi di quattro lor Confratelli; ma Gunteram non tralascia d'assistere al Vescovile giudizio, quantunque non si vegga sottoscritto nella Sentenza.

Massimo di Pisa e Specioso di Firenze fra Giudici, ed i due litiganti Diodato e Luperziano potevano essere facilmente di sangue Romano. Ma qual giudizio giammai riusci più Longolardo e pel dritto e per la forma? Questo è il subbietto, che si verrà considerando nelle Note seguenti.

(2) In finibus Senensis Territorii ejusdem Civitatis. I Vescovi, radunati a giudicar la causa, non mettevano in dubbio, e dichiaravano fin dal principio che i Monasteri e le Chiese,

<sup>1</sup> Bertini, Memorie, cc. Tom. IV. Parte I. pag. 301-302.

IDEST de Monasterio Sancti Amiani (Ansani).
Baptisterio Sancti Stephan Hammaciano (in Acciano).
Baptisteriom Sancta Mania in Cosona.
Baptisterio Sancti Johannis in Rantra.
Monasterio Sancti Johannis in Rantra.
Monasterio Sancti Archangell in Fundu Lucu.
Baptisterio Sancti Petra in Pava.
Baptisterio Sancti Petra in Pava.
Baptisterium Sanctae Mariae in Patra (in Pacca).
Baptisterium Sanctae Mariae in Patra (in Pacca).
Baptisterium Sanctae Mariae in Patra (in Pacca).
Baptisterium Sanctae Restruture in Fundo Uniano.

Baptisterium S. Felicis in Avano.
Baptisterium Sanctae Matris Ecclesiae in Misultis (in

Misulis).
Baptisterium Sancti Valentini in Casale Ursina.

Monasterio Sancti Perra ad Axo.

Baptisterio Saneti VITI in RUTILIANO.

ET Sancte Matris Ecclesie in Castello Politiano.

Baptisterium Sancti Viti in Vercona ( in Vescona ).

Baptisterium Sancti Donati in Ettiliano.

Baptisterium Sanctae Mariae in Saltu.

Baptisterium Sancti VIII in PREMANO.

Baptisterium Sancti VIII in OSENNA (1).

DICERAT Sanctissimus LUPPRITANUS Episcopus Frater noster, quod Ecclesiae istae suprascriptae, et Monasteria a tempore ROMANORUM et LANGORANDORUM Regum, ex quo a fundamentis conditae sunt, semper ad sedem Sancti Doxari Antro obedierunt, una cum omnibus Oratoriis suis; et no-

intorno a cui litigavasi, appartenessero al territorio civile della città; ossia del Gastaldato di Siena. Ma la disputa era intorno a' limiti del territorio Ecclesiastico delle due Diocesi.

<sup>(1)</sup> Della Topografia delle Chiese qui nominate parlerò, come accennai, alla fine del seg. Num. 408. Qui forse per errore sta seritto S.Vito in vece di San Quirico in Osenna. Fedi seg. p. 233.

strorum, vel Antecessorum nostrorum ibidem fuit ordinatio tam in Presbiteros et in Diaconos, et nostra fuit Sacratio semper usque modo et nos debemus habere.

An hec respondebat Frater noster ADBODATUS SENENSIS Ecclesiae Episcopus: Veritas est quia Ecclesiae istae et Monasteria in Territorio Senensi positae sunt. Vestra ibidem fuit Sacratio, eo quod Ecclesia Senensis minime Episcopos habuit. Nam modo ad nos debent pervenere, quia in nostro, ut dixi, territorio esse noscuntur.

AD hec vero respondebat Luperatianus Episcopus. A tempore Rottaanus Regis usque modo Ecclesia Seriensa Episcopum abuit et nostra de ea ante a tempore Romanonum et postea usque in hodiernum diem in ipsas Ecclesias, Baplisteria et Monasteria..... fuit sacratio et ordinatio et in antea debemus secundum canonicam regulam habere. Quidem et Missus excellentissimi domni Litutraanus Regis nomine Guntheramus qui per ipsum Tagipera Gaslaldium Senessem (1) ac per ipsos Presbieros et paumannos (per Arimanos) (2) veritatem cognovi, et ipsos Presbieros et suprascriptarum a longo tempore Antecessorum meorum et

<sup>(1)</sup> Tagipert Gastaldium Senensem. Questi è il Gastaldo Sanese, del quale si parla nel Giudicato d'Ambrosio ( Fedi prec. Num. 400). Su'detti di tal Gastaldo molto si fondarono i quattro Vescovi nel 5. Luglio 715.

<sup>(</sup>a) Arimunnos. Tal è la diffinizione, che que Vescovi dettero de testimoni ascoltati da Gunieram: Arimunni tutti, ossia uomini ilberi e cittadini del Regno: cittadini o Longobardi o Longobardizzati ; massimamente coloro ; i quali procedevano de vinti Romani, fossero Preti e olerici od Bisericiati: od, in generale uomini ilberi , senza esser Preti ed Essericiati. Venerioso (LXI), per cagion d'esempio, non sembra essere stato più Esercitate, nella sua età d'oltre i cento anni. Ma era un uomo libero, compreso con tutti gli altri e Clerici e Laici nella voce Arimani, Degli Arimani si vegga il prec. Num. 406.

mea usque actenus ibidem fuit sacratio. Et ecce mihi suprascriptarum de omnis istos Presbièros, qui nune presenti vivunt, ubi obedientiam Sakoro Doxaro promiserunt, et Sacramenta secundum Antecessorum suorum consuctudinera prebuerunt usque ad tertio et quarto anno retro tempus, qui similiter manus suas ad Sakoro Doxaro, cui deservio, fecerunt. Et insuper lectas Epistolas rogatorias de singulis Judiaibus Civitate Seresse, et de ipso Episcopo qui tune cart et Antecessores meos et ad me facichatis electionem eo quod vester Territorio erat, et nobis Epistolas facicibatis, et regummandabatis, ut secundum antiquam constramanebunt Diocesi. Nec quisquam contra Canones sine nostra permissio ibidem Episcoporum audebat ordinationem facere (1).

<sup>(1)</sup> Da Luperziano d' Arezzo udissi tanto bene difesa la sua causa, quanto malamente si trattò la Sanese dal suo Vescovo Diodato. Che altro questi allegava se non d'essere i luoghi controversi nel territorio civile di Siena? Cotal verità , s' è già veduto, non negavasi da njuno: ma il territorio Ecclesiastico delle Diocesi non ha sempre ne' vari tempi e nelle diverse regioni seguitato i confini del civile. Il possesso d'oltre i trent'anni stava in favore di Luperziano Arctino , e fin da' tempi di Rotari : ma la ragione de' Sanesi, manomessa dal loro Vescovo, stava nel dire, che viziosa e violenta era stata l'origine del possesso. lo non vo' ricordare in questa causa le sollecitudini del Dritto Canonico, il quale domandava ed un giusto titolo e la buona fede, aceioechè s'aprisse il varco alla prescrizione : ma il Dritto civile Giustinianeo, senza esser tanto indulgente, voleva pur tuttavía, che innocui fossero i primi atti, pe'quali poteasi acquistar la prescrizione. A quale abitante di Roma e d'ogni contrada non conquistata in Italia da' Longobardi potean riuscir nuove le parole profferite da Diocleziano Imperatore nel Novembre 286, ed innalzate nel 534 alla dignità d'una Legge

An hec autem omnia nos suprascripti TEUDOALDUS, MAXIMUS, SPECIOSUS, TELESPERIANUS Episcopus una cum

di pubblico dritto nel Codice di Giustiniano? » Longi temporis » praescriptio his, qui bona fide acceptam possessionem et » continuatam.....tenuerunt, solet patrocinari <sup>1</sup> ».

Questo, più o meno, era il concetto Romano. Ma il concetto Longobardo, ed in generale il Barbarico, si contentava del solo fatto del possesso tenuto per alquanti spazi di tempo, senza ricercar punto l'origini. Ed io non entrerò a vedere in quale de' due ordinamenti fosse maggiore l'utilità de' popoli : ma, certo, Longobardo e non Romano fu il pensiero, che diè vinta la lite al Vescovo d'Arezzo. Diella vinta parimente a' snoi Successori, perchè Siena giammai non si tacque, insino a che in favore di lei non trionfò il dettato Romano. Era l'anno 853 quando in San Pietro di Roma si tenne il primo Concilio di quella Città sotto Leone IV.º Papa; e v'intervenne l'Imperatore Lotario, Pietro, Vescovo d'Arezzo, invocò le virtu de' Giudicati di Liutprando, e de' susseguenti. No: rispose il Concilio: nè i lunghi possessi, nè i Giudicati possono coprire il vizio delle violente origini: » Usque ad LANGOBARDORUM tempora SENEN-» sem Ecclesiam praedictas Parochias inconcusse et absque ullo » litigio tenuisse. Sed corum iniquus gladius, cuncta diri-» PIENS . Subjectasque hominibus terras . MULTIS POPULIS REFER-» TAS, REDEGERE IN SOLITUDINEM. Contigit denique » ex illius temporis desolatione, invasione callida, alter Epi-» scopus alteri Parocliae nefario ausu commorare, et inva-» sam totis viribus detinere. Sie itaque Senensi Ecclesiae ab » ARETINA accidisse scimus ».

A queste allegazioni tenne dietro la sentenza del Papa e dell'intero Concilio, per la quale il Vescovo di Siena rientrò nel godimento de'suoi dritti perduti. Dopo circa un novecento anni, l'Illustrissimo Falcomini, Vescovo d'Arezzo, inviò le Copie di questo Giudicato » ex vetustissimo datigrapho Capituli Cano-» nicorum Annerut » al Muratori, che lo diè alle stampe 2; uno senza notare, di non esservi al mondo chi volesse dubitare

<sup>1</sup> Cod. Iustin, Lib, VII. Tit. XXXIII. Leg. 2.

<sup>2</sup> Muratori, Ant. Med. Ævi, VI. 382-395.

Presbiteris nostris venerandis viris, idest Johannes, Luci-PERT, RODALDUS, MUNICHIS, SICUALDUS, ANSELMO, AUTU-TINI, THEODORO, DEUSDEDI adque THEODORO et reliquis Sacerdotibus circumstantibus, audientes, fecimus ipsam inquisitionem et manus de ipsis Presbiteris, qui nunc vivi sunt, et eorum qui transierunt. Sed et Epistola Judicum SENENSIUM Civitatis sive Episcoporum Ecclesiae Senensium relegere; ubi continebatur, quod omnis sacratio in suprascriptae Diocesis Baptisteriis et Monasteriis adque Oraculis per Presules Sanctae Aretinar Ecclesiae omni in tempore perficiebantur. Nam et ipsi Presbiteri, quomodo ibidem custodes sunt, ita professi sunt per Evangelia et sacratione ab Arktinae Ecclesiae Episcopo suscepissent, et manus suas, juxta Antecessorum suorum consuetudinem ibidem fecissent, et Sacramenta prebuissent, et obedientiam usque actenus impendissent, et Chrisma suscepissent,

IDEO JUSTUM atque rectum placuit ut si quis Sancti Patres Nicei, et Efferman, adque Calcedonereus Concilii statuerunt, ut nemo in aliena Diocesi non vi ingredi presumat, aut qualemeumque ordinationem faciat, sed in suis Diocesiis se contineat nec Statuta Patrum termina trascendat.

PROINDE decretum per Sanctorum Patrum auctoritatem, ut tu, sanctissime Frater noster Luperatraku Episcope, ipsas supprascripas Diocesse et Monasteria cum suis Oraculis abeas absque qualemcumque contaminatione habere, sicut Antecessores tuis a longo tempore habuerunt, et omnis sacratio ibidem per tuis oris labia vel Successorum tuorum ibidem proveniat tam in Presbiteris quamque Diaconis vel Subdiaconis, et Baptisma vel Crisma, per impositionem manuum, sicut Christianae Religionis est consuetudo, omni tempore proveniat adque fast.

della sincerità di tale scrittura. » Quis enim Abberinos, e' di-» ce, procudisse, seu confixisse arma in sui perniciem sibi per-» suadeat? ».

T () ( ) ( ) ( )

ET nullam faciendi ammodo et deinceps prefatus Adeodatus Episcopus, vel ejus Successores qui in tempore fuerint, contra te quem suprascriptum Luperatianum Episcopum, vel tuos Successores de praedictis Baptisteriis Ecclesiis, et Monasteriis cum Oraculis suis, aliquando abet facundia ad loquendum, nec ad ibi fontes faciendum, en Plebes subtrahendum, nec ullam ordinationem infra ipsas Dioceses finesque corum faciendum, sicut Sanctorum Patrum instituta leguntur.

QUONIAM pro amputanda intentione decrevimus, ut sibi septimus cum sex Presbiteris tuis, quales ipse Adeodatus eligere voluerit (1), prebegs tu LUPERTIANE. Episcope, et ad

(1) Ut sibi septimus sum sex Presbiteris suis quales ipse Akoolatus eligere voluerit. I sei Preti, che avevano a giurare dinanzi a' Vescovi, altri non erano se non i Sugramentuli della Legge 364 dell'Editto di Rotari (testo del Muratori). Quantuque il Brunetti non avesse chiare l'ide su questa Legge,

pur egli vide, che qui si trattava di costoro, come indi se ne trattò nella causa di Polonia innanzi al Re Sigismondo (Vedi il mio Comento alla detta Legge 364). » Nel giuramento da » prestarsi dalla parte vittoriosa, serive il Brunetti 1, doveano » intervenire i Sagramentali, ossia i compagni e mallevadori » del giuramento stesso, che si eleggevano dalla Parte soccom-» bente, o dal Giudice.......Al Vescovo Luperziano furono " assegnati . . . . sei Sagramentali tra' suoi Preti (Aretini); cd » Adeodato di Siena doveva sceglierli. Luperziano dovca giurar » il settimo, che i Monasteri e le Chiese in questione fin dai » tempi de' Romani erano appartenuti alla Diocesi d'Arczzo ». Nulla, nel giudizio del 5 Luglio 715, allontanossi dalle prescrizioni della Legge 364; e solo, in vece di giurar sull'armi sacrate, dovettero Luperziano Vescovo ed i suoi Preti giurar sugli Evangeli; come lo stesso Rotari avca comandato nell'altre sue Leggi 274, 367, 370,

<sup>1</sup> Brunetti , loc. cit. 1. 218.

Evangelia Saeramentum una cum sex, et dicatis: quia ar quo tempore, ex quo auditi sunt, habetis Romanoum et Loxononandorem usque in presentem diem, in quo sumus, semper saerationem Presbiterorum et Diaconorum ipsarum suprascriptarum Ecclesiarum ab Episcopis Anstrians Ecclesiae susceperunt, et nostra Antecessorumque nostrorum ibidem fuit ordinatio, quia nostra inibi mansit possessio, nec ad Ecclesiam Sexesseur aut Episcopos ejus numquam pertinerent, nec cum Ecclesia Saxtrus Donarrus, nec ejus defensores perdere, aut vobis dimittere debemus.

ET Evangelia adducta sunt in nostris omniorum presentia, et sacramentum ipse deductus (1). Et finita intentio (2).

Ed or si vegga se nel Regno Longobardo, in cui tanta parte del Dritto Romano, considerato come scienza e disciplina, entrava e prevalea nel 715, vi fosse nulla che mutato avesse le forme de'giudizi Longobardi ed i riti stabiliti dall'Editto; si vegga se vi fossero Tribunali propri de' vinti Romani, dovc i Giudici del loro sangue sedessero al banco della ragione : o Decurioni ed Ordini o Curie, che rappresentassero e tutelassero quel popolo de' vinti. Quanto più la scienza del Dritto civile Romano veniva informando i costumi de' vincitori Longobardi, tanto più teneansi saldi costoro nella rigida osservanza de'pubblici e solenni riti ne' giudizi : tanto più cou tenera cura proteggeano ed aveano cara la cittadinanza Barbarica ed il vanto del guidrigildo Longobardo. Il Muratori non avea pubblicato ancora la sentenza del 5. Luglio 715, quando era mancato quel vivido ingegno di Donato Antonio d'Asti, al quale certamente, se avesse potuto leggerla, si sarebbe rivelata intera la verità intorno al pubblico uso del Romano Dritto nel Regno Longobardo.

<sup>(1)</sup> Et Sacramentum ipse deductus. Il rito fu compiuto; cd i sei Sagramentali di Luperziano giurarono.

<sup>(2)</sup> Et finita intentio. Così credevano i quattro Vescovi; ma lunga è la Storia di questa lite sempre rinascente, che non

Unos presentem judicatum nostrum perpetua firmitate, ne imposterum exinde inter vos aliqua revolvatur cansatio, tibi qui supra Luverariane Episcopus, per manus suprascripti filii nostri Gunterani Notarii emisimus, in quo pro ampliore firmitate tua propriis manibus nostris subscripsimus; quatenus ambe partes in eadem deliberatione perpetuis debeatis manere temporibus.

FACTUM judicatum ad Ecclesia Sancti Genesu in Vico VALLARI, V. die Mensis Julii, Regnante suprascripto Domno nostro excellentissimo et Christianissimo Liutpranno Rege, Anno in Christi nomine Quarto, per Indictio Tertiadecima feliciter.

Ego TEUDUALDUS Episcopus hunc judicatum a nobis factum adque dictatum vel relectum subscripsi.

Ego Maximus Episcopus subscripsi manus propria.

Ego Speciosus Episcopus Sanctae Ecclesiae Florentinae in hunc judicatum a nobis factum adque dictatum vel relectum subscripsi.

Ego Telesperianus Şanctae Lucensis Ecclesiae hunc judicatum a nobis factum adque dictatum vel relectum subscripsi.

Ego Ansilmundo Archipresbiter Sanctae Ecclesiae Pisanae hune judicatum interfui et manus mea subscripsi.

Ego Rodoaldus Pisensis.

Ego Jonannes Presbiter.

Ego Municius Presbiter Lucensis.

Ego Deusdedi Presbiter.

Ego THEODORUS Presbiter.

Ego LUCIFER Presbiter.

Ego Damianus Presbiter.

Ego Lupus Presbiter.

fini daddovvero se non sotto Pio II.º coll'erczione del Vescovado novello di Pienza.

## NUMERO CCCCVIII.

Giudicato o Regale Sentenza di Liutprando in favore del Vescovo d'Arezzo contro quello di Siena.

Anno 715. (dopo il 5 Luglio).

(Dal P. Grandi (1)).

FLAVIUS LIUTPRANDUS precellens (a) Rex Sancte Catholice ARETINE Ecclesie, in qua corpus Christi Confessoris et Martyris requiescit DONATI Beatissimo Viro Patri nostro LUPBRITANO Episcopo.

Dum contentio orta fuisset, inter suprascriptum Lupertianum Episcopum et Adbonatum S. Serrense Ecclesie Episcopum de Diocesis (Diocesi) Ecclesiis et Monasteriis atque Oraculis in Serrense territorio constitutis (2).

(1) II P. Guido Grandi <sup>1</sup>, Matematico e Letterato insigne, cavò questa Copia da un *Transunto* dell'Archivio delle sue Camaldolesi Monache di S. Benedetto in Arezzo. Egli, ed il mio concittadino Donato Antonio d'Asti , uomo assai dotto ed elegante Scrittere, senes asper l'uno dell'altro, dettro principio alla famosa disputa sulla perpetua durata del Dritto Romano e de'Romani Ordini Municipali nel Regno Longobardo. Non so che cosa di Romano avesse trovato il P. Grandi nel Giudicato di Liutprando Re, per pubblicarlo si come uno de' non pochi Documenti, da lui trascelti a comprovar le sue opinioni.

Il Muratori <sup>3</sup> non pose mente, credo, all'essere stato già mesa dal P. Grandi alla stampa il Giudicato Liutprandeo: e però egli copiollo di suo pugno nell'Archivio de Canonici d'Arezzo, e diello nuovamente in luce. Fu ristampato dal Brunetti <sup>3</sup>, ed io ne darò alcune Tarianti principalissime.

- (2) In territorio Senensi constitutis. Del pari che i quattro 1 Grandi, Epistola de Pandectis Pisanis, 2.º Edit. pag. 106. Florentiae in 4.º (A. 1727).
  - 2 Muratori, A. M. Ævi, VI. 383. (A. 1742).
  - 3 Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 448-451. (A. 1806).

<sup>(</sup>a) MUBATORE, precellentissimus.

IDEST (a) Monasterium S. ANSANI.

Baptisterium S. STEPHANI in ACCIANO.

Baptisterium S. MARIE in PACINA.

Baptisterium S. Hippoliti in Sessiano (Asciano o Siscano). Baptisterium S. Joannis in (b).....

Monasterium S. Archangell in fundo Luco.

Baptisterium S. Andres in Malcino (in Monte Alcino (1)). Baptisterium S. Petri in Pava.

Baptisterium S. MARIE in COTONA (c).

Baptisterium SS. Quirici et Joannis in Vico Falcino (d).

Baptisterium S. RESTITUTE in fundo SESSIANO.

Baptisterium S. FELICIS in AVENA.

Baptisterium S. Matris Ecclesie in MISULAS.

Baptisterium S. VALENTINI in CASALE URSINO (c). Monasterium S. Petri in Axo.

Baptisterium S. Viri in RUTILIANO.

ET S. Matris Ecclesie in CASTELLO POLITIANO.

Er ambe partes altercantes in nostra conjunxissetis presentia asserebas tu suprascripte Lupertiane Episcope quia Ecclesias istas et Monasteria cum suis oraculis per diversa vicora constituta a tempore antiquo usque modo in quo fundite sive condite (f) sunt semper ad Sedem S. Donati de

Vescovi del prec. Num. 407. non ne dubitarono, Liutprando Re uon dubita d'appartenere al territorio civile di Sicna i luoghi, su' quali s' aggirava la controversia.

<sup>(</sup>a) MURATORI, in primis

<sup>(</sup>b) Ip., in Rancia

<sup>(</sup>c) In., in Cosona

<sup>(</sup>d) In., in Vico Paleina

<sup>(</sup>e) Ip., Casale Visino

<sup>(</sup>f) In., funditus conditae

<sup>(1)</sup> In Monte Alcino. Così propone doversi leggere il Grandi nella Nota (e), pag. 207: così logge anche il Repetti. Fedi seg. pag. 233.

ABITIO subjecte fuerunt, et nostra vel antecessorum nostrorum fuit sacratio tam in presbiteros quan et in Diaconos, et nostra usque actenus mansit possessio, et nos debemus habere.

An hec replicabat ADEODATUS SERENSIS Ecclesie Presul. Veritas est ut asseris quod Ecclesie iste et Monasteria atque oracula, que in territorio SERENSI constitute sunt ab Antecessoribus vestris ibidem semper fuit sacratio, sed ideo quod Ecclesia SERENSIS minime habebat Pontificem (1), nunc autem ad nos debent pertinere.

Cui..... iterum replicabat supradictus Lupertianus Episcopus. Ab antiquo tempore usque ad introitum in Italia Langobardorum ex quo Christi predicatio Thuscie finibus personavit, Sena Episcopum habuit, et post ingressum Langobardorum in Italia a tempore Rhotari Regis usque actenus semper Episcopus ibidem fuit. Sed tam Romanorum tempore, quam Lan-GOBARDORUM habendo et non habendo SENAM Episcopum usque in presentem diem ipsas Ecclesias et Baptisteria et Monasteria cum suis oraculis ad nos pertinuerunt (a) et de nobis Chrisma susceperunt per singulis annis, et consignationem in populo fecimus et secundum canonicam regulam habere debemus.....et presbiteri suprascriptarum Ecclesiarum semper....(b) transierunt quam et qui nunc supersunt sacrationem a sede Beati Donati summiserunt (c). Et ecce manus eorum scriptas, ubi fidem et obe-

<sup>(</sup>a) MURATORI, pervenerunt,

<sup>(</sup>b) ID., tam qui

<sup>(</sup>c) In., sumpserunt

<sup>(1)</sup> Ecclesia Senensis minime habebat Pontifiçem. L'eloquenza d'Adeodato non è più felice innanzi al Re, ch'ella non fu innanzi n' quattro Vescovi ; nè quel Prelato seppe mai risalire a' vizi primordiali della possessione Arctina.

dientiam secundum consuetudinem ARETINE promiserunt Ecclesie. Nam et de hac causa jam missus suprascripti Domini Regis nomine GUNTERAN Notarius (1) directus est, qui et causas et merita tam per ipsos Presbiteros et diaconos quia sacrationem a nostra Ecclesia susceperunt seu et per singulos Arimannos (2) (a) ipsius Senensis Civitatis inquisivit, et rei veritate comperta usque in Concilium Episcoporum (3) deduxit, idest in presentia sanctissimorum Fratrum no-STOTUM THEODALDI FESULANE Ecclesie MAXIMI PISANAE. SPECIOSI FLORENTINE, atque TALESPRIANI LUCENSIS Ecclesie Episcopi, in quorum presentia ut supra altercavimus; et ipsi canonico ordine relecta inquisitione quam missus Domini nostri fecerat terminum posuerunt et cum sex presbiteris meis sibi Sacramentum prebui, quod ipsa diocesis Ecclesie cum Monasteriis et oraculis suis semper ad BEATI DONATI pertinuissent sedem, nec per legem eas perdere debemus.

Tunc nostra Excellentia una cum venerandis Viris Theo-

<sup>(</sup>a) MURATORI, Arimanos

<sup>(1)</sup> Gunteran Notarius. Qui non si parla se non dell'informazioni prese da Gunteram, senza farsi motto del Giudicato d'Ambrosio, Maggiordomo, e del Precetto dello stesso Liutprando (Vedi prec. Num. 400. 405).

<sup>(2)</sup> Arimannos. Questa voce qui si ripete nel significato stesso generalissimo, in cui ella s'ascoltò innanzi a Gunteram o Gunteran, ed a'quattro Vescovi.

<sup>(3)</sup> Concilium Episcoporum. Il Mansi <sup>1</sup> cita queste due parole di Liutprando, si come quelle che contribuirono a fargii registrare la Sentenza de Vescovi, radunati presso al Vico Wallari, nella Gran Raccolta de Concilj, Ma in bocca del Re la voce Concili aveva eziandio un senso più Longobardo e speciale, nitorono a cui si può rileggere la Legge 8 dell'Editto di Rotari.

<sup>1</sup> Mansi, Nova Collectio, XII. 251.

(2) Felicitatis. Non si legge questa parola nel Muratori. Dov'era situato il Castello di Felicità, che Liutprando chia-

Dover a situato il Castello di Feticità, cie Latiprando chiana auto? Brunetti 7 vuolo, fore per la presenta del Vescovo Teodovo, che qui Castrum stia in luogo di Città: poi non avendo egli letta presso il Grandi la parola, mancante nel Muratori, di Felicitatis, diessi a credere, che quel Teodoro fosso Vescovo

Repetti, Dizionario Geografico Toscano, ec. IV. 5. (A. 1841).
 Berretta, Tab. Chorograph. Italiae, Apud Muratori, Col. 197. 198.

Berretta, Tab. Chorograph. Italiae, Apud Muratori, Col. 197. 198. (A.1727).

<sup>3</sup> Pizzetti, Antich. Toscane, II. 273-300. Cap. XI. (A. 1781).

<sup>4</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, 1. 245. (A. 1806).

<sup>5</sup> Nicolao Cianelli , Memorie e Documenti di Lucca, I. 25-53. (A.1813).

<sup>6</sup> Bertini, Memorie di Lucca, Tom. IV. Parte I. pag..... (A. 1815).

<sup>7</sup> Brunetti, loc. cit. 1. 245, 727.

# EMULIANO Abbate atque SERGIO (a) vel ALBINO Presbite-

(a) MURATORI, Seiguel,

del Castram di Pavia <sup>11</sup> Quivi, nel 715, sedeva S.Armentario predecessore di Pietro. Maggior danno era occorso, che dal P.Grandi non si fosse ancor pubblicata la Sentenza del Re Liutprando, allorquando il Berretta metteva in luce la sua Tavola Corgargica; e che il Muratori, tenendosi all'altra e parimente Aretina s'a Copia, non avesse badato a quella già nota pel Grandi. Al Cianelli <sup>2</sup>, che lesse, per quanto può giudicarsi, la sola Muratoriana, parve, dovesse leggerii (2nstr Novi nella Sentenza.

Intanto dal Berretta a erasi attribuito all'Anonimo Ravennate, Serittore d'incerta età, d'avere per la prima volta nominato il Castello di Felicità; eiò che a noi, addottrinati dal Grandi, non più si permette di eredere. Ma con raro acume d'ingegno vide il Berretta, che il Castello di Felicità volea cerearsi nelle vicinanze di Tiferno, la quale oggi si chiama, secondo i più, Città di Castello, sulla sinistra riva del Tevere. Incontro a Tiferno, sulla destra del fiume, allargavasi la deliziosa Villa di Plinio il Giovine; felici luoghi per l'ubertà del suolo e pe'doni della natura, donde procedette il nome a quell'angolo della Toscana fra la città d'Arezzo ed il Tevere, In questa Villa di Plinio, con molta verisimiglianza, si colloca dal Berretta il Castrum Felicitatis del Re Liutprando; mentre Tiferno giacea deserta ed afflitta sull' opposta sponda, per effetto della guerra Gotica e poi della Longobardica: ma ne' seguenti secoli risurse Tiferno ed attirò a se, meritandolo, il nome di Castrum Felicitatis. Con questo titolo fu sempre mai conosciuta la presente Città di Castello dopo Carlomagno; una delle più leggiadre, che io avessi mai vedute in Italia, quantunque i molti suoi pregi ed i suoi edifici sian poeo noti all'universale. Or chi avrebbe aspettato, che il P. Grandi 6 fosse ito a cereare il Ca-

<sup>1</sup> Brunetti , loc. cit. I. 245, 693, 727.

<sup>2</sup> Cianelli, loc. cit. pag. 72.

<sup>3</sup> Berretta, loc. cit. Col. CGIX. CCX. (A.1727).

<sup>4</sup> Grandi, loc. cit. pag. 108, Nota (p); e p. 126, Nota (c).

L'Epistola del Grandi pubblicossi dopo il 14. Dicembre 1727, come si scorge dall'Approvazione del Censore Ubaldo di San Telmo.

ris (1) nee non, illustribus Judicibus nostris (2), qui nobiscum aderant, idest Addualdo Duce (3) Gauduldo et Landonio Aufrais et Addia Statoribus (Stratoribus), Senora, Roffrair et Ruberto Majordomo (4), hanc audientes vestram alligationem (a) interrogavimus et per Dominum factorem Celi, et Terre et per heatum Petraum, cui Dominus ligandio solvendique in Celo et in Terra tribuit potestatem, adjuratimus (5)

### (a) MURATORI, allegationem

strum Pelicitatis non vicino alle sorgenti del Tevere, dove sta veramente, ma sì verso la foce, in Ostia, ed a breve disturaz da Roma? Ma non tardò a correggersi '; e nelle Giunte disse d'aver trovato appo l' Ughelli dove fosse veramente il Tifernate Castrum Pelicitatis.

- Emuliano Abbate, atque Sergio vel Albino Presbiteris.
   Questi tre sembrano Preti di stirpe Romana, ma Longobardizzati. Nella loro qualità Sacerdotale, in un'Ecclesiastica lite, precedono agl' Illustri Giulici.
- (a) Illustribus Iudicibus nostris. La parola nostris ben ella dimostra, che si fatti Giudici erano eletti dal Re in ciacuna delle cause dette Regali, di cui lungamente favellai nel Comento all' Editto di Rotari : eletti, dico, nella ricorrenza di ciacuna fra tali cause da sbrigarsi.
- (3) Audualdo Duce. Di un Audoald, Duca, parlerò ben presto, sotto l'anno 718.
- (a) Roberto Majordomo. Costui sembra essere succeduto ad Ambrosio del 714. Così credeva il Grandi: ma fuvvi chi sospetto, non vi fossero stati ad un'ora nel Palazzo de' Re Longobardi più Maggiorifomi, dappoiché tanto erano costoro inferiori per dignità e pre grado a' Maggiorioni de'Re Franchi.
- (5) Adjuravimus. » Trovandosi, dice il Brunetti ², uon po-» co intrigato Liutprando nel giudicare i due Vescovi, beuchè » per quello d'Arezzo fossero i tanti estimoni uditi da Gunte-» ram, ricorse allo Scongiuro. Fu tale la commozione cagio-

<sup>1</sup> Grandi , pag. 269. In Addendis.

<sup>2</sup> Brunetti, loc. cit. 1. 217.

ipsum Adbodatum Episcopum Senensis Ecclesie ut nobis de hac causa luce clarius diceret veritatem, qualiter causam sine peccato finire deberemus

<sup>(</sup>a) Munatoni, prorupit

<sup>(</sup>b) In., Domino non mentior

<sup>(</sup>c) In., institutionem. Dum

<sup>»</sup> nata dalle parole del Re nel Vescovo Adeodato, che questi » confessò immediatamente l'invasione ». Qual'invasione? Quella, di cui or ora s'accuserà, d'aver consacrato due Preti ed un Oratorio nella Diocesi non sua.

Il nobile atto, che Brunetti chiama uno Scongiuro, procedette dal cuore d'un uomo, il quale amava la giustizia ed il vero; nou da niuna prescrizione del Dritto Longobardo.

Ab antecessore meo. Ciò basta per chiarire quanto si disse nel prec. Num. 339; che Adeodato, cioè, non aucor sedeva in Siena, quando fu ammazzato il Regio Gastaldo Godeperto nel 711.

<sup>(2)</sup> Cum causam promoverem ex jussu bone memorie Apostolici Constantini. Avea dunque il Romano Pontefice Costan-

ibidem in Presbiteros duos et uno oraculo sacratio facta

HANC igitur professionem nostra Excellentia cum jam dictis Venerabilibus Viris per illustres Judices nostros audientes rectum nobis paruit ut qualiter suprascripte Ecclesie et Monasteria a longo tempore ad sedem B. Donatt pertinuerunt et in antea pertinere debeant, et omnis sacratio in Presbiteros et in Diaconos per Presulem ARE-TINE Ecclesie, qui nunc est aut fuerit omni tempore, in eos perveniat, sicut et prefati Sanctissimi nostri Theodaldi MAXIMI SPECIOSI et TALESPRIANI Episcopi per suum judicatum statuerunt, et nulla amodo liccat ipse Adeodatus SENENSIS Ecclesie Episcopus vel successores ejus de ipsis diocesis (a) Monasteriis oraculis facundiam ad loquendum habeat.....(b) in ipsis Ecclesiis Monasteriis aut oraculis, qui sunt aut in tempore fuerint, maneat ordinatio nullo contradicente, sicut et antiquitus usque actenus fuit, qualiter ipse Adeodatus Episcopus Senensis Ecclesie, War-NEFRIT et AGIPERTO Castaldi ejusdem Civitatis (1) nobis pro-

tino ben percepito, sec-ando le discipline del Dritto Romano, che giusto non era il possesso del Vescovo d'Arvezo: deplorabile frutto delle stragi e violenze Longobarde. Avea dunque comandato al Vescovo Sauese di mettere in mostra i suoi dritti, che peritono per la dappoeaggine di cossu.

(1) Warnefrit et Asiporto Castaldi ejuaden civitatis. Agiperto, Gastaldo Regio di Siena, è e gil quel Taiperto, di cui s' è toccato nella prec. pag. 1937 Non so. Il Brunetti è persuaso, che Warnefrit ed Agipert fossero stati ad un tempo Gastaldi Regi di Siena. La quale città, in tal caso, avrebbe dovuto essere divisa in due, o vedersi ella separata dalla sua Gamero.

<sup>(</sup>a) MURATORI, Diociis

<sup>(</sup>b) Ip., nisi vestra

<sup>1</sup> Brunetti , I. 314,

fessi sunt quod vestra mansisset semper possessio.....

....(a) in mandatis cunctis judicibus et gentibus (1) atque sub regni nostri indictione pertinentibus, ut nullus eorum contra hoc nostrum Dijudicatum audeat ire quandoque preceptum: sed nostris perpetuis et infinitis presens noster Judicatus stabilis persistat temporibus.

Ex edicto (b) Domini Regis per Senonem illustrem Virum scripsi ego Joannes Notarius (2).

pagna; cose non impossibili. Ma chi vieta di credere, che Agipert succeduto fosse a Warnefrit dopo il 20. Giugno 715, nel quale s'ascoltavano da Gunteram o Gunteran i testimoni?

- (1) Iudicibus et peutifus. Così nel Manoscritto delle Camaldolesi presso il Grandi: così nell'altro de'Canonici Arctini presso il Muratori. Se così veramente si scrisse nell'Originale Sentenza di Liuprando dall' Illustre Uomo Senone (ciò che non
  credo), sarebbe stata cotesta una muova e strana forma di dire.
  Non v'erano più genti nel Regno di Liutprando; e tutti chiamavansi de erano Longobardi nel 715 gli abitatori di quello, fosse
  qualumque la Nazione o la razza dond'erano usciti. Nondimeno
  chi può far sicurtà, che non avesse voluto quel Senone adoperar la parola gentifus, quasi per dare una pubblicità maggiore alla Sentenza? La sua ignoranza non sarebbe una prova,
  che tali genti, e soprattutto i nipoti de' vinti Romani, vivessero ciascuno col suo Dritto Romano, Sarmatico, Bulgariato,
- (2) Ottimamente il Grandi nota in questo luogo: » Deest da-» ta cum suis Chronicis Notis, quae maiorem lucem huic ne-» gotio afferrent ».

Sapremmo, fra le altre cose, in qual città sentenziò il Re, chi fossero Auduald Duca, e quell'Emuliano od Emiliano Abate, forse di San Piero in Ciel d'O1o.

<sup>(</sup>a) MURATORI, Unde et damus

<sup>(</sup>b) ID. , Ex dicto

NOVERO DE' LUOGHI SACRI NOMINATI NE' QUATTRO DOCUMENTI DELLA LITE ARETINA E SANESE ( Num 400. 406. 407. 408 ).

Emmañuele Repetti, che or abbianno perduto, fu mio amico ed amorevol Maestro di Geografia Toscana. E' dotò la sua partia d'un Dizionario Geografia Coscana. E' dotò la sua partia d'un Dizionario Geografia Coscano. Pia cui difficilmente si può da qualsivoglia Nazione contrapporre uno più ricco di notinie del Medio-Evo, e d'altri pregi, a' quali sovente io feci e dovrò fare nelle mie Storie un cenno. Piacque al Repetti studiar particolarmente i Sacri Luoghi nominati nella lite fra Siena ed Arezto; molti de quali volli anche io visitare a bella posta. Or che potrei dirne io più ch' egli non disse? Agevole fatica sarà perciò di venire a mano a unano ricordaudo le sue parole. Anche il Brunetti avrebbe voluto illustrar que'luoghi: ma egli era più assai valente conoscitore de' caratteri nelle Scritture della mezzana età.

Sì fatti nomi saranno distribuiti da me in due ordini; ma, là dove tace il Repetti, anche io dovrò tacere.

# S. I. LUGGIII, DE' QUALI SI PARLA IN TUIT' I QUATTRO DOCUMENTI.

- Santa Maria in Cosona. In Val d'Orcia, circa 4 miglia a Maestro di Pienza ( Repetti, 1. 827 ).
- Santo Andrea in Malcino. Oggi S. And. in Marceui o Malcini, Chiesa Plebana di Montalcino ( Id., 111. 52. e 290 ).
- Santa Maria in Pacina. In Val d'Arbia; 8 miglia a Levante da Siena ( Id. IV. 5, 6).
- 4.º Battistero di S. Restituta in fundo Rusciano(ed in Usiano, Num.407). Circa tre miglia ad Ostro-libeccio di Montalcino, in Val d'Orcia. (Id., IV. 290, 745). Vedi'il Battistero Num. 21. 5.º Santa Maria in Mesula o Misula. In Val di Chiana, verso
- Asinalunga ( Id. 111. 193. ed I. 166 ). 6.° S. Felice in Avane. Nell'Alto Chianti, 6 miglia a Setten-
- trione di Castelnuovo Berardenga ( *Id.* 1. 172 ).

  1 Repetti, Dizionario Geografico Storico, Firenze, 6. Vol. in 8.º gr. (A. 1833, 1835, 1839, 1841, 1843, 1846); oltre uno per la sola Firenze (A. 1849).

- S. Valentino in Casale Ursina od Ursino (per errore Urimo nel Num. 400). É nel Castello di Monte Follonica in Val di Chiana, 8 miglia ad Ostro-libeccio d'Asinalunga (Id.III.392).
- 8.º S. Vito in Rutigliano. San Vito in Valle Superiore dell'Ombrone Sanese, 4 miglia a Settentrione di Corsignano, patria di Pio II.º; divenuta oggi, per suo comandamento, la Cattedrale di Pienza (Id. I. 807: IV. 191).
- g.º S. Maria in Castel Poliziano. Negò il Branetti, che qui si trattasse d'una Pieve dell'odierna Città di Montepulciano in Val di Chiana. Ma il Repetti (III. 465) ricorda quattro Documenti Amiatini dell'Archivio Diplomatico di Firenze, scritti sotto i primi Re Carolingi, ove i rammenta il Castello e la Pieve di Politiono, cioò di Monte Pulciano.
- 10." Monastero di S. Angelo in Luco. Non trovo nulla ni presso Repetti, nè altrove, che mi dia notizie di questo Monastero, fondato da Tottone. Il Monastero di S. Angelo era una Pieve, in cui si comprendeva il Pico Ceunesam, secondo la testimoniama del vecchio Mario (L). Ignoto affatto m'e tal Vico Ceneusum, di cui sarà facilmente corratto il nome nel Manuscritto Arctino, pubblicato dal Muratori: doveva essere per altro in Val d'Orcia, secondo Giovanni, liber homo Exercitalis di Greccan (LII); per l'appunto in Val d'Orcia. 11." Battistero di San Giovanni in Rancia o Rantra. E nulla trovo intorno a tal Battistero, S. Tommaso in Rancia era Chiesa nella Pieve in Val d'Ombrone (Repetti, I. 151). Avrà perduto il nome di San Giovanni; del che gli esempi abbondanio in altre Chiese.
- II. Lucchi, de' quali si parla ora in uno ed ora in un altro de' quattro documenti.
- 12." Madre Chiesa di Santa Maria e di San Pietro in Pava. (Num. 400. 406. 408). In Val d'Orcis, e verso il fiume Asa (Repetti, 1V. 74). Nel 715 la Pieve di Santa Maria e di San Pietro in Pava comprendeva San Giovanni d'Asso e la Canonica di Monte (Id. I. 164). Oggi S. Giovanni d'Asso è Castello, nel cui territorio s'ammira, dice il Repetti (I. 165: Ill. 508), il tempio Battesimale di forma ottogona;

- l'antico, cioè, di Santa Maria e di San Pietro in Pava; d'uno stile architettonico, che mostra appartenere ad un'epoca anteriore alla decadenza delle delle arti. La forma ottogona di San Vitale di Ravenna e di Santa Maria e S. Pietro in Pava sembrano assegnare all'origine dell'uno e dell'altro Tempio una medesima data verso il 554; prima della ricostruzione di Santa Sofia e del nascimento di quello, che suol chiamari lo stile Bizantino.
- Chiesa di San Marcellino vicino al Battistero di San Piero in Pava (Num. 406). N' cra custode il Clerico Godegis (XLIX) nel 715.
- 14. Monastero di San Piero in Asso (Num. 400. 407. 408). Oggi quasi distrutto. Sulla destra ripa dell' Asso; a quattro miglia da Montalcino (Repetti, 1, 166). Credo, che a Gan Piero in Asso il Prete Aufrit (XXI) avesse dato per errore (se non fu shaglio del Copista) il nome di S. Pietro ad Absu-piano; quasi ad planum Absi, cio dell' Asso.
  - Ballistero di Santa Maria in Saltu (Num. 406. 407).
     Nel Territorio di San Giovanni d'Asso, in Val d'Orcia (1d. l. 164).
- 16.º Batistero di San Quirico e Giovanni in Vico Falcino (Num. 406. 497, 408). Non Vico Falcino: ma il Muratori legge Vico Puteino, ed il Repetti Pallecino e Palecino. Autica Pieve del Territorio di San Giovanni d'Asso, in Val d'Orcia (Repetti, 1. 164).
- 17.º Battistero di San Donato in Ettiliano (Num. 407). Non diverso da San Donato in Cintiliano (Num. 406); e così anche afferma il Repetti (1. 162).
- 18.\* Monastero di San Donato ad Asso (Num. 406 ). Edificato dal Re Ariberto II.\*, come depose il Prete Aufrit (XXI), vicino al Battistero di San Donato ad Asso, ovvero di Cintigliano; erroneamente detto qui Autitiano od Ettificano. In Val d'Orcia, Comunità di Pienza (Repetti, 1, 162).
- 19.º Battistero di Santo Stefano in Acciano (Num. 406. 407. 408). Acciano chiamossi di poi Acennano, e Cennano; Casale perduto fra Castel Muzi e Pienza, in Val d'Orcia (Id. 1. 35, 566, 567).
- 20.º Monastero di San Pellegrino del luogo Passeno (Num.

- 406). Il Prete Matuchis (XXII) lo dice vicino al Battistero di Santo Stefano d'Acciano; cioè, in Val d'Orcia.
- 21.º Battistero della Santa Madre Chiesa in Sesciano (Num. doo), Seciano chiamosi anora e Resciano e Rusciano, in Val d'Orcia. Oggi appellasi Filla di Santa Restituta (Fedi il Battistero Num. 4), a tre miglia Ostro-libeccio da Montalcino (Repetti, 1V. 744, 745).
- 22.º Battistero di San Quirico in Osenna (Num. 400. 406?). Così chiamavasi la Terra, che ritiene ora il nome di S.Quirico in Val d'Orcia, sulla strada Consolare da Siena a Roma. La sua Pieve antica intitolavasi di San Quirico e Giulitta (1d. y. V. 112).
- 23. Battistero di San Filo in Osenna (Num. 4667 407). Non trovo nulla intorno ad esso nel Repetti ; temo non sissi voluto da' quattro Vescovi del 5. Luglio 7,15 parlar dell'altro di San Quirico in Osenna (Vedi la Nota (1) ala prec. pag. 214). Bonushomo (XVI), Prete del Battistero di S. Vito, giura pel Pallio di S. Quirico (Vedi prec. pag. 195). Se non erano gli stessi, dovevano essere molto vicini fra loro i due Battisteri, come apparisce dal detto del Prete Aufrit(XXI): I'uno c l'altro in Val d'Orcia. Può essere atato ancora S. Filo in Vescona (oggi in Creta), del quale Fedi il segs. Num.25.
- 24.º Oratorio di San Vito nella Pieve di Santa Maria in Pacina (Num. 406). Così depose Tanoald, libero uomo (LXII). E però stava in Val d'Arbia.
- 25." Battistere di San Fito (in Fesconal) (Num. 400.406). Aven sotto di se la Basilica di Santo Ansano, secondo il Clerico Audechi (XXIII). Fu quel San Fito in Creta nella Valle Superiore dell'Ombrone Sanese, detto anche S. Fito in Fernicis. Così pensa il Repetti, che l'annovera fra le Parrocchie, sulle quali cadde la lite del 715 (l. 833; IV. 261: V. 704).
- 26.\* Monastero di Santo Ansano (Num. 406, 407, 408). Fondato da Willerat e Rott verso il 678 ( Vedi prec. pag. 186). In Val d'Arbia, non luogi da Montaperto, Pivier di Pacine ( Repetit, J. 91).
- 27.° Chiesa di San Giuliano (Num. 406). Ricordata dal Vescovo di Fiesole (XXVIII), insieme con quella di Pacine (Vedi prec. pag. 202): c però in Val d'Arbia.

- 28.º Chiesa di Santo Antonio in Castello (Num. 406). Idem: e però in Val d'Arbia.
- 29.° Chiesa di Plausena, edificata dal Prete di Santo Autonio in Castello (Num. 406). Idem: e però in Val d'Arbia.
- Battistero di Santo Andrea in Asciano (Num. 400). Asciano, o Sisciano; Capoluogo, sulla sponda sinistra dell'Ombrone Sanese (Repetti, J. 151).
- Santo Ippolito in Asciano (per errore, in Ressiano, Num. 406: in Sexiano, Num. 407: in Sessiano, Num. 408).
   Nella Comunità d'Asciano (Id. I. 151).
- 32.° San Vito in Vescona (Num. 400, 407). Nella Comunità d'Asciano (Id. V. 704).
- Basilica di San Sempliciano in Restano (Num.406). Cioè, in Sestano detto della Berardenga, nella Valle dell' Ombrone Sanese ( Id. V. 277 ).
- 34.º Pieve di Santa Maria d'Alleserra (Num. 406). Oggi si chiama Santa Maria a Moute Benichi. Nella Val d'Ambra, sul fianco Orientale de' Monti che dividono l' Ambra dall' Ombrone (Id. 1. 76).
- Oratorio di San Pietro (Num. 406). Nella Pieve di Santa Maria Alteserra, come depone Mainald (LXXIII).
- 36. Busilica ( o Cappella ) di San Pietro in fundo Gellino ( Num. 406 ). Anche nel Piviere precedente di Santa Maria d'Alteserra ( Id. I. 76 ). Sarebbe mai lo stesso che il precedente Oratorio di San Pietro?
- 57.º Basilica di San Fincenzo in fundo Bonipagi (Nundol), Anche nella Pieve precedente d'Altecerra (Repetté, 1,76). Ora il Casale, che chiamavasi Bonus Paguss, ha nome Son Fincenzo a San Fincenti sotto Monte-Luco della Berardenga, in Val d'Ambra (Ad. Ill. 411: V. 172).
- 38." Sant' Angelo Abollenis al confine Pisano (Nam. qoß). Il Clerico Allerat (XLII) attestò, che da Mesola, nel Territorio d'Asinalunga, la Diocesi Aretina distendevasi fino a questo Santo Angelo, in su'confini del Pisano. Molto di tali detti si giovò Pietro Paolo Pizzetti ¹ per determinare i limiti di non so qual suo Ducato Aretino in Toscana. E'erede ehe

<sup>1</sup> Pizzetti, Antichità Toscane, H. 275. (A. 1781).

- S. Angelo Abollenis Iosse ora Santo Angelo in Colle presso Montalcino. Ciò piacque al Repetti, che dubita (1.86), non avesse Iorse a doversi leggere S. Angelo in Collinis, per dinotare i poggi, diramantisi da Montalcino fra l'Orcia e l'Ombrone, ove per l'appunto sorge S. Angelo in Colle.
- 59. Chiesa di Santa Maria di Sesta, nel confine di Chiusi (Num. 406). Altro limite assegnato verso un'altra parte dallo stesso Clerico Allerat alla Diocesi Aretina; del che si vegga Repetti, là dove tocca della Chiesa di Sesta (1. 86).
- 40. S. Felice ne confini di Chiusi (Num. 406). Terzo limite assegnato alla Diocesi Aretina dal vecchio Prete Orso (XIIII), il qual era di San Felice. Il Pirzetti vi fa molti ragionamenti sopra, in servigio delle sue opinioni sul Ducato di Chiusi.
- 41.º Battistero di San Vito in Prumano (Num. 407). Quanto a me, nulla ne so. Il Brunetti (1. 265) nol giudica diverso da San Vito in Rutigliano del prec. Num. 8.
- NOVERO DE' LUOGHI NON SACRI, NOMINATI DA' TE-STIMONI DINANZI A GUNTERAM (Num. 406).
- 1.º Absu-piano. Si vegga il prec. Num. 14 de Luoghi Sacri.
  2.º Amonte, o piuttosio A Monte (Vico). Ricordate dall'Escritade Teodal (XLV), e da Potone Transpadano (XLV), Sembra un tal Fico essere stato quello in cui sorgea la Canonica di Monte in Val d'Asso: colà, dove ora si vede il Castelletto di Monteron-Grifoli (Repetti, 1. 164; Ill. 506 s).
- 3.º Bonpago (Fondo o Vico). Vedi prec. Num. 37. de'Luoghi Sucri.
- 4.º Cemonia (Vico). Vicino a San Piero in Pava, sull' Asso c però in Val d'Orcia, secondo l'Esercitale Castorio (XLVIII).
- 5.º Cenuesam (Vico). Nella Pieve, ov'era Grecina, ora distrutta, sull'Asso, in Val d'Orcia.
- Gellino, (Fondo). Vedi prec. Num. 36. de' Luoghi Sacri.
   Grecena o Grecina. Vico distrutto, ne' contorni e distretto
- di San Giovanni d'Asso, in Val d'Orcia (Repetti, II. 505).
- 8.º Luco (Vico). Si vegga il prec. Num. 10. de Lucghi Sacri.
- 9.º Orsino (Casale). Si vegga il Num. 7 de'Luoghi Sacri."

- Pallecino (Vico). Vedi prec. Num. 16. de' Luoghi Sacri.
   Pantano (Vico). Vicino a Santa Restituta in Val d'Orcia,
   secondo Ellerad, Centenario (XXXIV).
- 12.º Resciano (Rexianum e Ruxianum ed Uxianum); la dov'è Santa Restituta. Si veggano i prec. Num. 4 e 21 dei Luoghi Sacri.
- Reuninade (Vico). Vicino a Santa Restituta; in Val d'Orcia, secondo l'Esercitale Gundoald (XXXII).
- 14. Sessiano (Corte Regia). Per tale additolla il vecchio Preto o Pretone (LIV), Scarione del Re. Si veggano i Num. 4, 21 e 33 de'Luoghi Sacri.

## NOTA

Sul giudizio recato intorno a due delle Carte Aretine dal Signor di Savigny.

Chi crederebbe, che il Signor di Savigny avesse dato per falsi:
1.º Il Giudicato d'Ambrosio, Maggiordomo: 2.º La Regale
Sentenza di Liutprando, stampata dal P. Grandi. E perchè
mai? Perchè Ambrosio giudicò d'solo, senza Scabini; c perchè
tanto chiara è la supposizione, che Uzhelli stesso confessolla ¹. Il Re Liutprando poi giudicò, assistito dagli Scabini: la
onde bisogna rigettar ugualmente la Carta del P. Grandi.

Già a'è risposto a'dubbj dell'Ughelli e del Benvoglienti (Vedi prec, pag. 158) sul Giudicato d'Ambrosio : e Muratori più
d' ogni altro ne pose in chiarezza la verità, quantunque non
s'abbia la Copia intera dell'Atto. Semeria, testimonio (I), disse
a Guuteran d'essere stato interrogato dal Maggiordomo Ambrosio; ma non pervennero a noi le deposizioni ottenute da lui,
si come ci pervennero l'altre di Gunteram. Intanto, le molte Carte
Arctine intorno alla lite di Siena e d'Arczo si fondano tutte
su quel Giudicato Ambrosiano, ed attestano la vittoria conseguita dal Vescovo d'Arczzo : ma il Signor di Savigny avrebbe
downto leggere la Bolla dell'853 (Vedi prec, pag. 217), con-

<sup>1</sup> Savigny, Histoire du Droit Romain, I. 172. Note (e). Trad. del 1839. 2 Id. Ibid., Note (f).

servata negli stessi Archivi Aretini, dalla quale apparisce il trionfo del Vescovo di Siena, e dove si rammenta il contrario Giudicato del Re Liutprando.

lo fra poco parlerò di quel, che il Signor di Savigny scrive intorno all'Officio degli Scabini prima di Carlomagno: ma si può egli rigettar a libito le Carte antiche, se non favorevoli alle nostre opinioni? Bene il Signor di Savigny si sarebbe dismannato, regli avesse vedulo le risposte agli riuttili dubbi dell'Ughelli, date dal Murtatori, dal Lami, dal Prizzetti, dal Brunetti, dal Bertini e dal Repettij, ose gli fossero venute sotto gli occhi ple molte deposizioni fatte dinanzi a Gunteram. Una gran porzione delle Chiese nominate da que' testimoni sussisiono ancora; gli Archiyi d'Arezote o d'altre città di Toscana son piece de' Documenti spettanti ad una si celebre controversia; e le molte Bolle di Pio II.' date mel decimo quinto secolo sulle contensiose Parrocchie ne furuno una solenne ripritova.

- » Ajo, scrive il Muratori 1, tantum cruditionis tantumque » Criticae Artis hercle non fuisse sacculis posterioribus ( post
- » Carolum Magnum), ut confingere potuerint Monumenta, » quae ego nunc excro; nihil plane praeserentia, quod in Hi-
- » storiam pugnet, immo notas omnes germanae antiquitaiis
- и complexa. Numquam succurrisset, exempli caussâ, subse-
- » quutae aetatis ingeniis Auduald Ducem (Vedi prec. pag. 228)
- » in LIUTERANDI Diplomate collocare...... Haec impostores 
  » plerumque ignorant, et dum veteres tabulas sibi confingendas
- » sumunt, omnia prae inscitià Ilistoriae miscent atque con-
- a fundant a
- » lunount ».

<sup>1</sup> Muratori, Ant. Medii AEvi, VI. 385, 386.

### NUMERO CCCCIX.

Romoaldo, Duca di Benevento, concede al Guargango Giovanni, ch'e' potesse dotar la sorella Tundila.

ANNO 715. ( o 730?) Luglio.
(Dalla Cronica di Santa Sofia presso l'Ughelli (!)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Firmamus nos vir gloriosissimus Romualdus summus Dux gentis Longobardorum, per rogum Ursi Duddi (2) et re-

Quanto alla radice Germanica del vocabolo Ducdo, si mostra l'Annotatore diposto a trarla dall'altra di Drudo, allegando l'autorità d'Olao Wormio, dello Spelmanno e dell'Hickes, che Drudo significhi un fedele Fassallo. lo lascio a' Grimm e ad altri dotti di Germania talli ricerdo.

<sup>(1)</sup> Ughelli , VIII. 625. (A. 1662). (Ex Parte III. Num. 2. fol. 88. a tergo del Codice Vaticano 4939). Fedi Assemani 1.

<sup>(</sup>a) Duddi. Asai sovente nelle Carte Beneventane di Santa Sofia ricorre la voce Duddo; nome proprio non già, ma d'Olficio. Lungamente si travagliò il dotto Annotatore <sup>2</sup> del Di Meo per intenderla; ma non gli venne fatto di scoprire un simil vocabolo ne' Glossarj più accreditati, nè presso molti Autori, da'quali si potca meglio sperare d'averne la dichiarazione. Io non fui più Ediec; la parola Duddo non si trova neppure nell' ultima Edizione Parigina del Ducange, curata dall' Henschel. Ma da per ogni dove nella Cronica di Santa Sofia si legge, che il Duddo è altresi Referendario del Duca Beneventano; e però ella era cotesta una delle più rilevanti cariche di quel Palazzo Ducale. Il perché sospetta l'Annotatore del Di Meo, nè io mi discosto da lui, che Duddo valga Cubicularius; ovvero un qualunque uomo più intimamente familiare del Duca di Benevento.

<sup>1</sup> Assemani, Ital. Hist. Script. II. 879. (A. 1781).

<sup>2</sup> Di Meo, Annali, XI. 442, 443. (A. 1810). Nell'Appendice dell'Editore all'Indice d'alcune Voci.

ferendarij nostri, vobis loaksu et sorori Tercusduar secundum qualiter ad nostram potestatem postulatis, ut si tibi loaksu Dominus donauerit spatium ad viuendum, simulque et sorori tuae dum venerit ei tempus ut sibi virum sociare debesa, tu loaksus eam ordinare, et in omnibus dotem dare (1), sieuti omnis disponit sororem ad viro

Dalla concessione del Duca Romoaldo risulta, 1.º Che la Legge 350 (Murator) di Rotari su Guargangi era felelmente osservata nel Ducato, come tutto il resto dell' Editto, a cui consentirono tutt' i Longobardi nel 643. 2.º Che il dritto del Re di privilegiare i Guargangi s'esercitava in Benevento da Duchi.

E però le maggiori e le più nuove inchieste voglioni fare, coll'ainto della Carta presente, sulla qualità del dominio d'un Duca di Benevento, e sulle sue attinenze col Regno. t'ome far tali, ricerche in alcune poche Note a' Documenti del Codice Diplomatico? Par qualche cosa bisogna dire: soprattutto intorno al punto di sapere, se i Duchi di Benevento fossero semplici Confederati de' Re Longobardi; e satato vi fosse bisogno dell'assenso d'essi Duchi, acciocchè l' Editto di Rotari, e le Giunte così di Grimoaldo come del Primo Libro di L'intprando avessero forza e vigore nel Ducato.

III.

<sup>(1)</sup> Tu Ioannes eam ordinare, et in omnibus dotem dare. Giovanni adunque, senza un Privilegio, non potea dotar sua so-rella? No, cetto; essendo egli un Guargungo, che altra facoltà ton avea, secondo l'Editto di Rotari, se non di trasmetere i suoi averi soloi figitimo ligatitimi; so ro non ottenses contrari Privilegi dalla bontà del Re (niti aliam legem a nostra pietate menzerint). Ed or, per opera, intendiamo quanto dura fosse nel Reguo Longobardo la condizione degli stranieri o Guargungi. Essendo celibi essi; come questo Giovanni del 715, non poteano boltare una sorella; non poteano boltare una sorella; non poteano boltare una sorella; non poteano boltare di periori. Ardisco dire, che nel presente Codice Diplomatico non havvi Carta, la quale in minor numero di parole ci riveli grandi cose, non solo intorno allo stato particolare del Guargungi, ma intorno alla Storia civile del Ducato Beneventano, ed in genere a' legami di questo col Reguo Longobardo.

sociandum. Ad haec postulatis nostram potestatem, ut sicuti habet casus humanus, si tu loannes antequam tibi

Cotal questione si trasfonde naturalmente nell'altra di vedere, in qual regione del Regno Longobardo si comprendessero i Ducati di Benevento, di Spoleto e del Friuli, Promisi (Vedi prec, pag. 149), che nella Storia parlato avrei delle tre Parti, le quali formavano il Regno, ed in cui diceasi questo diviso nel 28. Febbraio 713 da Liutprando: la Neustria, cioè, l'Austria e la Toscana. Qui la Carta di Romoaldo, ed i suoi Dritti Sovrani su'Guargangi ini sospingono a dir brevemente, ma il dimostrerò con maggiore ampiezza in appresso; di non esservi ostacolo alcuno a credere di comprendersi l'intero Ducato del Friuli nell'Austria; che i Ducati di Spoleto e di Benevento si contenevano in parte nell' Austria medesima, ovvero in tutta la contrada Orientale d'Italia fra gli Appennini ed il Mare Adriatico da un lato, e dall'altro nella Toscana fra gli Appennini ed il Mar Tirreno. Perciò Salerno, ed ogni paese conquistato da'Longobardi Beneventani fino a'limiti dell' odierna Calabria s'appartencano alla Thuscia di Liutprando Re; del clic non darò altre prove per ora se non una sola; quella del termine di sessanta giorni posto dalla Dieta Longobarda dell'anno 723 per le catture de servi fuggitivi ne'luoghi più lontani del Regno : e fra questi luoghi più lontani s' annoverarono per l'appunto i compresi nella Thuscia trans Alpes e ossía oltre gli Appennini, chi movesse da Pavia, Or non è egli ridicolo il presupporre, come s'è fatto finora perchè non vi pose mente, non sarebbe ridicolo il dire, che Firenze o Pisa od Arezzo fossero i luoglii più remoti da Pavia, ove si celebrava la Dieta Longobarda?

Carlo Sigonio <sup>1</sup>, uomo immotale, ben vide una parte di questa verità, quando e' collocò il Ducato di Benevento nell' Austria Longobarda; ma funne ingiustamente ripreso dal Berretta <sup>2</sup>. Quel Ducato, giova ripeterlo, si distendea si nell'Austria sull'Adriatico, e si nella Tuscia lungo il mare inferiore o Tirrico.

1 Caroli Sigonii, De Regno Italiae. Edizione Bolognese del 1589; nell'Indice della quale si trora solamente la sua opinione sopra Benerento, spetante all'Austria Longobarda: e ciò sotto la Voce; Italia et Previncias ojus.
2 Borretta, Tab. Chorographica Italiae, Col. XLIII.

legitimam vxorem sociare debeas, et sine filio de legitima uxore mortuus fueris (1), vt onnia et in omnibus portio substantiae tuae remaneat Tendilas sorori tuae ad possidendum (2). Et iterum postulasti, ut si, quod absit, et vos loannes, et soror tua sine filijs de hac luce transieritis, ut omnis portio substantiae tuae in potestate genitricis vestrae remaneat (3), ut ipsa exinde pro salute amimarum

Stabilito in tal guisa il vero concetto sulla divisione geografica e politica del Regno Longobardo, le rimanenti questioni si sciolgono con minor difficoltà. I Duchi e gli Ottimati di Benevento, di Spoleto e del Frinli andavano alla Dieta di Pavia nelle Calende di Marzo per fermar le Leggi; e però elle dovevano avere, si come deliberate in comune, forza e vigore in Benevento ed a Spoleto, senza nuovo assenso de' Duchi: ma tutta l'autorità Regale in quanto all' osservanza di sì fatte Leggi stava ne' Duchi, senza che questi avessero mai bisogno di rivolgersi a Pavia; eccetto in qualche caso delle guerre o delle paci. Ma spesso i Duchi di Spoleto e di Benevento faceano la guerra e la pace da se : qualche volta parimente i Re Longobardi tentavano, quando erano i più forti, di ridurli all'obbedicoza; il che non sempre accadeva. Certa cosa ella è, la quale mi basta per ora, che la facoltà, riserbata da Rotari al solo Re di privilegiare i Guargangi, s'esercitava in Luglio 715 da Romoaldo. Duca di Benevento; il qual Duca in questo suo Diploma ed in ogni altro non facea neppur menzione degli anni della dominazione de' Rc Longobardi. Meno possente fu il Ducato Friulese, per molte ragioni, perchè più prossimo a Pavia.

- (1) Si sine filio legitimo mortuus fuerit. Era il solo caso, nel quale non facca mestieri d'alcun Diploma Ducale a Giovanni.
- (2) Portio substantiae tuae remaneat Tundilae sorori tuae ad possidendum. Oltre il poterla dotare, Giovanni ottenne di lasciare le sue sostanze in retaggio alla sorella.
- (3) Portio substantiae tuae in polestate genitricis vestrae remaneat. Sempre più dura la Legge 390 di Rotari contro i Guargangi. Non esser loro permesso di laseiar niente a'genitori!

vestrarum peragat (1).

OUAM vero chartulam firmationis ex iussione nominatae potestatis dictaui ego Ursus Duddus et referendarius tibi IOANNI Notario scribendum.

ACTUM BENEVENTI in Palatio mense Iulio per Indict. tertiam decimam (2).

(1) Pro salute animarum vestrarum peragat. E se il Duca Romoaldo concede, che Giovanni abbia per erede la madre . il fa dicendo, esser ciò per mercè dell'anima de' figliuoli !

(2) Indictionem tertiam decimam. La Copia dell' Ughelli pone per errore la decima soltanto. L'Assemani 1 legge rettamente tertiam decimam.

1 Assemani , Ital. Hist. Scrip. II. 579.

# NUMERO CCCCX.

Memoria, che Liutprando Re attualmente rilasciò in poter del Pontefice Romano il Patrimonio dell'Alpi Cozie, già restituito con Diploma d'Ariberto II.º

# ANNO 715?

(Da Paolo Diacono (1)).

Hoc tempore Aribertus rex Langobardorum, donationem Patrimonii Alpium Cottianum, quae quondam ad jus pertinuerant Apostolicae Sedis (2), sed a LANGOBARDIS

<sup>(1)</sup> Pauli Diaconi, De Gestis Langobardorum Lib. VI. Cap. 28. (in quanto al fatto d'Ariberto II.º). - Lib. VI. Cap. 43. (in quanto al fatto di Liutprando).

<sup>(2)</sup> Ad fus pertinuerant Apostolicae Sedis. Già dissi nella

Storia 1, che non certo alcuno de' Re Goti, ma Giustiniano Im-

<sup>1</sup> Storia d'Italia, III. 61.

multo tempore. fuerant ablatae, restituit, et hanc donationem, aureis exaratam litteris. Romam direxit.

II.

Eo tempore Liutprandus rex, donationem Patrimonii Alpium Cottiarum Romanae Ecclesiae confirmavit (1).

peratore donò a Papa Vigilio il Patrimonio della Provincia nuovamente formata dell' Alpi Cozie. Se questo Patrimonio conprendesse Genova ed altre Città, come sembrò a molti, ovvero si componesse di semplici poderi e di nude tenute, il dirò anche a suo tempo nella Storia.

(1) Confirmaveit. Non solamente Litatprando ricusò in principio di mandar buona la restituzione del Patrimonio dell'Alpi Cozie, ma tolse alla Chiesa Romana, accondo serive Anastasio Bibliotecario ¹, i Patrimoni Sabinesi; ne restituilli se non dopo trent'anni, cioè nel 742-11 che fa conoscere, d'esser cominciata la sua opposizione al Pontefice fin dal 712, quando e'sall sul trono de'Longobardi: ma questa cessò presto intorno al solo Patrimonio dell'Alpi Cozie; ciò che Paolo Diacono chiama una confermazione del Diploma d'Aribetto II.º La quale, a giudizio del Muratori ², si fece nel 715: lasciatosi vincere Liutprando dalle Lettere di Gregorio II.º Papa, che frattanto nulla potè ottenere in Sabina.

<sup>1</sup> Anastas. Biblioth. in Zacharia,

<sup>2</sup> Muratori, Annali, Anno 715.

### NUMERO CCCCXL

Memoria d'un Diploma di Re Liutprando a'mercatanti di Comacchio.

#### ANNO 715?

(Dal Muratori (f)).

(1) Muratori 1 ebbe questo Diploma dal non mai a bastanza lodato Archivio del Capitolo di Cremona. Confidatosi nell' Indicine XIII. 1 vis segnata, dubitò, non si dovesse rifeire al 7,15 od al 750 si fatto Diploma Liutprandeo: ma la natura delle cose ivi contenute lo assegna senza dubbio al 750, sotto il quade sarà da me registrato, nel giorno 15. Maggio di quell'anno.

1 Muratori, Ant. Medii AEvi, II. 23.

## NUMERO CCCCXII.

Liutprando Re concede a'Veneti ed al lor Doge Paoluccio esenzioni e privilegj nel Regno Longobardo.

Anno 715. circa.

( Dal Dandolo (1)).

HIC PAULUTIES DUX amicitiam cum LICTPRANDO Rege contraxit, et pacta inter Vexetos et Longonardos fecit, per quae sibi, et Populo suo immunitates plurimas acquisivit, et fines Heracliae cum Marcello Magistro Militum terminavit, videlicet a Plava Majore usque in Plavam Sicoam, sivo Plavirellae.



<sup>(1)</sup> Andr. Dandulus, In Chronico, Apud Muratori, Script. Rev. Ital. XII. 130. (A. 1728).

Vedi Maffei, Verona Illustrata, Lib. X.

#### NUMERO CCCCXIII.

Memoria dell' Iscrizione intorno all'altare della Chiesa di S. Giovan Batista in Cividal del Friuli; altare fatto edificare dal Duca Pemmone, terminato dal suo figliuolo Rachis, che poi fu Re de Longobardi.

## Anno 715? (1).

( Dal Fontanioi (2) ).

(1) L'Iscrizione, facendo motto di Rachis, fu posta più tardi assai dell'anno 715. Io la riferirò sotto il 741: tre auni prima della Regal Dignità, da lui ottenuta.

(2) Il Fontanini 1 pubblicò tale Iserizione col fac simile del earattere; ben presto ristampata dal P. De Rubeis 2. Ma pochi han saputo grado al P. Canciani d'averei dato incise 3 le figure dell'Altare Friulese, non che le parole fattevi scolpire intorno intorno da Rachis; nel qual marmo vedesi effigiato il figliuol di Pemmone insieme con due fratelli, vestiti alla patria foggia Longobarda. Non credeva il P. Canciani (e perciò io vo' parlarne ) donar la luce del giorno ad un documento insigne di Storia nel porci sotto gli occhi un' incisione, condotta prima del 750 in Italia; non pensava punto a renderci note le forme dei caratteri allora usati nel Friuli, ma le fogge solamente del vestir Longobardo. Egli operò assai più che non prometteva, mostrando in quel Monumento di certa data le colonnine, pendenti per l'aria, e le persone, che seggono senza toccare il suolo; non che i tabernacolini e l'altre valentie, che il Vasari chiamava maledizioni dell'arte Tedesca: maledizioni procedenti, a suo senno, da'Goti. Veggano dunque gli Architetti, veggano gli Scultori ed i Pittori quell'innanzi nel P. Canciani; veggano, se la barbarie di si fatto lavoro del 715 e del 741 stato fosse l'effetto della barbarie Romana e Bizantina,



<sup>1</sup> Fontanini, Discus Argenteus Votivus, etc., pag. 30. 31. Romae, in 4.º (A. 1727).

<sup>2</sup> De Rubeis, Monum. Eccl. Aquil. Col. 319. (A.1740).

<sup>3</sup> Canciani, Leg. Barbarorum, 11. 337. (A. 1783).

e non piuttosto della Cotica. Non credo veramente, che in Romi in Birantio si fosse cotanto il gusto corrotto; cd i Longobarda, o piuttosto i Bavari, non avcano regnato ancora dopo Rotari a bastanza per imporre a' loro capricci ed alle loro ignoranse il nome d'Architetura Longobarda. lo credo perciò, che tal disegno fra 'l 7,15 ed il 7,41 (al più tardi) rappresenti le corruzioni dell' Architetura non Romana e non Birantina, ma della Gotica e dell'Ariana; senza l'ogicar, egli è vero; ma poco manca negli architeti additatici dal P. Canciani all' ogica. Ed è forse l'agrica il sol distintivo dell'Architetura Gotica ? È anti tutta la compage d'un edificio: nella quale, secondo i varj secoli, prevale o no l'arco catto, da noi detto !' ogica.

So che molti fanno i leggiadri, e dicono; chiamarsi da noi Architettura e Scoltura Gotica l'arte brutta e deforme, Tuttavía, quel che ci offende ora potea sembrar bellissimo nel 715 e nel 741 a' Goti Ariani, ond' era piena sempre l'Italia. Se a sì fatti Goti non parve bellissimo l'Altare Pemmonino del Friuli, egli dunque parve tale a' Romani ed a' Bizantini : e però , se i Romani od i Grcci , e non i Goti, scolpirono quell'Altare, tutto ciò, che ci apparisce orrido ed incomportabile nella Scoltura e nell'Architettura, dovrebbe chiamarsi Romano da noi o Bizantino. Certo; qualunque fosse stato l'Artefice, un Duca del Friuli non intese allogar l'opera del suo Altare ad uno Scultore, il quale per la prima volta desse di piglio allo scalpello ed andasse privo di qualunque rinomanza. Se il Duca ingannossi nella scelta, rimane sompre a cercare, di qual nazione uscisse l'infelice Artefice? A qual corruzione, Gotica o Romana?, spettassero le colonnine, gli archetti e le tristi figure di quella malaugurata fatica? Troppo dall'alto sarebbe caduta l'arte antica, se quegli archi e quelle colonne dovessero attribuirsi alle nuove miserie della mente Romana.

#### NUMERO CCCCXIV.

Giudicato d'Ulziano, Notaro e Messo del Re Liutprando, fra'Vescovi Talesperiano di Lucca e Giovanni di Pistoia.

Anno 716, Febbraio,

(Dal Barsocchini (1)).

Exemplar. Dum ex jussione domini praecellentissimi LIUTPRANDI regis conjunxisse ego ULTIANUS notarius et mis-

(1) Più corretta d'ogni altra mi sembra la stampa del Barsocchini ¹, che più lunghi spazi chbe a studiar le Carte Luchesi; e questa, che vivendo il Bertini s'era perduta, e' la trovò di poi nell'Archivio Arcivescovile (° 1. 81). Il Muratori ² l'avca già messa in'luce; indi nuovamente la pubblicò Filippo Brunetta. Anche il Bertini ¹ la ripropose; ma da una privata Copia dell'Orsucci, e divisa in varj brani, per illustrarla e; correggervi alcuni errori, che per l'angustia del tempo crano sfuggiti al Muratori.

Morto Balsari, quel Giovanni, che gli avea fatto tante promesse (Fedi prec. Num. 366), intentò lite a Talesperiano,
Successore d'esto Balsari, sullo Parrocchie Buratil (Adocias, Diocias, Tiockas) di Santo Andrea e di San Gerusalemme; poste nel territorio Pistoisee, ma spettanti alla Piève Lucchese di
San Pietro in Neuer. Il Prete Vitaliano parlò pel Vescovo di
Lucca; il Prete Ausullo, od Ansullo, per l'altro di Pistoia. UOfficio d'Avvocato era proibio dal Dritto Longobardo; ma già l'usoRomano introdotto avea ne' costumi più d'un'eccezione in favor
de' Preti e de' Vescovi, finchè le Chiese non ottennero dalle
Leggi un' Avvocato. Pur nondimeno il giudizio profferito dal
Messo Regio Ulziano fia tutto Longobardo; e bastò il solo giuramento dell'attore Vitaliano ad ottnere il asentena in pro del Ve-

<sup>1</sup> Barsocchini, Mem. di Lucca, ec. Tom. V. Parte II. pag. 506. (A. 1837).

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, V. 913, 914. (A. 1741).

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. 1. 452, 453. (A. 1806).

<sup>4</sup> Bertini, Mem. di Lucca, Tom. IV. Part. 1. pag. 81, 303, 306. (A. 1818).

sus domni Regis ad Basilica Sancti Petra, locus ubi dicitur Neure (1) ad intentionem quam vertebatur inter V. B. (Virum Beatissimum) Talesperance ejescopo, nec non et Joanne idem episcopo Pestoniense deliverandum; et jam inivi conjunxissemus ego, qui supra, Ultianse, una cum Sconttuso (2) episcopo, et Walpera tudi (3), Alais Gastaldo (4), vel aliis singuli circumstantibus: Unde nos inquirentes per VITALIANO Presbitero a cujus ipsas Diocesis (Diocias) a tempore Romanosum sel Lancosanosum: fuissent;

scovo di Lucca. E niuno pensò a chiamare i Sagramentali, osserva il Brunetti ; tanto piacque il solo giuramento del chieditore a' Giudici.

- (1) Busilica Sancti Petri, loco ubi dicitur Neuro. Posts sul finum Niecole; come dimostra il Bertini 7 contro il Rossati 3 che pretendea ravvisar la Basilica di San Pictro nell' odierna Pieve di Montecarlo. Contro la quale opinione s'era già levato il Brunetti 4.
  - (2) Spontioso. Egli nun è diverso da Specioso, Vescovo Fiorentino, di cui Vedi il Num. prec. 407.
- (3) Wulpert Duci. Di costui s'è parlato ( Fedi prec. Num. 394), e si riparlerà. Or tutti veggano quanto nel giudicare sovrasti un Notaro o Caucellicre del Re al Duca di Lucca, il quale nè presiede nè apre hocca nella controversia.
- (a) Mahis Castaldo. Era egli Gastaldo in Lucca, aotto il Duca Walperto? Importerobhe molto il saperto; ina qui non si dice, che Alachi esercitasse in Lucca l'Officio. Il Bertini i lo chiama Castaldio nel testo del Documento; ma nel suo proprio racconto ggii attribuisce il titolo di Scadino, e credo che avesse dato nel vero. Brunetti i lo tiene senza più per Gastaldo di Pistoia.

<sup>1</sup> Brunetti , loc. cit. 1. 218.

<sup>2</sup> Bertini , loc. cit. pag. 306.

<sup>3</sup> Rosati, Serie de Vescovi di Pistoia, pag.... (A. 1766).

<sup>4</sup> Brunetti, loc. cit. 1. 245. 266. 5 Bertini, loc. cit. pag. 305.

<sup>6</sup> Brunetti, loc. cit. pag. 245.

ct inivi nobis professus est, quod ipsa Sacerdocias semper ad parte Lucesse fuissent. Et qualiter Christo.....per evangelia firmavit.

POSTEA vero dicebat suprascriptus JOHANNES episcopus, et AUSULLO presbiter ipsius JOHANNI, quod Aeglesias SANCTI ANGREI (Andree?), ubi est Baptisterium, una cuum Heglesia SANCTI HIERUSALEM (1) nostra deveat esse.

An hec respondebat jamdictus VITALIANUS presbiter: non est veritas, nisi dum menime potera concurrere ad tantas Eglesiam Baptismum facere sic ipasa Aeglesias Sancri Andre cum Batisterio suo, et Sancri Hierusalem tibi prestavemus, et inivi Missa et Baptismum facere doveris dum usque nobis placitum fuerit; nec per lege ipasa Aeglesias vobis dimietere deveo.

Unde nos suprascripti Judicis degrovimus, ut Presbite (sie) VITALIANUS diecre juratus, quod ipasa Aeglesias SANCTI ANDREE cum Baptisterio suo, et SANCTI HERUSALEM a tempore ROMANORUM vel usque et modo semper sub jura Aeglesiae SANCTI PETRI fuerunt; nec per lege, eas vobis dimietere deveo.

QUIDEM et ipse Sagramentus in nostris presentiam deductus est; ut in eadem deliverationem deveant permanerc.

UNDE hac Notitia Iudegati Ebregausus notarius regie potestati scribere commonuemus.

FACTA Notitia *Iudegati* mense februario, regnante domino Liutprand Rege anno quarto, indictione XIIII feliciter (2).



<sup>(1)</sup> Sancti Hierusalem. Era un Santo: e v'era un'altra Chiesa in Fiesole, ad esso intitolata, per quanto si legge nel Lami 1.

<sup>(2)</sup> Fu ella tutta de'Vescovi e de'Preti la barbarie dello stile nella presente Carta? Rassomigliavano tutti al Prete Sicherad,

<sup>1</sup> Lami, Monum. Eccl. Florentinae, Tom. III. pag. XXXIX.

di cui si vegga il prec. Num. 394? Di quel Sicherad abbiamo l'Autografo: non così abbiamo quel d'Ebregauso, il quale distese la sentenza, onde nou ci pervenne se non una Copia. Le Scritture Lucchesi dell'ottavo secolo si contraddistinguono, per la harbaric, fra le molte del Regno Longobardo, che neppur lanno il vanto d'eleganza.

#### NUMERO CCCCXV.

Filipert, Clerico, vende a Galduald, Medico pubblico, una casa con Prato e Molino sul fiume Braina in Pistoia.

### Anno 716. Settembre 20.

( Daf Brunctti (1) ).

# 1. In nomine Domini regnante domn n Liutprandus

(1) Il Brunetti 1 stampò tale Istromento Autografo, tratto dall' Archivio Diplomatico di Firenze. Ma pessimo vezzo del Brunetti è il tacere da qual conserva fosse pervenuta ciascuna Carta nel Diplomatico Fiorentino. Si sappia perciò, che l'Istromento del 20. Settembre 716 trovavasi nell'Archivio de' Rocchettini di Pistoia, come già dissi nella Prefazione Generale al presente Codice. Di là venne fatto al Muratori d'ottener Documenti rilevantissimi : ed è ben maraviglia , ch'e' non avesse veduto la vendita pattuita dal Clerico Filiperto. Già prima del Brunetti, lo Zaccaria 3 stampata l' aveva, sebbene con minor cura. Ne io starò a darne le Varianti, avendo riscontrato sull'Autografo quanta diligenza si pose dal Brunetti nel copiarlo : sottilissima Pergamena, da lui descritta, ma corrosa molto dalla parte destra in principio, e molto più maltrattata nella sinistra. La Scrittura è continuata e senza distinzione di parole. Nel Tergo si legge : » Cartula comparationi da Filiterro

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, 1. 453-455.

<sup>2</sup> Zaccaria, Anecdota Pistoriens. pag. 339. (A. 1755).

excell, rege anno propit, quarto et diae vicesimo septembris per Indictionem... (Correva la XIV.a).

- Scripsi ego TACUALD notar, rogatus et petitus ad FI-LIPERT clirico filio quondam Filima –
- 3. ri qui pretium accepit ad GALDUALD vm (virum magnificum) medico reg pcus (Regis publicus) (1) pro solidis nobus (novis) nomero centum
- 4. de sala juri sui pede plana muru tercidata scandala cooperta (2) una cum mediaetate de terra et
- 5. de prato ubi ipsa sala edificata est et partem renunciatas (3) adque omnem portionem ejus mulini qui
- 6. edificatus est in flubio qui dicitur Brana seo sup gora portio sua de terra.....
- 7. fine orto Gampuloni et via pubblica seo prati.....tali usque in flubio Braine
- mediaetate curte mediaetate de prato vel omnem ejus portione de mulino quod in ipso ssto loco
- » filio Filimare fabro ». Brunetti ha supplito con Lettere corsive a quelle, che vi mancano.
- (1) Gundualdum virum magnificum medico Regis publicus. Costul fin molto ricco, e poi fondò S. Bartolomeo di Pistoia de Canonici Regolari, come si vedrà nell'anno 766. Allora si toccherà di questo Medico, insigne per le sue liberalità ed anche in Pavia.
- (2) Sala....pede plana muru tercidata scandada cooperta. Della Sala già favellai nella Nota (68) all' Editto di Rotari. Ne ipparlerò, con la scorta del Cav. Carlo Promis, quando verrà il tempo delle Leggi su' Maestri Comacini del Codice Cavense. Scandala, cioè scandalis cooperta; de' quali anche ivi si tratterà. Muru tercidata. Sembra, nota il Brunetti, esserc stata una casa chiusa e circondata da un muro.
- (3) Ubi ipsa Sala edificata est et partim renunciatas. » Mol-» to oscura, continua il Brunetti, è la presente frasc. Potrebbe » interpetrarsi (nèio dissento) per le parti anuesse alla Terra » cd al Prato, la cui metà si comprenden nella vendita ».

9. edificatus est omnia et in omnibus cum omni jure et pertinentia sua vel qualiter filima -

 ri genitor ejus in integro possedirunt omnia et in omnibus in integro sst (suprascriptus) filipert

11. vendidet mancipaviet tradidet (1) livera quoque ab omni nexu publico (2) vel non
12. donatum vel quoquo genio alienatum aut traditum

12. donatum vel quoquo genio alienatum aut traditum set nec aliquit inibi iuri suo de ssta sala et

13. prato et portione mulini vel de terra sup ipsa gora usque in flubio Braine vel de quanto

14. pertenet reservasse professus est set dixisset et suos omnes inde exisset et ss fili-

15. perto cum hhd (haeredibus) suos ssta mediaetate curtes et mediaetate de prato vel

<sup>(1)</sup> Vendidet mancipavit tradidet. Chi può dubitare così pei nomi (non sono di Santi e massimamete quello di Filibert.) come per la barbarie nel dire, che tanto il venditore Clerico quanto il compratore Medico fossero stati entrambi di stirpe Longobarda o Barbarica? E pure le formole del Dritto Romano da Roma, da Napoli, da Venezia penetravano in tutto il Regno Longobardo; ed i più ignoranti Barbari se ne cominciavano a far belli.

lar bell.

(2) Livera quoque ab omni nexu publico. Ripeterò qui ciò che scrissi altrove t. » La casa vendeasi (da Flitbert) come libera » da ogni pubblico nesso o vincolo; donde il Brunetti <sup>2</sup> prese il a destro a dubitare, non le Città di quel tempo avessero una Comunuta o Municipale amministrazione. L'avesno al certo, come già dissi <sup>2</sup> e dirò più ampiamente in appresso : ma tal Municipio era Longobardo, non Romano; e nella Carta di Gunulo doaldo la parola pubblico addita i dritti del Patrimonio di Liutyrando, non del Comune Longodardo in Pittofa ».

<sup>1</sup> Discorso de' vinti Romani, 5. CXIX.

<sup>2</sup> Brunetti, loc. cit. 1. 453. e 716.

<sup>3</sup> Discorso, 6. CXXXVIII.

- 16. suam portionem de mulino et terra sup gora sicut av (ab) ipso vel ad qd (quondam) genitore ejus Filimari fuet
- 17. omnia et in omnibus in integro ab omni homine defensare quod si defendere menime potuerimus
- 18. tunc sit componiturus ssto GALDUALD vel ad ejus hlid (haeredes) aut cui GALDUALD ipsum locum reliquerit
- 19. alium talem locum qualiter superius legitur sub extimationem intra ipso loco una cum suprascripto pre-
- 20. cium vel quod ibi amodo melioratum fuerit (1) emturi suo vel cui ipse reliquerit restituere
- 21. et nihil sibi ex pretium rei sste aliquid reddividixet ac pist regu et ind ssta (Actum Pisrorii regno et indictione suprascripta) feliciter
- 22. † ego qs (qui supra) FILIPTUS clerico venditor hanc cartula venditionis scrivere rogavi et manu

  23. mea propria suscripsi et suprascripti centos sol de
- 23. mea propria suscripsi et suprascripti centos sol de presenti accepi
- 24. † ego falco relegioso rogatus ad filipertu vendituris manu mea
- 25. testis suscripsi et sst centu sol, presente accepit
- 26. + ego bldept in c gast (in civitate gastaldus (2)) rogatus ad filipt venditore in hanc cartula venditionis...
- 27. ri qui me presente manu sua suscripset et supiscripto cento sol, presente accepit

<sup>(1)</sup> Quod ibi amodo melioratum fuerit. Ecco un esempio della propagazione de' concetti sull'enfiteusi Romana e su' miglioramenti delle terre fra' Longobardi.

<sup>(</sup>a) Edelpert in civilate gustaltus. Brunetti lo crede in Prisoia un Gastaldo successore d'Auchi, del quale Fedi prec. Num. 414. Pistoia era ella propria del Re, come Siena ed Arezzo? Non ho documenti per affermarlo, sebbene io creda, che tale fosse stata quella citib.

28. signum † manus PERUALD vd filio qd TUNNONI testis signum † manus TUNONI vd (viri devoti) filio qd....

29. signum † manus rotost vd filio qd Ansıcaus testis
30. † ego qs tacuald scriptor hujus cartula post a testibus robora-

31. ta cumplivi et dedit.

## NUMERO CCCCXVI.

Prologo del Secondo Libro di Liutprando.

Anno 717. Marzo 1.

(Dal Codice Cavense).

Incipit Prologus de anno quinto.

Ego in dei omnipotentis nomine LIUTPRAND excellentissimus rex gentis felicissime ac catholice deoque dilecte LANGOBARDORUM (1).

(1) Gentis felicissime ac catholice deoque dilecte langubardorum. Liutprando non nasceva egli di sangue Bavaro? Non veniva egli ultimamente di Baviera con Asprando suo padre? Par tuttavolta e' si chiamava ed era divenuto Longobardo; erasi, cioè, Longobardiszato per l'incorporazione avvenuta di tutti gli abitanti del Regno, e massimamente de' Romani vinti da' Longobardi, nell'unica cittadinanza e nel guidrigidto Longobardo.

Reminiscor. quam sicut superius a nobis pagina legitur instituta. Anno scilicet regni nostri primo indict. undecima. eaque nobis nostrisque iudicibus et RELIQUIS LANGOBARDIS fdelibus nostris (2) ob dei timore et amore. recta comparuit in antiquo editco corpore recto adicere curavimus moderamine:,

(2) Iudicibus et reliquis Langobardis nostris fidelibus. Ecco

il generale intervento, non intermesso giammai, così degli Ottimati, come di tutt'i guerrieri o cittadini Longobardi e Longobardizzati.

Nunc iterum annuente dei omni potentis misericordia dei kalendarum marciarum.,, anno regni mei deo propicio quinto. indictione quintadacima., Similiter modo cum omnibus judicibus nostris de partibus austribus rustris las Gonarus. adhue previdimus ut adaugere illa que deo credimus placita esse. ut in multis causis et locis provideantur perjuria. et cause eque a quibuscumque hominibus miericorditer disponantur. in peccatis honus deinceps nequaquam procedat. et illud forsitan antea videbantur obscurrun nunc omnibus luce clarius innotescat., Primo omnium de morgineaph mulieris.

(3) Austrie Neustrie: nec non et Tuscie, etc. Come si può escludere dalla general radunanza di tutta la gente Longobarda, come si può escludere il Ducato di Benevento; ossia la maggior parte dell' odierno Reame di Napoli? So, che generiche, non dimostrative nè geografiche furono le parole Austria e Neustria e Tuscia; ma elle comprendevano tutta la regione, dove i Longobardi ed i Longobardizzati abitavano in Italia. La Neustria comprendeva tutte le parti Occidentali del Regno. e massimamente la Liguria, così Mediterranea, ov'erano Milano e Pavia, come la Marittima, conquistata non prima di Rotari ; nella quale sorgevano Genova e Savona. L'Austria dinotava le regioni Orientali d'ogni sorta, soggette alla dominazione de'Barbari : ma quali fosscro gl' interiori confini, che separavano l'Austria dalla Neustria nello spazio rinchiuso fra l'Alpi ed il Po, non so dirlo: e, credo, non v'erano punto, perchè Austria e Neustria teneansi per voci tanto indeterminate quanto suonano appo noi quelle d'Oriente e d'Occidente ( Vedi prec. pag. 242, e la seg. 272).

111.

### NUMERO CCCCXVII.

Nove Leggi pubblicate da Liutprando nel quinto anno del suo Regno.

ANNO 717. Marzo 1.

( Dal Jesto Cavense (1) ).

( Libro II.º di Muratori (2) ).

Primo omnium de morgincaput mulieris.

(Non numerata) (I. Muratori). Si quis LANGOBABRUS. morgineaph conjugi sue dare voluerit quando ea sibi in conjugio sociaberit. ita decernimus ut alia die antea parentes et amicos suos ostendat per scriptum a testibus roboratum (3) et dicat quia ecce quod conjugi mee morgineaph dedit ut in futuro pro hanc causa perjurium non percurrat. ipsum autem morgineaph nolumus ut amplius si insi quarta pars de cius substancia qui ipsum morgineaph fecit. Si quidem minus voluerit dare de rebus suis qua ipsam quartam porcionem habeat licenciam in onnibus dandi quantum voluerit. Nam supra ipsani quarta porcionem dare nullatenus possit.,.

- (1) Ilo già detto nella prec. pog. 146, che avrei omesso quabunque confronti del testo Vesmiano e del Cavenue: ma non posso non additare i Folumi, ne' quali si divide il Vesmiano, nè il numero delle Leggi, nè, là dove fa uopo, le Giunte pubblicate dal Cav. Vesme.
- (2) È questo il Scoondo Folame del Fesme, che anche ha nove Leggi: ma l'ultima non è numerata. Per lo contrario nel Carense la prima dell'armo quinto di Liutprando si vede priva del suo Numero; e così la parità si ristabilisee fra il Scondo Libro appo il Muratori ed il Secondo Folume presso il Vesme: si ristabilisee fra questi due tessi ed il Carense.
  - (3) Per scriptum a testibus roboratum. L'uso della scrittura

ne' contratti diviene sempre più generale presso i Longobardi. Dopo il 717 non più si permise, come dianzi, che il Morgincap delle femmine si potesse costituir senza una scrittura, segnata da'testimoni. Costoro, già l'ho più volte detto, erano affatto diversi da' Sagramentali, che non venivano mai a deporre intorno a cose da essi vedute o sapute per loro propria scienza. Quanto al Morgincap, se le mogli de' vinti Romani fossero state immuni dall'obbligo imposto al tempo di Liutprando, e se la Legge presente di questo Re non s' avesse a tenere per territoriale, dunque i mariti di sangue Romano, al pari degli altri di sangue Bulgarico e Sarmatico, potevano far qualunque più smoderata donazione alle loro mogli. E se alcuno dicesse, che i mariti di sangue Romano sarebbero stati repressi dalle Leggi Giustiniance, proibitrici delle donazioni eccessive, risponderei, che si fatte Leggi non parlavano del morgincap; e che però non sarebbesi potuto, senza la presente Liutprandea, impedire ad un uomo del sangue Romano d'imitar le prodigalità Longobarde, profondendo alle donne di qualunque razza si fossero, Barbarica o Romana, l'intero patrimonio.

VIII. (II) Si quisqualiscumque causa inter Collibertos (3) aut parentes eveneril, aut cata fuerit intencio. et homines. boni (5) tres aut quattuor interfuerint. non reprobetur postea ipsa causa, nisi eorum testimonio ambe partes credant qui fuerint inter. Pro cujus causa, testes illi reddiderit. ipse homo causatori suo (6) per sacramentum satisfaciat. Testes vero illi tales sint. quorum opinio in bonis precellat operithus, et quibus fides amittitur. vel quibus Parscers aut Index (7) credere possit. Et si forsitan rememorati testes veritate ipsam celare voluerint. tunc per sacramentum satisfaciant Parscript. aut ad missum eius (9) ut ipsa veritas non offuscetur. Si quidem per gud (Wadiam) obligatio facta fuerit et intencio pro hoc fuerit excitata. in eo iudicio maneat, sicut in anteriore edicto legitur quod gloriosissimus Rothana rec instituit.,.

(4) Inter Collibertos. Ho trattato de' Colliberti dell' età di Rotari nelle Note all'Editto, dove a bella posta ho voluto non toccar delle cose avvenute dopo quel Re; a' giorni soprattutto delle due Dinastie Bavariche degli Agiiolfingi e degli Apprandei. Ora l'Asprandeo Re Liutprando più chiaramente, che Rotari non fece, parla della qualità d'aomini liberi, onde godeano i Colliberti nel 717.

Ciò si vedrà rifermato dall'altre sue Leggi, e posto in atto da un Istromento Pisano, il quale sarà qui registrato sotto l'anno 730, durante il suo Regno.

- (5) Homines boni. Degli uomini buoni, adoperati per testimoni, si veggano le Note al prec. Num. 311.
- (6) Causatori suo. Così chiamavasi ogni attore o chieditore in qualunque giudizio Longobardo.
- (7) Quilus Princeps aul Index. Qui chiaramente si stabilisce la differenza tra le Cause Reguli, ove il Re giudicava della persona, e le non Reguli, agitate invanzi a qualunque altro Giudice, grande o piccolo. Sto a vedere, che la presente Legge non debba risguardar punto, come si vuole, i vinti Romani; e che non ad casi, come a tutti gli altri suoi sudditi, avesse Luttprando comandato d'aversi a presentare, secondo i varj casi, o dinanzi a lui, od a qualunque altro Giudice. Si vada ora e si neghi di prestar fede al Giudicato profferito dal Re fra Vessovi di Siena e d'Arezzo.
- (8) Credere debeut. Ecco introdotte nella Legge Longobarda le parole de Digesti, fatti compilare da Giustiniano: Tu videbis quanta fides adhibienda sit testibus. Ma virea egli bisono, che un Longobardo, un Bavaro leggesse propriamente ne' Digesti si fatte parole per inserirle in una Legge Barbarica, ovvero non Romana?
- (a) Ad Missum gius (Regis). Ecco l'Oficio de'Amesi Regi, affato ignoti nell' Editto di Rotari, e che già sotto i Bavari Asprandei ed anche Agilolingi s'erano introdotti ne'costumi Longobardi; si come Ambrosio, Maggiordomo, Gunteram ed Ulsiano; ecco, dico, al fatti Massi Regi solennemete riconosciuti dalla Dieta del 717 per Officiali, che oramai procedevano da una pubblica istituzione del Regno Longobardo. Ciò recar doveva e recò grandi matamenti Giurislizionali, onde favellerò

uella Suefa e nella Dissertazione Basarica. Il Dritto , contenuto nell'Editto Rotariano del 643, si veniva tutto di trasformando: ne restava se non l'immutabilità dell'unica cittadinanza Longobarda: e dell'apprezzo pel guidrigildo. E pur questo si velrà o ros soggetto ad un gran rivolgimento.

VIII. (III). Si quis servum suum aut ancillam in manu regis dedrit (10) et ipse princeps eos per manu sacerdotis circa sacro altario liberos dimiserit. sie permaneant liberi sicut illi qui fulfread thingati sunt. et qui mundium de ipsa libera a Principe expetierit (11) sic eum habeat sicut de fulfread muliere. Nam amplius ei nullam condicionem habeat neque ipsa neque filij eius et boc statuimus ut masculi qui de ipsa libera nati fuerint. absque mundio sint. femine autem habeant mundium sicut et mater earum. et ipse mundio non sit amplius nisi tres solidi.

- (10) În manu regis dedeni. Ecco un costume diverso da quello, di cui si parla nell'Editto di Rotari; del manomettere, cioè, i servi per impana, ogata în votum Regis. Qui non si parla del desiderio Regio, ma si presuppone, che ciascuno possa da se mettere i suoi servi nella mano del Re: indi si parla della manomissione, che avrebbe fatta il Re innami a' Saeri Altari: uso nuovamente introdotto dopo la conversione dei Longolardi al Cattolicismo. E però a'quattro modi prescritti da Rotari a potersi manomettere i servi, s'aggiune il quinto dei Serci Altari, secondo l'antica Legge di Costantino ed iriti del Libro Diurno, pe' quali soleva il Sacerdote, leggendo il Messate od altro Libro Liturgico, dichiarar que' servi altrettanti ciltadini Romani; con quello stesso animo, con cui non tra-lasciava il Re gianuma id chiamarsi Fluoro Litutprando ( Fedi prec. Num. 506).
- (11) Qui mundium de ipsa libera a Principe expetierit. Il Mundio delle donne manomesse inoanzi al Sacro Altare, domandavasi al Re non dagli autichi padroni; ma chiunque uomo potca comperare o ricevere in dono un tal Mundio dal

Re. Pur nulla vietava, che anche gli antichi padroni potessero, se pentiti d'aver abbandonato il *Mundio*, concorrere a comperarlo dal Re, tramutando in un nuovo l'antico lor dritto domenicale.

Fra le serve, manomesse innanzi al Sacro Altare, non forse tutto di v'eran donne di sangue Romano? Chi mai potrebbe negarlo, e chi dubitare che anzi non fossero le donne di tal sangue il maggior numero? Elle nondimeno restavano soggette al sempiterno mundio Longobardo, vuoi del Re, vuoi di qualunque altro, secondo la Legge 205 dell'Editto di Rotari. Or qual prova migliore, che l'Editto e le Giunte susseguenti de'Re Longobardi furono Leggi territoriali? Se una Romana cittadinansa vi fosse stata col pubblico uso del Romano Dritto nel Regno Longobardo, non avrebbe dovuto forse la serva di sangue Romano, in virtu della manomissione per mano del Sacerdote sull' Altare, diventar vera ed attuale cittadina Romana, come a lei si diceva nella formola Ecclesiastica della sua manomissione? Avrebbe perciò dovuto ella notarsi ne'Registri degli Ordini o delle Curie fra le cittadine Romane. Ma no: ella rimaneva per tutta la vita soggetta sempre al mundio Longobardo; ed il suo mundualdo, mancando qualunque altro, sarebbe stato il suo proprio figliuolo!

X. (IV). Si quis servum suum aut ancilla liberos dimiserit et posuerit ei mundium aut unum solidum aut duo aut tres aut vr. (12) tantum habeat mundium quantum ei in chartula affixerit. et postea qui de ipsa libera nati fuerit. sive masculi sive femine, non habeant amplius mundium, nisi quantum et mater earum.,

(12) Aut unum solidum aut duo aut tres aut VI. Di qui s'apprende, che uno de'più alti prezzi del Mundio d'un servo era di sei soldi.

XI. (V). Si quis servum dum in fuga est furtum fecerit. et in ipsa fuga foris provincia exierit. sic exinde procedat iudicium. sicut gloriosissimus ROTHARI rex instituit, et si

ipse servus iutra provincia se dilaberit, tunc dominus eius habeat spacium ad eum requirendum per menses tres, et si eum invenerit et causa furtum fecisset. Tunc dominus cius comp ipsum furtum sicut lex est et si forsitan manifestum non fuerit et dominus isdem servi vetaverit quod ipsum furtum servis eius non fecisset.,. Tunc aut per pugnam aut per sacramentu se defendat si potuerit[(13).,.

(13) Tune per pugnam, aut per sacrumenta defendat si potuerit. Colui, che diceva d'essere stato rubato dal servo alturi, non dovca forse dimostrare, secondo il Dritto Romano, d'aver egli patito veramente il furto? Qui, per lo contrario, è tenuto il padrone del servo, accusato di furto, a combattere od a giurate. V'ha forse alcuna eccezione in favor de'padroni di songue Romano? Se Romano cittadinanza vi fosse stata col pubblico uso del Romano Dritto, il padrone di sanque Romano certamente non avrebbe potnto costriugersi a combattere. Ma tutti doveano combittere o giurare, in quel caso, i padroni de's estvi; e poi si neglectà, che potnedo questi padroni procedere dalle più diverse razze di nazioni, la presente Legge di Liatpramdo non fosse territoriade per tutt' i sudditi, abitatori del Regno?

XII. (VI). Si quis puella ante xn. annis sponsaverit aut tulerit, tune ille qui eam tulet aut sponsavit comp sicut in edictum de raptum continet, hoc est soi n. c. c. c. c. med regi(18)et med cidem infantule et ipsa revertatur in casa in pecunia sua et sit quieta usque ad statutum tempus postea autem eligat sivi ipsa et nubat cui voluerit. Si autem mumdoald ejus consencientes fuerit aut tradiderit eam ante superscriptos xu. an. comp. in sacro palacio. soi c. c. c. et mumdio eius amittat et sit ipsa cum rebus suis in mundio palacij, pater autem aut frater potestatem habeat cui voluerit, aut quale etatem dandum aut disponsandum filia aut sororem suam, ista licencia ideo dedimus co quod

credimus quod pater filia. aut frater sororem suam dolosi animo aut contra racionem cuiquam hominu (sic) non debeat dare...

(14) Medictatem regi. Se tutte le donzelle di qualtuque nacione, abitatrice del Regno Longobardo, non lossero state soggette senza eccezione al mundio, e però anche le donzelle di sangue Romano; la pena del Dritto Romano contro i rapitori non sarebbe stata quella di novecento soldi, qui poste da Liutprando, nè alcuna delle provvisioni della presente Legge avrebbe colpito i rapitori di stirppe Romana.

XIII. (VII). Si quis Langobardes ab alio homine quod Deus avertat, interemptus fuerit, et causam secundum legem ad composicionem venerit et ipse qui occisus fuerit. filium masculu non reliquerit quamquam filias instituiset heredes sieut masculus in omnem substauciam patris et matris. Ipsa composicionem volumus ut accipiant propinqui parentes eius qui occisus fuerit illi qui pro caput succedere (15) potuerunt, quia filie eius eo quod femineum sexum esse probantur non possunt faida ipsa liberare. Ideo prospeximus ut ipsam composicionem non recipiant, nisi ut dismus supra fratres aut propinquiores parentes, et si fratres aut propinqui parentes non finerint. Tunc med de ipsa composicione suscipiant filie ipsius (16). Si una aut plures fuerint et med curtis regia.,.

(15) Pro caput succedere. Ecco le frasi del Dritto Romano Giustinianeo insinuarsi a malgrado de' Longobardi, o, non sapendolo essi, nelle lor Leggi.

(16) Tune meditataem de ipsa compositione suscipiant fifie. Già gli detti del guidrigido cominciano a variare; introducendosi con la presente Legge una distribuzione Giustinianea, per caput, de danari procedenti dall'apprezzo fatto del capo d'un unomo uccios; così Longobardo come Longoburdizzato.

XIV.(VIII). Si sorores in casa patris remanserint aut ad

maritum ambulaverint succedant fratri suo et matri sue in omnem substancia corum sicut antea statuimus et si contigerit unam ex eis de sororibus mori, tunc que in capillo remanserunt et que ad maritu ambulaverunt in omnem porcionem sorori sue defuncte quamvis puella mortua sit succedant. Parentes autem propinqui aut mundoalde earum tantum mundium earum suscipiant. Si autem contigerit illa mori que iam nupto tradita est. Tunc ille ei succedat qui eam pro mundio sua feci (17),...

(17) Tune ille ei succedat qui ea pro mundium sua fecil.
Riore sempre la preptua interrogazione, se le donne di songiore Romano erano esenti da munilo, e se i lor Mundandi
non doveano succedere ad esse ne'easi preveduti nell'Editto di
Rotari e nelle Giunte di Liutprando? Ed oramai non si può
altrimenti rispondere che col sorriso a chi ardisse negare d'essere le donne di sangue Romano soggette al munilo.

XV.(IX). Si quis autem qualescumque causas amodo emerserit de his capitulis que nune excellencia nostra statuit. a presenti die Kalendarum marciarum hoc est vi. Ind. et anno regoi mei in Dei nomine quinto. volumus ut sic terminentur sicut celsitudo nostra cum Iudicinus et reliquis Lakoobardis decrevit. et supra leguntur que vero de talibus ante capitulis pervenerunt et iam finite aut statute sunt sic permaneant sicut agnoscuntur esse decise(18)...

## EXPL. CAP.

(18) Agnoscuntur esse decise. Ove le Giunte di Liutprando non fossero state Leggi territoriati al pari dell'Editto di Rotari, dunque non altri giudizi pi altre sentenze avrebbero avuto vigore se non le sole profferite fino a 1. Marzo 717 fra' Longobardi puri. E le cause decise fra' Longobardi puri e di Goti ed i Bulgari ed i Sarmati? Non chieggo di quelle tra' Longobardi puri e gli uomini procedenti dalla schiatta de' vinti Romani. Mi si permetta di qui trascrivere alcune delle cose da me altrove dette i in generale sul Secondo Libro o Volume di Liutprando.

" Provvedè Liutprando ( prospeximus ), cioè introdusse il 
" nuovo Dritto, che le figliuole d'un Longobardo, ammazzato 
" senza lasciar figliuoli maschj, riscuotere non potessero il gui-

» drigitdo intero del padre, ma una sola metà: il rimanente » si riserbò alla Corte del Re. In tal modo v'era una speranza

» di lucro per questa, od una specie di compenso alle perdite
 » fatte coll'essersi permesso l'uso del testamento per l'anima ».
 » Volle in oltre Liutprando, che con nuovo rito si potessero

» dare i servi e le serve al Re, il quale avesse potestà di li-» berarli per mano de Sacerdoti dinanzi al Sacro Altare: in tal » caso i servi doveansi tenere per futfreali, ma senza le quattro vie ».

1 Discorso de' vinti Romani, S. CXX.

## NUMERO CCCCXVIII.

Memoria del ristabilimento della Badia di Montecasino per opera di Petronace, Bresciano.

> Anno 718. in circa (1). (Dall'Abbate Autperto (2) e da Paolo Diacono (3)).

> > I. (Autperto).

DIVINA revelatione compulsi venerabiles Patres (PALDO, TASO, TATO S. VINCENTII AD VOLTURNUM (Vedi prec. Num.

<sup>(1)</sup> Di questa data Vedi le seguenti Note.

<sup>(2)</sup> Autherti Abbatis, Vita SS. Patrum Paldonis, Tatonis et Tasoni, in Chronico Volturnensi, Apud Muratori, Serip. Rer. Ital. Tom. I. Part. I. pag. 351. (A. 1725).

<sup>(3)</sup> Pauli Diaconi, De Gestis Langobardorum, Lib.VI. Cap 40.

369)), ut Monasterium B. Benedicti apud Casinum....
quod a Langorandis fuerat destructum, suo studio et labore reaedificarent, suosque Monachos ibi fuerent habitare...... quod quidem Sancti Patres vigilanti studio
perfecerunt....Petronace, qui de Brina adveniens orationis gratia idem Monasterium ascendens, ca, quae Dei
servi egeraut, viderat (1)..... Idem Petronace electione
istorum Sanctorum Patrum constitutus est Abbas.....

## II. (Paolo Diacono).

# CIRCA haec tempora Petronax, civis Brixianae urbis (2),

<sup>(1)</sup> Petronace...gui viderat. Seguo senza più l'opinioni del Muratori <sup>6</sup> e del Di Meo <sup>7</sup>, collocando nel 718 ad un bel circa l'arrivo di Petronace in Monte Casino, e gli siuti prestati alla riedificazione del Monstero da Monuci del Volturno. Indarno 718: affermando, che il Cronista del Volturno non meritava fede, perchè Scrittore dell' undecimo secolo. Si, rispose il Di Meo: ma il Cronista nella sua Cronica incri per l'appunto le parole d'Autperty., l'odate da Paolo Diacono, intorno a quella riedificazione. Dell'Opere d'Autherto, Abate del Volturno, si leggano il Mabillon <sup>3</sup> ed il Tiraboschi <sup>4</sup>.

<sup>(2)</sup> Civis Brizianae urbis. Ecco i cittadini Romani del Regon Longobardo; ed uno di questi è Petronaec. Coal affermar suole un qualche Libro; e massimamente un'Opera Tedesca dell' Hegel sull' Italia; se mi fu riferita fedelmente la sua opinione. Fammi altresi marrato, che il Sigion Hegel mi lissima in un suo lavoro, che io non intenda il Tedesco; se l'intendesti, potrei meglio intendere la Storia Italiana. Giustissimo sarebbe il rimprovero, se io volessi pigliare a serivere le Storie dell' A-

<sup>1</sup> Muratori, Annali, Anno 718.

<sup>2</sup> Di Meo, Annali, II. 263. sotto il 718.

<sup>3</sup> Mabilion, Annal. Bened. Tom. 11. Cap. 71, 93.

<sup>4</sup> Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, Tomo III. Parte II. Libro II.

divino amore compunctus Roman venit, hortatuque tunc Gregoria Apostolicae sedis Papae, Cassinon Castrum perveniens, ibi cum aliquibus simplicibus viris, jam ante residentibus, habitare coepit, qui eundem venerabilem virum Petronacem sibi seniorem instituerunt...... Monasterium vero Beati Vincerm Martyris, quod juxta Voltoram fonem situm est, et nunc magna Congregatione refulget, a tribus nobilibus fratribus, hoc est, Tato, Taso et Paldo, jam tunc aedificatum, sicut viri eruditissimi Autberni ejusdem Monasterii Abbatis in volumine, quod de hac re composuit, scripta significant.....

lemagna odietura ; ma poichè scrivo quelle d'Italia, uso di ricorrere alle sorgenti , beni io posso studiarle ivi come ogni altro; e se non intendo il Tedesco d'oggidi, non per questo mi si teglie di potermi a quelle accostare. Laonde non mi fa mestieri nè di Comenti nè di Comentatori per toccar con mano, che Paolo Diacono favella di Petronace, come d'un citatdino, si, di Brescia, ma non Romano; e che ben potè quel ristoratore di Montecasino essere Lougobardo, come Longobardi erano un si gran numero di Monaci dell'els sua.

Già de cittadini di Brescia parlai nel registrar una Lettra di San Gregorio intorno ad essi (Vedi prec. Num. 119), mostrando che non erano cittadini Romani agli occhj de Longobardi: ma che cittadini Romani etano e dovevano essere a giudizio di San Gregorio, quantunque fossero stati parte Longobardizzati e parte ridotti nella servitu e nell'Adionato dal Barbari.

### NUMERO CCCCXIX.

Epitaffio d' Audoaldo Duca, seppellito in Santa Maria alle Pertiche in Pavia (1).

## ANNO 718? Luglio 7.

( Dal Muratori (1) ).

DUCEM:

SUB REGIBUS LIGURIAE DUCATUM TENUIT AUDAX AUDOALD(3) ARMIPOTENS, CLARIS NATALIBUS ORTUS, VICTRIX CUJUS DEXTER SUBEGIT NAVITER HOSTES FINITIMOS (4), ET CUNCTOS LATE LONGEQUE DEGENTES.

BELLIGERAS DOMAVIT ACIES, ET HOSTILIA CA-STRA (5)

MAXIMA CUM LAUDE PROSTRAVIT DIDIMUS ISTE, CUJUS HIC EST CORPUS HUJUS SUB TEGMINE CAUTIS.

# Più sotto si leggono quest'altre parole

LATE AT NON FAMA SILET, PULGATIS FAMA TRIUMPHIS,

QUAE VIVUM, QUALIS FUERIT, QUANTUSQUE PER URBEM(6) INNOTUIT, LAURIGERUM ET VIRTUS BELLICA

SEXIES QUI DENIS PERACTIS CIRCITER ANNIS (7)
SPIRITUM AD AETERA MISIT, ET MEMBRA SEPULCRO
HUMANDA DEDIT, PRIMA CUM INDICTIO ESSET
DIE NONARUM JULIARUM, FERIA QUINTA (8).

(1) S. Maria alle Pertiche, fabbricata dalla Reina Rodelin-

da, moglie di Bertarido.

(2) Ivi era l'Iscrizione, copiata e posta in luce dal Muratori "nella sua gioventit. Distrutta quella Chiesa, tal Epitaffio,
per attestato del Robolini", passò nella Raccolta de Marmi nel
Palazzo Malaspion in Pavia.

<sup>1</sup> Muratori, Antichità Estensi, I. 74. (A. 1717).

<sup>2</sup> Robolini, Memorie di Pavia, I. 84. Nota (2). (A. 1823).

- (3) Sub Regibus Liguriae Ducatum tenuit audax Audoald, Il P. Berretta non tardò a voler con questa Iscrizione confortare i suoi pensamenti sulle varie qualità de' Duchi Longobardi ; gli uni in Regno et de Regno ; gli altri in Regno, non de Regno: i primi, cioè, Duchi d'una qualche sola città; d' un'intera Provincia gli altri, nella quale v'erano molte Città, e ciascuna di queste vedeasi governata da uno di sì fatti Duchi. A giudizio del Berretta 1, fu Audoald un Duca Provinciale della Liguria Marittima , dalla Magra fino al Varo , c sedette in Torino; ciò che piacque genericamente a Scipione Maffei 2; ma il Durandi 3 s'oppose per un verso, ed il Pizzetti 6 ( e' ristampò l'Epitaffio d'Audoald ) per l'altro : quegli volendo, che Audoald fosse stato Duca in Pavia od in Milano, sub Regibus, ovvero sotto il dominio de' Re ; questi, credendolo un Duca di Firenze. lo dirò, dopo alquante Note, le mie Congetture intorno ad \_1uduald.
  - (4) Subegit naviter hostes Finitimos. Si nuti la parola Finitimi, per avvalersene or ora.
  - (5) Late longeque degentes Belligeras domavit acies, et hostilia castra. Si notino quest' altre con lo stesso finc.
    - (6) Per Urbem. Qual fu mai questa città?
- (7) Sexies qui denis peractis circiter annis. Auduald morì dunque d'anni circa i sessanta.
- (8) Prima...Indictio...die Nonarum Iuliarum, Peria quinta. Su questa data cadono tutte le difficoltà; che non si possono disciogliere senza sospettare d'esser corso un errore o sulla Feria quinta o sulle None; ossia sul sette Luglio. Cresce la difficoltà, osservandosi, che tutte queste date sono seritte alla distesa con lettere nell' Epitaflio: dalle quali date risulta, che Audoaldo mori nel Giovedi; Luglio ;18; poichè non in altro anno il sette di Luglio cadde fino al 763 in un Giovedì; essendo stata la Pasqua del 718 a 27 di Marzo.

<sup>1</sup> Berretta, Tabula Chorographica Italiae, Col. XXXVIII. (A. 4727). Maffei, Verona illustrata, Lib. X, pag. 525. (A. 4732).

<sup>3</sup> Durandi, Cacciatori Pollentini, pag. 93, 96. (A. 1773).

<sup>4</sup> Pizzetti, Antich. Toscane, II. 305-309. (A.1781).

Ma quali nemici e confinanti e lontani; quali schiere avverse poté Auduald vincere in ampie non che in remote regioni? Ove acquistò tanti allori (laurigerum) ed una si gran fama in guerra? Il Muratori non si rivolse a cercar niuna di tali qualità, che pur volcano cercarsi: lietissimo, com'egli narra di se, per aver udito ricordare un Audoaldo, Du, nella Sentenza Liutprandea del 715°. Nè il Muratori diè fiato d'aver letto le gravi proposte del suo amico il P. Berretta intorno al Ducato del misterios Auduald.

Ma bene Iacopo Durandi noté contro il P. Berretta, che non fuvvi giammai un Ducato proprio della Liguria Marittima; che Pavia e Milano apparteneano alla Mediterranea o Truspadana Liguria ne' tempi Longobardi; e che perciò Auduald, essendo stato seppellito in Pavia, resse verso questa parte d' Italia i freni del suo Ducato. Con maggior sagacia il Pizzetti negò, che prima del 718 avesse potuto Audualdo cingere il capo di tami allori, non essendovi state guerre d' alcana sorta; che perciò Auduald fu Capitano di Liutprando nella conquista dell' Esarcato sopra i Romani, ossia Greci; e che non egli mori nella Prima Indizione, riforsa l' anno 748. Gaspare Luigi Odorico 2 credette per lo contrario, senza conoscere o seuza nominare il Pizzetti, che non si potesse affermar ullal adi certo sul tempo della morte d'Auduald.

Teglendo affatto di mezo l'anno 718 del Muratori, m'unisco all'Odorico nel suo desiderio di volerne cercare un altro; c mi stringo al Pizzetti, dicendo averlo egli trovato nel 748. Auduald, morto sessagenario nella Prima Indizione del 748, avea venti sette anni, quando e' giudicava, seduto dopo facerdoti a fianco del Re Liutprando, nella lite tra Siena cd Arezzo. Ma l'Odorico a' ricusà di concedere al Muratori, che non funyi un altro Ducca Auduald, diverso dal Duca, Giudice del 715.

<sup>1</sup> Muratori, Ant. Med. Ævi, VI, 385-386.

<sup>»</sup> Quis ille (AUDUALD) fuerit, ne ullà quidem conjecturà assequi antea » potui. Nunc palam fit temporibus Liutprandi vixisse, etc. ».

<sup>2</sup> Odorico, Lettere Ligustiche, pag. 87-92. Bassano (A. 1792).

<sup>3</sup> Odorico , loc. cit. pag. 90-91.

In quanto al Ducato di Liguria, vana è la speranta di comprendere dall'Iscrizione dove questo s'allargasse. In tal marmo bisogna contentarsi di leggere quelle magnifiche lodi, alle quali si può non prestar fede intera, del suo Duca; ma nel marmo stesso v'ha una parola, su cui la seguente mia congettura si fonda, e che non potò scolpirvisi nè per caso fortuito nè per adulazione. Vo'dir la parola dinotante non i confinanti nemici, ma si quelli, che spaziavansi più lungi: late longeaue degerates.

lo non giudico essersi ciò detto senza un'intenzione. Veggo perciò col Prizetti, veggo i Greci dell' Esserato ne' confinanti col'Iongobardi: ma il Pizetti qui si fermò senza cercare i nemici lontani (longe), e questi furono gli Arabi, quando invasero da per ogni dove (tate) la Provenza, ed il Re Liutprando andò in soccorso di Carlo Marello nel 753 mella Settima Indixione. Auduald allora dovè conseguir le lodi, che leggonsi nell'Iserizione. Sopravvise perciò a Liutprando, e morì nella Prima; cioè nel 146 3 sepolto in Santa Maria alle Pertiche.

Ma chi sono i Re, de'quali si parla nell' Iscrizione? Sono, senza niuno affanno, Liutprando ed Ildebrando; che regnavano inseme quando i Longobardi si condussero in Provenza nel 759. Or chi vieta di congetturare, che allora per l'appunto, sud Regilora, si fosse voluto premiare il valor d'Audualdo, già Duce dianzi nell'Arabica guerra, dandogli reggere una Provincia della Liguria, o Traspadana o Marittima che fosse? Quest'opinione mi sembra in verità più che una semplice corgettura. Chi sarebbero stat' i Re? Tutt' i Re del Regno Longobardo?

In qualunque ipoteni, biogna corregger la Feria guinta nello Epitaflio, ponendone un'altra in vece. A chi di noi non occorre d'errar sovente nel giorno preciso di qualunque avvenimento della nostra vita? Pochi anni fra la morte d'Audualdo, e la scoltura dell'interizione bastarono a generae un crore llevissimo intorno all'ultimo giorno di lui. Forse ancora l'Autor dell'Epitaflio scrisse la vera Feria, che fu Domenica, cioè la Prima, caduta se ben computati, nel 7 Luglio 7,38 ma errò l'Incisore, leggendo V nella scheda in vece di l: poi scolpi Quinta per intero.

Dopo tali Osservazioni e' diventa inutile d'andar abbacando

intorno al sub Regibus, e di scorgervi col Durandi un' allusione al dominio de Re Longobardi sopra i Duchi nella Liguria. Per dritto, se non per fatto, que' Re avevano la maggioranza eziandio su' Duchi di Spoleto e di Benevento: ma il ricordare questa maggioranza in un' Epitaffio, ad altro non sarebbe riussicio se non a mecomarla.

#### NUMERO CCCCXX.

Donazione di Romoaldo, Duca di Benevento, a Deusdedit, Abate di S. Giovanni verso Alife; non di Montecasino.

Anno 718. Ottobre.

( Dal P. Gattola (i) ).

In nomine summi Dei Eterni, aque filii ejus domini nostri Jesu Christri, Sanctoque Spiritui. Nos denique dominus Romualo vir gloriosissimus, et eximius Dux gentis Lancorardorum.

CONCESSIMUS VODIS DEUSDEDI Venerabili Abbati montis Ca-SINI (2), et in Monasterio S. Benedicti confessoris Christi,

<sup>(1)</sup> Il P. Abate della Noce <sup>a</sup> trovò la Copia di questo Diploma inserita nel Registro (Num. 195. fol. 85. a tergo) di Pietro, Diacono Casinese: poscia il P. Gattola <sup>a</sup> pubblicolla per le stampe; dotti ed ingenui Casinesi.

<sup>(2)</sup> Deuseledi venerabili Abbati Montis Casini. Ma nel 718 non erasi ristorato pressocche ancora la Badia Casinese da Pertonace (Vedi prec. Num. 419), il quale poscia governolla per più di trent'anni. Fatto sta, che l'Inditione IL\*, segnata in lettere nel presente Diploma di Romosldo, non potea stare con alcuno de' dodici anni di vita rimasti a quel Duca dopo averlo fatto spedire nel 718. Perciò il Gattola si volse a Deuseddit, Abate veramente di Montecasino dall'828 all'833, ricordando i racconti di Leone Ostiense\*, che Sicone, Principe di Benevento e con-

<sup>1</sup> Angeli de Nuce, Nota (1) Ad Caput 22. Lib. 1. Leonis Ostiensis; Apud Muratori, Scrip. Rer. Ital. IV. 296. (A. 1723).

<sup>2</sup> Erasmi Gattulae, Ad Ristoriam Abbatiae Casinensis Accessiones, I. 32. Venetiis (A. 1734).

<sup>2</sup> Leonis Ostiensis, Chronic. S. Monast. Casinensis, Lib. I. Cap. 22.

in quo sacratissimum corpus ejus humatum est, hoc est territorio nostro, in loco, qui nominatur fluvio Lauro

temporaneo di quel Deusdedit, donogli le terre possedute dal Palazzo Beneventano sul Lauro: indi pretese, che il Copista errato avese nel Registro, ponendo Romoaldo Duca, ed e dovea metter il Principe Sicone.

Qui surse con molto ingegno il Di Meo <sup>1</sup>, contro al Gattola, notando, che mentre durarono i sei anni del Principiato di Sincone in Benevento e dell'Abaziale governo di Deusdedit in Montecasino, mai non ricorte del pari la Seconda Indizione: il Diplome sessri dato per comandamento del Duca da Persio, suo Piccedomino e Referendario, e fatto scrivere dal Notaro Grausone: i quali due nomi s'incontrano con tanta frequenza ne Diplomi Romoaldini. Concluse il Di Meo, che Deusdedit dell'Indizione Seconda, ricaduta nel 718, fa Abate d'un Monastero, detto di San Ciovanni verso Alifi; e che questo Deusdedit appariace dappoi nel 745 în una Carta della Cronica di Santa Sofia. Tal Carta con altra simile, ov'egli è nominato, si registere à da me nel suo luogo.

Tutto concorre a persuaderci, ne io dissento in alcuna guisa, della verità esposta dal Di Meo. Pur e' può sembrar duro, che due volte si nomini qui Deusdedit, si come Abate di Montecasino, e non di San Giovanni d'Alifi. Ma il nodo è facile a sciogliere; ciò che avrebbe di leggieri fatto lo stesso Di Meo, se non si fosse adirato verso il Gattola, com' è suo costume verso nitunque prenda egli a combattere. Imperiocochè ben poterono le cose, donate sul Lauro dopo l'828 dal Principe Sicone a Deusdedit di Montecasino, esser diverse da quelle poste sul medesimo finume, delle quali erra stato il Duca Romoaldo generoso in pro del più antico Deusdedit, Abbate di S. Giovanni Alifano.

lo credo nondimeno, che le terre del 7,18 sul Lauro acquistaronsi da Montecasino fra quelle, di cui a suo tempo s'ascolterà esservi stata controversia nel 7,45; acquistaronsi, dico, in virtù di convenzione fia Deusdedit, Abate vivo tuttora di San Giovanni,

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, II. 263.

e Gisalberto, Monaco Casinese. Per effetto della quale, il Diploma Romoaldino del 718 passò nel 745 in balía de Casinesi. Or, poiché un errore intorno alla Seconda Indizione si commise certamente nel Registro di Pictro Diacono, non essendo essa venuta mai dall'88 all' 835, può agevolmente assolversi da tal colpa il Copista, ma per gravarlo d'un fallo più leggiero e naturale: d'aver, cioè, con troppa fretta creduto, che il Deusdedit del 718, cioè l'Abate di S. Giovanni Alfano, fosse non altri, se non il Deusdedit, Abate Casinese dell'828. In tal guita l'Autoro di il Copiator del Registro avrà giudicato d'aversi a compendiare i fatti avvenuti fra il 718 e l'828; ed avrà forse confuso nella sua mente i due Deusdedit, thenedoli per un solo Abbate, al quale fosse tocato in sorte d'aver le medesine terre.

Una seconda supposizione. Poté il Principe Sicone confermare in favore di Deusdedit, Abate di Montecasino, i doni fatti dal Duca Romosldo nel 718 all'Alifano Abate Deusdedit; Jaonde l'Autore di quel Registro, che domandasi di Pietro Diacono, obbe a riputar lecito du diule li ridurre ad na solo i due Diplomi, con la sola menzione del primitivo e del veramente necessario; soggiungeudovi eziandio alcuni parlari ed alquante formole del Siconiano. A tal sospetto mi sospinge il considerare da un lato, quanto sarebbe riuscito difficile ad un impostore de seguenti secoli aver notize di Persio e di Grausone, Officiali del Duca Romoaldo; dall' altro, il vedere che lo stile del presente Diploma non sonoglita moltissimo a quello, da oni si conoscitore la Cronica di Santa Sofia, di Persio e di Grausone. Se veramente i Diplomi furono due, il Compendio in un solo dovè ridursi ad effetto auche prima di Leone Osteines.

L'Abbate della Noce con rara modestia e con amabil candore conclude: » Nolui hace praeteriens abscondere: quod, si » inscitiam aperit meam, aperit et fidem ».

Trattandosi di Sunti e di Compendj delle Carte antiche negli Archiyj, si va esposti sovente ad alcune singolari ludificazioni, da una delle quali sembra essere stato sorpreso un grande uomo. Parlo di Ludovico Antonio Muratori (\* Fedi l' Istromento Lucchese di Pertuald del 721 nel seg. Num. 432 ). et fine Faba, et usque in lacu Ruvio, et Bulturara (1), et fine Mandra Corbult, et fine Capitina, et fine Suprascripto fluvio, qui fuit ippo territorio sub accione Traissi Gastaldei nostro quatinus ab hodierna die in perpetuum habeatis, et possideatis tam vos qui supra Deudent nerabili Abbati monasterii montis Cassiv, quam et successores vestros, qui in prefato monasterio S. Bezedicti deservire visi fuerint, ut a nulla parva magnaque persona videlicet Pankres, Dux, Comes, Markoni (2), Vice Comes, videlicet Pankres, Dux, Comes, Markoni (2), Vice Comes,

<sup>(1)</sup> Fluvio Lauro...Via Brutini....Fara....Lacu Ruvio,

<sup>—</sup> Fia Bratina. Volesse mai dir Aprulina? L'asserirei con più franchera, se fossi ben persuaso, che il Castrum Aprutii di San Gregorio (Fedi prec. Num. 233. 250. 251) avesse dato il nome fin dal 718 all'ampia regione, chiamata presso noi degli labruzzi.

<sup>—</sup> Ruvii et Bulturara... Mandra Corbuli... Capitini. Tutti questi luoghi ed il Lago Ruvio appartengono con altri nomi oggidi al territorio di Volturara, Città Vescovile dell' odierna Provincia di Capitanata: della qual Chiesa veggasi l'Ughelli.

<sup>—</sup> Fara. Le Fare, ossía le generazioni c famiglie, ricordate nell'Editto di Rotarti, coltivavano un qualche fondo, che poi, riteneudo le memorie de' primi abitatori col nome stesso di Fara, divenivano col tempo Villaggi e Castelli.

<sup>—</sup> Bulturura o Folturura. Gli Appennini separavano il territorio d'Alife, ov'era il Monastero di San Giovanni, da quello dell'odierna Volturara, posta nella Daunia, e diversa dell'altra degl'Irpini, ove nacque il dotto Alessandro Di Meo. In tal guisa, la Daunica Volturara trovavasi alle spalle d'Alifi; e senza i Monti, sarebbe stata breve la distanza in linea retta.

<sup>(</sup>a) Princeps..... Marchio. In questo gran cumulo di tioli, e massimamente nel titolo di Princeps, non posso non icorgere la licenza d'alcuni Copisti e Compilatori di Cartolarj Monssiti dell' undecimo e duodecimo secolo. Sovente compendiavano, e sovente supplivano de loro , quando e' non intendevano

GASTALDEUS, JUDEX, EXACTOR, neque a nullo quempiam hominem nullam habeatis aliquando aliquam questionem vel contradiccionem, sed perpetuis temporibus per hunc nostrum firmissimum praeceptum securiter, et firmiter habere, et possidere ad utilitatem praescripti monasterii valeatis ipsi praenominatis terris, qualiter superius perfines declarata sunt, et cum omnibus ibi intro habentibus subtus et super, et cum viis suis ibidem intrandi, et exeundi, et cum monibus, planis, campis, silvis, aquis, molendinis, planis, pascuis, atque paludibus, terris cultis, et incultis, omnia, et in omnibus, qualiter finis declaratus est concessimus in praescripto monasterio, et ejus rectoribus atque custodibus ad faciendum de ea omnia quae eis placuerit.

St quis autem quod non optamus nefario ausu praesumpserit hoc, quod ad laudem Dei pro stabiliate jamdicti monasterii concessas sunt contradicere, vel quodlibet modo aliam contrariam inde ingerere, sciat se compositurum auri purissimi libras quingentas, medietatem Camerae nostrae, et medietatem praefati monasterii.

Quon vero praeceptum concessionis ex jussione suprascriptae potestatis dictavi ego Persius vice Domini, et referende tibi Grausoni notario scribende.

in un Originale antice una o più parole, corrose o guaste dal tempo. Mirabil cosa intanto, che il Di Neo non avesse dato per falso interauente, e per una Monacale impostura questo Diploma Romoaldino! Il Muratori non avrebbe omesso di sentenziarlo come tale per la parola Marchio: ma e' non conosceva le nuove Leggi del Codice Cavense, promulgate nel 746 dal Re Rachis, dove odonsi rammentare le Marche. V'erano pereiò i Sovraintendenti alle Marche nel 718; detti fin d'allora Marchiones: ma privi de' grandi splendori, che da essi vennersì acquistando sotto i Carolligi.

Acto in GUALDO ad BIFERNO (1) in palacio mense Octobrio indicione secunda feliciter.

(1) In Gualdo ad Bifernum. Nel hosco, cioè, sul fiume Biferno. Data non priva di singolarità.

### NUMERO CCCCXXI.

Telesperiano, Vescovo di Lucca, concede all'Accolito Maurino, la Chiesa di San Prospero d'Antraccoli.

Anno 718. Dicembre.

( Dal Bertini (1) ).

† In nomine Domini Dei nostri. Jussu Christi. Regnante. Domno nostro Lutpraxo: Viro excellentissimus, Rege. Anno. Regni ejus septimo. Mense Decembrio: per Indictionem. secunda. feliciter.

VENERABILIS TELESPRIANUS gratia Dei Episcopus. . MAU-RINO venerabilis ACOLATUS famulo. et sercienti suo (2) perpetuam salutem. Quoniam beneserventium opsequia. dignum semper remunerationem sublevare. deveator. et mer-

<sup>(</sup>i) Il Bertini ¹ trasse per intero dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (° N. 1) si fatto Documento; di cui Muratori ¹ aveva dato alcuni cenni, ma solo per rilevare la barbarie dello stile così degli Ecclesiastici come anche de' Vescovi nell' ottavo secolo. Brevi considerazioni vi premise anche il Bertini ².

<sup>(2)</sup> Famulo et servienti suo. Che vuol dire? L'Accolito Maurino era stato egli servo del Vescovo, e manomesso da lui? Non sembra; nè sospettollo il Bertini; ma, in quella più che barbarica Latinità di Talesperiano, famulo vuol dire un uomo ossequioso al Vescovo, e dilignent ne' servigi della Chiesa.

<sup>1</sup> Bertini, Memorie di Lucca, ec. Tom. IV. Part. L. Appendice, p.65.66.

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Evi, 11. 1044. (A. 1739).

<sup>3</sup> Bertini, loc. cit. pag. 306.

cidis meriti vacua esset non divet. ideoque pro fidelibus ecclesiasticis servitiis. tuis quibus nobis placire. cotidie studis. nus pro remunerati..... tibi atque firmamu in ti Bassilica Beati Sancti Prospert Marthers. sita in loco qui dicitur. Intracule (1). cum omnibus ribus vel oficiis. ad ipsam Ecclesiam pertinentibus sicot jam antea a bone memorie qd. Manno Genitori tuo cesseramus (2).

ET modo tivi per nostrum iscriptum in ti firmamus. ut quamdiu tibi Dominus vitam cumcesseret tu supradicte MAURINE. ipsam Basilicam cum.....et possedire. diveas.

Er nullus tibi Episcopus. aut Sacerdus aliqua sub introductionem aut prepositionem facere aveas licentiam nisi qualiter ti actum feret. Set liceat ti semper in serbitio quisdem Bassilice mure (more) ecclesiastico vivere et fruere. omnis ris (res). at eadem Bassilica pertinentis. nec aliquis tivi quasi cunsors aut socius. fieri posset aut faciator.

UNDS tivi prome.....tionis nostre pagina. fieri elegimus. et Deusneur Venerabilis Lectori nostro iscrivere jus... in qua etiam propriis manibus. nostris subscripsimus et Sacerdotis nostrus subviscrivere cumrogavimus. Hactum Luca per indictione suprascripta feliciter.

Ego Talesperianus umilis Episcopus unic cartule. donationis facta in famulo me...... propria manus mea sumiscripsi.

<sup>(1)</sup> Intracule. Antraccoli , paese non lontano dalla città di Lucca.

<sup>(2)</sup> Marino Genituro tuo cesseramus. Sembra, che costui fosse per vedovanza passato negli Ordini Ecclesiastici.

Ego WALPRAND. In Dei nomine Episcopus (1). In hanc cartula donationis facta in MACRINO a Domno Talesperiano anticessori meo. post eas mihi relecta est. cum consenso de Sacerdotis proprias manus mea suscribsi et confirmavi.

Ego Thepingtus. Arcidiaconus ex jussione Domni Walprand Episcopi unic cartule donationis facta in Maurino presbitero propria manu mea suscripsi.

Ego Theuselmi Diaconus, ex jussione Domni Wal-Prand Episcopi unic cartule donationis. facta in Maurino. presbitero propria manns mea subscripsi.

Ego Silverat Presbiter ex jussione Domni Walbrand Episcopi uhic cartule donationis facta in Maurino Presbitero propria manus mea subscripsi.

Ego Osprandus Diaconus ex autentico exemplavi nec plus. addedi nec menime scribsi.

<sup>(1)</sup> Ego Walprand... Episcopus. Dopo alquauti anni, essendo il Vescovo Talesperiano morto, e divenuto Prete l'Accolito Maurino, il novello Vescovo Walprando confermò a costui la concessione di S.Prospero d'Antraccoli. Questi è quel Walprando, Vescovo di Lucca, del quale si riferità il testamento scritto, allorchè dal Re Astolfo gli fiu imposto di raggiungerlo nell'escito. E Walprando attualmente vel raggiunse. Di tal fatto ed il Prizzetti ed il Bertini vollero indagar la cagione, cercando se veramente gli Ecclesiastici andavano a combattere sotto i Re Longobardi; ciò che nella Storia de Franchi s' ascolta essere avvenuto non di rado. Anche io m'i negenero di chiatri questi usi, cotanto alieni de' nostri; quantunque non si voglia diuncniciare un Bernardo Vescovo di Munster, che molto guerreggio in Alemagna, a yon corsi appena due secoli.

## (ANNO 758 Gen. 1.)

† Noditia facio Ego Perendo in Dei nomine Episcopus qualiter atduxerunt Madrino virio presbiteri cartula donadionis de Eglesia Sancti Prospera quem ei facta fuerat a qd. Domino Talesperianos Episcopus, et ipsa cartula fecimus relegi in ostris presentiis et exemplare, et regdedimus ipsa autenties: Magno viro Presbitero qui in ipsa Eglesia erat, quem Madrino Presbitero miserat at nus (ad nos). Actum est in presendia Jordann... Arcipresbiteri, Guilli Presbiteri, Teuderand Presbiteri Gaidon Presbiteri, Johanni Bilio Guildenni, Rotchis filio Soldieconi, Perponi filio Guildenni, Rotchis filio Soldieconi, Truprido Clerici, Donnolo Clerici.

Et hanc breve scripsi ego RASPERT Clericus Anno Domini DESIDERII primo. Kalendas Januaria Indict. undecima.

Della data di questa Carta Lucchese fecero menzione il Muratori <sup>1</sup> e Monsignor Rambaldo degli Azzoni Avogaro <sup>2</sup> per istabilir la Cronología di Re Desiderio.

<sup>(1)</sup> Si noti come in Lucca, dov'era un Duca, qualunque Ato dei Notari, Ecclesiastici o no, segnava sempre gli anni de' Re d'Italia; cosa che non si faceva nelle Carte de' Duchi di Benevento e di Spoleto. Ma ben presto Liutprando Re si sovvenne de' Duchi di Spoleto, e pagolli acerbamente de' loro disdogni, e del loro piglio nel mostrarsi affatto liberi d'ogni seggerione verso il Regno Longobardo. Anche i Duchi di Benevento furono, ma con minor frutto, assaliti da' Re prima di Carlomagno; nè lo stesso Carlomagno pervenne a fondare stabilmente la sua Signoria sul Ducatto.

<sup>1</sup> Muratori, Annali, Anno 758.

<sup>2</sup> Degli Azzoni, Tomo XXIV. della nuova Raccolta degli Opuscoli Caogera-Mandelli.

### NUMERO CCCCXXII.

Romoaldo II.º, Duca di Benevento, permette a Giustiniano ed alla sua famiglia d'offerire il lor Patrimonio intero alla Chiesa di Santa Maria e di San Piero in Massano.

Anno 719. Gennaio.

(Dalla Cronica di Santa Sofia presso l'Ughelli (1)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Inesu Christi.
Macai est apud I'ominum, qui sanctorum commendationis obinet meritum; dum quis de suis proprijs rebus Domino Deo Creatori, ac Redemptori non offert munus, sed
sibimetipsi in aeternum praeparat mansionem. Una cum voluntate et iussione Domini viri gloriosissimi Romualdi sumil Dueis gentis Longodundam, ego Iestinanus (2) vna

<sup>(1)</sup> Ughelli, Vill. 617. ( Ex Parie II. Num. 14. fol. 80. Cod. Vat. 4939). Vedi Assemani 1.

<sup>(2)</sup> Iustinianus. Questi era certamente un Romano. A quale de' Longobardi o d'altri Barbari, che non fosse un Re, sarcbbe venuto in mente di chiamarsi Giustiniano? Romani del pari sembrano i nomi della moglie Domila, e de' figliuoli Martino e Pillone, cioè Apollonio. Ma Giustiniano era egli un Romano Guargango, od uno de'Longobardizzati nel Regno Longobardo? Era Guargango, perchè fuvvi bisogno d'un Diploma del Duca Romoaldo a convalidare la donazione, sebbene fatta dall'intera famiglia. Essendo Giustiniano provveduto di due figliuoli legittimi, non avrebbe avuto bisogno d'alcun Privilegio Ducale: ma doveva esser nata controversia nel Dritto Longobardo se un Guargango, avente figliuoli legittimi, potesse lasciar le sue sostanze a' Sacri Luoghi, quando egli era sano del corpo (Fedi prec. p. 152, e la Legge 6.ª Lib. l.º di Liutprando): ciò che avrebbe frodato l'aspettative del Palazzo Ducale di Benevento. E poi, permettevasi dall' Editto di Rotari al Guargango lasciar in morte i suoi averi a' legittimi figliuoli : ma,

<sup>1</sup> Assemani, Ital. Hist. Scrip. 11. 579.

cum conjuge mea Domila, et cum consensu filiorum nostrorum Pillonis et Martini, offerimus in Monasterio beatae sanctissimaeque Virginis MARIAE, sanctique PETRI Apostolorum Principis, quod fundatum est in loco qui dicitur MASSANUM (1), omnes res nostras quicquid habere visi sumus; id est, casas, vineas, territoria, cultum et incultum, mobile et immobile, omnia et in omnibus, in ipsum venerabilem locum offerimus possidendum; pro eo quod nominatos filios nostros in insum monasterium Monachorum Regulae tradidimus ad deserviendum : ea vero ratione . ut si quoquo tempore nominati filij nostri se de ipso sancto loco subtrahere voluerint, nou habeant licentiam nisi ut superius legitur cum omnibus rebus nostris in praedictum Monasterium sicuti et alij Monachi deseruiant. Uude pro firmitate buius membrani nominatam potestatem postulauimus, et effigiem annuli sui affigi praecepit (2).

Quod vero praeceptum offertionis ex iussione nominatae potestatis dictaui ego Vrsus referendarius tibi Vrbano Notario scribendum.

ACTUM BENEVENTI in Palatio, mense lan. per Indictionem secundam.

potendo morir costoro prima del padre, l'aspettative Dueali sarebbero venute meno, se non si sosse preveduto uu tal caso.

<sup>(1)</sup> Massanum. Luogo verso Alife, come si seorge in altri Diplomi della Cronica di Santa Sofia.

<sup>(</sup>a) Annali sui offisi praecepit. Non è egli falso questo Diploma per l'anello? Qui neppur il Di Moo la avuto coraggio di alternarlo. Perchè mai non poteano un Re, od un Duca far mettere qualche volta, e qualche volta no il sigillo ne'loro Diplomi? La differenza poteva qualche volta mascere dall'istanza maggiore o minore di chi gli otteneva. E poi, a profitto di chi sarebbesi falsato il Diploma ottenuto da Giustiniano?

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, 11. 269.

#### NUMERO CCCCXXIII.

Audefredo, Clerico e Longobardo dona i suoi averi alla Chiesa de' Ss. Lorenzo e Valentino di Vaccole.

ANNO 719. Marzo.

( Dal Bertini (1) ).

† In nomine Domini Dei Salvaturi nostri Jussum Criatstum. Regnante Domno nostro Luttprando Viro excellentissimo Rege, Anno Regni ejus octavo, per indictione septima (secunda) (2) feliciter. Ideo auturem cunstat me Ausersid V. V. Clirico ac die repromisse et repromisi me servire ad Beato Sancto Laurento, et Sancti Valentinu amturi meo cum omnia ris (res) mea quod mihi etvineret, casa, vinea, servus, vel ancilla, cultum, desertum, movile, vel in moviles esse, que moventinur. Casa quod in Anno avire visi sumus in loco qui dicitur Munana, Sorte mea (Langobardica (3)) uvicumque est ad Beato Sancto Lau-

<sup>(1)</sup> Il Bertini \* stampò si fatta donazione, trovata nell' Archivio Arcivescovile di Lucca (\* H. 84), ed illustrolla nella sua Opera, pag. 307.

<sup>(</sup>a) Indictione soptima (secunda). Ecco uno degl'infiniti esempi della negligenza o dell'ignoranza de'Copisti; tra' quali fu Pietro, che non dire in qual tempo avesse copiata la donazione d'Aunériedo. L'Indizione Settima non può stare coll'ottavo anno di Liutprando Re.

<sup>(3)</sup> Sors Langebardica. Questa era la piccola parte (Sorticola) toccata per efletto della conquista del Jongobardi i progenitori del Clerico Aunefredo: ed or, viva Dio, non abbiamo bisoguo di ricorrere agl'indiri fallaci de nomi propri: ma il postederia di quell'Aunefredo una Sors o Sorticetta Longobardica

<sup>1</sup> Bertini , loc. cit. Appendice, pag. 67.

RENTIO, et Sancti VALENTINI sit quantum da germanis mei evineret. Sic tamen ut dum die vite me (meae) fueret, in mea sit potestatem usumfructu: Et pos viro ovitum meum de insa sorticellula mea aveas potestates vivendum Ror-PERGA, et PERTICUNDA ANCILLE DEL Et si forsitans aliquis de sororis, aut nipotis Dominus advocare ad velamen ad ipso Sancto loco, ut aveas licentia ad vivendum de ipsa sorticella, quod ipsi Aunfran. Clirico fice ad ipso Sancto Loco. Tamen sic aveamus licentia si forsitans alequa causa opus fueret pro causa Sancti Laurenti, ant Sancti Valen-TINI ut licentia aveas pro ipso Sancto Loco vindere. Nam non pro alia causa.

lo chiarisce di sangue Longobardo. Laonde con sicurezza maggiore potrò ripetere ciò che già scrissi d' Aunefredo 1:

» Intanto, a mostrare come i nuovi costumi precorressero alle » Leggi di Liutprando, giova ricordare il fatto d'un Clerico,

» e però d'un Cittadino Longobardo, che donò ad una Chiesa

» del paese di Lucca parecchi fondi ed una casa posta in sul-

» l'Arno, ritenendone l'usofrutto durante la sua vita, il quale » doveva indi passare dopo la sua morte a due Monache, Rot-

» berga e Perticunda, Nulla v'ha di si opposto all'Editto di

» Rotari, gnanto il distacco della proprietà dall'usofrutto; della

» qual cosa non avrebbero i Barbari avuto neppure il concetto

» in Germania. Ecco un altro esempio del modo, con cui gli

" usi d'un popolo civile, quantunque divenuto men forte, s'an-» davano da Roma e da Ravenna propagando tutto di nel Re-

» gno Longobardo: e tosto iu ogni nuova Dieta le dottrine Ro-

» mane v'acquistavano forza di Legge Longobarda, ciò che mai

» non avvenne si spesso come a' giorni di Liutprando ». In verità, quel Re troppo tardò a permettere con la Legge

degli Scribi, che i suoi Longobardi vivessero pare col Dratto Romano in tutto ciò che potea formar l'argomento d'una scrittura inpanzi al Notaro.

<sup>1</sup> Discorso de'vinti Romani, S. CXXI.

ACTUM in VACCULE prope Ecclesia Sancti LAURENTI, et Sancti Valentini per mense Martio, Indictione et Regnum suprascriptum feliciter.

Signum + manus AUMFRIT V. V. Clirico anc cartula fieri rogavi.

Signum + manus Palboix V. V. Presbiter cumsentientem AUNEFRID, advocandum.

Signum + manus Gudualdi testis. Signum + manus TACHIPERT filii qd. TAPPULI.

Signum + manus Magnuald. V. D. testis. Signum + ma-DUS FIRMICCIANI V. D. testis.

Ego Teutpert Clirico rogatus et petitus ad Aunefrid V. V. Clirico iscrivere cartula confermationis: et est avitator in GUAMO.

Ego Perrus scripsi in hanc pagina renovationis quantum in autentico invenire potui, nec amplius juncai, nec menime feci, sine dolo vel fraude excemplavi.

# NUMERO CCCCXXIV.

Sunduald vende a Filicauso la metà d'una Casa in Pisa.

Anno 720. Gennaio 29.

( Dal Muratori (1) ).

In nomine Domini Dei nostris Jesum Christi.

REGNANTE Domno nostro LIUTPRAND Rege anno Hoctavo sup die Quartam Kalendis Februari, per Inditione Tertia. CONSTANT, me SUNDUALD, vir honorabilis, hac dies arvi-

<sup>(1)</sup> Il Muratori 1 trasse questo Istromento dall'Archivio Arcivescovile di Pisa, e ristampollo il Brunetti 2.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. AEvi, III. 1003. (A.1740). 2 Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 457, 458, (A. 1806).

trium bone mee voluntalis.... interpeniente neque aliquis me suadente, nisi bono animus meus vindedisse, et vindedi , tradedisse et tradedi (1) tivi Filicausi medietatem de casa meas infra Civitatem cum gronda sua livera (2), tam solamentum, quam ligname fine grondas, ipsa medietatem de casas cum petras que inibi esse videtur tibi Filicatisi venondavit, atque tradedit, de quibus pretium petivi. Et in presenti accepit auris solidos nove tantummodo, sicut inter nobis bono animus in placetum convinit, et constant me in omnibus esse suppletus, et nihil mihi in amplius pretium reddevire videris set omnia mihi cumpletus pariasti. Unde abmodo tu suprascripto Filicauso ipsa medietatem de casa cum solamento haveas, teneas, possedeas tu, tuisque, vel heredibus tui in perpetua temporibus vindici atque defendas et quidquid exinde agere, facere volueritis vendendo, donandi, ut notens firmissimus domino in tua....emturi sit potestatem ipsa medietatem de casa vel solamento quia tivi venondavit atque tradedi. Et quod non credimus, nec fieri potens, ut si contra hanc cartula venditionem a me facta ire, venire temptavero ego per me SUNDUALD, aut heredibus meus, et menime potuero defendere aut anstare ipsa suprascriptam medietatem de Casas de quacumque homine sit tivi empturis, componimus pine nomine auri Soledos Denarios dece octo, quod

<sup>(1)</sup> Vindedisse et vindedi, tradedisse et tradedi. Chi non direbbe, che quest'abbondanza di parole barbariche non fosse una ricordanza dello stile degli antichi Romani? Ed un tentativo infelice d'un' imitazione impossibile?

<sup>(</sup>a) Cum gronda sua livera. Il Carpentier, uno de Continuatori del Ducange, avendo letta nel Muratori questa vendita, registrò nel suo Supplemento la voce gronda; interpetrandola per Tettoia. » Par prominens tectorum (subgrundu), quà » aquae a muro projiciuntur.

est dupla (1) bona conditionem, et cartula venditionis in sua permaneat firmitatem. Unde pro monimine et cautila presentis futuri temporibus anc cartula venditionis ANSOLF Notarium scrivere rogavit.

ACTUM PISA, per Inditione suprascripta feliciter.

Signum manus † SUNDUALD Vir honorabilis, qui hanc Cartula scrivere rogavit.

Signum manus † Pertualdi v. d. (viri devoti) testis.

Signum manus + Audolfi v. d. testis.

Signum manus + VEOGLANTIS v. d. testis.

Signum manus + Collutulo v. h. (viri honesti) testis.

Signum manus + GUNDUALDI v. d. testis.

Signum manus † REPARATO v. s. (vir spectabilis) clericus testis.

Ego Ansolf Notarius rogatus et petetus ab SUNDUALD, qui hanc cartula scripsit et deplevit.

<sup>(1)</sup> Quod est dupla. Già tutt' i Longobardi aspirano al viaggio di Roma; già tutti dall' eterna Città ritornano a casa con l'ammirazione anche involontaria nel cuore, col desiderio e con la vanità d'imitar la cosa Romana.

Giò non toglie, il debbo sempre ripetere, l'albagie della cittadinanza Longobarda e del guidrigido; al modo stesso, che la vista de'grandi editici dell'Antichià non rinfrancava i Romani spiriti ne difendeva l'Architettura e l'arti del disegno dalla rerocente barbarie. Ma chi crederebbe d'esservi stati uomini dottissimi, che dalla pena del doppio stipulata in questa ed in altre Carte Barbariche dopo Rotari, avesser dedotto il pubblico uso del Dritte Romano in pro de'vinti Romani del Regno Longobardo? Vha egli biogno di studiare i Digesti odi Il Codice di Giustiniano per minacciare od imporre la peu del doppio a' contravventori? A quale più stupido popolo non viene in mente un tal modo per far rispettare l'obbiligazioni contrate? Di ciò riparlerò sotto l'anno 726.

## NUMERO CCCCXXV.

Teutpald ed altri Longobardi fondano la Chiesa e l'Ospedale di San Silvestro fuori Porta San Pietro, in Lucca.

Anno 720. circa (1).
(Dal Barsocchini (2)).

.....plar. In nom. Domini Dei nostri J. Xti.

CONGRUE novis auxilium est, dum hic peregrinamor carnali officium gerimos tensaurizare novis super terram.... utilia sunt, ut caro nostra mortalis anima immortalis....

UNDE NOS TECTRALO CUM germanus meus, et DOMMULUM, LEONACI CUM germano meo seo et Aunuald, Willfait, Madrinum, Teudoraci, Nandelum, Germanum cleric. Gudiscalcum, recorrentes nos nos omais ad aula misericordie pro...nostris, quam in hoc seculo gessimus adque gerimus, pro hamorem Dei et redemtione anime nostre Hecclesia ha fundamentis fabricis vestibolis constituemus in honore beatiss. Dei confessoris S. Silvesthi.... porta Beati S. Petral, ubi nos vel si indigni Sinedocium facere visi sumus

19

<sup>(1)</sup> Di questa data Vedi la seg. Nota (2).

<sup>(2)</sup> Trascelgo la stampa del Barsocchini <sup>1</sup>, condotta sulla Copia antica dell'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* L. 52). Muratori <sup>1</sup> a vea divolgato si fatto istromento di fondazione; riproposto, ma non intero, dal Brunetti <sup>3</sup>: e v'erano molte lacune, che il Bertini <sup>6</sup> fece sparire. Le Carte Lucchesi presso il Muratori sono qualche volta più Sunti che Copie. Il quale crede scritta la presente Carta nel 713 in circa. Dal Bertini e dal Barsocchini le si assegna il 720. Fedi seg. Num. 436.

<sup>1</sup> Barsocehini, Mem. di Lucca, Tom. V. Parte II. pag. 6. 7. (A. 1837)

Muratori, A. M. AEvi, III. 566. (A. 1740).
 Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 459-462. (A. 1806).

<sup>4</sup> Bertini, Men. di Lucca, Tom. IV. Parte I. pag. 307-308. (A. 1818).

in terra, qui novis.....tionem a TEODORACI filio qd. LEO-TARI advinet, in qua fundamento prefata Eccl. sita est.

IDCIRCO donamus.... Hecclesie beati S. Silvestri fundamento ipso una cum casa, quem Sinedoco costituemus, cum corte vel orto, seo omnem intrinsicus: set et balneo qui noris vicarie, et ex comparationem advinet a Dn. venerab. Talesperiano (1)....nus una cum fundamentu, ubi ipse balneum situs est.

Quamque et per unumque nostrum terra prope civitate a designato nomine, idest ego Teuntpald cum gg. meus offerui inivi terra modiorum tris in Placcle inter adfinis terra Duci nostri; Leonaci cum gg. suo terra modiorum quatturo super casa Boaungelli in Maraturli, et duas modiorum terra Machines in Albinegro pro.... Arnuald terra mod. tris in loco ubi Teutpald dedet super Slice; Wilefait terra mod. tris prope casa Waltari; Nandelo mod. duo in Faururo, et tertio modiocum ante casa Becchul; Geminants pro terra et vinea offeruit solidos quadragenta; Teodoraci pro terra et vinea folid. quadraginta, ut exinde terra, et vinea comparitur; Gediscalo terra mod. duo, itis scaffiliorum prope terra Tirioni et scaffilm (2) prope terra Leunald; et pro

<sup>(1)</sup> Balino, ... a Tulesperiano, Questo bagno venduto da Telesperiano, Vescovo di Lucca, rummenta le Terme fatte costruire da Damiano, Vescovo di Pavia (Pedi prec.Num.386), non che il Bigno del Re: donde venne al luogo il nome di Bagnorea.

<sup>(2)</sup> Seaffilium. Brunetti i scrive: » questa misura potea corri-» spondere alla mina, ovvero alla metà d'uno stato, o pur fra-» zione d'un moggio ». Qui tre scaffili stanno in realtà per una porzione del moggio.

<sup>1</sup> Brunetti, loc. cit. pag. 333. 721.

vinea unumquemque nostrum solid. decem, excepto Maurinus qui dede duo modiorum vinea in Savelliano, el Geminianus et Teoropaca qui dedirunt predictos solid. pro terra et vinea: Et octuagenta solid. in auro, quam tibi suprascripte virtutis offerimus.

Unde hee que superius legitur, et ha novis offertum est tibi Heecl. beati S. Sitvestrat, una cum ipso Sixedoco vel balneo cum fundamentis, vel ortis ab hodierna die tradimus in integrum possedendum per doiis titulo. Et ita addidet animus nostrus ut ad guvernandum in potestatem custudis illius Gundoni presb., quem inivi cum comune consilio presbierum ordinavimus (1), inveniatur esset peregrimus suscipiendum, pauperis viduis et orfanis consolandum, mandatum juxta regule ordine faciendum, et pro nostris facinoribus Dominum deprecandum; in omnibus et per omnia opem ujusce Xindeoi secundum priscorum patrum traditionem juxta ujus scntentie in omnibus adimplire diveas.

Er hoc addimus ut si ipse Abbas custus de hac luce migraveret, quem inivi Priorem et gubernatorem due partis ex novis (nobis (2)) una cum monaci ipsi eligerent, tertia pars ex nostrus inivi...tia ipsum Abbatem ordinandum predictum officium Dei peragendum.

NAM nulli nostrorum offerentium exinde in aliquo subtragatur aut a novis minuetur; nec nulla inivi pote-

<sup>(1)</sup> Comune consilio presbiteram ordinavinus. Ecco il Dritto di padronato sempre più stabilito e confermato in pro del fondatori Long-bardi: e, quel che è più, il gius di concorrere co' Monaci all' elezione dell' Abate de' Monasteri, novellamente costruiti, come qui appresso pattuiscono Teutpald ed i Compagni.

<sup>(2)</sup> Due partis ex novis. Qui non bene comprendo qual parte, se due terzi od un terzo de' voti, s'abbiano riscrbato i fondatori.

statem aveamus, neque...dum; neque in ipso balneum invasionem faciendum (1), nec in nulla res quas inivi ha novis offertum est; nisi in omnibus ut prediximus in potestate S. Silvestrai inveniatur esse: et absque omnem ....m quis inivi contra ipsum Ecclesiam aggere volueret, ha novis removator exinde violentiam, et defensitor non querentis, quod in aliquo a nos perteneat. Contra quam dotali seo monusculi nostri cartul... quam nos et heredis nostrus adversus ipsa S. Dei Ecclesiam, vel quod inibi ha nobis offertum est aliquando spondimus esse venturi.

Post facta viro dotis cartula Dei compulsatione corriptus ego WALTARI..... S. SILVESTRI offero in integrum possedendum clausura in Colliario cum vinea et olivas, seo virgarium plus minus modiorum Dece, cum omnia quidquid infra ipsa clausura est cum cultum vel incultum in integrum.... nostris peccatis Sacerdus, qui inivi ordinatus est aut fueret horare diveas.

Signum † ms. TEUTPALD. v. d. donatoris

Signum † ms. Dommuli conserbatoris (2)

Signum + ms. TEUTPERT fratri ejus consentientis.

Signum + ms. LEONACI v. v. auctoris et conservatoris (3)

Signum + ms. Petronaci ... consentientis

Signum + nos Aunuald v. d. idem conserbatoris.

<sup>(1)</sup> Neque in ipno balneum invasionem faciendum. Vietarousi qualunque uso personale del bagno, che deputarono ai soli servigi di carità verso gl' infermi. Tale sembra essere stato asche l'intendimento de Vescovi, che si volenticri fabbricavano un qualche bagno in quell' età.

<sup>(2)</sup> Conserbatoris. Credo voglia dire, ch'egli era e si dava per mantenitore della sua parola, e sostenitore della fatta donazione.

<sup>(3)</sup> Auctoris et conservatoris. Qui è anche più chiaro il concetto, esposto nella precedente Nota.

Signum † ms. WILIFRID consentientis

Signum + ms. MAURINI Scario (1) traditoris

Signum † ms. TEUDORACI idem consentientis

Signum + ms. NANDULI Negudianti (2) ciditoris

Signum + ms. Geminiani consentis

Signum † ms. Gudiscalco v. d. qui hanc cartulam fiere rogavirunt, quem ego qs. ad signa eorum contrascripsi.

Signum + ms. Waltarini qui hoc offeruet

Signum + ms. RADIPERT

Signum + ms. GAUFRID

Signum † ms. Auriwandali

Signum + ms. GAIRIPALD auturi

Signum ASPRAND

† ALBUM † GUIDUALD

...DOLF exiguus indignus presb. rogatus ad Waltarene uhic cartule donationis in Eccles. S. Selvestra, vel ejusque Senodocos, cot superius legitur testi superipsi...... uhpert v. l. uhic cartule rogatus a Walterene dhic cartule donationis facta in Eccl. S. Selvestra vel ejusque Senodocu, sicut supra legitur testis suscripsi....... Flubiperandus not, ex autentico quantum cognoscere potui fideliter exemplavi absque fraude

† In nom. Dn. J. X.T. Dum Dgo juvante Eccl. beati S. Silvestra sita fuisset ad porta beati S, Petra, et per

<sup>(1)</sup> Maurini Scario. Degli Scarioni lo favellato nel Discorso 1, e dovrò più lungamente favellar nella Storia.

<sup>(2)</sup> Nanduli Negutilanti, Qui cominciasi a vedere, che citadini Longobardi erano i Negvasianti: nuovo ed immenso rivolgimento avvenuto ne' costumi Barbarici. In breve s'ascolterà il Re Astolfo prescrivere quali armi si debbano impugnare dai Negozianti, suoi sudditi. Nulla impedisce di credere, che questo Nandulo Iosse un qualeuno de'vinti Romani Longobardiasati.

<sup>1</sup> Discorso de'vinti Romani, S. CLIX. CLXVI.

cristianus homenis condita, et per dotis et donis tetulo confermata, amor superne vertutis meum animum adcomodavet, pro meis facinoribus offero ego Geninates v. (4) Dro et tibi sepedicte Hecclesie beati S. Silvestri, idest in primis quatuor mod. terra ad Argili super via, ad Aqualorga mod. dua, ad Tempanian mod. duo, de terra da Ceniemis ad Arba mod. duo de summo campo da S. Martino, Caldaria una, oraile eum catena fumaria (3). Hec istum predicta Eccl. quiete jure sivi defendas, et nullus de eridis meus hoc ipsum monusculum exinde subtragi possit, et Sacerdas inivi consistentis pro meis facinoribus X.tum Dominum deprecari diveas.

To any Garage

<sup>(1)</sup> Geminianus, vir devotus. E nulla impedisce similmente di pensare lo stesso intorno a questo donatore Geminiano.

<sup>(2)</sup> Caldaria una, ornile cum catena fumaria. Magro dono, se fosse stato il solo, e senza l'accompagnamento d'un'altro di moggia dieci di terre, poste in varj luoghi del Lucchese.

<sup>-</sup> Argili. Luogo presso a San Piero di Vigesimo.

<sup>-</sup> Tempaniana, Tempagnano di Valdottavo? - Aqualonga, Oggi Acqualunga, V'ha un luego di tal

<sup>—</sup> Aqualonga. Oggi Acqualunga. V'ha un luogo di tal nome presso a Paganico, un altro verso Ripafratta, uno de'Castelli del Conte Ugolino.

<sup>-</sup> Area, forse Arena in Val di Serchio (Fedi seg. Num. 432).

### NUMERO CCCCXXVI.

Aufrid vende un orto a' fondatori della Chiesa ed Ospedale di San Silvestro in Lucca.

#### ANNO 720. Marzo.

( Dal Muratori (1)).

IN nomine Domint Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, Regnante Domno nostro Liutprand viro excellentissimo Rege Anno Octavo, per Indictionem III. feliciter.

CONSTA, ME AUFAID V. D. hanc die (2) vendedisse et vendedi, tradedisse et tradedi vobis Advalad, Teutpald, Leonaci, Pethonaci, Teutpert, Dommuli, Wilifrid, Nahelo, Geminano Clerico, Teuderaci ortu meo, quam ave-

<sup>(1)</sup> Muratori ¹ trovò questa Carta, che gli parve Originule nell' Archivò Arcivescovile di Lucca (milin viasum Archetypum), e che stava unita con la precedente della fondazione di San Silvestro. Dalla sua data di Marzo 720 dedusse quella del 718 in circa, da doversi attribuire a tal fondazione. Sebbene Aufrido avesse venduto probabilmente l'orto dopo il giora no. 1 Marzo, in cui si tenea la Dieta Longobarda in Pavia e Liutprando vi pubblicava le nuove Leggi, pur tuttavolta io non ho voluto registrar si fatte Leggi prima della vendita dell'orto, percile attettamente legata con l'edificazione dell' Ospedale di San Silvestro. Brunetti, Bertini e Barsocchiui non fecero aleon motto d'Aufrido.

<sup>(</sup>a) Hanc die. Manca per l'appunto nella Carta il giorno. Ed or cominciasì a vedere comune l'uso nelle scritture dell'ottavo secolo di tacere quando il giorno e quando il mese della celebrazione d'un atto i il qual costume io dovei chiamar e chiamo singolarissimo (Vedi prec. pag. 132), quando egli cominciò ad apparieri nell' Atulografo Luechese del 715.

<sup>1</sup> Muratori , loc. cit. Col. 367, 368.

re videor ante Sancto Sylvesthe, qui latere tene prope Curte vel orte Sancti Silvestai rectu casa Domnici, vel de filio Jovanni, et in integro ipso orto vobis tradedi possedendum, ut ab hodierna die abeatis, teneatis, et in in vestra sit potestatem de ipso orto facere quod volueritis.

Unde accepisset (accepi) et suscepi a vobis Aunald, 7 Eutpald, Teutpald, Petrorad, Petrorad, Lonaud, Dommul, Wilfrid, Nardull, Gennando Clerico, et Teudrada, pretium placito et definito capitulo auri soledas quinquaginta, de quibus previdi vobis Cartula venditionis facere, ut ab hodierna die aveatis, possibatis, et in vestra postestate, et sicot non crido, ut si ego aut eredis meus vos molestaverimus, aut da qualivet homine vobis defensare non potuero, spondeo vobis componere udupla condicionem (1): quam viro (vero) venditionis Cartula Gairemund V. D. scribere rogavi.

ACTUM LUCA, Mense Martio, pro Indictione suprascripta feliciter. Signum manus Aufram vendituri et repromissuri.



Udupla condicionem. Havvi gente più ignomate di costoro? Anch' essi nondimeno pattuiscono la pena del doppio, senza per questo aver avuto bisegno di gire alla Scuola de Digesti. Vedi prec. pag. 288.

#### NUMERO CCCXXVII.

Prologo pubblicato da Liutprando nell'

ANNO 720. Marzo 1.
(Dal Codice Cavense (1)).

INCIPIT PROLOGUS. DE ANNO OCTABO.

Modo vero Ego in Dei omnipotentis nomine excellentissimus Liudprano rex felicissime gentis Laxgorardum. Anno Deo propicio regui mei octavo Kalendarum marciarum ind tercia una cum inlustribus viris optimatibus mris. neustrie austrie et de tuscie partibus (2). vel uniuersis nobilibus Langorardis (3). dum singula que an-

Questa volta per avventura il testo Cavense del presente Prologo di Liutprando sembra meno scorretto del Vesmiano, in quanto alla lingua.

<sup>(2)</sup> Neustrie Austrie et Tuscie partibus. Non cessa la solita divisione in trc, tutta ideale, del Regno Longobardo.

<sup>(3)</sup> Vel universis nobilibus Langobardis. I semplici Nobili s'odono qui nominar separatamente dagli Ottimati. Camillo Pellegini avrebbe detto, che tutti nobili si riputavano i cittadini, ossa i guerrieri Longobardi i opinione difesa ed impugnata valorosamente da molti Scrittori; del che tratterò altrove. Or ni contento solo di notare, che i cittadini di puro sangue Longogobardo si credenno ed eran creduti piu nobili de' vini Romani ed i tutti gli altri Longobarditzati. Antica e perpetua disputa fra' popoli vinctiori ed i viniti; fra'nobili ed i nobilitati. Ho già parlato degl'Hidalgo, ossia de' fuficioti de' Coti nella Spagua; qualità passata in titolo d'orne sulle razze de' vinii Romani, quantunque i Visigoti avessero sempre abborrito Puso del gui-drigilido; e che perciò sarebe stato mille volte pius del gui-lire fin dal principio qualunque distinzione fia esi ed i viniti

terioribus titulis hujus edicti leguntur studiose hac subtiliter pertractassemus. Assistente omni populo (1) presentes (quas) seques (sequens) sermo monstraverit addere elucidare. sive statuere providimus leges.,.

Romani și di Spagna e și della Gallia Gotica. (Vedi prec.Num. 289, e Storia d'Italia, II. 881. 1671).

(1) Assistente omni populo. Ritoma Liusprando alla frase del Prologo al suo prima Libro. Ciò che tali parole significassero in bocca di lui , secondo Petà varie del suo Regno, il che cercherò in altro luego.

# NUMERO CCCCXXVIII.

Sei nuove Leggi pubblicate da Liutprando nell'

ANNO 720. Marzo 1.

(Dal Codice Cavense (1)).

( Libro IV.º di Muratori (2) ).

- (1) Alcune principalissime Leggi di Liutprando, che dal Cavense attribuisconsi all'ottavo anno, son registrate nel Vesmiano sotto il nono, cioè il 721. Ma già sia 3, che io non debbo svestire la persona di pubblicatore del Cavense, il quale qui non s'accorda neppure con la nunerazione e distribuzione Mutatoriana. Presso il Muratori le prime sei Leggi del Quanto Libro di Liutprando son quelle, che s'accordano cou la XV- XVI- XVII- XVIII- XVII- XVIII- XVIII-
- (2) Qui, ma con ordine diverso in quanto alla collocazione delle Leggi, viene il Terzo Volume del Vesme.
- XV. (1. Muratori) Hoe perspeximus ut intra decem et octo annis non sit legitimus homo res suas alienando.

excepto si pater eius debitum dimiserit habeat potestatem una cum noticia principis terre ipsius (3). Tantum de rebus suis dandum quantum ipse debitus fuerit, ut ei maior damnietas propter honorem solidorum non accrescat, et ipse princeps qui pro tempore fuerit. propter deum et anime sue mercedem dirigat personam deum timentem de sua presencia qui hoc ipsum opus sapienter consideret ut ad insum infantulum aliqua damnietas contra racionem aut per neglegencia minime perveniat, et in nonodecimo anno sit homini Langobardo legitima etas (4), et quocumque fecerit vel judicaverit de rebus suis stabili. ordine debeat permanere. Et hoc statuimus adque definibimus ut si cuicumque ante insos x, et viii, annos evenerit egritudo et se viderit a mortis periculum tendere, habeat licencia de rebus suis pro anima sua in sanctis locis causa pietatis vel in sinodochio iudicare quod voluerit (5), et quod iudicaverit pro amina sua (anima sua) stabile permaneat.,.

- (3) Principis terre ijisius. Sembra udire intorno al Principe della terra le parole di Senatore del 714. (Vedi prec. pag. 116). Ma Senatore parlava di Pavia, e però del Re: qui si tocca in generale di tutt' i Giudici d'ogni grado, i quali avessero il governo d'una Terra Longobarda, obbligandoli a prestare l'autorità in pro de 'pupilli.
- (i) Legitima etas. Questa Legge, che pone al dieciottesimo anno compiuto i cominciamenti della maggior età d'ogni Longobardo e d'ogni Longobardizzato allarga i termini assegnatile dall' Editto di Rotari.
- (5) Iudicare quod voluerit. Non havvi uomo di buona fede, il quale non si rallegri nel veder cotanto propagati fra la gente Longobarda i semi della Cristiana carità, or che la maggior parte de Barbari era diventuta Cattolics. E però tante fundazioni d'Ospedali e di Chiese; onde si videro illustri esempj fin qui, e massimamente in Lucca.

Ma i miti pensieri ed alcune Cristiane virtù non bastavano ancora per toglier via il fiuto della barbarie Longobarda. Io m'unisco sinceramente col Muratori, col Pizzetti, col Brunetti e col Bertini a lodare il nuovo senso di misericordia, che si spandea fra quel popolo: ma, pensando al suo guidrigildo, m'arretto e vado fra me considerando, che le ricchezze, onde ora cominiciasi a fare un si nobile uso in pro degl'infelici, davano a ciascun ricco il dritto d'adoperarle in iscapriccirsi, ed impunemente vendicarsi di qualunque infimico.

XVI. (II) (6). Si quis liber homo se desendendum liberum hominem occiderit. et si probatum fuerit quod se defendum ipsum homine occidisset si (sic) comp. sicut in anteriorea edicto continet quod gloriosissimus Rothari rex facere visus est (7). Nam super alterum si ambulaverit, et si eum pro quacumque causa occiserit. omnem substanciam suam amittat et habeant eam heredes ipsius qui occisus est (8). In hoc ordine ita sane ut si minus fuerit ipsa substanciam homicide quam anterior composicio erat, nisi si tantum. Tunc et res ipsas perdat ipse homicida, et persona eius tradatur apud propinquos defuncti. Nam si amplius habuerit ipso homicida substanciam quam ipsa composicio anterior erat. Amittat omnes res suas (9) et accipiat heredes ipsius qui hoccisus est in antea tantum quantum composicio antiqua fuit. et quod superfuerit med habeat curtis regia et med heredes defuncti, et inse homicida animam suam liberet.,.

- (6) Questa è la Legge più notabile di tutti gli Editti de'cinque Legislatori Longobardi; annoverata dal Muratori fra'provvedimenti dell'ottavo anno; del nono dall'Heroldo e dal Vesine.
- (7) Rothari Rex facere visus est. Cioè nella Legge 389 del testo Muratoriano.
- (8) Omnem substantiam suam amittat et habeant cam heredes ipsius qui occisus est. Or che vuol egli mai, nel 720 o nel 721, jl Re Liutprando? Vuol dire, che i suoi popoli aspirano a togliersi d'addosso il fiuto Batharico, e ad imitar l'esempio civile

de'Romani di Roma, di Napoli, di Ravenna e di Venezia; vuol dire, che già comprendono quanto bestial cosa fosse il guidrigildo Germanico: quanto impotente a frenar le pazze e sanguinarie concupiscenze de' riechi, a' quali era lecito per danari d' ammazzar qualunque loro inimieo. I Longobardi adunque nel 720 o nel 721 percepirono, che bisognava tener altra via e seguir diversa disciplina per ischivare o per punir gli omicidj. Quel guidrigildo adunque, l'orgoglio e la gloria de'Germani di Tacito, quel guidrigildo che fino al sedicesimo secolo Cristiano, pose in bocca di Giovan Basilio Heroldo 1 non so quali vanti puerili di maggioranza e di signoría delle razze Germaniche sulle Latine, perdè la più gran parte della sua forza sotto la dominazione de'Bavari Asprandei: ed i Longobardi stanziarono la presente Legge, che può in qualche modo chiamarsi una traduzione della Legge Cornelia de Sicariis, ossia de' provvedimenti simili a'Romani, pe' quali Milone si vide balestrato a scontare l'uccisione di Clodio in Marsiglia. Or chi non conosce in qual modo Roma Cristiana ed il suo Pontificato Latino sbarbarirono la Barbarie? Non v'erano Cattedre, nè Tribunali di Dritto Romano e non Decurioni e Curie nel Regno Longobardo: ma dove non penetrava il concetto di Roma? Ecco i Barbari finalmente rendergli omaggio, e divenire più veramente Cattoliei e civili ad un' ora ; ecco dismettere in parte il patrio errore del guidrigildo. Poco mancò per verità, che i Longobardi non divenisser Latini sotto Liutprando: e poi ei maraviglieremo, che sotto lui si concedette per la prima il pubblico uso del Dritto Romano a'Longobardi puri; e s'allargò il respiro a'vinti Romani Longobardizzati, da' quali non se n'era giammai, ma nell'arcano delle lor case, intermessa la pratica?

Più nobili effetti si sarebber veduti procedere dalla presente Legge, se non fosse cessata la Dinastia Bavariea: se le due Dinastie Longobarde, che le succedettero, non avessero nuovamente rattristato il concetto Latino; se la Legge Salica di Carlomagno non ci avesse condotto in Italia gli obbrobri del guidrigitlo fermo con le vanità delle streghe, da cui egli dicea mangiarsi gli uomini vivi. Questi è quel Carlomagno, che

<sup>1</sup> Fedi Storia d'Italia, I. 492. e Discorso de' vinti Romani , 6. XXII.

fece le viste d'esser teuero di Roma; intanto e' travagliò lungamente i Romani Pontefiei, si come apparisce dalle Lettere del Codiec Carolino, negando stare a' patti consentiti da suo padre Pipino, di nazione a nazione, tra'Romani di Roma ed i Franchi. Poi quando Carlomagno in pro di Roma si fe' cader qualche cosa dalle mani, lassicosi girdar eccelso donatore del non suo.

(9) Năm si amplius habuerit...homicida....quam ipsac compositio anterior erat. amittat omnes res suas, etc. Ma quanto più a' Longbard pisacque l'imitazione Romana intorno ad una più efficace pena degli omicidj, tanto più stettero saldi nell'onorare per mezzo del guidrigrido la patria loro cittadinanza. L'apprezzo della testa d'ogni cittadino ucciso continuò a distinguere i gradi varj cittadineschi: e per ciascon guerriero dove, come dianzi, farsi quell'apprezzo, che parca si oltraggioso a' Romani di Roma, di Napoli, di Ravenna e di Venezia. Il guidrigido Germanico adunque conservò nell'Italia Longobarda i suoi onori primieri; na dopo il 720 o 721 cessò d'essere l'unica pena dell'omicidio volontario:

E però naeque nelle Leggi e ne Documenti una formola di nuovo significato; che per molti delitti ed anche per alcune semplici costravvenzioni si ponesse la pena del guidirigido: una multa, cioè, uguale al danaro, per cui sarebbesi apprezato il capo del delinquente, nel caso che'i fosse ucciso. Inta guisa, dopo sci o sette anni, comandò Liattprando nel 727 con la Legge degli Scribi, che ciascuno de'Notari negligenti nel-l'Officio pagar dovesse il suo guidrigido.

lo deduceva e deduco da tal comandamento, che dunque utt'i Notari, e soprattutto quelli del sangue Romano, erano tenuti per cittadini o Longobardi o Longobardizzati nel 727.

A ciò i'oppose un uomo insigue, che io venero ed amo, in alcune sue Lettere, venute meritamente in gran celebrità, dicendo, che il guidrigido era una semplice multa per molti decidi. Egli avea pienamente ragione, collocandosi nel 727; ma la sua ragione per l'appunto è quella che rafforza la mia; perchè se il guidrigido era in molti casi divenuto una multa, ciò non acesdes se uno dopo la presente Legge Liutprandea del 720 o del 721: ma un tal nuovo Dritto non operava, che a tassare si fatte nutle non si dovesse procedere per via dell'apprezzo del fatte nutle non si dovesse procedere per via dell'apprezzo del

Cuput ciois; non certamente del capo di cittadino Romano, ma si di cittadino Longobardo, secondo le varie qualità e differenze tra Notari e Notari. La variabilità di tale apprezzo era quella, in che per l'appunto consistea la cittadinanza Longobarda, unificata da Rotari per tutti i sudditi, abitatori del son Regno: unica cuttadinanza, la quale fia abolita da Carlomagno con l'introduzione del guidrigildo fermo, e con quella delle varie Leggi concedute a ciascun de molti popoli, che per opera sua venero ad abitare in Italia.

XVII. (III) Si servus cum voluntate domini sui liberum hominem occiserit, te probatum fuerit. Tunc ipse dominus et in omnes res suas amittat (10). in eo ordine sicut supra adnexum est. et si dominus eius negaverit quod per ipsius consilium actum non fuisset. purificet se ad legem edicti et comp. ipsum mortuum sicut antea fuit consuetudo et insuper ipsum servum tradat in manus parentibus defuncti...

(10) Trute ipse dominus et in omnes res suas amittat. Tanto fu l'eccitamento della Dieta Longobarda contro le prepotenze defricchi Longobardi, e si convinta la coscienza pubblica di volesi gli omicidi punire con più gravi pene che non del guidrigitto, che anche i padroni deservi micidiali si videro sottoposti alla predita di tutte le sostanze.

XVIII. (IV). Si qua mulier res suas consenciente viro suo ant communiter venundare voluerit. ipse qui hemere vult faciant noticiam ad duos uel tres parentes ipsius mulieris qui propinquiores sunt (11), et si in presencia de ipsis parentibus suis mulier illa violencias aliquas se dixerit pati non sit stabile quod vendiderunt., . Nam si in presencia ipsorum parentum suorum vel iudicis qui in locum fuerit violenciam se pati non reclamaverit nisi voluntate sua ipsas res se dixerit venundare. Tunc ab illo die omni tempore quod vendiderit stabile debeat permanere., , ta

tamen ut ipsi parentes qui interfuerint aut ludez in cartulam ipsam manum ponant. Et si contigerit ut ille. marius. moriatur et ad alium ambulaverit stabilem permanet ipsa vendicio. Scriba autem qui cartulam ipsam seripserit non aliter presumat scribere nisi cum noticia parentum aut judicis sicut supra dictum est. et si aliter fecerit sit ipsa vendicio vacua. et prefatus seriba sit culpabilis sicut qui cartulam falsam seribit.,

(11) Ad duos vel tres parentes ipsitus mulieris qui propriaquiores sunt. Ecco l'origine in Islaia di quelli, che poi si chiamarono consigli di Famiglia, ristretti al solo uopo di tutelar la debolezza delle donne. lo non istarò qui a vedere se simili Consigli si congregassero in pro di quelle nell'antico Imperio di Roma; e quali fossero i termini de' domestici tribunali. Ma il nome Germanico di Mundole e di Mundualdo si propagò dal Regno Longobardo in tutta l'Italia Romana, si che fino a' primieri miei giorni durò ne'contratti delle donne l'Officio di Mundualdo in Napoli, dove giammai non all'ignarono i Bribari.

XVIIII. (V). Si quis servum suum vel ancillam in Ecclesia circa allare amodo liberum vel liberum dimiserti sic ei manaeat libertas sicut illis qui fulproad in quarta manus traditus. et hamud factus est. nam qui addionem facere voluerit non eum ducat in ecclesiam. nisi in alio modo facias qualiter voluerit. siue per cartulam seu qualiter ei placuerit (12).,.

(12) Sice per cartadam, seu qualiter ei placuerit. Gli Aldjion on si potevano in altri modi creare, se non per mezzo d'una Carta di manomissione, dove si dichiarassero i comuni patti e le reciproche obbligazioni de'padroni e de' servi, che s'affrancavano. Vedi la Legge 227 di Rotari. Nella presente di Liutprando, per la necessità di dovere fermarsi que'patti, s'allarga il divieto di Rotari anche alla manomissione innanzi al Sacro Alture.

XX. (VI). Si mulier libera servum tulerit et parentes eius intra anni spacium in ea vindictanı dare neglexerit sicut in anteriore edicto continet. Tunc quandocumque post ipsum anni spacium inventa fuerit, sit ancilla palacij. et ipse servus similiter ad publicum (13) replicetur. Ac filij qui ex eis nati fuerint curtis regie omnino deserviant. Nam si parentes ipsius mulieris vel dominus servis compleberint intra suprascriptum annis spatium quod anteriore edictus continet sic permaneat (14).

(13) Ad publicum. Cioè al Patrimonio del Re.

(14) In tutta la presente Legge si rincrudisce il soffio Germanico. La Religione Cristiana ed i mutati costumi aveano fatto cader in disuso la severità di Rotari nell' Editto, là dove si comandava, s'uccidessero i scryi; e le donne libere, che ne avessero sposato alcuno, andassero a servir tra le ancelle del Palazzo. Già nella Carta Cremonese del 712 ( l'edi prec. Num. 393) s'è osservato con quanta pietà gli Ecclesiastici ed i fondatori delle Chiese operassero in pro di simili matrimoni disuguali. Ma forse non rari casi di seduzione, seguiti da infauste nozze, aveano sparso il dolore nelle famiglie; i servi aveano sovente trionfato della debolezza donnesca, ed i Longobardi erano pervenuti al punto in cui Roma pervenne, quando la Legge Elia Senzia 1 dovè frenare gli abusi nascenti dalla colluvie delle manomissioni. E però Liutprando tornò agli acerbi rimedi di Rotari; ma invano, si come ben presto si vedrà. E non di rado i padri bisognosi vendevano il dritto del Mundio sulle loro figlinole anche a' padroni d'un servo, il quale si congiungesse in matrimonio con alcuna di sl fatte donne libere ed ingenue. Vedi i seg. Num. 434. 498.

### NUMERO CCCCXXIX.

Fondazione di S. Michele Arcangelo nel Casale Terenziano in Sabina, prossimo a Rieti.

Anno 720. circa.

(Dal Registro Farfense (1)).

 Questa fondazione, che risulta da un Giudicato di Lupo, Duca di Spoleto, del 750, si riferirà sotto quell'anno. Qui giova, dopo la Legge del 720 o 721 sul guidrigildo, passare ad alcune

CONSIDERAZIONI SULLA CITTADINANZA E SULLE CONDIZIONI DEGLI UOMINI ABITANTI VERSO IL 720 E 721 NE'PATRIMONJ DELLA CHIESA ROMANA IN SABINA E NELL'ALPI COZIE.

Io credo, che niuno fino a questo giorno avesse fatto una simil domanda intorno a costoro; il rispondere alla quale importa molto per ben comprendere i motivi si della Legge ultimamente promulgata da Liutprando sul guidrigildo, e si dell'altra sugli Scribi, che pochi anni appresso e' pubblicò. I Patrimoni, donati da Giustiniano a' Romani Pontefici nella nuova, c, sto per dire, fittizia Provincia, allor allora formata, dell'Alpi Cozie tra Genova . Piacenza e Pavia, ebbe varie fortune sotto i Longobardi. Autari e gli altri Re Ariani poco rispettarono il possesso de'Pontefici, avversi alla loro credenza. Più mite mostrossi Agilulfo, in grazia di Teodolinda, prima e dopo d'essersi egli convertito alla fede Cattolica. Ma una gran porzione di tali Patrimoni era situata nella Liguria Romana, e però in una Provincia dell'Imperio, la quale non conquistossi da'Longobardi se non sotto Rotari, poco innanzi al 643, quando si compose l'Editto. Allora gli uomini Romani, abitatori de' Patrimoni della Romana Chiesa nella conquistata Liguria; passarono sotto il dominio de' Barbari; e parte furono, mercè il guidrigildo, incorporati nella cittadinanza Longobarda, parte caddero nella servitù e nell' Aldionato così del Re, come de'guerrieri, a' quali egli potè farne la concessione. Avendo il Pontefice perdute omai le sue possessioni dell'Alpi Cozie, cessò di spedirvi un Difensore, che soleva essere un Suddiacono.

Può credensi agevolmente, che l'aura Romana diffusi in meco alla Provincia dell'Alpi Corie da un Guarganço Ecclesiastico, venutori di Roma, giovato avesse a persuader Liutprando ed i principali tra'suoi Ottimati di Bavarica stirpe, a riformare l'antico provedimento sul guidrigido Longobardo; e che si fatti consigli fossero stati seguiti dall'effetto; dalla pubblicazione, cioè, della Legge del 200 o 721. Che che si voglia credere intorno a ciò, i Longobardi certamente in quell'anno, per mezzo di si fatta Legge, s'accostarono alle condizioni civili dei Romani di Roma e di Napoli.

Diverse furono le qualità del Patrimonj di Sabina, che Lituprando Re occupò in parte fino dal primo anno del suo Regno. lo nulla so per certa Storia di simili qualità, ma non penso, che l'occupazione d'un territorio, fatta senza niuna guerra in danno della Chiesa Romana, somigliar potesse ne' suoi effetti ad una conquista. E però quel Re dovè tenere i Patrimonj di Sabina per titolo di deposito nelle sue mani fino a che non si chiarissero alcuni punti di controverie, delle quali dileguossi ogni memoria presso la posterità. Il che tanto più è vero, quanto Liutprando non negò di confermare al Pontefice i Patrimonj dell' Alpi Cozie.

Ciò induce a credere od a sospettare almeno, che tali con-

troversie s'aggirasscro intorno a'confini del Ducato di Roma ed a quelli del Ducato di Spoleto. Ampia vicino a Roma era Pestensione de Patrimonj Pontifiej: ma una gran parte di questi, collocati nella Sabina tra Farfa e Ricti, senza dubbio tro-vavansi già caduti sotto il dominio del Longobardi Spoletini. E però gli Ecclesiastici e gli altri cittadini di Romano aunque nel Ducato di Spoleto viveano a Legge Longobarda, come sotto il 750 vodrassi aver vivuto per l'appunto il Prete Claudiano, fondatore di S. Michele Areangelo in Sabina preses Rietiano, fondatore di S. Michele Areangelo in Sabina preses Rieti.

L'occupazione fatta dal Re nel 7;12 d'una parte de' Sabinesi Patrimonj dovè lasciar le cose com'ell'erano dianzi: e però gli abitanti di questa parte non soggetta punto al Regne Longobardo, e per esso al Ducato di Spoleto, dovette rimanera Romana, e continuare a vivere col suo Romano Dritto; e coi civile che criminale. Il Re Liutprando, che dopo trent'anni reatival e Pontefoce i Patrimonj Sabinesi, non ignore fin dal principio, che del territorio da lui occupato era dubbiosa la possessione. Laonde non potè viri nutare le Leggi, e pubblicarvi le Longobarde, si come le sole, che obbligassore qualunque abitante del suolo; ma dovè contentarsi di tener quel suolo per mezzo d'suo: Soletat i, limitandosi a que' soli provvedimenti, co' quali assicurar si potesse la dimora de' Longobardi fino a che non si componescro le difficoltà, e non si vedesse a quale de' due Ducati appartenessero i Patrimonj.

Avvenne intanio nel 720 o nel 721, che la Legge sul guidrigildo avvicinasse l'essere de Longobardi a quel de Romani
di Roma : e nel 727 avvenne, che nel Regno di Liutprando
vi fossero gli abitanti Romani, e viventi a Legge Romana, dei
Patrimoni Sabinesi iltigiosi, con qualche Notaro similmente
Romano. Ciò non impedi a Liutprando, ch'e' nella Legge degli Scribi non trattasse questo Notaro alla Longobarda per non
averlo eccettuato dalla disposizione generale di doversi pagare
da ogni qualunque Notaro del Regno il guiderigildo. È vero,
che assai tenue poteva essere nel 727 la popolazione Romana
de' Patrimonj Sabinesi occupati da Liutprando: ma clla v'era,
ed il Re coll'averla dimenticata la pareggiò ad ogni altra del
suo Regno, volendo, che s'appretzasse pur il capo cittadinesco

di quegl'infelici Notari per riscuotere da essi una multa uguale all'importo dell'apprezzo: ma chi avesse ucciso alcuno di si fatti Notari, avrebbe, oltre i danari di cotesto guidrigildo, perduto ancora tutte le suc rimanenti sostanze.

### NUMERO CCCCXXX.

Romoaldo, Duca di Benevento, dona una Condoma nel luogo detto Greci ad Orso, Vestarario.

Anno 720. Agosto.

( Dalla Cronica di Santa Sofia presso l'Ughelli (1) ).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri IESU CHRISTI.

CONCESSIMUS NOS DOMINUS VIR gloriosissimus ROMUALDUS Summus Dux gentis Langobardorum, per rogum Tudelachis Gastaldi nostri, tibi Urso Vestarario (2) nostro Con-

<sup>(1)</sup> Ughelli, VIII. 625. (Ex Parte III." Num. 1. fol. 88. Cod. Vatic. 4934). Fedi Assemani 1.

<sup>(2)</sup> Urso Festarario. Dopo quello di Duddo, il tindo e l'Officio di Festarario s'ascoluno assi pesso nel Palazzo Ducale di Benevento, si come nel Pontificio di Roma. Gran danno che il Cardinal Bergia non avesse preso a serivere le Storie del Dacto, indi Firnicipato, Beneventano, es non da'tempi dopo la metà dell'ottavo secolo! Il Di Meo s'allargò un poco nelle cose Beneventane del settimo e dell'ottavo; ma più in servigio della Conologia che non in quello degli ordinamenti politici e civili del passe. Gli si vuole nondimeno saper grado per non aver egli dimenticato di notare con qual felicità fiorinone le lettere in Benevento. Lo splendore di quella Corte Ducale sembra potensi paragonare, salvo la varietà de' tempi e delle disciplica più benigna luce che ne'ascoli vicini a noi si diffuse in un assai minore Ducato. Ve' dir quello d'Urbino; e non debbo tacere, che nima delle più grandi Corti d' Europa chbe maggiori meriti e

<sup>1</sup> Assemani, Ital. Hist. Scrip. II. 579.

domam (1), nomine loanns cum uxore, filii et filiabus, vel cum omnibus eorum pertinentibus, quae fuerunt de Garec (2), de subacto tuo Urse (3); quatenus ab hodierna die habeas et possideas, tam tu, quam et filii filiorum tuorum, et a nullo, quoquam hominum nunquam habeas aliquando aliquam quaestionem aut reprehensionem; sed perpetuis temporibus ipsam jam nominatam Condomam cum casa, vineis, territorio, cultum vel incultum, cum mobili et immobili, omnia et in omnibus habere ac possidere valeatis.

Quon vero praeceptum concessionis ex iussione nominatae potestatis dictavi ego Petrus (4) Vice-Dominus et referendarius tibi Godeperto Notario scribendum.

ACTUM BENEVENTI, in Palatio, mense Aug. per Indic. III. feliciter.

giovò tanto all'intelletto umano, quanto l'Urbinate fra gli aspri suoi Monti.

<sup>(1)</sup> Condoma. A ciò che ne dissi nelle Note al prec. Num. 238. giova ricordar la spiegazione data di questa Voce dal Glossario Cavense: » Condoma, idest Curte ubi servi habitant ».

<sup>(2)</sup> Graeci. Terra, e poi Castello, non lungi d'Ariano; in quella che oggi dicesi Provincia d'Avellino.

<sup>(3)</sup> De subacto tuo, Urse. Quest' Orso adunque governava una Subazione o Sotto Distretto, là dove fugli donata la Condoma dal Duca.

<sup>(4)</sup> Petrus. Cosl legge l'Ughelli; c cosi dee stare; non Orso, come scrisse il Di Meo 1.

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, 11, 271.

### NUMERO CCCCXXXI.

Iscrizione per la Chiesa di San Giovanni de Portu Aspero in Monopoli.

ANNO 720?

( Dal Canonico Nardelli (1) ).

S. S. IO. DE PORTU ASPERO SOLPERIUS EP. MONOP. B. R. S. A. DCCXX. GREG. II. P.

Ecclesiam S. Ioannis de Portu Aspero Salperius Episcopus Monopolitanus benedixit Reparatae Salutis anno 720. Gregorio Secundo. Pontifice.

<sup>(1)</sup> Alessandro Nardelli † pubblicò questa Iscrizione, che parve a lui essere Golica. Qui parlava costui secondo l'uso volgare, che i caratteri Latini, oggi chiamati per la lor particolar forma Tedeschi, avessero a dirii Gotici. Poco male in quanto al Nardelli, uomo di gran semplicità; si che il Di Meo 2 non gli si seagliò contro, e contentossi di serivere, ch'ei non sopeozindursi a credere d'aver Monopoli austo Pescovi a que di: lo credo, che l' Iscrizione sia recente, ma dinotante un fatto antico e trasmesso per tradizione alla posterità. Monopoli era Longobarda ella nel 720?

<sup>1</sup> Nardelli, Monopoli Manifestata, pag. 139. Napoli, in 8.º (A. 1773).

<sup>2</sup> Di Meo, Annali, II. 271.

#### NUMERO CCCCXXXII.

Pertuald, tornato dal suo pellegrinaggio di Roma, dona molte possessioni alla Chiesa ed al Monistero di S. Michele, da lui fondato presso alle mura di Lucca.

#### Anno 721.

(Dal Muratori (1) e dal Bertini (2) ).

I. Copia del Muratori.

In nomine Domini Dei nostri Jesu Christi.

REGNANTE Domno nostro LJUTPRAND viro excellentissimo Rege, anno filicissimo Regni ejus nono per Indictione quarta feliciter.

Omnium Ecclesiarum Conditor Christus etc. unde ego Pertualdo considerans atque pertractans animum meum,



<sup>(</sup>i) Il Muratori <sup>1</sup>, che trovò la presente Carta nell' Archiv, sobhen e ivi leggesse, che fira le molte Case o possessioni douate da Pertuald, non si faces motto se non della sola di Moneiatico. Nè il Brunetti <sup>2</sup>, che ristampò tal Carta, y i pose mente.

<sup>(</sup>a) Il dotto e candido Bertini <sup>3</sup>, ricordando la stampa Muratoriana, I<sup>2</sup> ebbe come non avvenuta. Ed avea picna ragione; poiché non può idearsene alcuna più lontana dalla vera, ch'e' tolse da quell' Archivio stesso (\*\* 0. 67). Egli è curisos il vedere, come nella Copia Muratoriana sovrabbondino le cose inutili e manchino le necessarie ( \*\*Fedi\* prec. pag. 275 ). Io la ristamperò in primo luogo; e riserbo il secondo alla Bertiniana, che sola cercherò d'illustrare con qualche Nota.

<sup>1</sup> Muratori , A. M. AEvi , III. 567. (A. 1740).

<sup>4</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 463, 464. (A. 1806).

<sup>3</sup> Bertini , Mem. di Lucca , Tom. IV. Parle J. pag. 308. (A. 1818).

dum erumpere non mea necessitate, sed Dei compulsatione correctus ubi longinquo urbe Viduam, Pupillum, et Orfanum protegere pro illo desiderium complectar, limnibus Beati Persu Apostolorum Principis ROMANE urbis devotum juzta placitum Deo ad propria remeatus, queque illuc Deo devotus sum, ipso juvantem, ut virtus permiserit, opem perfici.

IDCIRCO ego PERTUALDO offero Deo et tibi Ecclesie beati ARCHANGELI MICHAELI quem a fundamentis, fabricis, vestibulis in honore Christi Domini nostri constitui prope domicellula mea, ubi cummanire videor, quam et ad ejus Monasterium, idest Curte cum fundamento, ubi ipsa Ecclesia vel Monasterio sita sunt, per loca designata finis fossato etc. terra pertenente modiloco unum, ubi sibi Abbas vel Monachi inivi consistentis ortum vel pigmentario havire debeat, una cum terra prope Civitate ad Valle modiorum quinque, decimas, vineas et olivas, quemque havire videor ad Sancto PANCRATIO, et decimas de vineas et olivas, quam havire videor de proprio loco, qui dicitur Mu-RIATICO super Sancto PETRO, similiterque Decimas de omnem laborem meum, tam vinum quam granum dedit, vel mihi Dominus dederit, inivi persolvere debeam ad illas vero vinea, quam nominatim decrevi, adimplire debeas, ad gregis equorum, armentorum, Ovium, seu Porcorum, omnia qui nati fuerent a Kalendas januarias Indictione IV. in ipso sancto loco idem decimas dare debeas, et terra de Arina, qui mihi a Regia potestate concessa est in integrum.

DE Casis vero in primis in MONCIATICO Casa, qui regitur per SINTARINE etc. pro anime mee remedium per dotis tetulo offerre visus sum, ab hoc die trado in integrum possedendum; ita Sacerdos, qui inivi constitutus est, aut fuerit pro meis facinoribus Dominum deprecari debeat officium peragendum, Viduam; Orfanum et Pauperen consolandum, Eginum, et Peregrinum recipiendum, juxta Dei preceptum, omnium ovem ferre non desinet.

ET si quis de filiis meis in ipso sancto loco Deo servire volueret regulariter agere, nulla ei sit contradictio, quid si minime ex legitimo prolis meas inivi volueret Deo servire, et Abbas qui inivi constitutus fuerat, de hac luce migraveret, quem ipsum Congregationem, sive Abbatem et Priorem eligere ipse in loco, et nihil inivi meis herebubs potestatem habeas invasionem faciendi, neque exinde aliquid subtragendi, nisi si a qualibet homine in ipsa Ecclesia ed Munasterio contra justitia polsatus fuera a meus proprius heredis habeas defensionem, nam non menuitus contra quam dotali seu monosculi mei paginam numquam me heredes meus adversus ipsam sanctam virtutem aliquando spondimus esset venturus, sed omnia sicut supra legitur inviolabiliter conservare.

Quam dotali et monusculi mei Cartula....(P)ETRO nepoti meo dictante genitori suo PETRONI scrivere commonui.

Actum Luca.

Signum manus Pertualdum autori et conservatori. Signum manus Filipert filio ejus consentientis.

Signum manus Ansualdum testis.

Signum manus RADIPERT v. d. testis

Ego RACHIPRANDUS Clericus exemplar fideliter exemplavi.

Ego Ermimari Clericus hunc Exemplar de Exemplari fideliter exemplavi.

## II. Copia del Bertini 1.

Exemplar ex autentico.

In nomine Domini Dei nostri Juesu Christi, regnante Domno nostro Luitprand viro excellentissimo Rege, anno filicissimo Regni ejus nono, per inditionem quarta feliciter.

1 Bertini , loc. cit. Appendice , pag. 68. 69.

OMNUM Ecclesiarum conditor Chrustus ipse nobis dat spem, et certam abere fiduciam, ut illut quem ab juventutem nostra egessimus, pro sacris et bonis operibus abtuamur (1).

Unde ego Pertuald V. D. (2) considerans adque pertractans animum meum, dum enim peregre non mea necessiatem, sed Dei compulsationem correctus habavi longinquo Urbe viduam, pupillum, et orfanum protegendo, illuc desiderium complectus Liminibus Beati Petra Apostolorum Principis Romans Urbis devolum juxta placitum Deo ad propria remeatus, queque illuc Deo devotus sum, ipso iuvantem, ut virtus permiset opem perfici (3).

IDCIRCO ego PERTUALD V. D. offero et tibi Ecclesie Beati SANCTI ARCHANGELI MICHAELI, quem a fundamentis, fabricis, vestibulis in honore Crustri Domini constitui prope domus cellula mea, ubi cummanire videor, quam et ad ejus Monasterium idest curfe cum fundamento ubi ipse



Ecco ad una più lunga dicería della Muratoriana succedere presso il Bertini un sensato e breve ragionamento di Pertualdo.

<sup>(2)</sup> Pertuald, Fir Devotus. A malgrado della modestia di questo titolo, Pertualdo era un alto e ricco personaggio Longobardo. Fu padre di Peredeo, che indi sedè Vescovo in Lucca. Ottenne doni da' Re, fra' quali annoverossi una terra in Arena. Più sotto, Pertualdo si qualifica per Umon Magnifico.

<sup>(3)</sup> Opem perfici. Pertualdo ancli egli (u Romeo, quando Principi e Re concorrevano a venerare in Roma il Sepolero degli Apostoli, e massimamente dall'ultima lughilierra, come si vide per non pochi exempj, e come notò eziandio Paolo Discono. I Barbari tornavano, mi si conceda il dirlo, tornavano inurbati a casa; fogge, riti, costumi e sovente le Leggi si muttavano, seguitando l'aura di quella Roma, che or di nuovo regoava, mercè la Religione sulle Genti, quantunque se ne facesse un si cradele strazio da Greci.

Ecclesia vel Monasterio sitas sunt per loca designata, fini Fossaro, et trans Fossaro da occasum solis finis puteo antiquo, et strata publica terra pertenente modilocum (1) unum, ubi sibi Abbas, vel Monachi inivi consistentis ortum vel pigmentarium havire debeat una cum terra prope civitate ad VALLE modiorum quatuor, Campo ad Quinro modiorum quinque, decimas de vinea et olibas (2), quenquem havire videor ad Sancto Parcarto, et decimas de vineas et olivas, quam havire videor de proprio peculiare in loco qui dicitur Muriattico super Sancto Petrao: similique decimas de oinnem lavorem meum, tam vinum, quam granum, oleum, vel de quot mihi Dominus dederit inivi persolvere debeam.

An illas vero vinca quam nominatim decrevi ad designatum et..... visum decimas dare absque ista decimas

<sup>(1)</sup> Modilocum. Questa parola, mancante nel Ducange ed în tutt'i suoi Continuatori, si spiega dal Brunetti 'per giardino od orto d'un sol mogeito. Si vegga nella prec. pag. 13s, Pergarius modilocus; anche in Lucea nel 713. Così ha il Documento Num. 3q.;

<sup>(</sup>a) Decimos de vinca et oltiloas. Le decime su tutt'i prodotti della terra cominciano a comparire con molta frequenza ne' Documenti. Non procedevano elle dalla prima divisione delle terre, si famosa presso Paolo Diacono; mercè la quale i vinti Romani divennero Terziatori, e dovettero somministrare a'Longobardi la terza parte delle raccolte d'ogni genere. La razza di que' Terziatori si conservò lungamente nel Ducato Beneventano, si come ci additano i Capitolari de suoi Principi nel Codice Cavense: ma nel resto del Regno Longobardo perdettero essi quel nome particolare, sendosi mutati e rimutati più volte i contratti additonali o Colonici, ed avendo i padroni Longobardi modificato in diverse guise il modo ad aumentar il reddito delle terre in lor pro. Delle decime si legga il Diploma di Caniberto del 686. nel prece. Num. 352.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, 1. 728.

quod est mobile, ad illa vero in mule vineas decimas de virgario adimplere debeas.....gregis equorum, armentorum, ovium, seu porcorum, omnia qui nati fuerent a caleudas Januaria, Inditione quarta in ipso Sancto loco idem decimas dare debeas.

ET terra ad Arina, qui mihi a Regia potestate concessa est, in integrum.

DE casis vero in primis in Monaciatico casa, qui regitur per Sintarine boulco cum omnia ad se pertenente in integrum.

CASA in CICERIANA, qui regitur per MAURELLO MASSARIO. CASA in CAPELLE qui regitur per BARINCLULO masSARIO. CASA in MONTE COLACCIO qui regitur per AUDOLF mas-

sario.

Casa in Actiliano qui regitur per Pettulo massario.

CASA in RASINIANO qui regitur per MAURICIO MASSARIO.
CASA in CICINA, qui regitur per DEODATUS MASSARIO.

Casa in Cornino qui regitur per Rodulo massario.

CASA in ROTILANO qui regitur per MARCELLO massario.

CASA in ROSELLE (1) qui regitur per TEUDUALD massario.

<sup>(1)</sup> Roselle. De'luoghi nominati nella presente Donazione additerò solo quelli, di cui so qualche cosa.

Roselle. Nella Valle inferiore dell'Ombrone Sancse. Una delle maggiori Etrusche città.

Rotilano. Forse Rutigliano, di cui Vedi prec. pag. 233. verso Montalcino.

<sup>—</sup> Comino. Contado o Subdominio detto di Cornino in Val di Cornia, verso Populonia. Repetti dubita 1. 806, non questo Contado fosse proprio (domnicato) del Re, le teste del quale si concedettero a varj Ottimati Longobardi, fra quali questo Pettualdo.

<sup>—</sup> Cicina o Cecina. È questo uno de' più grossi fiumi Toscani, che si scarica nel mare fra Vada e Bibbona. Oggi nella Valle inferiore del fiume si veggono le rovine di Castel Cecina.

Heac istas superius nominatas casas cum cultis vel incultis omnia, et in omnibus, mobilia vel immobilia quidquid ad ipsas casas pertenti, tibi predicte Ecclesie Sanctr
Aacuaasezi una cum aliis predesignatis rebus meis, quam
inivi pro anime mee remedium per dotis titulo offerre
visum sum, ab hoc die trado in integro possedendum ita
ut Sacerdus qui inivi constitutus est aut fuerit pro meis
facinoribus Dominum deprecari debeat, officium Dei peragendum, viduam, orfanum et pauperem consulandum,
eginum et peregrinum recipiendum juxta Dei preceptum
omnium opem ferrem non desinet.

Er si quis de filiis meis in isto Sancto loco Deo servire volueret regulariter agere, nulla ei sit contradictio.

Quo si minime ex ligitimo prolis meus inivi volueret Deo servire, et Abbas qui inivi constitutus fueret de hac luce migraverit, quem ipsam Congregationem sivi Abbatem, et Priorem eligeret, ipse sit in loco.

Er nihil inivi meis heredibus potestatem habeas invasionem faciendum, neque exinde aliquid subtragendum, nisi si a qualive homine ipse Ecclesia, vel Monasterio contra justitia pulsatus fuerit, meus proprius heredis habeas defensionem. Nam non menuetur contra quam dotali, seu munusculi me (mei) paginam nunquam me heredes meus adversus ipsam sanctam Virtute aliquando spondimus esse venturus. Sed omnia sicut supra legitur inviolabiliter conservare.

QUAM dotalis et munusculi me (mei) cartulam Petro

<sup>-</sup> Rasiniano. Presso Lucea.

Monte Colaccio. Castello nella Pieve di Sovigliana in Val d'Era.

<sup>-</sup> Ciceriana. In Val di Lima nel Lucchese.

<sup>-</sup> Monaciatico. Vico d'Antraccoli, vicino a Lucca.

<sup>-</sup> Arena, In Val di Scrchio presso Pisa.

nepoti meo, dictante genitore suo Petrone scrivere commonui.....

ACTUM LUCA.

Signum † manus Pertuald V. M. autori et conservatori.

Signum + manus Sundipert filio ejus consentientis.

Signum + manus Ansuald V. M. testis. Signum + manus Aunifredi V. D. testis.

Signum + manus PERETHEO idem filio ejus consentientis.

Signum + manus Radiperti V. D. testis.

Signum + manus Teuderisci V. D. testis.

Signum + manus AUTPERT V. D. testis.

† Ego OSPRANDUS Diaconus ex autentico fideliter exemplari, nec plus addedit nec menime scripsi.

† Ego Rachiprandus Clericus exemplar iterum fideliter exemplari.

† Ego Erminari Clericus de exemplare iterum fideliter exemplari.

#### NUMERO CCCCXXXIII.

Cinque altre Leggi di Liutprando Re.

ANNO 721. Marzo 1.
(Dal Codico Cavense (1)).

DE ANNO NONO INCIPIT PROLOGUS.

( Libro VI.º di Muratori (2) ).

Ego in Dei omnipotentis nomine Luddrand excellentissimus deo dilecte et catholice gentis Lakcobardorum rex. anno regni mei deo propicio nono indic quarta adherere previdimus leges , .

(1) Qui parimente il Cavense discostasi dal Muratoriano e dal Vesmiano in quanto al numero delle Leggi, onde si compone il Libro qui attributio al nono anno. Aucora, se ne discosta in quanto alla loro collocazione.

(2) Queste Leggi appartengono al Quarto Volume del Vesme-A me non sembra irragionevole affatto la collocazione Cavense delle Leggi dell'ottavo e del nono anno. Quelle del nono appartengono solo all'ordine giurisdizionale; donde nacque per avventura (ma chi potrebbe affermarlo?), che si fatte Leggi non furono annoverate da Liutprando in alcuno de'suoi Volumi, come si scorge nel seguente Prologo delle Leggi da lui pubblicate nel suo decimo anno, cioè nel 1. Marzo 722. Chi sa, che l'ordinamento giurisdizionale del 1. Marzo 721 sembrato fosse a Liutprando non appartenere al Corpo dell'Editto? Al di d'oggi anche noi facciamo in tal guisa, lasciando fuori de' Codici Civili e Criminali ogni Legge intorno all' ordinamento giudiziario. Se daddo vero avvenne così, ecco trovata di leggieri la ragione, per cui non si giudicò d'aversi a premettere niun Prologo, eccetto pochissime parole, alle sei Leggi del 721 sulle giurisdizioni giudiziarie. Quelle pochissime parole non le inventò il Copista del Cavense. Vedi la seg. Legge XXIX. di Liutprando.

XXI. (VII. Muratori). Si quis causam habuerit et sculdahis suo dixerit et ipse sculdahis ei iusticiam intra quattuor dies faceret neglexerit. Si ambo causatores de ipso sculdai sunt. Tunc comp. ei causam suam unde reclamavit ipse sculdahis solid vi. et iudici suo similiter sol sex. Et si forsitan ille super quam reclamavit infirmus est aut pro utilitate sua in alia civitate esse dinoscitur expectet eum donec revertatur, aut de infirmitate sua convalescat. Et cum regressus fuerit aut de infirmitate cum convaluerit, si infra statutos quattuor dies minime eum ad iusticiam faciendam distrinxerit comp ipse sculdahis sicut jam dictum est ei cujus causam fuerit sol vi. Si vero talis causa fuerit quod ipse sculdahis deliberare minime possit distringat ambe partes ad iudice suo veniendum et si iudex ipse causam ipsam dilataveri intra sex dies. et inter eos per legem non judicaverit comp illi qui reclamavit sol. xv. Et si nec index ipse deliberare non potuerit distringat

intra. XII. dies spacium ambas parles in presencia regi. Nam si aliter feerrit ipse iudez et intra XII. dies ut dictum est justiciam suam non judicaverit (non invenerit) qui clavit (proclamavit) comp ei ipse iudez sol XII. et regi suo sol. XX. (3).

(3) Egli non è possibile trattar delle giurisdizioni del 721 in alquante semplici Note: basta soltanto, che io mi tenga stretto nella questione Longobarda, e domandi se fosse riuscito possibile nel 721 ad un Re Longobardo escludere dall'autorità di queste sue Leggi le stirpi de' vinti Romani? Or come ? Dopo cencinquanta tre anni della dimora Barbarica in Italia, i vinti non avrebbero nelle lor liti dovuto ubbidire agli Sculdasci, e sarebbe stato inutile il serbare le condizioni qui poste nel caso, che i litiganti appartenessero al territorio di due Sculdasci diversi? Mentre Liutpraudo prevedeva si fatti casi, e'dunque non avrebbe preveduto l'altro maggiormente usuale d'un Romano, che litigasse con un Longobardo? Era questa la quarta volta dopo Rotari e Grimoaldo, che faceansi e disfaceansi le Leggi nel Regno Longobardo, senza che a niuno fosse venuto in mente giammai d'aversi quelle a tenere per non territorinli, od obbligatorie per tutti eli abitatori del Regno; ed ora ci si viene a dire. che i vinti Romani punto non eran soggetti all'autorità degli Editti Longobardi?

XXII. (VIII). Si homines de sub uno judice de duobus tamen sculdahis causam habuerit. Ille qui pulsat vadat cum
misso aut cum epistola de suo sculdahis ad illum alium
de sub quem ipse est cum quo causam habet. et si ei
intra quattuor dies minime justiciam fecerit comp. ei ipse
sculdahis qui distringere neglexerit. ei qui reclamavit sol
sex. et iudici sol sex. Ex si talis causa fuerit que deliberare non possit. distringat eos intra sex dies ad iudicem suum secundum anteriore capitulum. Nam si qualiter
in superiore capitulo constitutum est. et sive sculdahis sive
iudex non in omnibus compleverint. comp qualiter supra

111.

adûxum est illi qui causam suam reclamavit sol sex. ad iudici suo sol sex. et iudex comp. ei cuius causam ne-glexerit sol x11. et regi sol xx.,. (\$).

(4) Coloro, i quali pensano che i vinti non vivessero seggetti agli Editti, debbono per necessità negare, che uno di si fatti vinti fosse obbligato di presentarsi agli Sculdusci; debbono anzi affernare, che si fatti Sculdusci non divenissero debitori d'alcuna multa in beneficio del Re, quando tralasciavano d'amministrar la giustizia verso gli uomini di stirpe Romana.

XXIII. (IX). Si quis in alia civitate causs habuerit similiter vadat cum epistola de Iudice suo ad Iudice qui in loco est (5) et si ipse Iudeze ei insticiam intra octo dies minime faciendum distrinxerit aut non compleverit comp illi qui de causs sua reclamavit sol xx. et regi alios xx. et si tales causa fuerit que deliberare minime possit ponat constitutum ut distringat hominem illum de sub sua iudicalia intra duodecim dies spacium ad presencia regis ambulandum. Nam si aliter fecerit et disgere (dirigere) neglexerit comp sicut supra dictum est x1. soli et med regis et med eis qui causam sua reclamavit .

(5) Vadat cum epistola de Iudice suo ad Iudice qui in loco est. Erano forse i vinti Romani liberi di non andare?

XXIII. (X). Si quis causa habuerit et sculdahis aut Iudex eis secundum edicti tinore et per legem iudicaverit (6) et igso stare in codem iudicio minime voluerit. comp illi qui iudicavit sol xx. Nam de ea causa que per arbitrium iudicata fuerit et ipse sibi non crediderit. legem iudicasset et ad regem reclamaverit. non sit culpabilis, et si iudex contra legem iudicaverit comp soli xx. med regi et med cui causa fuit. et si forsitan iudex causa per arbitrium iudicaverit. et iudicium eius rectum comparuerit non sit culpabilis, nisì prebeat sacramentum regis quod non ini-

quo animo aut corruptus a premium causa ipsa non iudicasset nisi ei legem comparuisset, et sit absolutus. Nam si jurare non presumpserit comp ut supra dictum est.,.

(6) Sculdahis aut Judex secundum Edicti tinore et per legem judicaverit. Ora vo' dir contro di me; ora vo' passare, ma non per rimanervi, nel campo degli Avversarj. Ecco, essi diranno; ecco lo Sculdascio Longobardo giudicare qualche volta secondo l' Editto, e qualche volta secondo la Legge: cioè, secondo il Dritto Romano. Perchè ? Perchè , risponderebbe il P. Grandi e forse il Signor di Savigny , la vocc Les non dinotò giammai altro se non, per eccellenza, le Leggi di Roma. Uno Sculdascio adunque non avrebbe conceduto agli Editti Longobardi la forza e la qualità di Lex? Qui ajudicare per legem » significa, giudicar secondo la giustizia ed il buon senso; non altro; giudicar, cioè, secondo la giustizia ed il buon senso contenuti negli Editti Longobardi. Ma già ho confessato, che nel 721 i Longobardi prendcano per se molte discipline da Roma e da Napoli, scnza che ancora fosse venuta in luce la Legge degli Scribi. S' è poi udito sovente nell'Editto di Rotari ed altrove in quanti significati diversi allargavasi la voce Lex; non in quella di Dritto Romano o Giustinianeo giammai, quasi da'Longobardi si professassero le sottigliezze qualche volta soverchie nè sempre costanti d'alcuni Giureconsulti di Roma. E poi basta rileggere la precedente Legge XXI di Liutorando, nella quale si prevede, che il Giudice possa non giudicare i Longobardi secundum Legem senza più, e senza parlarsi dell'Editto.

XXV. (XI). Et hoc statuimus atque censuimus ut si de suprascriptis capitulis quos modo adjunximus qualescumque cause antea emerserunt. aut facte sunt in eo ordine finiantur et maneant sicut anterior fuit constitucio. vel quolibet in antiquo edicto corpore continentur (7). que vero amodo idest a die isto Kalendarum marciarum ind. v. evenerit vel fierit (feri) contigerit. sic terminentur vel finem accipiant sicut presenti pagina nuc statuere visi sumus excepto de

muliere libera qui servum tulit et secundum anteriorem edictum condennatam non est ubicumque inventam fuerit. sit ancilla palacij et filij eius servi regis.,.

# EXPLICIT CAP DE ANNO PRIMO ( nono (8) ).

- (7) Il dichiararsi continuamente da Liutprando ne' varj suoi Libri o Volumi, che le cause finite non si riagitiasero, è ella una disposizione, la quale avesse potuto non riuscir comune altresì a' vinti Romani? Costoro adunque avrebber soli potuto dar mano a riaccender le fianme delle liti già decise?
- (8) Anno primo. Il Copista dormiva certamente quando egli poneva il primo anno di Liutprando pel nono.

# NUMERO CCCCXXXIV.

Anstruda ottiene il consenso de'fratelli Sigirardo ed Arochi, per isposare un loro servo: ed essi pagano tre soldi pel Mundio di lei, ad Autareno, suo padre.

Anno 721. Maggio 12.

{ Dal Fumagalli (1) ).

† REGNANTE domno nostro LIUTPRAND viro excelli rege in ITALIA (2) anno piaetatis ejus nono duodecima die mensis

<sup>(1)</sup> Il P. Abate Fumagalli ¹ trasse questa Carta Piacentina Originale dall' Archivio de suoi Gisterciesi di Santo Ambogiano di Milano, e corredolla d'una particolar Dissertazione; indi la ristampò nel Codice Diplomatico Sant'Ambrosiano, col fue simile. lo parlai lungamente del suo contenuto ; e poco qui mi rimarrebbe a soggiungere, se le Leggi pubblicate due mesi prima da Liutprando non recassero una nuova luce alla questione.

<sup>(2)</sup> Regnante... Liutprand...in Italia. Ecco un'altra ripro-

<sup>1</sup> Fumagalli, Antichità Longobardo-Milanesi, I. 257, 238. (A. 1792).

— Codice Diplomatico Sant'Ambrosiano, pag. 1, 2. (A. 1805).

madia indictione quarta scripsi ego VITALIS ur subdiaconus exceptor civitatis PLACENTINAE rogatus (1) et petitus ad An-STRUDA mulierem ipsa tamen praesentem mihique diciantem (2) et praesentia testium mano sua propria subter signum sancte Crucis facientem.

Qua constat me accepissit: et in praesenti: accepi (3) ad

Ma come dubitarne il meno del mondo? Il Mundualdo era certamente colui, al quale il prezzo spettava; ma qui Autareno rilasciò alla figliuola i tre soldi per faderfio e per simili ragioni, le quali da noi si direbbero dotali (Fedi Leg. 182 di Rotari).

(3) Accepi. E però Anstruda è quella, che afferma d'averli ricevuti que'tre soldi, sendo servo il suo fidanzato, o già marito: ed Autareno approva si fatte convenzioni con la sua presenza, dicendo nella sottoscrizione di consentire a tutto. Un Notaro meno ignorante del Suddiacono Vitale, avrebbe senza fallo dichiarato più ampiamente l'intenzioni delle Parti ed i termini del contratto, senza voler pendere dalle parole, che Anstruda veniva dettando in pernicie di se stessa, privandosi della libertà intera cittadinesca, cd offendendo i dritti della sua prole futura-

V'ha egli una Latinità più bestiale di questa, che il Suddiacono Vitale metteva in mostra? E'non v'ha modo ad accu-

va, che i Re Longobardi amavano, con ragione o no, il titolo di Ro d' Radia. Così anche scrisse nel 710 nella sua Carta, parimente Originale, il Notaro Ticiano sotto Ariberto II.º (Vedi prec. Num. 387): il che serva per uso di coloro, i quali diceano falsa l'Istritione del Re Agilulfo (Vedi prec. Num. 63.). Escoptora più distinui di fotto multi. Vedi (S. Escoptora più) di fotto multi. Vedi

<sup>(1)</sup> Exceptor civitatis Placentinae. Di si fatta qualità Vedi l'ultima Nota.

<sup>(</sup>a) Anstruda mulierem... mihique dictanten. Anstruda è colei, che parla e che detta; ella confessa d'aver da'due fratelli ricevuto i tre soddi d'oro per prezzo del suo Mundio. E preò il Fumagalli fece lunghi ragionamenti sulle persone, a cui dovessi pagare un tal prezzo ; e si tre soddi avesser dovuto cedere in beneficio d'Autareno, padre d'Anstruda.

SIGIRAD et Arochi uudd germanis civis Sepriasca (1) havitaturis loci qui dicitur Campelliure (2): mundio pro stato meo: auri solidos n tres: pro eo quod servus vester in conjugio tuli: ea vero scilicet rationem ut ab hae die in mundio suprascriptorum Sigirad et Arochis permaneat sicut et alias mundiatas ipsorum.

NEC ullum: umquam tempore se possit iam dicta Ax-STRUDA de ipsorum mundio subtrahere sed ut supra dixemus ab hac diae: diaebus vitae meae semper quem mundio in Sigirar et Arochis vel ad heredibus ipsorum permanere deveant.

Er si ex ipso coito filii aut filias procreati fuerint mascolini vero semper quem in vestro mundio permaneant

same i Copisti, poichè s'è già detto (Vedi prec. p. 152), d'esser la pergamena Originale. Al Fumagalli sembra, che questo cra la Latino nustico, e che anche le femmine il parlavano, quantunque nol sapessero scrivere. Anstruda era ella femmina Romana o Longobarda? Se Romana, ella vivea dunque a Legge Longobarda, perchè soggetta sempre al Mundio territoriale nel Regno di Liuprando.

- (1) Civis Sopriauca. Nota il Fumagalli, che qui Civis non vond dir cittadino, ma città e quella, cioè di Septio, i cui aplendori antichi e' viene annoverando, credendola non diversa dall'antico Insulvium, ove dimorarono prima gl'Insubri od Umbri Inferiori, e poscia i Galli.
- (2) Campelliune. Campilione, oggi Campione sulle rive del Lago di Lugano, in Dioccsi di Como; Juogo, il quale civilmente e geograficamente avverbebe dovuto appartenere altresi a Como. Il Contado Sepriese nondimeno si distenden fino a Campilione sotto i Re Longobardi: la città di Seprio indi apparve unnita d'un forte Castello, abitato da Gastaldi e Scodini. Campione, assai piccola Terra, fu sempre rinomata pe' suoi Scultori, Architetti e Maestri di fabbrica, dal duodecimo secolo fino ai di nostri. Succedettero a' Maestri Comacuit.

feminas vero qui natas fuerint quando ad maritum ambolaverit dit una quis mundium suum per caput sicut in suprascriptam genitricim ipsorum datum est.

Ersi forsitan jam sepia dicta ANSERADA (1) de ipsorum suprascriptorum mundio subtraere voluerit non haveat licentia: sed ab hac diae praenominatis Statuav et Anocms vel ipsorum heredis quoco in tempore exire voluerit componat vobis vel ab heredibus vestris auri solidos decim. (2).

Er hanc cartolam in sua maneat firmitate.

ACTUM AUGUST. PLACENCIA (3).

† Signum † manus Anstruda qui hanc cartolam mundii pro stato suo sieri rogavit.

<sup>(1)</sup> Anserada. Lo stesso che Anstruda. Ben dice il Fumagalli, essere assai frequenti le mutazioni d'uno stesso nome nelle Carte del Medio-Evo, anche Originali, dove gli errori sono soltanto degli autori.

<sup>(2)</sup> Solidos decim. La pena pattuita è d'oltre il triplo del prezzo, e non già quella del doppio, come alcuni si persuascro, che si facesse costantemente da'Longobardi, seguitando non so qual'esempio Romano.

<sup>(3)</sup> August. Placencia. Giovanni de Mussis presso il Muratori I lasciò scritto, che Piacenza si denominasse Augusta. Piacque al Proposo Poggiali 2 di negarlo: ma ora viene a rafforzarzare i racconti del De Mussis l'ignorante Suddiacono VilaleTuttavia rimane a vedere se veramente così parlavasi allora nel
rustico Latino d'Anstruda, o se l'infelice Suddiacono aggiunedi suo si fatta erudizione alla sua Carta. Già s'ascoltò (Feicli
prec. Num. 36, 0), che Piacenza era nel 674 una particola
Corte di Bertarido Re (domnicata); il quale nel suo Giudicato non le diè il titolo d'Augusta, quantunque avesse ivi dato
quel di Flavio a se medesimo.

<sup>1</sup> Ioh. De Mussis, Chronic. Placentinum, Apud Muratori, Scrip. Rer. Ital. XVI. 161. (A. 1730).

<sup>2</sup> Poggiali, Memorie Storiche di Piacenza, 1. 43. (A. 1757).

- † Signum † manus Autharen; uh genetur ipseius-
  - + Signum + manus BENEDICTO ur clerici testis.
- + Signum + manus Gaifrit ud filii quondam Lopuni de Marinasco testis.
- † Ego Godefrit hpr unic cartole de aceptum mundio rogatus ad Anstruda et Autharene ieuitore ipsius testis subscripsi.
- † Ego FAUSTINUS hpr uhic cartole de accepto mundio rogatus ad Anstruda et Autharene genitore ipseius testis subscripsi.
- † Ego Helodo hpr huic cartole de acepto mundio rogatus ad Anstruda et Autharene genitur ipseius testis subscripsi.
- † Ego qui supra Vitalis ur subdiaconus(1) scriptor hujus cartole postraditam complevi et dedi.

(1) Fitalis or Sul-diaconus. Gioò, wir reverendus. Non solo Vitale, ma quasi tutti gli altri testimoni della presente Carta si sottoscrivono con qualche cifra od abbreviatura, di oh (wir honestis od honorabitis od honoratus); di hpr (humilis od honorabitis Presbyter); di ot (wir deous o discretus).

Da questa incertezza, notata con ragione dal Fumagalli, apprendasi a consocre quanto più incerta sia la qualità d'Exceptore, ch'egli concede arbitrariamente al Suddiacono Vitale in principio della sua Carta del 721; serivendo alla distesa ed in tettere si fatta qualità nel Codice di Sano Ambresio del 1805. Ma così non fece, nè dovea far Fumagalli nella prima Edizione donataci da lui di tal Carta nel 1792; dove non si legge so non  $\overline{Ur}$ , cioè vir reverentus, come tornò Vitale a chiamarsi nella final sua sottoscrizione. Avrà meglio veduto e considerato il Fumagalli nel 1805, che non nel 1792; ma così nell'uno-come nell'altro anno c'non vide nè veder potea nell'Autogrofo di Vitale se non una semplice cifra od abbreviatura, la quale non può per propria natura giammai reservia à nuna ecrtezza-

Si potrà egli saper da niun altro, che non da Dio Signore, se nella molitudine de 'testimoni cisseuno tra loro intendesse dire dir devotus e no novi rdisservetta con la cifra vod d'una sottoscrizione? Pogniamo, che il Fumagalli avesse ben letto Exc nella Carta di Vitale; non per questo vi sarà chi voglia giurare d'avervolto il Suddiacono dir pintutosto excripto; ittolo, che spesso prendevano in generale i Notari, e che in particolare nel caso presente conviene a chi non fece se non gittar sulla Carta le parde dettategli dialla donna.

Ma il Fumagalli non trasse argomenti d'alcuna sorta dalle sue discordanti opiniori sul valore della cifra segnasa da Vitale; nè fabbricò sopra un si debole fondamento. Il Signor di Savigny fabbricovvi, che, leggendo Exceptor e non Excriptor, v'agginuse in oltre Vordo o la Curia di Piscena nel 792: quasi Vitale Suddiadono fosse un Notaro pubblico della Romana Curia Piacentina. Insigne argomento a dimostrar la durata del reggimento Municipale de' vinti Romani del Regno Longobardo? E questa sembra una delle più maravigliose prove al Signor di Savigny la prova, cuò rittatta da un'abbrevistura impossibile a spiegarsi, ove il Suddiacono Vitale non ritornasse in vita, e da una città domnicata del Re Bertarido, e però anche di Liuturando, la quale governavasi da un Gastaldo Longobardo!

Queste cose in parte le dissi: ma non dee forse creseere lo stupore nell'ascoltare, che una Curia de viniti Romani veglia concedersi nel Maggio 721, cicé due mesi dopo essersi da Liut-prando riordinate le giurisdizioni del Regno Longobardo? Rimasero dunque, a giudizio del Savigny, non contemplate da si fatte Leggi, altre giurisdizioni? Rimasero i Duameiri ed i Quin-quennati ed i Decurioni di Piaceran insieme co'lor Notari e donzelli ed Exeriptori ed Exerptori ed Exerptori en Exesptor? Si; rimasero, egli risponde, le giurisdizioni della Curia Romana Piacertina, rappresentata da Vitale; giurisdizioni, che limitavansi a'vinit Romani; rimasero pe' negosi di soli que Romani. Ma il Mundio d'Anstruda era un negotio Longobardo, e però dove sarebbe ita l'autorità delle Leggi Liutprandee del 1. Marzo 721? Dove sarebbe ita, se qualunque altro negozio avesse dovuto agitarsi tra Longobardi e vinti Romani? Qui per necessità debhono incespiera e eadere coloro, mani? Qui per necessità debhono incespiera e eadere coloro.

a'quali sembrane essere state personali e non territoriali prima di Carlomagno le Leggi Lengobarde; qui restano in seceo, nè possono saper dire come ai regolassero le liti e le faceende tra un Romano ed un Longobardo, nella supposizione che l'Editto di Rotari no fosse territoriale.

#### NUMERO CCCCXXXV.

Sommario del Privilegio di Liutprando Re a Diodato, Vescovo di Como.

ANNO 721.

( Dal P. Tatti (1) ).

LICTPHANDES LANGOBARDORUM Rex ADEODATO CUMANAE Ecclesiae Episcopo Comitatum Bernxonae concessit, primum Episcopatus Patrimonium, ac perplures *Decimas*, et redditus de bonis Regalibus, ipsamque Ecclesiam suh Regali suscepit patrocinio. Anno 721.



<sup>(1)</sup> Luigi Primo Tatti 1 pubblicò questi ricordi, fatti compilare sul primitivi Monumenti della Chiesa Comasca dal suo Vescovo Lazaro Carafini. Gli antichi Diplomi di quella consmati furono in un'incendio, del quale tocca un Diploma di Lotario Lº in data del 4. Giugno 863. Il Marchese Rovelli 3, dotto e gentile Scrittore, dubita della verità del presente Diploma, perchò quelli degl' imperatori, che venner dopo, tacciono della concessione di Beritzoano a Beltzoana.

<sup>1</sup> Tatti, Annali Sacri di Como , 1. 944. Como (A. 1663). - Extat in Monumentis post Dypticam, Epist. Comen. in V. Synodo Comensi.

<sup>2</sup> Rovelli, Storia di Como, J. 36S. (A. 1789).

#### NUMERO CCCCXXXVI.

Nuovo Prologo di Rotari.

ANNO 722. Marzo 1.

( Dal Codice Cavense (1)),

INCIPIT PROLOGUS, DE ANNO DECIMO.

EGo in dei omnipotentis nomine Luddrane excellentissimus. Deo dilecto et catholice gentis Laxgobarddrane rex. Reminiscor quoniam iam in superiore edicti corpore adicere curavimus licet in parvo tamen in voluminibus tribus(1). Idest in primo. in quinto, et in octavo regni nostri anno. Idest undeima, et XV.º et tercia, ea que recta et secun-

<sup>(1)</sup> In voluminibus tribus. Nella prec. pag. 320, ho dichiarato i miei sospetti, non le sci Leggi del 1. Marzo 721, prive di Prologo, risguardate fossero da Liutprando si come una parte staccata; e quasi Leggi dette con particolare vocabolo Estravaganti e transitorie, onde favellai nel pree. Num. 396. Ciò sembra risultare dal silenzio del presente Prologo intorno alle sci Leggi promulgate nell' anno nono, Indizione quarta, Liutprando adunque, secondo il Codice Cavense, non annoverò le sci Leggi giurisdizionali del 721 in alcuno de'suoi Libri o Volumi, soggiunti agli Editti di Rotari e di Grimoaldo. Ma il Cav. Vesme 1 afferma d' aver errato il Copista del Codiee Cavense ; non essersi nel 722 radunata la Dicta Longobarda in Pavia; tanto il Prologo quanto le Leggi così giurisdizionali come civili, divise nel Cavense in due anni, appartenere ad un solo, che fu il nono, e non al decimo, cioè al 721. Chi deciderà ? Non è la prima volta, che la lezione d'un solo sia migliore di quella, contenuta in tutti gli altri Codici. L'Ambrosiano presso il Muratori ammette in oltre d'essersi nel decimo anno congregata la Dieta Longobarda ; sebbene le attribuisca Leggi diverse da queste ricordate nel Cavensc.

<sup>1</sup> Vesme, lettera al Prof. Merhel, pag. 22.

dum deum tranquilla nobis comparuerunt. Nunc autem annos regni nostri, deo protegente decimo die Kalendarum marciarum Indic. quinta pertractande omnia et recurrentes antiquiores edicta capitula una cu(cum) iudicibus et reliquis Laxoouxnos fddeibus nostris (1). Herantes in quarto volumine supplere atque augere previdimus que nobis iuxsta deo recta comparuerunt;

(3) Indicibus et retiquis Langobardis, fidel-bus nostris, Quanto più Pautorità di Liutprando si rafforza nel Regno, tatto più egli diventa parco d'alcune parole ne' suoi Prologhi, si come di quelle, con cui ricordava già gli Ottimati non che l' Austria e la Noustria. Or si contenta dire d' aver chiamati nella Dicta di Pavia i Giudici, ed i rimanenti Longobardi, suoi fedeli.

# NUMERO CCCCXXXVII.

Nuove Leggi di Liutprando Re.

Anno 722. Marzo 1.

(Dal Codice Cavense (1)).

( Libro III.º di Muratori (2)).

XXV. (1. Maratori). Quicumque homo sub regui nostri dicione (3) cuicumque amodo cuadia dederit et fidejussorem posuerit presencia duorum vel triu (trium) testium quorum fides amittitur (admutitur) in omnibus complere debeat. et si distulerit et pigneratus fuerit in his rebus quibus licitum est pignerandi nulla calunnia qui pigneraverit paciatur. Nam qui sine hac manifestacione pignerare presumpserit. iuvemus ut in duplum pignus restituat. Si vero inter creditorem et devitorem et fidejussorem orta fuerit intencio qualiter in anteriore edicto legitur. a gloriosissimo Roruan regem instituto per sacramentum determinetur. Nam si in presencia duorum vel

trium testium stipulacio ipsa facta fuerit eorum testimonio ut sacramentum inter dandis et recipiendis minime preveniat credatur. et si debuerint ipsi testes testimonium suum firmare nobis vel qui in tempore princeps fuerit. vel iudici firmare debeant. et si homines inter non fuerit quando vuadia datur quicumque fidejussorem pignoraveri comp sicut supra legitur.,, (4).

- (1) Il Cavense continua in questo luogo a discostarsi da Codici Muratoriani e Vesmiani, così per l'anno della promulgazione come per l'ordine delle Leggi. A me ora mai, dopo le proteste già fatte, basta il notarlo.
- (2) La Legge quicumque homo e le tre seguenti formano presso Vesme il III.º Volume.
- (3) Quicumque homo sub regni nostri dicione. Si può egli ripetere più chiaramente da Liutprando, che ogni Editto Longobardo era Legge territoriale?
- (4) Questa è la famosa Legge, ove più attesamente si possono scorgere le diversità poste si dall' Editto di Rotri e si da'noovi cottumi fra'testimoni, pregati d'assistere ad un fatto, i quali affermano d'averlo veduto e conosciuto per loro propria scienza, ed i giuratori o Sagramentali, che nol sapeano, ma che prestavano fede a' litiganti.
- XXVI. (II). Si quis mutuaverit sol cuicumque homini per caucione si intra quinque annos creditur (creditor) non habuerit unde solvere renovetur caucio ipsa usque ad annos decem (5). Et si intra annos decem pulsatus fuerit et non reddiderit et dilataverit usque ad xx. annos et fuerit pulsatus aut per principem aut per iudicen civitatis. et probatum fuerit. ipsa caucio devitor et heredes eius persolvant. Nam si nec caucio fuerit intra decem annos bis renovata. nec per principem vel judicem ostensa sibe (sice) manifestata usque ad xx. annos. Iuvemus ut creditur postmodum taceat et nulla habeat facundia devitorem suum

requirendum excepto. si ei captivitas evenerit. De caucionibus autem que usque modo in presente indie inn. facte sunt intra v. annos istos advenientes. Iuvemus ut renoventur aut exequantur devitos. Nam si distulerit intra v. annos. devitor suo pulsare aut caucione renovare aut debitum exigendi neglexerit non habeat postmodum facundia ipsum devitum requirendum. De his autem caucionibus que amodo facte fuerint sic finiant sicut supra premisimus et statuinus ...

(5) I commerci cresciuti fra Longobardi e la migliore o più stabile coltivazione delle terre d'Italia feeero zentire a Liutprando la necessità di nuovi ordinamenti su'erediti e su'debtit. Chi ardirebbe affermare, che i vinti Romani andassero esenti dall' autorità di si fatue Leggi?

XXVII. (III). Si frater fratrem suum in peccatis occiderit quamquam et anterior, edictis contineat (6), aut proximi parentes homicide succedant. quod nos proximos fratres apellamus. Si frater relictus fueri in res homicide frater succedat. Ita ut secundum qualitate persone de ipsa substancia homicide. si ille qui occisus est filios non reliquerint, composicione dare debeant. Reliqua autem quod fuerit sibi habeat, et si pecunia ipsius homicide in tantum fuerit sub estimacione quantum insa composicio est, aut forte minus habeant filij ipsius qui occisus est.,. Quod si non reliquerit fratrem unum vel plures hi qui occisus est quantolamcumque sit substancia homicide filij eius qui occisus est in ea succedere debeant. Quod si non habuerit filios proximi, succedant ei parentes per grados, quod si nec parentes fuerit. quod ei legitime succedere possint. succedant ei curtis regia. De anima autem homicide illius sit in potestate regis sicut in anteriore edicto legitur...

(6) Anterior edictis contineat. Ricorda qui nella miserabil

materia de' parricidi la Legge 163 dell' Editto di Rotari. Nuovi casi d'atroci violenze tra parenti doverono condurre Liutprando atlo stanziamento della sua Legge.

XXVIII.(IV). Si quis negocio peragendum vel qualecumque artificum intra provincia vel extra provincia ambulaverit (7) et in tercio annos regressus non fuerit, et si forsitans infirmitas ei emerserit faciat scire per iudice, aut per missum suum. Nam si hoc distulerit mandare. si filios relinquerit habeat res ipsius in suo iure, et si cuicumque post transacta constituto caucionem de rebus patris sui fecerit stabilem permaneat, et devita patris aut sua persolvat. Et si ipse postea regressus fuerit. Iuvemus ut nec a filijs suis recipiatur nec res suas in potestatem habeat, quod si filius ipsius sine noticia vel jussione regis eum recolligere presumpserit omnes res ipsius et patris et matris substancia ad curtem regiam revolvatur et si filios non habuerint, et habuerit habeant fratres ipsi res eius. et si nec fratres habuerit habeant proximi parentes, et si nec parentes proximi inventi fuerint, qui legitime succedere possint. Post predictos tres annos curtis regia succedat. Quod si habuerit uxorem et intra suprascripto constituto hoc est tercio annos minime regressus fuerit veniat ipsa ad palacium regi qui in tempore fuerit qualiter ei inse maritandi licenciam dederit, aut causa insius ordinaverit vel tractaverit ita facere debeat. Nam sine permissum regis non presumat maritum ducere, et si post tres annos inventi fuerint potestatem habeat rex de eis judicare qualiter voluerit ...

(7) Si quis negocio peragendum vel qualecumque artificum intra provincia vel extra provincia ambulaverii. Non è questo il luogo di parlare de'commerci de'Negozianti e dell'industrie degli Artefici del Regno Longobardo. Ma egli è opportunissimo



il chiedere se que' Negozianti e quegli Artefici nscivano dal puro sangue de'Longobardi, o da quello de'vinti Romani? Uscivano dall'uno e dall'altro, io rispondo; ma stando solamente a quelli del Romano, chi non vede che la presente Legge di Liutprando era territoriale per essi? E che invano avrebbero costoro introcato qualunque provvedimento del Dritto Giustinianeo intorno al mercanteggiare, se l'imitazione Romana gli non avesse prevaluto per fatto nell'intelletto e ne'costumi de'vincitori pria della facoltà conceduta dalla Legge degli Scribi a si fatti vincitori di stipular contratti secondo il Dritto Giustinianeo innanzi agli Scribi? Vano poi sarebbe il negare, che nel 722 mon pochi Longobardi puri si fossero dati alla mercatura.

XXVIII. (manca nel testo Muratoriano). Si  $\overline{q}$  mulier res suas vendere voluerii non absconse nisi in presencia Principis aut Iudicis, vel Sculdahis seu duo aut tres parentes. suos secum habeant. et sic Iudicem roget quia res meas volo vendere. et sic parentes in ipsa vendicionem manum ponat, et ipsa se venditricem faciat sic. et mundoald ei consenciat et quod vendiderit stabilem sit.

Scriba autem qui cartula ipsa scripserit. non aliter presumat scribere nisi cum noticia parentum aut iudicis qui in loco fuerit. et si aliter fecerit ipsa vendicio vacua sit. et prefatus scriba sit culpabilis sicut qui cartula falsa scripsit sicut supra (8).

(8) La Seconda Parte di questa Legge non è che la pretta e semplice ripetirione di ciò che sta seritto nella precedente XVIII.\* del Cavense, ossia nella IV.\* del IV.\* Libro di Muratori. Nè la Prima Parte differise un gran fatto dalla Prima della medesima Legge XVIII.

Di qui sorge un argomento certissimo a non dispregiare nu presente rincontro questo luogo il testo del Codice Cavenae. Due Leggi presso a poco d'un tenore medesimo sarebbersi elle pubblicate in un solo giorno, cioè nelle Calende di Marzo d'un qualunque amo? Cosi fanno i Codici Vesmiani, registrandole. dne volte (XVIII, e XXIX) sotto il 1. Marzo dell'anno nono, ciotò del 721. Così anche facea quel della Cattedrale di Modena; ma il Muratori trasportò la Seconda Legge in una Nota; esempio seguitato dal Canciani, e non dal Georgish ne dal Walther, a'quali piacque d'ometterla. Pur qualche divario v'ha senza dublo fra le due Leggi, pel quale non si può l'ultima trascurare del tutto, dappoichè vi si parla del Principe, ossia del Re, di cui non si femotto nella precedente. Perciò egli è mestieri, che l'una e l'altra s'attribuiscano a due anni diversi, come si scorge nel Cavense; ove la prima s'annovera sotto il 1. Marzo 721, e la seconda sotto il 1. Marzo 722. Nel 722 in realtà pote pare necessario a Liutprando l' inculcar nuovamente l' osservanza e dichiarar meglio l'intenzioni de'suoi provvedimenti del 721 sui contratti delle donne.

Giò non toglie, che s' abbiano ad avere per molto giudiziose le proposte del Cav. Vesme contro la distribuzione delle Leggi Liutprandee nel Cavense. Anche l'Heroldo non ne conosce alcuna sotto l'anno decimo.

Quam quidem superius in hoc edicto corpore ea que nobis et nostris iudicibus, vel ceteris Largobardis congrua paruerunti in quattuor voluminibus adiungere curavimus... Et nunc si aliquid pro gentis nostre salvacionem adhuc adicere possumus. credimus pro his dei misericordia ad ipsius retribucionem eternam ad ipsum dominum IESUM CHRISTUM nichilominus promereri (9),..

(9) Non so se tal Conclusione della Legge XXIX fosse stata in origine una parte del Prologo al Quarto Volume di Liutprando; Prologo, che il Copista potuto avesse partir in due, collocandone una porisone in principio, e l'altra in fine del medesimo Volume.

#### NUMERO CCCCXXXVIII.

Orso, Cherico, fonda il Monastero di Monache di Santa Maria in Lucca.

#### ANNO 722.

( Dal Barsocchini (1) ).

† In nom. Domini Dei nostri JESU X.TI.

REGNANTE Dn. nostro LIUTPRANDO vir excellentiss. Rege, anno filiciss. regni ejus in Dei nomen undecimo, per inditione quinta feliciter. Dum praesentis vitae, et transitus istius temporis facilitas.... noster nativitatis. hujus saeculi spatia devolvitur, certissime considerandum est. h..... mente intentionem cogitandum, eaque nobiscum in perpetuum tenere non possumus, de ipsa temporalia, rerum abundantia quod nobis. Dominus dignatus est donare, aeterna mercare debeamus, quia hujus mundi, divitie donando in aeterna reservantur et retenendo, aeterna poena, damnantur. Unde Dominus per semetipsum loquitur dicens. nolite thesaurizare vobis super terram. ubi furis effodiunt et furantur, sed thensaurizate nobis thesaurum in coelum, phi fur. idest Diabolus non adpropinquat. et.... dicens. facite vobis amicos de mamone iniquitatis, ut cum defeceritis recipiant vos in aeterna tabernacula (2).

<sup>(1)</sup> Barsocchini <sup>1</sup> diè intera la Carta d'Orso dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\*K. 6<sub>4</sub>): della quale il Muratori <sup>2</sup> pubblicò le parti più rilevanti, ristampate poscia dal Brunetti <sup>3</sup>. Il Mobillon <sup>6</sup> ne avea dato le notizic.

<sup>(2)</sup> Tutto questo procmio fu omesso dal Muratori.

<sup>1</sup> Barsocchini, Mcm. di Lucca Tom. IV. Parte 1. pag. 9, 10.

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, V. 503. (A.1742).

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 465, 466. (A. 1806).

<sup>4</sup> Mabillon, Annal. Bened. Lib. X1X. Cap. 78. (A.1704).

Hinc itaque ego Unsus ex tota mente devotionis pertractans ea que supra memorata sunt. pro mercidem. et remedium anime meae. et comparationem vitae eterne. Aedificavi Ecclesia proprio in territorio meo. in honore. S. Dei Genitricis Marie. in qua filia mea Unsa. Abbatissa esse constituo. una cum germana sua. Anstruda religiosa hae monastica vitam gerentis. in qua Ecclesia mea pro facinora hodie in presentia civium do dono trado donatoque esse volo.

In primis fundamentum, ubi predicta Ecclesia fundata est. cum curte et puteo suo. orto. aditu. accessu. et Fussinut. vachis exitu suo. hoc est terra modio. simis Campo in Fussinut.o. qui nobis in cambio advenit. medietate de vachis et medietate de v....(1) in integrum, et casa Furculi in Massa Tagiani, qui mihi advenit ex dono dn. Antipent rege. Candio vaccario. cum armento suo..... metato suo in loco Tumolo. Sala in loco Ferruniano. cum duas casas tributarias (2). una qui regitur per Candino, altera per Majoniano cum familia eorum. vinea oliveto silva. peculiare prato in ipso loco. supra memorato. Et casa Anoliare prato in ipso loco. supra memorato. Et casa Anoliare prato in ipso loco. supra memorato. Et casa Anoliare prato in ipso loco. supra memorato.

<sup>(1)</sup> Medietate de vachis et medietate de v.... Muratori e Brunetti riempiono la parola, scrivendo avibus: non sarebbe meglio riempirla, scrivendo vitulis, secondo la lettera iniziale segnata dal Barsocchini?

<sup>(</sup>a) Cassa tributarias. Ecco in qual modo nell'Editto di Rotari, nelle rinaucenti Leggi de'Longobardi e neloro privati contratti le parole tributo e tributario ritenevano il lor significato servile alla Germanica; si come dimostrai nel Discoro, 1, ed esposio nella Storia 7. Giò serve a dichiarar l'Intenzioni di Podol Discono, quando egli racconta, che i vinti Romani divennero tributari de' Longobardi al tempo di Clefo e de' Duchi; cioè servi ed Mdj, eccetto i Sacredoti ed i patteggiati.

<sup>1</sup> Discorso de'vinti Romani, S. XXVIII.

<sup>2</sup> Storia d'Italia, I. 1092.

ALDI.... casas duas in NOVALE de MORGANICAPUT mulieri mee (1). una qui regitur per Fannozins. et una per Coa-BULO. GODOATA.....pro livera. Gunda pro livera. Wi-LIPERGULA pro livera (2). CANDIDA pro ancilla. TINCTULA pro ancilla (3). Ut haec omnia jam dicta Dei Ecclesia ha..... jure possedent. Et quod adhue ibidem largitus fuero firmum permaneat. Et cristianis temporibus. sanctarum ancillarum... monasterio nuncupentur.

Et post decessu Uasz filie mee Arstuda germana ejus monasterii cura ipsa suscepiat. Et post ambarum decessum. eam que sibi congregatio eligere voluerit ipsa in Abbatisse ordo succidat.

Et ego qui supra Uascs dum sub pr... justa Dei voluntate in mea volo esse potestate gubernaudi. Nam filius meus, vel heredis meus nullam ibidem habeant potestatem dominandi. Nisi orare. et benefacire. nec nullus Sacerdus ibidem abitare presumat nisi quem ipsas ancillas. Dei invitaverint missarum sollempnia celebrando. Si quis contra hunc decretum meum. ire quandoque presumpserit. in Dei

<sup>(1)</sup> Morgincaput mulieri mee. Orso, Clerico, era egli di Romano sangue o di Longobardo? Se di Romano, vivea dunque a Legge Longobarda, perchè avea donato il Morgincap alla sua mogliè defunta, il quale dopo la motte di costei, era tornato in potestà di lui o delle figliuole, Orsa ed Ansuda.

<sup>(2)</sup> Pro livera. Queste tre donne Godosta, Gunda e Wilipergula non erano libere, ma prolibere, cioè Aldie, od anche serve manomesse mercè il fatto d'entrare al servizio d'un Monastero.

<sup>(3)</sup> Pro ancilla. Quest'altre due Candida e Tinula neppur nasceano libere Longobarde: ma forse la lor condizione di pronecelle nel Monastero di Santa Maria potrebbe farle tenere per donne d'un grado migliore che non le prolibere. Queste seconde salivano verso la libertà cittadinesca; le prime scendeano verso la servità Germanica.

incurrat judicium. et ad ipsa S. Dei Genetricem anathemathus subjaceat.

Quam vero cartulam decretionis mee. noto. et amico meo Acionz vv. presbitero. scribendum rogavi. et supter pro confirmationem, propriis manibus meis. signum S. Crucis-feci. testibus obtuli. eam roborandam sub stipulatione. et spunsione. que interposia (1).

ACTUM LUCA. diem et regnum. et indit. sup. feliciter.

- † Manus Unsuni. autori. et donatori. seo. et conservatori. qui hanc cartulam fieri rogavit
- † Ego Talesperianus eximius Episc. (2) huic cartule dotalium rogatus ad filio meo (spiritali) Ursone testis subsc.
- † Ego Roduald indignus. ac presbiter rogatus. ad Orsum. testis subsc. .

(2) Eximius Episcopus. Dubitarono alcuni, che non s'avesses a dover leggere Exiguus. Ma l'Eximius torna in altre Carte di Telesperiano, torna in molte di Vescovi; ed è titolo non più ambizioso del Clarissimus, Recerendissimus, Eminentissimus, a' quali siamo usi; e però non ci sembrano eccedenti, come non sembrò l'Eximius al Mabillon?

<sup>(1)</sup> Sub stipulatione, et spunsione, que interposita. Ecco uns formola del tutto Romana, e però da essa il Signor di Savigny è cutui si pongono in atto di trarer una pruova luminosissima della durata del Romano Dritto nel Regno Longobardo. Già io questo dissi, questo ridico e ridirò, che dopo Rotari l'imitarione d'un tal Dritto ai venne sempre più insiunando nelle menti de'Longobardi, e non di rado a loro malgrado. Imitazione, si; pubblico uso appo i vinti Romani giammai; e dell'imitazione abbiamo qui un nobilissimo esempio nella clausola Romana d'Orso Lucchese, poiche già s'è veduto, che vivea egli a Legge Longobarda, e do ra disponea delle due case di Novale, da lui donate per morginora alla trapassata sua moglie.

<sup>1</sup> Savigny, Hist. du Droit Romain, 11. 142 (A. 1839).

<sup>2</sup> Mabillon, loc. cit. Lib. XIX, Cap. 78.

- † Ego Lunichisi exiguus presb. rogatus ab Ursone te-
- † Ego GAUFRIDI presb. rogatus ad Arsune huic cartule dotalium testis subsc.
  - † Manus Walpert viro illustri Duci testis (1).
  - Signum + Manus Alachis vm. testem.
- ......vL. rogatus a Ursone vir devotus uhic cartule dotalium facta in S. Maria, vel confirmationis in filia sua....superius legitor testis subsc.
  - .... manus Sinduini testem.....
  - .... INPRANDUS subd. fideliter exemplavit
- (1) Walpert viro illustri Duci testis. Non seppe che sar più il donatore Orso, a render pubblico e solenne il suo Atto. Prima disse di voler donare in praesentia civium; poscia invitò lo stesso Duca Walperto a sottoscrivere con gli altri testimoni. Sette furono questi; fra'quali ed il Vescovo ed il Duca. Or perchè mai Orso non si presentava egli dinanzi agli Esceptori ed i rimanenti Officiali dell'Ordine, ossia della Curia Municipale de'vinti Romani di Lucca? Ma non v'era tal Ordine o Curia in Lucca; e però il donatore dovea pigliar si sottili provvedimenti pel suo scopo della pubblicità. Nè al Signor di Savigny varrebbe il rispondere, che Orso era un Longobardo; poichè il Signor di Savigny per l'appunto volca, che quattro contraenti o Longobardi od intorno a cose Longobarde avessero per l'affare d'un Mundio di tre soldi dovuto presentarsi nel 721 al Suddiacono Vitale, immaginario Escettore dell' ideale Curia Piacentina, Vedi proc. Num. 434.

Ora soggiungerò le notizie de' luoghi a me noti.

- Tumolo. Luogo nelle Maremme; od Istmo presso Monte Argentaro.
- Feruniano. Luogo della Versilia. Un altro ve n'era vicino a San Giusto di Padule. Qual'era quello, di cui Orso parlava? Nol so.
- Novale. Forse Nova, nella Pieve Lucchese di Fabbrica in Val d'Arno Inferiore.

- .... Paandus presb. ipsum auctencticum vidi et legi, unde hoc exemplar relevatum est, in qua manu mea subs......
- ... THERI. presb. ipsum auctenticum vidi et legi, unde hoc exemplar.....
- ... presb. ipsum autenticum vidi, et legi, unde.....
  ....ANDUS presb. ipsum autenticum vidi et legi, un-
- de.....
  - ....LIPERTUS subd. ipsum autenticum vidi et legi , unde.....
    - ... Tus subd. ipsum autenticum vidi et legi, unde....

## NUMERO CCCCXXXIX.

Aurinand e Gaudifrid, fratelli, fondano la Chiesa ed il Monastero di S. Pietro in Castiglione in Garfagnana.

#### ANNO 723, Gennaio.

(Dal Barsocchini (1)).

† Exemplar. In nom. Domini Dei et Salvatoris nostri J. X.T.

REGNANTE dn. nostro Liutprand excellentis. rege, anno filicissimo regni ejus undecimo, per indict. sexta, mense Januario feliciter.

Dum Dom. Omnipotens corda fidilium inlustrare dignatus est', expansis manibus ad ejus aulam concorentis

<sup>(1)</sup> Seguo l'ultima Edizione del Barsocchini <sup>1</sup>, che tolse tal Carta dall'Archivio Arcivescovile di Lucca ( <sup>2</sup> †† M. 4): stampata già con qualche varietà dal Murator <sup>2</sup>; poi dal Brunetti <sup>3</sup>; ed illustrata, secondo il solito, dal Bertini <sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Barsocchini, Mem. di Lucca, Tom. V. Parte II. pag. 9. 10. (A.1837).

<sup>2</sup> Muratori, A. M. AEvi, V. 371. (A. 1741).

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 467, 468. (A.1806). 4 Bertini, Mem. di Lucca, Tom. IV. Parte I. pag. 85. 313.

divino misterio confortitor, ut ad illam desideravilem fontis satientor, sicut evangelicam vox ammonet dicens: fratris mei, et amici mei venite ad regnum patris mei, possedite quod est paratum vovis. Et alivi: vendițe que posseditis et date aelimosinis, et aveviiis teusaurum in celo; et sequimini me ut Sancta Jeresalem a Domino transmissa descendentem de celo, ubi luz indeficiens est mereamor conlocari; et manam illam celestem angelicam cum Sancti, et justi particeps esse inveniamor (1).

Hinc itaque ego Aurinano v. d. una cum Gaidifrido v. d. germ. meus tractavimus, ut de parvitatis rebus nostris novis nobis) mercidem adcriscat; et accessimus ad v. b. Talesperano Deo gratia Episcopo in X.ro pater nostro, ut cum ejus consilio (2), seo licentia oraculum S. Dei vertutis (3) construere deverimus, et quamvis brevite ad fundamentis abricis Ecclesia constituimus in honore beati S. Perrat Apostoli in loco qui vocitator Castrellonse, et parbulum munusculum ibidem offerimus; idest terrola circa ipsa Eccl. mod. septe; et in alio loco de illo latere riu modiloco vinea.

<sup>(1)</sup> Tutto questo Proemio è omesso dal Muratori, e però dal Brunetti.

<sup>(2)</sup> Ut cum ejus consilio. Il Bertini <sup>1</sup> vuole, si noti questo saggio costume dell'ottavo secolo di consultare il Vescovo prima di fondare una qualche nuova Chiesa o Monastero.

<sup>(3)</sup> Oraculum Sanctue Dei virtutis. Comincia, e già ne tro-vammo un esempio nella Carta di Pertualdo (Vedi prec. Num. 452), ad esser frequente questa frase di rispetto e di venerazione per le Chiese, che si rizzavano da Longobardi. Ed era divenuto comune l'uso d'edificar Monasteri per consacrare i figliuoli e le figliuole de l'ondatori alla vita Monastica. Presso questi fondatori poi rimaneva il Dritto di Padronato nella più ampia maniera.

<sup>1</sup> Berlini, loc. cit. pag. 313.

ET ad hoc nostram decrivimus voluntatem nus Auri-NAND, GAIDIFRID, ut filii nostri ividem in ipso Monasterio Domino servire deveas, una cum filio meo GAIDUALD religioso Clirico, seo et alii filii nostri, qui Deo servire volueret, et ividem monacale vita vivere deveas.

ET hoc volomus nus supras. Aubinand Gaidoffaid, it in nostra vel de filii nostri sit potestatem ividem sacerdotem ordinando, et pos (post) nostro decesso quem sivi ipsi monaci de ea congregationem eligere, ipsum aveat ordinatum.

Er quod superius minime memoravimus, duodeci forma olive que novi (nobis) ex comparationem da GOALISTOLO advinet; ita ut ab odierna die firma ad ipsa S. vertute in integrum possedeat, et unquam ullo tempore ad novis retragendum ad alia Ecclesia, aut ad alium sacerdotem, quod a nobis offertum est, nisi qui inivi Abbas fuere, et quem voluere secum avire ipsi fruator in honore Domini.

Et quod abse, si quis de novis subtragere voluere, vel proprio defendere vacuus et inanis exinde exeat, et dona nostra in integro Deo et S. Petro permaneat confermata.

Et cum summa dilectione Sigherad presh, amico nostro hanc cartulam dotalium scrivere rogavimus, et (ut) perpetuis temporibus permaneat.

Acrum Luca diem et regnum et indit. suprascripta fe-

Signum † ms. Aurinand v. d. benefactori et conserbatore.

Signum † ms. Gudofrid v.d. benefactori et conserbatori.
Signum † ms. Gairuald v. d. filio ejus religioso Clirico
benefacturi et conservaturi.

Signum + ms. Gairo v. d. testis.

Signum + ms. Angilulo v. d. testis.

Signum + ms. Sindein v. d. testis.

Signum + ms. GAUSABI v. d. testis.

Signum + ms. RATCAUS v. d. testis.

+ Ego Austripertus Cler. ex autentico fideliter exemplavi (1).

(1) Ex autentico fideliter exemplavi. Nel pubblicare tal Carta, il Muratori qualificolla per Archetipa.

### NUMERO CCCCXL

Nuove Leggi pubblicate da Liutprando nell'

ANNO 723. Marzo 1.

DE ANNO NONO (1) INCIPIT PROLOGUS.

(Libro V.º di Muratori (2)).

EGO in dei omnipotentis nomine qui supra LUDPPRAND GENTIS LANGOBLEDORUM REX anno regui mei deo protegente xi. die Kalendarum Marciarum indic. vi. hoc iterum in quinto volumine adiungere curavimus.,.

(1) Qui doriniva il Copista del Cavense, che pose da capo il nono anno dopo aver dato le Leggi del decimo. Egli ora volea dir, com'era giusto, l'unifecimo. E così disse poco appresso, congiungendo l'anno XI. con l'Indizione VI.; con che si dincuva il 1925. È chiara la causa dell'errore, avendo quel Copista trovato seritto due volte XI: ed e' la prima volta nutò la cifra da XI a IX; poi condusse in lettere, credendosì diligente, il nono.

Manca nel Cavense il breve Prologo, che leggesi nel testo Vesmiano dell'anno Undecimo, Indizione Sesta, in fronte del Quinto Volume Vesmiano. E quinto è similmente nel Cavense; il cui Copista, per colmo d'imperfezione in questo luogo, tralascio di seguare non poche volte i Numeri delle Leggi. Essi perciò saranno da me additati, secondo il testo del Cav. Vesme, oltre il solito Numero Muratoriano delle parentesi.

- (2) E Quinto Volume del Vesme; Volume attribuito da'Codici Vesmiani e dal Cavense all'undecimo anno di Liutprando, ma che s'ascrive al decimo dall'Ambrosiano presso il Muratori.
- XXX. (I. Muratori). De his feminibus qui velamen sancte religionis in se suscipiunt aut parentes si vi eas deo vovent. aut ipse se eligunt religionis habitum aut vestium monachicam induere videntur quamquam a sacerdote consecrate non sint, sic nobis juste comparuit esse ut pro dei amore ut in ipso habitum in omnibus perseverent, nec sint scusacio mali hominibus dicende quod sacrate non sint. Ideo si copulantur culpa non habent sed supra premisimus que tale signum supra se habent, idest velamen et vestem sancte dei genitricis Marie, quocumque ingenio super se susciperint. et postea ad secularem vitam vel habitum nullatenus transire presumat, quia considerare debet omnis christianus quod si quiscumque seculare parentes noster secularem feminam disponsat cum solo anulo eam subarrat. et suam fecit. et si postea alter eam uxorem ducit culpabilis invenitur solid sexcentum. quanto magis debet causa dei et sancte Marie amplior esse (3) ut qui ipsum velamen vel habitum in se suscipiunt in eodem debeat perseverare. Si qua femina contra hoc quod nostra instituit excellencia egerit, aut se marito copulaverit, perdat omnem substanciam suam et debeniat ipsa substancia ad potestatem palacij (4).
- (3) Quanto magis debet causa Dei et Sanctae Mariae amplior esse. Poiche Liutprando abborriva cotanto le donne, che mariavansi dopo aver preso il sacro velo o la veste della Beata Vergine Maria, domando, s'e' permettesse alle donne uscite dal sanque de'vinti Romani ciò ch' egli proibava cotanto severamente alle donne di puro sanque Longobardo? Domando per-

ciò se questa Legge Liutprandea stata fosse territoriale per tutti gli abitanti del Regno, e non personale delle Barbariche donne soltanto?

(a) Perlat emnem substanciam suam, et debeniat ipsa substancia ad potestatem paloccji. Ancora, domando, se alle donne procedenti dalla stirpe de vinti Romani condonava il Re di confiscare a pro del Palazzo l'intere loro sostanze, contento di toglirelt non ad altre che alle Longobarde sole?

De persona autem eiusdem femine que tale malum commiserii iudicet rex qui pro tempore juerit [5] qualiter illi placuerit. aut in monasterium mittendum. aut qualiter secundum deum. melius providerit simili modo et devicto et de
vestimento eius ipse princeps ordinet qualiter ei placuerit.
Si autem ille in cuius mundium tales femina est consenciens fuerit in suprascriptum malum et probatum fuerit
comp vvidrigild suum(6) et ille qui eam presumpserit comp
in palacio sol. nc. Si autem mundoald in ipsuu malum
consenciens non fuet. med de-ipsis. nc. sol accipiat. ipse
et med rex. qui autem talem feminam rapuerit comp sol
mille. ut precedat causa dei. sol. c. (7) quam de raptus secularis femine composicio nococ. in edicto leguntur. ipsa vero
qui non conservaverit ea que superius leguntur et malum
suprascriptum consenserit pena supra scriptas subiaceat.,

- (5) Iudicet Rex qui pro tempore fuerit. Domando finalmente, se solo di queste Longobarde riserbava il Re tanto a se quanto a' suoi successori di giudicare; inviando le colpevoli di sangue. Romano al giudizio de' Magistrati degli Ordini o delle Curie, che non v' crano?
- (6) Componat seidrigild auum. Ecco uno de' primi esempi del mutato linguaggio giuridico de'Longobardi. Pocibe nel 720 èra con la Legge XVI del Cavense (Fedi prec. pag. 300) alla pena del guidrigildo accopiata l'altra più grave di toglicaad un micidiale i suoi rimamenti averi, l'antice pena del guidrigildo, propria de'soli omicidij, cominciò ad essere applicata

• eziandio în altri delitit. E gl'illectii consensi ed anche le negligenze de' Mundualdi ebber tosto nel 723 îl nuovo castigo d'aver essi a pagare îl proprio quidrigildo, ovvero tanti danari, come già dichiarai (Fedi prec. pag. 302), per quanti arrebbe stato quel Mundualdo apprezato, e alcuno I uculciasse.

(7) Ut precedat causa Dei sol. C. L'aggravamento de'cento soldi, per onor della causa di Dio, non riguardava le donne de'vinti Romani agli occhj di chi non ha gli Editti de'Re Longobardi per territoriali!!!

XXXI. (II). Si qui rapuerit qualecumque feminam liberam secularem unde in anteriorem edicto legitur. composi Deccci. Ita volumus ut de illis coccu. sol. pertineunt ad parentes. vel mundoald ut accipiat ex ipsis sol munduald qui fuerit pro fatigio suo (8) et exaccione de ipsa pena sol ct. Reliqui vero ccc. habeat ipsa femina cui talis injuria aut detraccio facta est.,.

Si autem patrem aut fratres ipsa femina habuerit et in eorum mundium fuerit. Tunc pater aut frater de ipsa composicione quod sol. coccu. sunt faciat cum filia aut sorore sua qualiter voluerit. Nam aliter mundoald aut parentes sic dividant ipsa composicionem sicut supra statuimus.,.

- (8) Munduald qui fuerit pro fatigio suo. Ciò per le sue cure o fatiche, sì come in questa Legge nota il Muratori.
- XXXII. (III). De his qui inlicito matrimonio nati sunt vel nascuntur. Idem de matrima filiastra cognata quod est uxor fratris, aut soror uxoris, quia et canones sic habet, et de duobus sororibus sicut et de duobus fratribus qui de tale matrimonio natus fuerit heredes legitimus non sit patri suo, nisi habeant ipsa res parentes propinqui. et si parentes non fuerint succedat curtis regia (9),...
  - (9) Succedat curtis Regia. Poichè havvi chi vuole, che le

Leggi di Liutprando non fossero territoriati, dunque poteva la donna di sangue Romano contrarre le nozze or vietate dal Rel

XXXIII. (IV). Hoc autem deum juvantem statuere previdimus ut amodo nullus homo presumat relicta de consobrino aut bisobrino. suo ducere. Si quis autem hoc quod inticitum est amodo facere presumpserit. amittat substanciam sua. et qui de tale conjugio nati fuerint legitimi heredes non existant. Nisi parentes propinqui non territo curis regia succedat. Hoc autem ideo hoc adfiximus quia testem deo papa urbis Romz. qui in omne mundum caput ecclesiarum dei et sacerdotum est (10). per suas epistolas nobis adhortavit ut talem conjugium fieri nullatenus permitteremus.

(10) Papa Urbis Rome, qui in omne mundum Caput Ecclesiarum Dei et Sacerdotum est. Questo splendido clogio del Ponificato è un degno argomento di Storia, e mostra quanto, dopo la Legge del 720 sul guidrigido, la natura Longobarda si venise tutto di mutando, per accostarsi alla Romana. Rimancano tre validi puntelli all'indole Barbarica; le pugne giudiziarie, i Sagramentati, e le pruove dell'acqua bollenie nelle caldisie.

XXXIV. (V). Item hoc precepimus atque censuimus ut nullus presumat commatrem suam uxorem ducere. sed nec filia quam de sacro fonte lebavit neque filius presumat filiam eius uxorem ducere qui eum de fonte suscepit qui spiritales germani esse noscuntur. et qui hoc malum facere temptaverit. perdat omnem substanciam suam (11). et filij qui de tale inlicito matrimonio nascuntur. heredes esse non debeant. nisi propinqui parentes. et si propinqui non fuerint curtis repia succedat. Ubi autem inventi fuerint qui suprascripta inlicita conjugia contraxerit. de presenti separentur et pena suprascripta subjaceant.,

'(11) Perdat omnem substanciam suam. Chi contraesse 1ali nozze vietate, non avea dunque a temer nulla intorno al suo patrimonio, s'egli uscisse dal sangue de'vinti Romani?

XXXV. (VI). + Si quis sine voluntate regis si quis in qualectumque civitate contra iudicem suum sedicionem levaberit (12) aut aliquo malpum fecerit vel cum sine jussione regis expellere quesierit (13), aut alteri homines de altera civitate contra alteram civitatem. vel alterum iudicem ut supra sine voluntate aut jussionem regis sedicionem fecerit aut eum expellere sine regis boluntate quesierit:.

Tunc ille qui in capud fuerit anime sue incurrat periculum. et omnes res eius ad publicum debeniant.

Reliqui autem homines qui cum ipsum fuerit in malum consenciendum unsquisque comp in palatio widrigidi sumu (14). et s casa cujuscumque bituacerint aut res corum tulerint. qui cum palacium aut cum rege tenent et fidem suam cum judicem in palacio conservat comp omnes res pisas cui cas abtulerint in actigild et veridigild suum ut supra diximus comp in palacio. hoc ideo previdimus in presentem pagina edicti scribere ut malum vicium non crescat sed amputetur. et ut omnes in pace et in gracia dei et regis vivere valeat.,.

(12) Si quis .... contra judicem seditionem levaberit. È ella territoriale o no questa Legge di Liutprando? Avrebber. potuto i vinti Romani discacciare un Giudice Longobardo, senza esser puniti nel capo e negli aver?

(13) Fel eum sine jussione regis expellere quesierit. Di quali Giudici parlasse mai Liutprando? Qui egli non fa veruna distinzione fra Giudici eletti da lui e dal Comune Longobardo; fra quelli, cioè, che nella precedente sua Legge XXVI chiamava judices civitatis: ma presuppone, che il Re potesse trovarsi nel caso di fare con l'autorità sua discacciar si gli uni e si gli altri Giudici. Rilevanti considerazioni sorgono da ciò

sugl'incrementi di tale autorità, e sullo Stato politico del Regno nel 723; le quali troveranno il lor luogo nella Storia.

(14) Et widrigild suum, etc. Nuovo esempio del guidrigildo, accomunato come pena eziandio ad altri delitti che agli omicidi.

XXXVI. (VII). Si quis dederit vvadia (15) et eam recolligere neglexerit. comp. sicut in anteriore edicto legitur. et ille qui ipsa vvadia acceperit. si reddere neglexerit per fidejussorem. et apud eum manserit sic comp. quomodo et ille qui guadiam suam recolligere neglexerit sol xxvv.

(15) Si quis dederit woulda, etc. In questa e nelle sequenti inque Leggi Liutprando riforma e chiarise de dispositioni del-l' Editto Itotariano interno al guazdio; fondamento principalissimo del processo Lougobardo. A me non occorre notar nulla di particolare intorno a tale materia; sie altro m'appartieno se non di rammentare in generale, che non poteano esservi due maniere diverse di dar e di riprendere il guazdio fra's sudditi di Liutprando; che però queste sei Leggi furono territoriali così pe' Longobardi puri come pe' Longobardizazti d'ogni sorta; fra' quali giora ricordare i Bavari ed i vinii Romani.

XXXVII. (VIII). Si quis alij voadiam dederit et antequam eam per fidemjussorem liberi si violenter de manu illius abstraxerit cui eam dederit comp ei cui ipsa vvadia abstraxerit sol XXIIII. Hoc autem ideo adfigi precepimus ne pro tale causa scandalum oriatur aut anima pereat (16).

(16) Ne pro tale causa scandalum oriatur, aut anima pereat. Da tali parole del Re si scorge quanto nel 723 fosero cresciute le violenze fra suoi sudditi e l'uccisioni, per le controversie intorno alla maniera di dare o di restituire il guadio.

XXXVIII. (IX). Si quis alij vvadia dederit et voluerit eam per fidejussores suos suscipere. et adduxerit ad eum qui vvadia recipiat. unum duos. vel tres et ipse dixerit quia nescio quis sint. ut damnum ei facere possit. Tunc adducore ei debeat fidejussore aut de illa civitate unde ipse est qui veadia dedit. aut unde ille est qui suscepit. et minime ibidem inventi fuerint. Tunc suscipere. debeant ipse qui veadia accepit fidejussorem nomine liberum quem conliberus eius (17) cognitum habet. et dicit ei quod ego seio quia ei eredere poiest ut homo ille qui veadiam dedit damnum non patiatur.,.

XXXVIIIJ. (X). Si quis alij vvadia dederit pro qualibet causa et fidejussorem posuerit. et postea ad ipsum fidejussorem antesteterit. aut pignus de manu tulerit et probatum fuerit comp sol xx.

(17) Conlibertus ejus. De'Conliberti si vegga la Legge VIII di Liutprando nella prec. pag. 260. Nella presente niuno può dubitare, che il nome di Coulderi diasi 2 longobardi, ed ai Longobardizzati. Ottime Riflessioni del Professore Merkel sui Conliberti s' ascolterauno in breve nelle Note alle Leggi di Rachis.

XL. (XI). Si quis alij vvadiam dederit pro qualibet causa et fidejussorem posuerit et ipse fidejussor eum pineraverit et pinera ipsa ad creditorem dederit et postea ei ipse piguus cujus fuerit per virtutem tulerit (17) comp ipsa pignera in actigild (18).,.

(17) Per virtutem tulerit. Bene osserva in questo luogo il Muratori, che qui virtutem valga forza o violenza. Giammai la forza e la violenza poterono discompagnarsi dalla virti nel concetto Barbarico; e qualche volta eziandio nel Romano.

(18) In actigiid. Dell'actigiid, ossia nonuplo, s'è parlato a bastanza nelle Note (211) (214) (234) all' Editto di Rotari, e del Guadio in generale nelle Note (237) (331) (332).

XLI. (XII). Si quis(alium)ante constitutum pinneraverit (19)
III. 23

et probatum fuerit quod ante constitutum pignorasset comp ipsum pignus in actigild.,.

(19) Ante constitutum pignoraverit. Innanzi tempo, cioè; innanzi al giorno, in cui si dovesse adempire all'obbligazione.

XLII.(XIII). Si quis judez aut actor publicis (publicus) (20) in qualecunque Givilate, aut Locum inter alios homines qui aliqua discordia habet trevvas (21) tulerit, et unus ex is hominibus inter quos ipsa trevvas (1), tulerit, et unus ex is hominibus inter quos ipsa trevvas), comp in publicum et med illius cujus causa est et ipsas (Et ipsas) trevvas non sit minus quam ducentos sol. qui aut plius (amplius) forstian pro maloribus (majoribus) causis ponere voluerit sit ei licentiam.

(20) Iudes aut Actor publicis. Qui chisramente si parla dei Ministri o Procuratori del Re. Senza dubbio poteva ogni altro Giudice, Scutdascio ed Officiale del Comune Longobardo consigliar la pace o la tregua fra discordi animi ne tamulti delle acteano il carico particolare d'intimar le tregue in nome del Principe; donde poi nacque la parola di violare o di mantener la pace del Re: parola cotanto celebre nel Medio-Evo; e massimamente fra gli Anglo-Sassoni, che furono si affini e simili a' Longobardi. Tedi la seg. pg. 369 intorno al Publicus.

(a) Trevota. Non è questo il luogo di far la Storia delle tregue del Medio-Evo, e massimamente di quelle che si dissero le tregue di Dio. Qui tregue si pone altresi per la multa, con cui s'espiava la rottura della treguea. Il vinto Romano doveva egli o no rispetture le tregue.

XLIII. (XIV). Si quis alii homini qualecunque re donaverit, et Laungild susceperit (22), et postea defendere minime potuerit, tune alia tale re quale donavit et qualis in illa die inveniatur esse reddat cui donavit et amplius non calunietur. Et si de conludio pulsatus fuerit satisfaciat ad econgrilia quod nullam colludium cum alium hominem de ipsa causa factum habeat, et sit solutus de culpa (;) tam(en) suprascripta rem consimilem reddat cui donavit.

(22) Launegild usecperit. Qui torna il Launechildo uelle donazioni, e Liutprando rende con questa soa Legge vieppiu obbligatorie le clussole poste da Rotari. Or si dica in buona fede se nel Regno, dove tanta efficacia davasi al Launechildo, vi fossero mai Registri per notarvi le donazioni, ossía le Ceste Municipali delle Curie, che s'attribuiscono a'vinti Romani.

XLIV. (XV). De sereum fugacem et adeenam hominem (23) si in alia judicalia inventus suerit (24), tunc Decanus, aut saltarius, qui in Loco est comprehendre debeat, et ad sculdahis suum perducat, et ipse Sculdahis ludici suo eum consignet. et ipse fudez potestate habeat eum inquirendem unde ipse sit. Et si inventus suerit quod servus sit aut suror (fur). mox mandet ad judicem, aut ad Dominum eius unde ipse suerit. et abeat pro presura de ipse servo per caput sol duo. Si au post inquisita causa ipsa ipse homo qui comprehensu est, aut inquisitus suerit liber apparautt. nulla sit culpa ei qui eum psit (preti) aut inquisititi si si suerit Decanus, aut Saltarius hoe facere distulerit comp sol 1111. med sculd. suo, et med cujus causa est.

(a3) De servum fugacem et advenam hominem. Or da capo si tratta de'servi fuggitivi; enorme fatica del Regno Longobardo. Vani tornavano il più delle volte i provvedimenti di Rotari su tal subbietto, e soprattutto nelle varie Leggi da lui pubblicate intorno a Protronari; i bisognava in oltre metter d'accordo si fatti provvedimenti con le nuove giurisdizioni stabilite dopo Rotari. Ed ecco ciò che si volle conseguir da Liutprando, mercè la presente Legge.

Gli Adoeni, onde qui si parla, non erano se non i Guargangi, che tuttodi scendevano in Italia; non gli uonini trasmigranti con la lor Fara da una in un'altra Provincia del Regno con permissione del Re, secondo la Legge 177 di Rotari. Diceansi parimente Adoeni coloro, i quali senza tal permis(24) Si in alia judicalia inventus fuerit. Più comunemente e correttamente si dice judiciaria; ossia Distretto giurislizionale; appartenente a'Decani ed a Saldarj. Erano questi Officiali del Comune Longobardo? Si ma v'erano ancora i Decani ed i Saltarj del Re: sottoposti gli uni e gli altri a' loro Sculdasci, si Regi e si Municipali.

Si sculd neglectum posuerit comp sol. vni. (medietatem Iudici suo) et med cujus causa est. Si vero judica ad eum inquirendum, vel mandatum faciendum unde ipse homo est. distulerit. comp. in palatio sol xn. et si ille Iudex cui mandatum venerit neglectum fuerit ad ipsum hominem recolligendum. aut arimanno suo mandatum faciendum (25), quia in tali loco homo tuas (uus) comprensus est et si hoc neglexerit comp. in palatio sol. xn. Et sit spatium de ipsum mandatum. faciendum in istis partibus in unum mensem raansa Alpes vero in partibus Tuscie in mensibus in. (26).

(25) Aut Arimanno suo mandatum faciendum. Ripeterò, essendo questo il luogo suo proprio, ripeterò qui ciò che altrove serissi di tali Arimanni.

» Il Giudice dovea, dandone il carico a 'propri Arimanni, m mandar tosto per lo Sculduscio a ricever quell'uomo (l'Admorena). Tale Arimanno d'un Giudice non vuol tenersi perciò a come un semplice nomo libero: ma i Giudici al pari de'Vean scori e de'Monasteri aveno una mano di guerrieri deputi alla loro guardia od alla lor sicurezza, i quali godeano, per a quanto rettamente ne parve al Conte Sciopis, una qualche aparte d'autorità pubblica dopo i Giudici a.

Esempio illustre degli Arimanni <sup>2</sup> de Vescovi fu recato da me in quelli del Vescovo di Vercelli nel 706. ( Vedi prec. Num. 377).

(26) Tuscie in mensibus 11. Si vegga la seg. Legge LX1.

1 Discorso de'vinti Romani, S. CXXIX.

2 Ibid. , S. CXXIX.

- XLV. (XVI). Si quis astalaria alterius cappellaverit (27) comp ei cui astalaria fuerit sol sex.
- (27) Si quis astularia alterius cappellaverit. I Codici Vesmiani si congiungono col Cavense, leggendo astularia: Illeroldo si trovà d'accordo col Muratori, ed cutrambi hanno stalaria o stalaria. In mezzo alle molte interpetrazioni, che recansi di simiglianti parole dagli Scrittori, sembra volersi antiporre quella di coloro i quali dicono trattaris qui d'un albereta, ove i pali si tagliano. Il Glossario Cavense: » Stalanta, » » idest salicem »: quasi Liutprando avesse accennato a' pali recisi de' Salci.
- XLVI. (XVII). Si quis fossatum in terra alterius fecerit, et sua non potuerit probare comp ei cujus terra est sol vi. XLVII. (XVIII). Si quis sepe in terra alterius miserit, et sua probare non potuerit comp ei cui. terra est sol sex.

XLVIII. (XIX). Si quis liberum hominem foris provincia vendiderit.comp. widrigild ejus, ac si eum occidisset;

- XLIX. (XX). Si quis servum alienum foris provincia vendiderit. et probatum fuerit in quadruplum eum comp sicut appretiatus fuerit ipse homo (28);
- (28) Sicut appretiatus fuerit ipse homo. Trattandosi qui d'un scrvo, il Nuovo Dritto Liutprandeo rimosse i prezzi fermi, stabiliti pe servi dall'Editto di Rotari, ed introdusse un apprezzo assoluto anche per costoro, quasi fosser capaci d'un valore simile al cittadinesco del guidrigitdo.
- L. (XXI). Si quis servum alienum sine voluntate Domini sui in sacramentum miserit, aut manum in Caldariam eum mittere fecerit (29), comp. Domino ejus sol xx.
- (29) Aut manum in Caldariam eum mittere fecerit. Io non so se tutt' i Germani di Tacito fino da' più antichi tempi, a scoprire il vero, avuto avessero l'uso della caldaia: ma non dimenticherò l'infami caldaie delle donne de' Cimbri, che nar-

rai 1 aver servito alle sanguinose investigazioni dell' avvenire. Nè tacqui d'aver la Legge Salica del Manoscritto di Wolfembăttel condannato senza più 2 i vinti Romani delle Gallic a tuffare il braccio nella caldaia dell'acqua bollente in alcuni casi. Or che direnno? Che il longobardo temette in Italia d'assoggettare i vinti Romani all'orrida prova della caldaia? Non cra questo il luogo dove necessariamente, se avesse voluto, a arrebbe Liutprando dovuto eccettuarli? Non avendoli gli eccettuati, anch'essi adunque dovettero snudare il braccio e tuffulo nella caldaia.

Più alta indagine, ma non conveniente alla proposta trattatione de' vini Romani, sarebbe di cercare se il silenzio di Rotari faccia presupporre di non essersi conosciuto l'uso della caldaia nel 643, quando si pubblicava PEditto: e se i Bavari dopo lui lo recarono per la prima volta in Italia.

1 Storia d'Italia , I. 420, 432. 2 Ibid. II. 205.

LI. (XXII). Si quis servum alienum in manu regis dederit (30), et probatum fuerit. quod non suum servum dedisset Comp. Regi sol. c. et ipse servus revertatur ad proprium Dominum suum. et sit servus sicut antea fuit. Et insuper qui eum in manu Regis dederit, comp Domino ejus sol. xx.

(30) Servum in manu regis dederit. Di tal costume Vedi prec. pag. 261.

LII (XXIII). Si quis servum alienum sine voluntate Domini sui liberum dimiserit, aut per se, aut per qualecunque. excepto per manu Regis et probatum fuerit. quod servum alienum libertasset. Tunc ipse servus revertatur ad proprium Dominum suum. ut sit servus sicut et antea fuit. et ille qui eum inlicite liberavit comp Domino ejus sol xy.

LIII. (XXIV). Si quis servum alienum sine voluntate Domini sui *clerificaverit* comp. Domino ejus pro illicita presumptione sol viginti. Et ipse servus revertatur ad proprium Dominum suum, et ipse Dominus ejus habeat eum sient voluerit.

### NUMERO CCCCXLL

Reginaldo, Prete e Vidamo di Santa Maria Cremonese, da in fitto un terreno a Garibaldo Tosabarba.

Anno 723. Giugno 11. (Venerdi). (Donata dal Conte Morbio (1)).

CHARTA FICTI costituti a Reginaldo Presb., et Widamo de Campo longo prope Morbaxium (2).

<sup>(1)</sup> Quanto più tenue per l'argomento d'un piccol fitto al buon uomo Garibaldo, tauto più importante si rende il nostro Documento, perchè ci rivela gli attributi dell'Officio del Vidamo nel 723. L'esattezza scrupolosa delle date in quasi tutte le Carte Cremonesi, è tale che potrebbe aprire il varco a qualche sospetti; non si fossero, per esempio, consultate le Tavole o l'Essemeridi Astronomiche per notare con ogni verità, d'essere il di 11.Giugno caduto in giorno di Venerdi. Ma chi non sa quanto infelici riescano i falsari nel segnar le date d'ogni loro Scrittura? E beu dice il Dragoni 1, che nell'ottavo sceolo non v'era l'Arte di verificar le date per apprenderle con sicurezza in quella grand' Opera. Si; alcuno risponderà per avventura; ma bene un moderno falsario potè, dopo la pubblicazione di quell'Arte, foggiar la Carta presente.....Foggiar l'affitto d'un breve terreno! A qualc uso e per qual fine? Troppa scienza e troppo dottrina si sarebbero chieste ad un falsario per fargli solamente sospettare, che vi fosse nel 723 un Vidamo della Chicsa Cremonese. Ma Leone Diacouo fu quegli, che verso il 999 copiò questa e le Cafte Cremonesi più antiche: ampio e nobil tesoro di cognizioni storiche, il solo concetto del quale sarebbe stato inaccessibile a qualunque de'più dotti ed cruditi falsarj.

<sup>(2)</sup> Reginaldo Presb., et IV idamo de Campo longo prope

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici della Chiesa Cremonese, pag. 396.

In nomine Doni nostri lest XTI, et beate eius matris MARIE CREMONENSI civitate domo canonica, et in laubica ejusdem canonice beatissimo sco nostro Zenone in epale cathedra residente anno epatus ejus vigeximo die vero veneris undecima mens scri Natali ssmi patris nostri BARNABE indictione sexta ibique reverendissimus REGINAL-DUS venerabilis presbiter de ordine majori SCE CREMONENsis ecclesie, et in eadem canonica sce Marie Widamus manifestum est dedisset, et consignasset ad tenendum laborandum, et meliorandum bono omini Garibaldo peciam unam de tera cum casa et edificiis, et pertinentiis suis posita positam prope Morbaxium que dicitur Campo Longo inris issius (ipsius) SCE MARIE MAJORIS CREMONENSIS ecclesie ut(et) eiusdem canonice Cremonensis: ideoque idem Garibal.-DUS promissus est eidem reverentissimo REGINALDO venerabilis presbiter ut Widamus ejusdem canonice SCE MARIE MA-JORIS CREMONENSIS ecclesie quod bene laborabit, et me-

Morbaxium. Adamo nel 686 (Vedi prec. pag. 10) sottoscriveasi nella qualità di Vidamo del Capitolo Cremonese. Promisi, che avrei parlato di tale Officio sotto l'anno 750, e cosi farè: qui volli frattanto fermar l'attenzione de' leggitori sopra Reginaldo, che nella Copia inviatami dal Conte Morbio è per ben otto volte nominato Widamo. Il Dragoni 1, che trattò svoente de'Widami del Capitolo Cremonese, compendia la presente Carta con molta brevità, ed a Reginaldo non dà se non il titolo di Widomo. Il ono ho modi a chiarir le ragioni di questa diversità.

— Moréasco, luogo appartenente al Capitolo di Santa Maria, nel Cregnonese, vicino al quale vedessi Campolongo. Leone, Diacono del 999, die, secondo la Copia del Morbio, la denominazione di Widamo di Campolongo a Reginaldo: il qual titolo potrebbe sembrare più conveniente ad un fattor di Campagna, che non ad un Canonico della Cattedrale di Cremona, incarieato dell'amministrazione di tutto il Patrimonio Capitolare.

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici, pag. 394.

liorata erit ipsa terra(1) Campolongo, et qued ipse Gabiblicatus erit, et tenebitur solvere ut promititi solvere ombi anno in festivitate sci Michaelis Archan-Geli in dicta canonica majoris ecclesie civitatis cremonensis, et in manus ejusdem reverentissimus Reginaldus venerabilis presbiter ut Widamos vel qui pro tempore fuerit Winamus decem starios formeuti bone qualitatis, et bene cribellatos insuper, et soldos monetatos de argento bono item decem ut denarios centum viginti (2) in manus diti Reginaldi widami (3) sce manie vel qui pro tempore fuerit widamis.

† REGINALDUS SCE MARIAE CREMON. Presbiter, et WIDAMUS. Signum † manus ista Garibaldus qui dicitur Tosabarba (4) qui in hac cartula consensit, et laborare promisit per annos decem secutivos et solvere omni anno Fr. str. x et soldos x in sco Michele.

Signum Petroni, Alphrithi, et Berti testes qui fuctunt. Albertos Notarius sce cremonensis Ecclesie hanc cartam ex rogatu reverentissi(mi) Reginaldi venerabilis Presbier, et widamus ejusdem sce marie scripsi, et subscribendo rodorayi.

- † Leo Diaconus sce cremonen ecclie hanc cartam exemplaci litera aut plus, aut minus excepto.
- (1) Et meliorata erit ipsa terra. In questa ctà i Longobardi, par imiazione Romana, congiungevano sempre co'confratti del fitto delle terre il contratto enfiteutico ad meliorandum: ciò che auche dicevasi dare o prendere a livello.
- (2) Ut denarios centum viginti. Nel 723 dunque ciascun soldo d'argento valeva in Cremona dodici danari?
- (3) In manus diti Reginaldi Widami. La carica di Vidamo gli comandava non solo, ch'egli fermasse i contratti di Iocazione, ma che ne riscotesse i danari.
- (4) Tosabarba. Uso de' cognomi più antico assai, che non si dice, in Italia.

#### NUMERO CCCCXLII.

Brano d'una Bolla di Gregorio II.º al Clero, all'Ordine ed alla Plebe de Turingi.

Anno 723. Dicembre 1.

(Dalle Raccotte de Concili (1) ).

GREGORIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, CLERO, ORDINI (2), ET PLEBI CONSISTENTI THURINGI DILEGTISSI-MIS FILII IN DOMINO SALUTEM. Probabilibus desideriis nihil

<sup>(1)</sup> Citerò quella del Mansi, XII. 239, 240. (A. 1766).

<sup>(2)</sup> Ordini. Ecco ciò che nella sua Raccolta de Concilj notava in questo luogo di P. Sirmondo. Egli non volle dar mai alle stampe il Liber Diurune, al quale qui accemaç se ne rimase per venerazione verso la memoria del Pontefice Onorio I." » Formula est generalis, quae seribi solebat civitati, cui or-» dinatus fuerat Episcopus. Toidem coim verbis legitur inter » antiquas formulas Ecclesiae Rosanse, et inscribitur »: Synodale auda decini Episcopus ».

<sup>-</sup> Questo Sinodale s' è riferito da me nel prec, Num, 304, per dimostrare contro l'opinione del Signor di Savigny, che le Bolle de' Pontefici Romani , dettate con la formola Clero , Oroini et Plebi delle città Longobarde, non costituiscono una prova dell'ordinamento Municipale Romano in ciascuna delle molic città d'Italia, conquistate da' Barbari. Nella Turingia certamente non mai aveano signoreggiato i Romani , e non s' era da loro giammai stabilito l'Ordine o la Curia in niuno de' Germanici villaggi. Non ancora prima d'Amalaberga degli Amali e de' Goti, andati con essa, i Turingi aveano conosciuta l'arte d'edificare: nè dopo la sua fuga l'amarono quei Germani; e solo dopo la predicazione di San Bonifacio cominciarono a sorgere di là dal Danubio le città, che avessero potuto avere un Ordine. Fino a S. Bonifacio non crano ivi altri Municipii se non quelli descritti da Tacito; per pagos vicosque . . . . CENTENOBUM , qui jura dicant , etc. ».

tarditatis praestautes, fratrem jam et Coepiscopum nostrum Bonifacium vobis ordinavimus Sacerdotem......

DATA Kalendis Decembris, imperante Domno piissimo Augusto Leore a Deo coronato magno imperatore, anno VII(1), sed et Constantino magno imperatore ejus filio anno IV. indictione VI.

(1) Anno VII. L'anno Settimo di Leone, Augusto Bizantino, e l'Indizione Sesta, fermano questa Bolla nell'anno 723. Non so perchè il Mansi registrata Pavesse, con molti altri, nel 714.

### NUMERO CCCCXLIII.

Prologo delle Leggi pubblicate da Liutprando nel suo duodecimo

Anno 724. Marzo 1.

(Dal testo Cavense (1)).

INCIPIT PROLOGUS DE ANNO DUODECIMO.

REMINISCIAUR enim et firmiter retinenus quoniam per grados et tempora in bono proficiunt opere. Et semper ad meliora tendere videntur quod in diem operantur pietas, et ejus mia (misericordia) eum illustrat, qui omnes vult salvos fieri, et ad agnitioneun veritatis venire·, Ergo si pro gentis nostre saloatione (2) aut pauperum fatigutione (3)

<sup>(1)</sup> Qui si rimette in via per lungo spazio di tempo il Copista del Codice di Cava, e cammina sufficientemente in accordo col testo Vesmiano.

<sup>(</sup>a) Pro genitis nostre salvatione. Qual gente? Liutprando era un Bavaro, circondato da Bavari: noudimeno e' chiama Longobardi se stesso ed i suoi. E poi si vorrà, che i viuti Romani perduto non avessero il nome loro nativo (pur troppo il perdettero nelle Leggi e negli Atti Pubblici), como perduto lo avevano i Bavari, mercè la generale incorporazione di tutti gli abitauti del Regno nell'unica cittadinanza Longobarda.

<sup>(3)</sup> Aut pauperum fatigatione. Nelle Note all'Editto di Ro-

aliquid possumus conicere quod quod in edicti corpore adiungimus quamquam in quinque voluminibus (1) adiunximus. credimus quod mia (misericordia) Dei bonum nobis pro hoc retribuat, eo quod pro solo Dei timore et amore hoc facimus ut omnes cause per rationem et justitiam terminentur. nec sit aliquid error. sed magis clarescat omnibus sua justitia. unde intermissione nomen domini benedicatur·, Paotocos.

Ideoque Ego Lupband in Dei nomine Excellentissimus genis Langobardorum Xpane hae catholice Rex. anno Regni mei Deo protegente duodecimo die Kalendarum martiarum. Indictione septima una cum Iudicibus vel reliquis Langobardos fidelibus nostris hoe adiungere in Edicti curavimus pagina. in volumine quidem sexto quod antea fuerat multis. supervenientibus causis obmissimus (omissum). in primis. idest de possessione de anno duodecimo.

tati s'udi, che molti Scrittori pretendeano ristringere il uome di poveri a' soli vinti Romani. Spero, che non diranno lo stesso al tempo di L'urprando, quasi la qualità di poveri non potesse nel 724 convenire se non a' discendenti de' vinti, o quasi non vi fossero poveri fra' Longobardi puri ed i Bavari piu amati dal Re. La nuova pena della perdita di tutto il Patrimonio, eccedente i danari da valutarsi pe' guidrigitali, riduceva molti ricchi Longobardi e Bavari alla mendicità.

<sup>(1)</sup> In quinque Voluminibus. Se le sei Leggi sull'ordine giurisdizionale del nono anno rimasero Estruvaganti, come rimasero poscia le Leggi su'Macstri Comacini, bene disse Liutprando, esser e' pervenuto al suo Quinto Volume.

# NUMERO CCCCXLIV.

Nuove Leggi di Liutprando promulgate nel suo duodecimo

ANNO 724. Marzo 1.
( Dal testo Cavense (1) ).

( Libro VI.º di Muratori ).

LIII. (I. Muratori). Si quis cartulam donationis per gairrethinz factam (2). aut susceptum Launigild (3) vel sorte comparationem ostenderit. et res ipsas unde legitur non possederit. et dixerit quod ei munimen suum absentasset. aud (aut) absentatum fuisset;. Si per triginta annos et super possessio ipsa fuerit. non habeat adversus eum qui possedit facundiam loquendi cum munimen ipsum. quod ostendere videtur. nisi ipse firmiter possedeat, qui per triginta annos possiderat;, quia jam a Gramoatno Rege. Ite triginta annorum possessio ipsa fuerit. Pontificium (4) hatriginta annorum possessio ipsa fuerit. Pontificium (4) habeat cum munimen suum dicendum quod voluerit.

Et sic ipse qui possederit. secundum edictum respondeat.

- (1) Continuano in questo Volume Sesso l'oscitanze del Copista, che trascurò spesso di segnare i Numeri delle Leggi nel testo Cavense.
- (2) Si quis cartulam donationis per gairethinx facta. Nuova dimostrazione di ciò, che lo sovente inculcato nelle Note all' Editto di Rotari, e soprattutto alla Conclusione di quello, essere la donazione o thinx diversa dal gairethinx; dal segno, cicè, o dalla parola Sagramentale, che rendea valide così le donazioni de' privati come le Leggi de' Re Longobardi.
- (3) Launegild. La continua durata del launechildo nelle donazioni, è una delle migliori pruove, che nel Regno Longo-

bardo eessarono affatto i Registri, ossia le Geste Municipali degli Ordini o delle Curie, dove le donazioni più importanti si notavano.

(4) Pontificium habeat. L'Heroldo legge Pontificium; il Muratori » potestateam habeat »: traducendo la parola Pontificium e dichiarandola.

LV. (II). Si quis servum (suum) Fulfrealem thingaverit. et haamund a se fecerit, vel quocunque modo eum a se absolverit. in manu Regis dandum, aut in Ecclesia circa altare ducendum. et postea ipsum Libertus voluntatem patroni sui fecerit., manifestare debeat ipsa libertate sua sepius judici. et ad vicinos suos (5), quod liber et absolutus esse videatur, et postea nullo in tempore ipse Patronus vel horedes ejus contra eum qui libertatus est querellam (sic) possit removere dicendo, quod ei debeat obedire. pro eo quod ei sua sponte et pro beneficio et Domino suo voluntate ejus fecerat.,

(5) Libertus...manifestare debeat ipsa libertate sua sepius judici. et ad vicinos suos. Confesso di non hene percepire le ragioni della presente Legge. I servi, che si voleno manomettere in qualità di fulfreali e d'amundj, non doveano manomettersi forse ne' modi più solenni, descritti nell'Editto di Rotari? A 'quali s'aggiuuse di poi la manomissione sul Sacro Altare: atto religioso e eivile ad un'ora, e però doppiamente solenne. S'aggiunse annora il modo, nè certamente segento o privato, di dare i servi nella mano del Re. Perchè dunque Liuprando volle nel 724, che il servo manomesso manifestasse più volte a'vicini ed al Giudice la libertà conseguita? Se del 724 vi fossero state nel Regno Longobardo le Geste Municipati de' vinti Rousani, più presso avrebbe fatto il Re di comandare, che vi si rendessero pubbliche le manomissioni.

LVI. (III): Si quis alium de furto compellaverit. et per pugnam eum vincerit (6). aut forte per strictionem a publicum factam manifestaverit (7). Et compositio facta fuerit. Et postea ipsum furtum apud alium hominem inventus fuerit.
et certa veritas apparuerit quod ipse qui prius composuerat rem ipsa non furavit, omnia quicquid ipse composuerat, recipiat ab eo cui composuit; et componat aput quem furtus ipse postea inventus sett, nam si aliquid per Sacramentum suum dederit habaet ipse cui dedit; nam si certa veritas non apparuerit quod alter homo furtum ipsu non fecisset. et per diserictionem manifestamerit (8), et composuit-in habeant sibi insam compositionem eni composuit.

- (6) Si quis alium de furto compellaverit, et per pugnam eum vicerit. Quotidiano danno presso i Longobardi era il costume delle pugne giudiziarie; il quale ora da Liutprando ci si deserive come appartenente in particolare alle querele su'furti. Ma un grande avvicinarsi a' costumi di Roma fu l'istituzione degli Officiali pubblici, che doveano scoprir l'autore d'ogni furto.
- (7) Aut forte per strictionem a publicum factam manifestaverit, Nel Comento alla Legge 372 (testo Muratoriano) di Rotari sulle Cause Regali, favellai della Parte Pubblica, da cui si perseguitavano i delinquenti, promettendo trattar altrove d' un' istituzione, che parve al Montesquieu non essersi conoscinta nel Regno Longobardo. E già di questa fcei vedere i tenui ed antichi lineamenti al tempo di Rotari: ma ora le coutinue affermazioni del Bayaro Liutprando non ei permettono di porre in dubbio, che il nome di Publicus non siasi dato da quel Re ad un Officiale inearieato in ciaseuna Città di scoprire e di punire o far punire i colpevoli. Un tale Officio era egli disgiunto da quello de'Gastaldi e degli Sculdasci e d'ogni altro Giudice nominato dal Comune Longobardo? I Gastaldi e gli Sculdasci eletti dal Re potevano aprir d'officio un processo inquisitorio nelle Cause Regali? A me sembra, che potessero tutt' i Giudici, scelti dal Re o dal Comune, perseguitar d'officio qualunque colpevole: ma le forme di tal persecuzione variarono enormemente nel tempo tracorso tra Rolari e Liutprando. E nulla vieta di credere, che nel 724, dopo le Lezei del

721 ( Estravaganti o no ) sull'ordine giudiziario, presso ciaseun Giudice del Re o del Comune vi fosse l'uomo chiamato nella presente Legge Publicus, per tenere in maggior freno i prepotenti (I'edi prec. p. 354). Egli sarebbe stato per l'appunto colui, che si chiamò poscia ed in molti luoghi si chiama il Fiscale: carica ignota, sì come dissi nel Comento, a' giorni di Rotari, Era forse il Publicus della presente Legge Liutprandea trascelto fra coloro, i quali aveano terminato il corso delle cariche giudiziarie ; laonde un' autorità maggiore in lor servigio accresceasi nell'esercizio del loro non agevole aringo. Nè bisogna tralasciar di notare, che Liutpraudo nella seguente sua Legge LVII parla del Publicus, come se volesse additar in generale con questo vocabolo i Giudici d'ogni sorta; ed eziandio nelle cause civili, dove non si trattava se non di credito o debito. Laonde il Publicus immetteva i creditori nel possesso delle sostanze spettanti a' debitori.

(8) Per districtionem manifestaverit. Per la ricerca, cioè, fatta dal Publicus.

LVII. (IV). Si debitum quis fecerit. et res suas vendiderit. et talis fuerit ipse debitum quod sanari non possi(9) et flius ejus per uxorem suam aliquid conquisierit. vel postea sibi quocumque ingenio laboraverit. Et postea genitor ejus omnes res suas venundavit. vel pro debito suo creditoribus suis dederit, et a publico intromissi fuerint (10), non habeat liceatia creditores ejus. quas filius ejus de conjuge sua habere videtur. vel que postea conquisivit. aut laboravit, repetendum. aut distrahendum. sed habeat sibi filius ejus jure quieto; sic tamen. ut si a creditoribus suis pulsatus fuerit. preveat sacramentum quod de rebus Patris aut matris sue. si ipsa in mundio patris est, vel mortua fuerit, nichil apud se habeat vel alicui commendasset aut abscondisset et si postea apud eum inventum fuerit de rebus paternis comp in actiaild.

(9) Quod sanari non possit. Nel testo Muratoriano si legge:

» Quod solvere non possit »,

(10) Et a Publico intromissi fuerint. I creditori, cioè; immessi negli averi del debitore, inabile a pagare: immessivi con decreto del Publicus, ovvero del Giudice in generale.

LVIII. (V). Si infans dum intra etate est res suas cuicunque venundederit aut infiduciaverit (11), et postea cum in
legitima etatem venerit secundum Legem (12), Cartam ipsa
rumpere voluerit, et in rebus ipsius introire, non habeat
Pontificium qui emit, aut infiduciavit quod dederat requirendum, quia quando comparavit aut infiduciavit; tune
debuit prospicere quia puer ipse intra etatem erat. et contra
Legem faciebat (13), et postea constitutum est ut qui intra
etate fuerit. minime vendere aut infiduciare possit. talem
causam eum habera dicimus qui emit aut infiduciavit,
quale et ille videtur habere, qui de servo, aut de Aldione
comparavit. aut infiduciare (14) dinoscitur.

(11) Infiduciaverit. Il Signor di Savigny 1 cita questa Legge Lintprandea per dimostrare, che ivi la voce infiduciare vale non altro se non il dare in pegno. Si vegga la seg. Nota (14).

(12) Secundam Legem. Qui vorrei, che il P. Grandi ed il Signor di Savigny ed altri celebrati Scrittori dicessero se secundum Legem significhi punto il Dritto Romano 1. Vedi prec. 1935, 325.

(13) Et contra Legem faciebat. Si rilegga la prec. Nota (12).

(14) De servo. aut de Aldione.....infaluciare. Che altro si può far del servo e dell'Aldio, coll'infaluciario, se non darlo in pegno? Ed ecco chiarito veramente il significato della voce infaluciare presso i Legislatori Longobardi.

1 Savigny, Hist. du Droit Romain, II. 134. 142.

LVIII. (VI). Si quis Gastaldeus aut auctor (Actor) qui curtem Regiam habens ad gubernandum. Si ipsa curte alicui sine jussionem regis Casa tributaria (15)vel terras, silvas vel vites aut prata. ausus fuerit donare, aut si amplius quam jussus

fuerit a Rege dare presumpsit. vel si requirere neglexerit. quod per fraudem tultum est. Omnia ipse qui hoc contra jussu Regis facere ausus fuerit in duplum actigild. comp (16) sicut qui res regias furavit; Et si ipse antea mortuus fuerit quam fraus ipsa appareat. heredes ejus componat sicut supra legitur; Nam si per auctorem (Actorem) Regis ipsa fraus facta fuerit, et antequam ad nostram veniat notitiam fraus ipsa per Castaldium inventa fuerit habeat ipse Gastaldeum de comnositione quam auctor (Actor) componere debuerit tertiam partem; Et duas parte sit in curtem Regis. Et si per qualecumque hominem, prius ad nostram pervenerit notitiam, quam per Castaldeum inventa sint; tunc compositio ipsam in integrum nobis et curtis nostre pertineant; quod si judex aut auctor(Actor) noster (17), vel lieredes eorum pulsati ad nos fuerint. quod neglectum fecissent, ad exquirendas, res nostras. et ipsi dixerint quod ipsam fraudem nescissent, et nullum neglectum fecissent ad exquirendas res nostras, prebeat in tali ordine sacramentum, et dicat quia pater noster fraudem istam nunquam scivit, nec consensit, nec neglectum posuit, ad exquirendum. nec nos per Legem culpabilis esse debemus, et sint postea absoluti; hoc enim Capitulum amodo statuimus; ut firmus sit (18). nam quicquid antea actum est. in nostrum arbitrium reservabimus; et proinde hoc statuere previdimus; pro eo quod multas fraudes a Castaldeis vel auctoribus (Actoribus) nostris factas invenimus unde jam multas fatigationes habevimus; Nam quod a nostris decessoribus, cuicumque datum est, stabili ordine volumus permanere, sicut et illud quod nos dedimus; aut in antea dederimus.

otto volte il valor della cosa,

 <sup>(15)</sup> Casa tributaria. Qui torna il significato servile, che aveano le voci tributo e tributario presso i Germani di Tacito.
 (16) In duplum actigild componat. Restituisca, cioè, dieci-

- (17) Iudex aut Actor noster. Ecco tienuta nel 724 la distinione più antica de'Giudici cletti dal Comune Longobardo, e degli altri scelti dal Re; della quale favellai ampiamente nel l'Osservozioni sull' Editto di Rotari e sulla Lombarda, 55. VIII. XII.
- (18) Ut firmus sit. È questa Legge un nuovo esempio delle passeggiere o transidorie. Tali erano le Leggi, che sivano in arbitrio del Re, trattandosi di cose pertinenti al governo del suo Palazzo o del suo privato Demanio. Ma Liutprando vuole, che siano stabili e ferme le preserizioni contenute nella presente ; ben presto posici il ripete con le parole stabili ordine volumus permanere. Giò non toglicva, che nn nuovo Re non potesse disporte in altro modo intorno all'amministrazione del Palazzo, senza doverne render alcun conto a niuno.
- LX. (VII). Si Aldius cujuscumque cum libera muliere aut puella fornicatus fuerit comp. sol quinquaginta. et (et) in cujus mundio ipsa fuerit et ille (illa) reputet vitium suum, pro ea quod aldioni consensit;
- LXI.(VIII). Si quis alii guadiam de sacramentum dederit(19). et Sacramentales dicti fuerint, et postea ipse qui nominatus est Cum ad Sacramentum venerit, et Evangelia posita fuerit, si se subtraere quesierit. ut sacramentum rumpantur. Sicut in anteriorem edictum est constitutum... Tunc prebeat Sacramentum prius ille qui jurare debet ad illos sacramentales suos. quod cum eo munditer juret; et si Sacramentales illi ipsi audire noluerint, et se aliquis in omnibus subtrahere quesierit, ut ipse qui jurare debuit causam suam perdat, juvemus ut manifestare debeat ipse Sacramentales qui se subtrahere voluerit certam veritatem. pro qua causa jurare minime presumit. et si manifestare minime voluerit, tunc preveat Sacramentum quod nullum colludium habeat cum homine illo, qui sacramentum audire debuit. nisi quod animam suam timendo. non presumat Saeramentales esse; Et ipse postea qui jurare debeat

habeat spatium duodecim noctes qui prope sunt. et qui de longinquo, quo modo sunt de Tuscia. vel de Austria (20) noctes viginti quattuor. et querat alterum talem sacramentalm quem in locum ipsius ponat, et sic Sacramentum deducat. sicut guadiam dedit. Et si non fuerit ausus jurare. aut manifestare non potuerit. quicquid ille cui sacramentum in terra dederit. hoc est se subtrahendum dampnum passus fuerit. Tunc de propriis rebus suis restituat.

(19) Guadiam de Sacramentum dederit. Il guadio adunque si dava dall'Aliore in giudizio, affinelè si presentessero i Sagramentati di roc conventto. Liutprando volle con questa Legge regolare i riti di simili controversie; dalle quali vie meglio si scorge quanta e quale fosse la diversità fra' testimoni ed i Sugramentati.

(20) Et qui de longinquo quomodo sunt de Triscia vel de Austria. De'termini lontani della Tuscia, e dell' Austria in quanto a Pavia, ho detto qualche cosa nella prec. pag. 242: i quali termini più chiaramente appariscono remoti nella prec. Legge XLIV del γ23. Ma forse meglio determinato è il concetto nella presente Legge LXI intorno alla distanza, che separava Pavia dalle parti estreme così dell'Austria come della Tuscia.

LXII. (IX). Reminiscimur qualiter enim jam statuimus qui hominem liberum occiserit. ut res suas in integrum perdat (21), et qui se defendendum hominem occiderit comp secundam qualitatem persone; Nunc autem statuere previdimus quomodo sit ipsa qualitas consideranda. Consuetudo enim est ut si minima persona. qui exercitalis homo (22) esse inveniatur. Centum quinquaginta soli comp. Et qui prior est trecentos soli; Decasindus (De Gasindiis) vero nos rivolumus (nostris volumus); ut quicunque minimus in tali hordine occisus fuerit pro eo quod nobis deservire videretur. ducentos soli fiat compositus. malores (majores) vero secunducentos soli fiat compositus. malores (majores) vero secunducentos soli fiat compositus.

dum qualitatem persone aut quales persones fuerint. ut in nostra consideratione. vel successorum nostrorum. debeat permanere. quomodo usque ad trecentos soli ipsa compositio debeat ascendere.

- (20) In integrum perdat. È questa la prec. Legge XVI del 720.
- (21) Minima persona . . . qui exercitatis homo esse inveniatur. Nella Nota (352) all'Editto lasciai, e dovea lasciar in dubbio se fin da'tempi di Rotari fossero stati gli Esercitali si tenui persone come or ci appariscono in questa Legge Liutprandea.

lo credo, che molta distanza separasse le Consustudini del 643 da quelle del 724 intorno alla stima delle persone. Già dopo Rotari si vennero insinuando nel Regno Longobardo i guidri-gildi fermi; carissimi a' Bavari ed a'Franchi, dominatori del Bavari. E però di mano in mano s'introdussero i nuovi usi d'apprezzar le persone, secondo alcuni de'loro gradi civili. E gli Essevitali si divisero in due; i minimi, e di maggiori od i primitiquelli, apprezzat per conceniquanta, questi per trecento soldi.

Ben credo altreal, che sotto Rotari stata vi fosse una distinzione di grado fra Esercitali ed Esercitali; ma le qualità personali, o della rinomanza o del valore, doveano senza fallo render sempre variabile il guidrigido: qualità non mai tenute presenti dalla Legge Salica e dalla Bavariea. Un Astrustione de Franchi, fosse un Ganellone od un Rinaldo, si pagava sempre allo stesso modo. Liutprando lasciò meggiori spazì agli apprezzi dei suoi Gazindii: e questo era conectto Longobardo, non Bavarico; pose nondimeno il termine di trecento soldi, oltre il quale non si poteva più andre.

Ma i cittadini Lougobardi ed i vinti Romani c tutti gli altri popoli Lougobardizzati non si divideano solamente in Escretati ed in Gasindj del Re: v'erano i Sacerdoti ed i Vescovij, v'erano i Giudici Licenziati ed Emeriti del Comune Lougobardo (già ne favellai nella prec. pag. 93): v'erano i Mercatanti cittadini, oltre i servili, che negosiavano per conto de'padroni; v'erano i Medici, gl'Orefici, i Pittori, gli Scultori ed i Muestri Comacini, una portone de' quali s'annoverava tra' liberi ed ingenuti: v'erano i manomessi per impens, a causa del loro

valore in guerra: v'erano i Guargangi e molte altre manicre di persone, onde qui tace Liutprando. Il perchè la presente sua Legge o non ci pervenne intera, a' e' ricordò, come dicoa di voler fare, tutti gli ordini cittadineschi da doversi apprezzare; o si ristrines e' due soli degli Escertatali e de' Regi Gasindj.

LXIII. (X). Si quis testimonium falsum contra quemcumque reddiderit. aut in carta falsam se scientem manum posuerit. Et ipsa fraus manifestata fuerit. comp guidrigild suum(23). med Regi. et med cujus causa fuerit. Et si talis persona fuerit ut non habeat unde comp. Tunc Publicus debeat. eum dare pro servum in manu ejus cui culpam fecit. Et ipse ei serviat sicut servus: Et ille qui alium rogat testimonium falsum dicere. ant pro causa sua in manu in cartam falsam ponere. Sic comp sicut et ipsi falsi testes componere jussimus:; pro co quod ipsum malum per ipsum fuit inchoatum (24).

(23) Componat guidrigild suum. Altro caso, procedente dall'ultime Leggi Liutprandce, del guidrigildo, pagato non per solo cagion d'omicidio commesso.

(24) Le pene or nuovamente stanziate vie meglio dimostrano qual fosse la diversità de'testimoni e de'Sagramentali.

LXIIII. (Manca nel Muratori (25)). Hoc enim rectum nobis paruit esse de servis qui in furtam comprehenduntur. Unde in anteriore Edicto legitur. quod aut occidatur. aut redimat eum Dominus ejuscum sol quadraginta. Aut si amodo cujus cumque servus comprehensus fuerit. in eo tinore ut mori debeat aut redimat eum Dominus suus ut dictum est cym sol xiz. Aut si cum redimere noluerit ipse Dominus ejus eum occidatur (occidat). Et si Dominus eum occidere noluerit, occidat eum ille qui eum comprehensum tenet. Et si nec ille voluerit; Tunc accipiat eum curtis nostra. et quomodo nostra jussio fuerit. sic, de eum debeat ordinare; ipse vero Dominus

comp. sicut edictum continet. Ei cui ipsum furtum factum est (26).

(25) Ma non mancava già ucll'Heroldo (pag. 226).

(26) Le pene contro i servi, convinti di furto, fanno sospettare d'esservi stata qualche volta complicità de' padroni. Il sangue freddo, con cui si permette d'uccidere il servo, sorpreso nell'atto di rubare, sembra in Italia un costume dissimile a quello di Germania, ove tanta era la doleczza verso-i servi. E questa è lode massima de C'ormani di Tacito; d'aver cotanto addulcita la servitti fia le loro selve, prima che alle genti si forse predicato l' Evangello, il quale ríchiamò gli uomini alla dignità della loro natura, effigie di Dio.

### NUMERO CCCCXLV.

Donazione di Liutprando Re a San Carpoforo di Como.

Anno 724. Aprile 2.

( Dal Tatti (1) ).

IN NOMINE SANCTAE, ET INDIVIDUAE TRINITATIS.

Pur io mi unisco al Rovelli, e credo, che il nostro Docu-

<sup>(1)</sup> Una Copia di questo Diploma, vero o folso, fu tratta dall'Archivio della Cattedrale di Como, e data in luce per opera del Tatti è. Egli non dice, se fosse autica o recente; ma nou dubita punto della sincerità di tal Documento. Forte ne dubita, e non senza ragione, il Marchese Rovelli ? quantunque i suoi principali argomenti si debbano avere per debolissimi: l'uno per vedervi seguati gli Anni dell' Era Volgare; l' altro per udirvi rammentare i Marchese. Questi doveano esservi; sebbene senza gran dignità, nel 224, perchè delle Marche parlano le Leggi di Rachie: c'i trattandosi d'una Copia forse moderna, poti Copista, per sua privata utilità, notar gli anni di Gasù Carsto, in vece degli anni di Liutprando, che stavano scritti nel Diploma Originale.

<sup>1</sup> Tatti, Annali Sacri di Como , 1.944, 945. (A.1663).

<sup>2</sup> Rovelli, Storia di Como, 1. 367.

LUITPBANDUS Dei gratia LONGOBARDORUM Rex.

St praedia Caenobiorum, aliorum bonorum, locorum nostrorum numero, beneficijs augemus in praesenti, et in futuro nobis prodesse minime dubitamus, quorum onnium fidelium Sanctae Dei Ecclesiae nostrorum praesentium, et futurorum deuotio nouerit, qualiter pro Dei amore, et animae nostrae remedio per hoc nostrum praeceptum, prout iuste, et legaliter possum, dono, atque iudico, et offero Ecclesiae S. Carborom, et sociorum cius ..... in primis aream cum aedificijs, cum vineis, brolijs, hortis, campis, et siluis, atque cum omnibus territorijs nostris ibi in simul se tenentibus.

BUBULCUM quoque, pecorarium, hortolanum, ac focariam cum omnibus territorijs, ac pertinentijs. Sex etiam masseritia cum omnibus massarijs super se habentibus Ecclesiae praedictae. In Morregia, et Alebu (1) dedimus cum omnibus eorum redditibus, domicultibus, et districtionibus

mento sia un ricordo scritto ne'secoli più vicini a noi, col fine di rinfrescar le tradizioni, che correvano in Como, su'doni del Re Lituprando a quella Chiesa. I quali doni possono aver la sembianza di veri: ma io non presterò fede giammai a' Privilegi d'immunità, i quali si veggono accoppiati con essi, come dirò nelle Note seguenti.

(1) In Morseçia, et Alebij. I nomi de l'uoghi qui nominati sembrano guasti e corrotti. Morsegia el Alebio possono essere stati Morbegno e Delebio in Valtellina. Gelonico non differince da Geronico nella Diocesi di Como. Roncoglia dura tuttora nella Valle di Chiavenna: e Leugono è l'odierna Lugano, spettante in quel tempo alla stessa Diocesi Comense. Musso, vicino a Dungo: Sumoviro o Sommorico a Statona. Ben portebbe, ma io non l'afferno, essere Indiguo non diversa da Intelluo, che dà il nome ad una Valle Comasca. Baradello poi fu Castello assai famoso nelle Storie del Medio-Evo. Pogunaida e Colione; fore oggi Pergouzano e Colico: quello aslla

sinistra, questo sulla destra riva del Lario.

Curtem Sumoutti, et Indico, et in Colione quidquid nos habemus cum omnibus corum districtionibus, et pertinentijis Ecclesiae B. Carapopori concedimus. Curtem de Musi cum omnibus eius districtionibus, et pertinentijis praedictae Ecclesiae donamus, et concedimus. In Gelonico siluam regiam cum cultis, et incultis, et omnibus corum pertinentijis, et Odlaritiam in loco hominum codem habitantium (1). Rokeraliam cum omnibus ad nostram partem pertinentibus. Nauim vnam infra Lacum Cumanum in ordine nostrarum nauium donamus (2).

<sup>(1)</sup> Odiaritium. Tal vocabolo ha l'apparenze d'aver dinotato in principio gli uomini chiamati a coliviare un terreno; quasi Dattiii (si vegga Ducange) o Datiarii. Sospetto, che ni nasce nell'animo dall'ascoltar due volte l'Odiaritiam; la prima intorno agli uomini di Gelonico o Geronico: la seconda su tutt' i mansi di Lugano. Alla stessa guisa maque il nome d'un luogo, che anche oggi si chiama Dazio in Valtellina.

<sup>(2)</sup> Navim unam infra Lacum Cumanum in ordine nostrarum navium donamus. Metto pegno, che questa donazione d'una nave dovea senza dubbio contenersi nell' Autentico Diploma, il quale s' è perduto, di Liutprando. Ad un falsario non sarebbe venuto in mente di pensarvi soltanto. Quando il presente Diploma fu raffazzonato da qualcuno, che volle ricordare i benefici di Liutprando, la Chiesa di Como avea già una o più barche sul Lario. Correva in oltre la non dispregevole tradizione, che Liutprando avesse un'armata intera su quel Lago. " Un' altra circostanza ci conduce a conoscere l'opinioni Comasche intorno all'origine delle ricchezze di quella Chiesa. Queste attribuivansi tutte solo a Liutprando: ma il Tatti 1 assai se ne sdegna, dicendo, che i Re Ariperto, Bertarido, Cuniperto ed Asprando furono anch' essi larghi delle loro facoltà verso la Chiesa, come si legge in un Diploma da lui riferito 2, di Lotario Imperatore nell' 824.

<sup>1</sup> Tatti, loc. cit. 1. 714.

<sup>2</sup> Id. Ibid. I. 930.

RES etiam de Voganziate cum massarijs super se habentibus, et de Legoano praedictae Ecclesiae donamus in primis Odharitam super omnes mansos Villae illius, et quidquid habebamus in monte Baradello, Castrum nouum cum omnibus corum pertinentijs. In Flumine aperto molendinos, et vltra Flumen aperlum Campum cum omnibus pertinentijs praedictae Ecclesiae tradimus, et donamus.

STATUMUS insuper, et modis omnibus censemus, praecipinus, et iubemus, et iuxta nostrorum Anteessorum Regum, et Imperatorum auetoriatem firmiter edicimus, vt nullus Episcopus, Archiepiscopus (1), nullus Marchio, vel Comes, aut Vicedominus, Gastaldio, seu cuiuscunque ministerialis, nullaque iudiciaria potestas, vel Reinpublicae

Tutto il presente paragrafo, dalla parola Statuimus fino a quella di praesumat, è apocrifo e falsamente ascritto al Re Liutprando; non per la parola Marchio ivi segnata, ma per la natura de' Privilegi, che diconsi conceduti alla Chiesa di Como. lo sempre fui e sarò acre riprenditore di chi, nel giudicare delle Carte antiche, si contenta d'asserirne la verità o la falsità, sentenziando, che la tal cosa non facevasi nel secolo assegnato a quella Carta, e la tal parola non si diceva. Ma i Privilegi, riferiti malamente a Liutprando, contraddicono alle sue Leggi del 721 sull'ordine giudiziario, nelle quali niuna immunità si fa sperare ad alcuno dalle giurisdizioni quivi stabilite: nè i Venerabili Luoghi nè le Chiese ottennero alcuna di simili esenzioni prima di Carlomagno, perchè Liutprando e gli altri Re Longobardi non aveano potestà di sovvertire con particolari Privilegi le pubbliche Leggi allor allora promulgate nella Dieta del Regno in Pavia.

Dopo Carlo Magno non fuvvi più Chiesa, che non si facesse dagl'Imperatori privilegiare in Italia per levarai di tratto in tratto

Nallus Episcopus, Archiepiscopus, etc. Liutprando vuole, che niun Vescovo ed Arcivescovo, niun Marchese, in persona e col suo Corteggio, facciasi a piantar Tribunale sulle terre pertinenti alla Chiesa di Como.

minister, in praedictis curtibus, praedijs, seu possessionibus, in alijsque locis praefato loco venerabili pertinen-

dall'ordinaria giurisdizione. Il che tanto più diveniva frequente, anzi necessario, quanto più crescea l'ignoranza de' Laici, e si moltiplicavano le cittadinanze Barbariche nella nostra Penisola, merce le Profes ioni di vivere i suoi abitatori chi a Legge Salica o Bayara od Alemauna, chi a Legge Burgundica o Longobarda o Romana. Questo fu il periodo, in cui l'eccezioni superarono da per ogni dove la regola: ma tornando all'anno 724, chi avrebbe mai potuto allora temere, che un Vescovo ed un Arcivescovo avessero mai voluto rizzare il lor Tribunale nelle terre donate dal Re alla Chicsa di Como, e che però a Liutprando fosse stato mesticri di vietarlo? Non avea forse nel 714 qualche anno innanzi giudicato Ambrosio, il Regio Messo, nella lite tra'Vescovi di Siena e d'Arezzo? ( Vedi prec. Num. 400). Non s'era nel 716 profferita sentenza da Ulziano, altro Messo Regio, nella causa tra'Vescovi di Lucca e di Pistoia? (Vedi prec. Num.414). Laonde si rende incredibile al tutto, che Vescovi ed Arcivescovi avessero giurisdizione civile nel 724; e che la Chiesa Vescovile di Como avesse voluto farsene liberare. Avrebbe dovuto forse tornarle carissima si fatta giurisdizione Vescovile nelle cose civili, se già ella fosse stata in uso, come poi fu ne' secoli seguenti: e bene il Marchese Rovelli avrebbe voluto dirlo più apertamente.

Dopo queste considerazioni, egli è ben facile il ravvisare, che dalla sostanza di molti Diplomi dau alla Chiesa di Como, così da Liutprando e dagli altri Re Longobardi, come dagl'imperatori Carolingi ed Ottoniani, un ignoto Compendiatore nel-Pundecimo o duodecimo secolo trase peche parole d'un Diploma unico, e pose tutte le donazioni ed i Privilegi solo addosso a Liutprando, quasi al più antico? Il presene Diploma presso il Tatti en Centone, falso in se medesimo. Pur tuttavia un simil Centone contiene vere concessioni, fatte in varj tempi da più recenti Principi; si di terreni e si di l'rivilegi giurisdizionali. Ma chi saprebbe consentire al Quadrio 1, che di per

<sup>1</sup> Quadrio, Dissertazioni Storiche della Valtellina, I. 140. (A. 1735).

tibus placitum tenere, vel districtum habere, siue forum, aut aliquam publicam fontionem, vel redditum a supradictorum habitantibus locorum, vel pertinentijs exigere, vel tollere, remota omni occasione, praesumat.

Volumus etiam, modisque omnibus interdicimus, vt nulla praepotens persona praediciam Ecclesiam proprietario iure per nullum ingenium, per nullam censuram, aut beneficiali ordine, et praeceptali auctoritate nitatur inuadere.

Praecipientes itaque inbemus tam praesentibus, quam futuris ex parte praedictae Ecclesiae, quae supra a nobis concessa, et confirmata sunt, quolibet tempore nullus praesumat inferre molestias, aut contrarietates, sed sub omni integritate, sicuti a nobis concessa sunt ad vtilitatem ipsius Ecclesiae sine aliqua diminutione possideant, et habeant potestatem per totas possessiones Ecclesiae aedificandi Ecclesias vbicunque voluerint.

Sigus igitur aliqua diabolica fraude deceptus contra auctoritatem Dei, et hanc nostram concessionem, et confirmationem aliquid agere tentauerit, et iam dictum locum infringere conatus fuerit, sciat se compositurum auri puri libras mille, medietatem Camerae nostrae; et medietatem praedictae Ecclesiae.

SIGNUM + Domini LUITPRANDI Regis.

DATUM quarto Nonas Aprilis anno Dominicae Incarnationis DCCXXIV. Regni autem Domini Regis XIII. Indictione VII.

falso il Diploma presso il Tatti, sol perchè gli piacque di non leggervi l'Indizione; la quale vi si legge? Il Quadrio per per le improntitudini fu giustamente ripreso dal Marchese Rovelli 1.

<sup>1</sup> Rovelli, Storia di Como, L. 368. (A. 1789).

In aliis autem exemplaribus ita (son parole del Tatti) mendose legitur:

- » DATUM quarto nonas Aprilis anno Dominicae Incar» nationis DCCC. Regni autem Domini Regis I, Indictio» ne X, quod quomodo veritati cohacreat, si rite annorum
- ineatur ratio, si rite Luttprandi, et Caroli Magni Re-
- » gna pensitentur, prudens mi Lector, aduerte ».

## NUMERO CCCCXLVI.

Donazione di Specioso, Vescovo di Firenze, al Capitolo della sua Chiesa.

Anno 724 ( prima di Settembre ).
(Dal Brunetti (1)).

† la n di et salvatori nri luu XP1 regante et piissimo atq. ppetuo et a do

- (1) Brunetti <sup>4</sup> pubblicò questa Carta Originale e Palimpsestat. L'Autografo si conserva nell'Archivio Capitolare della Metropolitana Fiorentina. Carta stampata già dall' Ughelli <sup>2</sup> e dal Cerracchini <sup>3</sup>. Ma niuno studiolla con maggior diligenza del Brunetti. Vi si conteneva una Scrittura più antica, la quale fu cassata per potervisi scrivere la donazione del Vescovo Specioso.
- » La Scrittura, soggiunge il Brunetti, è chiara, perchè gran-» deggiante; non è continuata, ed il carattere ha molto della » formazione di quello Longobardo, specialmente nell'α, nel » t, nell'r.
- » Le Firme del Vescovo, de'Canonici, del Clero sono scritte » d'un carattere rotondo Romano, se si eccettuano quelle di » Gaudisteo, d'Alfuso e di Reparato ».
- 1 Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 469-472. (A. 1806).
  - 2 Ughelli , Italia Sacra , III. 27. (A. 1647).
  - Ughelli-Coleti, III. 20.
- 3 Cerracchini, (Luca), Cronologia Sacra de Vescovi ed Arcivescovi di Firenze, Firenze in 4.º (A. 1716).

2 conservando domno Liuprando excellentissimo rege gentis Langubar-

3 nonum anno felicissimo regni ejus duodecimo p indictione septima feliciter

4. Et ideo XPo auctore ego SPECIOSUS eps nimis peccator et indignus p presen-

5. tem salutem et eternam sic volo atqu. dispono qua-

6. juvante de Curte et rebus meis que sunt posite in loco fluvio greve

7. ubi et CINTORIA (1) nominatur infra plebe et episcopio beati IOANNIS

8. BAPTISTE VEI REPARATE martiris unde ego eps esse

Inuanzi che il Signor di Savigny pubblicasse la sua Storia del Romano Dritto nel Medio-Evo, e che a me sorgesse în mente non di raccoglicre ma di stampare il Codice Diplomatico Longobardo, velli vedere nel 1824 le sottoscrizioni di Specioso Veseuvo e de' suoi Preti; parendomi notabil cosa Paver fra le mani un si antico Autografo: il terzo, cio, dopo il Lucchese del 713 (Vedi prec. Num. 414), e dopo il Piacentino del 721 (Vedi prec. Num. 434); senza parlar del Trivigiano, smarrito, del 710 (Vedi prec. Num. 357). La qualità di Carta Rescritta o Palimpsesta dell'Autografo Fiorentino lo adorna d'un raro pregio. Tuttavia risces esmpre nuovo e sempre fastidioso quel trovar taciuto in una Carta Originale il giorno ed il mese dell'anno, in cui ella fa scritta, quantunque siano si frequenti gli escenpj di simili omissioni.

(1) Obi et Cinctoria. È una borgata presso Firenze sulla destra del fiume Greve, poco inuanzi che questo metta uell'Arono. Son mille cento e trentami circa, oggidi; che il Capitolo della Metropolitana di Firenze (Sun Gio. Battista e Santa Reparata) possicele la Pieve di Cintoia; donatale sulla Greve dal Vescorvo Specioso.

- 9. plebe et territorio sci juliant sito septimo (1) qui fuerunt genitori et
- genitrici mee exinde fieri debeat Ideo confirmo et statuo atq.
- 11. offersionis nomine offero et trado tam supa (suprascriptum) curte quamq, et omnib,
- 12. rebus ad ipsam pertinentibus libellariis angarialibus vineis silvis
- 13. pratis pascuis locis aquariis vel ubicumque ad predictam curte
- 14. inveniri potest petinentibus in ecla et canonica beati Johannis
- 15. Baptiste tam ad ipsos canonicos qui modo pro tempore sunt quam  $\overline{\mathbf{q}}$  tunc
- 16. futuri erunt ut habeant firmiterq, teneant possideant labora-
- 17. re faciant et ex ipsis frugibus communiter se reficiant et hanc car-
- 18. tulam offersionis nomine firmam et stabilem permaneat semper unde p-
- 19. camur predicti canonici q (qui) modo sunt aut in antea venturi erunt
- 20. pro timore di scorumque omnium ut pro me meisque genitorib, dm deprecari
- 21. n cessent quatenus nostra remittantur delicta consequamur
- 22. requiem sempiternam Ideoque nec ego qs speciosus eps neq alii epi q

<sup>(1)</sup> Sancti Iuliani sito Septimo. Luogo, il quale ritiene sempre il nome di Settimo, perchè a sette miglia da Firenze: famoso in ogni età nelle Storie Fiorentine.

- 23. post meum decessum sedem accepturi sunt sce FLORENTINE ecle ha-
- 24. beamus licentiam et potestatem pfata curte cum pfatis reb, ab
- 25. illorum supradictorum canonicorum potestate vl (vel) dominio retollere
- 26. et aliorum hominum manibs deputare nec p cartulam concambiationis
- 27. neq p convenientiam libelli (1) neq p ullum inienium nisi sicut supra dixim'
- 28. in illorum canonicorum  $\overline{q}$  modo sunt aut in antea futuri erunt usq. in fine
- 29. seculi maneat potestatem. Et quod fieri non credo si forsitan quis-
- 30. libet ex successorib, meis Eps vl magna parvaque persona supta curte
- 31. cum jamdictis rebus de potestate supta dictorum canonicorum retollere mi-
- 32. nuare intentionare litis causationem inmittere psumpserit aut
- 33. sicut supra diximus p cartula cambiationis vl p convenientiam libelli
- 34. ab illorum dominio subtraxerint tunt coponituri esse debeant pena nu-
- 35. merum p argentum libras centum ipsis canonicis insuper hec in die magni
- 36. examinis ante tribunal eterni judicis quando XPs cum omnibs angelis

<sup>(1)</sup> Convenientiam libelli. Ecco sparse da per ogni dove nel 724 i costumi de'livelli e dell'enfiteusi Romana fra' Lopgobardi.

37. venerit judicare seculum mecum  $\mathbf{q}$  (qui) hec p. (pro) me meisque genitoribus deo et

38. pdictis canocis (sic) obtuli rationem conflicturus adsistat et taliter

39. ei eveniat in hoc seculo et in futuro sicut quondam evenit ananie et sa-

40. PHIRE q defraudaverunt ptium agri et posuerunt ante pedes apostoloru

41. et sicut contigit jude scariothis  $\vec{q}$   $\vec{X}^{p_M}$   $\vec{d}_{nm}$  tradidit cuius anima ejus

42. anime sociata infernum sine fine possideat et hanc offersionis cartu-€

43. lam omi tempore in sua mancat firmitate actum FLORENTIA flr (feliciter)

44. † Ego speciosus indignus eps hanc offersionem a me facta manu mea ss

45. + ego DETIFILEDE archiprit rogatus a domno Spe-

46 † Ego UTTO archidiaconus rogatus a domno Spe-

A7. + Ego Alfuns primicerius rogatus a domno Spe-

48. † Ego CILLICA preshiter rogat a domno Specioso epo ss

49. † Ego ERMINCEO diac rogatus a domno Specioso epo ss

50. † Ego Mora indignus ph a domno Specioso epo ss 51. † Ego GAUDISTEO rogatus a domno Specioso Epo ss

52. † ego ALFUSO scavino (1) ss

2. T ego ALFUSO scavino (1) ss

<sup>(1)</sup> Alfuso Scavino. Questa parola Scavino fa oggi ricercar con grande avidità la Carta di Specioso, a causa dell'opinione III. 25

del Tiraboschi e del Signor di Savigny, che non furonvi punto nel Regno Longobardo Scabini avanti Carlomagno. Si fatta opinione rimane distrutta dall'Autografo del 224.

Ivi l'Ughelli i avea letto Iscaurinus. Niuno prima del Brunetti erasi accorto della lezione vera di Scavino: ma e' trasse ' induzioni troppo arrischiate da si fatta parola, quasi gli Scachini altro non fussero se non gli Assessori de' Duchi; e però accordossi col Pizzetti, assegnando un Duca Longobardo a Firenze nell' ottavo secolo (Frdi: Note al prec. Num. 366).

Quando io nel Discorso 3 ebbi ricordato lo Scabino Aufuso. il Signor di Savigny funne colpito; ed i suoi amiei di Firenze si posero a far sottili ricerche sull' Autografo del 724 per veder modo ad ottenere, che ivi non fosse punto scritta una tale parola. Così leggo presso il Professor Merkel 4. lo non ebbi più dopo il 1824 l'opportunità di rivedere la Carta di Specioso; ma parlai col Brunetti de' dubbi, che udivansi proporre contro la sincerità della lezione Scavino; ed c' mi rispose di viver certissimo, che non s'era punto ingannato. Il Merkel aspettava nel 1846 i frutti de' nuovi studi, e delle ricerche. fatte e da fare. Ignoro qual esito se ne fosse ottenuto : ma non posso consentire a quel dotto uomo, che unico sia, come egli dice . l'esempio d'Anfuso , Scabino in Firenze del 724. Il Muratori 5 toccò di Teotpald , Scabino Lucchese del 728; ed il Tiraboschi d'Ello, Scabino Modonese, o forse Ravennate quando Ravenna era in mano d'Astolfo, Re Longobardo, nel 752. lo parlerò di Tcotpaldo e d'Ello; di ciascuno, secondo il suo tempo: qui vo' fingere, che sia un'illusione l'essersi trovato lo Scavino Anfuso nella Carta di Specioso.

Non per questo io crederò, che l'Italia Longobarda fosse stata priva de'suoi Germanici *Scabini* avanti Carlomagno: il che deduco dalle premesse del medesimo Signor di Savigny, le quali

<sup>1</sup> Ugbelli, III. 27. (A. 1847).

<sup>2</sup> Brunettl, Cod. Dipl. Tosc. 1. 308, 315, 316, 711, (A. 1806).

<sup>3</sup> Discorso de' vinti Romani, 6. CXXX. (A.1841).

<sup>4</sup> Merkel, Sugli Editti de Re Longobardi, nell'Appendice all'Archivio Storico Italâno, III. 717-718. Firenze (A.1846).

<sup>5</sup> Muratori, A. M. Ævi. V. 375. (A. 1741).

# 54. † Ego DARDANUS scritor (sic) hujus cartule post tertium roboratione complevi et dedi.

mi sembrano appoggiate saldamente sul vero. Egli afferma ¹, che alcuni Scabini godevano di si fatto nome in tutta la lor vita. E però Scabini si riputarono e si reputano da me i Ludices cicitatis, ricordati nelle Carte Cremonesi del 624 e del 707, i quali giudicarono, presedati da Magnifredo, Duca di Cremona. Parlo di Rachipert e di Reginaldo, Iudices cicitatis Carmonana. Tengo altresi per prossimi a conseguire il titolo di Scabini que l'Iudices Cicitatis, onde Liutprando favellava nel 722 (Leg. XXVI. tesso Cuvernse); non che gli altri, onde ripetutamente faceva motto in un suo Diploma del 22. Settembre 724. (Pedi seg. Num. 447).

Io dissi ( Vedi prec. pag. 93 ), e ripeto, che Scabini e Iudices Civitatis erano la stessa cosa nell'idioma Latino e nel Germanico. Certamente il vocabolo Scabini, più antico di Carlomagno nè proprio de' soli Franchi, suonava con tal significato nelle bocche d'essi Franchi, de' Bavari, degli Alemanni, come de' Sassoni, de'Toringi e de' Longobardi : ma ciascuno di questi popoli, scrivendo in Latino i suoi contratti e le sue Leggi, quando e' pervennero in Italia, la Germanica voce di Scabini si voltò naturalmente nella Latina di Giudici. Confesso, che dono Carlomagno s'ascolta più frequente la Germanica; e non nego, che più volte si mutarono e rimutarono così le forme come la possanza dello Scabinato: ma la sua essenza non manco giammai fra' Germani. Gli Scabini attendeano a giudicare le cause, in numero più ristretto e più eminente che non lo sterminato delle moltitudini degl'ingenui e liberi cittadini Germanici, le quali solevano, pe'dritti della loro nascita, intervenire ne' giudizi. Le sole Carte Cremonesi bastano a far buona testimonianza della verità di questo concetto. Ivi si veggono tutt'i cittadini Longobardi e Longobardizzati poter assistere alla diffinizione delle liti, come faceano alla promulgazion delle Leggi; ma e' v'era di quelli, che dovcano trovarvisi presenti. quando gli uni, e quando gli altri: coloro, cioè, i quali per

<sup>1</sup> Savigny, Hist. du Droit Romain, I. 161. (A.1839).

elezione del Comune Longobardo esercitato avevano una qualche carica. Compiuto il tempo della Ioro non perpetua giuridizione, conservavano a titolo d'onore il nome di Scabini o di Judices civitatis, per tutta la vita. Non sarebbe forse fuor di proposito paragonaril per questo verso agli antichi Honorati dell'Imperio Romano. Tali Honorati assistevano, insieme coi Giudici ordinari ed annuali, al disbrigo delle cause.

Prima di Carlomagno, gli Officiali eletti dal Re non si chiamarono Scabini; mojto meno i Duchi ed i Conti ed i Messi Regi, quali furono Ambrosio, Gunteram ed Ulziano (Pedi i prec. Num. 400. 406.414): come ne anche i Indices nostri, onde Liutprando toccava nella prec. sua Legge LVIII (esto Cavense). Ma tutto si rinnovò in Italia dopo Carlomagno, ed il nome di Scabini si distese a molti nuovi ordini di persone: del che parlerò nella Storia.

#### NUMERO CCCCXLVII.

Memoria d'un Diploma di Liutprando Re in favore del Capitolo di Santa Maria di Cremona (1).

Anno 724. Settembre 22. (Venerdi) (2).

(Donata dal Conte Morbio (3)).

PRIVILEGIUM LIUTPRANDI Regis (Preceptum defensionis, et immunitatis. E schedis historicis Iohannis Iacobi Tor-

Questa è la duodecima delle Carte di Cremona; sulle quali (Fedi le Note al prec. Num. 295) aveva io promesso una particolare Dissertazione. La darò, non ora; ma unita con altre Dissertazioni.

<sup>(2)</sup> Importantissima è cotesta data del Venerdì 22. Settembre 724. Indizione Settima: data, che veggo altresi riferita dal Dragoni i, ma senza niuna dichiarazione. Certa cosa è, che la Pasqua del 724 essendo caduta nel 16. Aprile, il 22. Settembre di quell'an-

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici, pag. 393.

RESINI Iuris Consulti Collegiati, et Equites superius nominati.

no tomb in giornata di Venerdi. Ma già in questa giornata l'Indizione Settimer era finita fin dal 51. Agoato; e già nel 1. Settembre contavasi l' Ottava. Questa volta i dubbij generatisi nell'animo mio (V'edi prec. Num. 551), non s'adoperasse forse in Cremona l'Indizione Cessarea, la quale cominciava nel 24. Settembre, acquistano grado quasi di certezza. Un primo ed unico escappio dell'uso di tale Indizione Cessarea nella Carta Cremonese dell' 8. Settembre 686 non potes non lasciare alcune difficoltà, che ora, mercè quest'altu Carta del 24. Settembre 724, avaniscono in gran partie.

Mancavano ancora due giorni pel compimento della Settima Indiscione Cesarea, quando alla Chicsa di Santa Maria si concedè il presente Diploma da Liutprando: e malamente, già il dissi, Alessandro Di Meo pretese, che niuno in Italia pensato avesse giammai (Pedi lo sesso Num. 35) y a tal sorta d'Indizioni, descritte da Beda. Squadernò forse il Di Meo tutt' i Protécolli; conobbe tutte le stranezze, tutt' i capricci dei Notarii S'egli avesse veduto le due Seritture Cremonesi, cettambe con la data sicura del giorno, in cui furono seritte, avrebbe cettamente riformato i suoi giudizio i suoi giudizio avrebbe cettamente riformato i suoi giudizio i suoi giudizio.

Nè vale il dire, che un falsario, volendo trovar il vec igiono della settimana, fece per non ingananza il e più accurate ri-cerche, piochè tali ricerche le avrebbe fatte più agcodimente per non cadere, ma pur sarebbe caduto iu errore, intorno al-l' Indizione; allorchè pose la Settima in vece dell'Ottava.

Pur non è questo il vero nodo. L'uttyrando, il quale, codi ne' Prologhi de'quindici Volumi delle nuc Leggi, come in tutt'i suoi Diplomi, che pervennero a noi, notò sempre l'Indizioni
Comuni dal 1. Settembre in avanti, avvebbe dovuto far geli
un'eccezione al costume della sua Cancelleria in favore soltanto
di Cremona? Potrei rispondere, che altre Carte di mano in
mano si troveranno, donde apparirà, non essere incresciuto alla
Cancelleria Longobarda segnar varie Indizioni, secondo le varie
occorrenze. Una di simili occorrenze poteva essere la preghiera
de' Preti, deputati ad ottenere un qualche Diploma nel Palazzo

LIUTPRANDUS gloriosissimus et excellentissimus Rex Lan-GOBARDORUM anno regni eius decimo tertio die veneris de-

(3) Le Scheide Storiche d'un uomo insigne ci conservarono la memoria del presente Diploma. Fu questi Gian Giacomo Torresini, che dice averne veduto nell' Archivio Capitolare di Cemona così l'Autografo (Capsa X. Num. 7 in S. A.) come la Copia fattane da Leone Diacono del 999 (Caps. XX. (X. ??) Num. 7. in S. 13). A' noutri giorni tanto l'Originale primiero quanto l'antichissima Copia smarrironsi; e più non ci rimangono se non i ricordi Torresiniani.

Poco del Torresini appresi dal Campo nella Storia di Cremona, e poco dalla Cremona Letterata dall' Arisi; nulla poi dalla Biografia Cremonese del Lancetti. Scrisse G. G. Torresini verso il 1593; assai lodato da' rimanenti suoi concittadini, e soprattutto dal Dragoni, per gli onori avuti nella patria, per la gravità de' costumi e per la scienza.

Questo benemerito Cittadino Cremonese non volle darci nelle sue Schede Storiche una Copia, ma una semplice notiria del tuttorta sopravivente Diploma Liutprandeo. Volle su questo e sugli antichi Diplomi di quella Chiesa tessere le fila d'una Storia, che poscia e' non coadusse ad effetto; e ciò con uno stile simile a questo della presente Schedza, favoritami con tanta cortesia dal Conte Morbio. Non possiamo noi dunque giudicar d'un Diploma, di cui credette inutile il Torresini serbar le menorie, se non voltandole alle necessità letterarie del suo Storico eloquio.

Ma certamente l' Indizione Cesareu non su immaginata dal Torresini; e, s'ella non era segnata nell'Originade Diploma di Litustrando, pote da Leone Diacono apporsi nel 1999 alla sua Copia, per metterla d'accordo con l'Indizione usata ne'Registri del Capitolo Cremonese; come indi avrebbe fatto Ubaldino Portinari nel 1162, copiando la Carta del 712, contenuta nel prec. Num. 351 di questo Codice Diplomatico. Vegga il Dragoni,

di Pavia da una Chiesa, la quale avesse i suoi Registri secondo un qualche particolare stile d'Indizioni.

Ma io non vo' rispondere a tal modo. La mia risposta si trovera nella Nota, che segue.

cimo Kalendas octobris id est die veneris vigesima secunda mens. septembris indictione septima amplissimum privilegium - Dat. Tic. Papiar - concessit beatissimis Presbiteris. et Diaconis Canonice SANCTE MARIE civitatis nostre CREMO-NENSIS. Quod privilegium ipse Rex vocat Preceptum defensionis, et immunitatis. Eo enim districte jubet ne quis aut Dux, aut Sculdarius, aut Iudex, aut Gastaldus, aut Centenarius aut Decumanus (4) aut alia quecumque persona, aut magna, aut parva audeat quo qu modo aut occasione molestiam inferre, aut aliquod gravamen aut anghariam facere predictis beatissimis presbiteris, et diaconis canonice SANCTE MARIE CREMONENSIS, aut damnum portare iisdem beatissimis presbiteris, et diaconis ut eorum ecclesie in honorem BEATE MARIE VIRGINIS constructe platea civitatis, ut curtis, casis, teris, et possessionibus eorum. Idcirco eamdem ecclesiam et canonicam CREMONENSEM et eosdem beatissimos presbiteros, et diaconos ut eorum successores cum curtibus, casis, teris, fundis, et omnibus possessionibus eorum, nec non, et oracula basilicas, martyria, et capellas, queque omnia, et ex omnibus que juste et legaliter possidere videntur aut deinceps, aut ex fidelium pietate aut quoquo modo legiptime possidere visi fuerint sub regie tuitionis, et immunitatis custodia defensa et in

veggano i dotti di Cremona se veramente l'Indizioni de' Registri del lor Capitolo ricorrano col computo Cesareo dal 24. Settembre in avanti; o se, nel segnarla in tal modo, errarono Leone Diacono ed Ubaldino Portinari. Se questi due non erarono, mi sembrerebbe non illegittimo per avventura il sospetto, che l'uso di si fatte Indizioni si losse introdotto a' giorni del famoso Cremonese Liutprando, Ambasciatore in Costantinopoli e Vescovo di Pavia.

<sup>(4)</sup> Decumanus. Forse il Torresini scrisse Decanus; o volca dir Decanus nelle sue Schede Storiche.

integrum salva, et intacta maneant omnibus sui fidelibus declarat. Mandans ut nullus Dux, aut Iudez sice regius, sice civitatis (5), aut Sculdarius aut Missus ipsius domini Regis (6) aut alia quecumque persona pubblica, vel quilibet alius abens judiciariam potestatem nec in ecclesia sce manue cremoners civitatis neque in eadem canonica cremoners, neque in oraculis aut capellis quocumque nomine vocentur quae sunt in jura, et potestate ejudem canonice cremonersus ecclesiae neque in curtibus, casis, agris, campis, fundis, et possessionibus ad caussa judiciarias audiendas, aut justicias faciendas, aut mansiones ponendas, aut paratas ordinandas, aut preda, sive mulctas, sive leuda exigenda, aut Albergariam aut phodrum (7)

<sup>(5)</sup> Dux aut Iudex sive regius sive civitatis. Ecco gli uni c gli altri Giudici comparii diversi tanto nelle Leggi di Liutprando, quanto ne' Diplomi. Qui certo il Torresini copiò diligunemente le parole del Regal Privilegio.

<sup>(6)</sup> Sculdarius, aut Missus Domini Regis. Qui anche sta bene, che il Re vieti di romoreggiarsi da' Giudici d'ogni sorta nelle possessioni di Santa Maria Gremonese. Nel proc. Num. 445. negai, ed or torno a negare, che un simil divieto in quanto alle terre della Chiesa di Como si fosse fatto a'Vescovi ed agli Arcivescovi, perch' e non aveano ancora nel 733 la civile giuristizione, ch'ebbero dopo Carlomagno in' Italia. Qui tutto procede rettamente: i Giudici Laici doveano rizpare il lor Tribunale fuori de' luoghi saeri, pertinenti al Capitolo Cremonee; fuori della Chiesa Maggiore di Cremona, rispettando il silenzio el pace degli Ecclesiastici, solti a pregare pet Re I. Conedig indiziari adunque si sarebber tenuti più agevolmente nella Corte Regia o nella Ducade di Cremona, delle quali Fedi prec. pag. 92 sotto il 707.

<sup>(7)</sup> Phredra...Leuda...Albergariam...Phodrum. Queste parole, che leggonsi nelle Carte d'Italia sotto Carlomagno e dopo, con una profusione da generar sazietà, non incontransi nelle molte Leggi, che nel 724 e ne prossimi anni pro-

habendum, aut homines sive servi, sive ingenui, super terras ejusdem canonice, commorantes iniuste distringendos, aut alias redibitiones, aut illicitas occasiones requirendas ullo umquam in tempore, et quacumque ex causa ingredi praesumat aut audeat per quodeumque ingenium. Iustum enim est ut maxima illis debeatur reverentia qui ne adem domo domini quotidie pro salute Regis, et Populi cum Episcopo sanctis incumbunt ministeriis. Idcirco eos rogat eumdem dominum deum exorare pro ipso Rege, et pro refrigerio parentum suorum.

Er ut hoc tuitionis, et immunitatis, praeceptum sequentibus temporibus inconcussum observetur praecipit ut quicumque Dux, aut Iudex sive Regis sive cicitatis (8), aut Missus domini Regis, ut quis Sculdarius, Gastaldius, ut quaecumque alia persona pubblica, aut judiciariam potestatem habens nomine Regis ipsam ecclesiam, et canonicam, ut beatissimos presbiteros, et diaconos, et omnes res suas tam in civilate quam in quocumque loco sua autoritate et tuitione defensent (9).

mulgava Liuprando. Non avrebbero intanto potuto si fatti vocaboli, spettanti a pubblici pesi e balzelli, dimenticarsi ne tacersi nelle Leggi Liuprandee. Laonde io credo, che il Torresini gli avesse introdotti nella sua narrazione, secondo non le parole proprie del Privilegio Liutprandeo; ma secondo il concetto Storico formatosi nella sua mente sulle pubbliche gravezze del Regno Longobardo, senza punto badare ad una sottile distinzione de'varj tempi, ne' quali s' udirono di mano in mano sonar que' vocaboli.

- (8) Iudex sice Regis sice civitatis. Riparlavasi non dal Torresini, ma certamente dal Diploma Originate, oggi perduto di Liutprando, riparlavasi, dico, de due ordini diversi di Giudici del Re o del Comune. Qui, senza dabbio, il Torresini copiò, e fedelimente.
  - (9) Sua auctoritate et tuitione defendent. Questo era tutto

Exonat etiam gloriosissimos Reges successores suos ut hoc praeceptum sua regia auctoritate roboratum confirment, et novis immunitatibus augeant pro remedio anime sue, nec non et ad gloriam Dei, et in honorem sce Manis Matris ejus.

DATUM TIGINI Palacio Regio Feliciter.

» Hoc Privilegium ( son parole del Torresini ) seu Prae-» ceptum Regium extat Authographum in Archivio Capi-» tulari Cap. X N.º7. in S. A.

» IDEM Privilegium anno 990 in integrum exemplavit » Reverendissimus Leo Diaconus sce Marie Cremoressis. » Et illud Exemplar Leons Diaconi in eodem Archivio » Capitulari adservatur – Cap. XX. N.º 7. in S. 13.

ed il solo intendimento del Diploma; mettere sotto la protezione del Re gli averi e gli uomini del Capitolo Cremonese.

## NUMERO CCCCXLVIII.

Romoaldo, Prete Traspadano, dona i suoi averi alla Chiesa con Ospedale di San Quirico in Capannole.

### Anno 724, Ottobre.

( Dal Berlini (1) ).

In nomine Domini Dei nostri Jhesu Christi. Regnante Domno Luitprando vir excellentissimus Re-

ge, anno filicissimo Regni eius tertio decimo, mense Octubrio, Indictione octava feliciter.

<sup>(1)</sup> Dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* M. 95) il Bertini <sup>1</sup> stampò questo Documento rilevantissimo, ed Autografo; ma lo attribui al 725; per errore tipografico senza dubbio, sapendosi, che in Ottobre 724 correva l'Indizione Ottava qui seguata, e in Ottobre 725 la Nona.

<sup>1</sup> Berlini, Mem. di Lucca, Tom. IV. Part. 1. Appendice, pag. 2, 3.

ROMUALDUS VV. (vir Venerabilis) Presbiter Peregrinus (1) partibus Transpadaris Ecclesiam Beati Sancti Petra et Sancti Martini et Sancti Quirici in loco qui vocatur Ca-Parnule, positum in Castellione(2), una cum voluntate seo licentia Domini Venerabilis Talesperiani Episcopo, unde dum una coniuge mea Presbiteria (3), nomine Rappera

- (2) Capannule, positum in Castellione. De'molti luoghi di Toscana, chiamati castellione, qui si tratta di San Quirico di Capannole, in Val d'Arno di sotto; tra' fiumi Era e Cascina, a Mezzo giorno di Camugiiano. La Chiesa di San Pietro in Castellione, fondata nel 723 ( Fedi prec. Num. 439 ), non ha nulla di comune con questa, intitolata non al solo San Pietro e posta in Garfiganaa.
- (3) Preshiteria. Le mogli di coloro, i quali si faceano Preti, aveano il titolo di Petresse. Ciò permettevasi altra volta, purchè l'uomo e la donna s'astringessero al voto di perpetua castità, E però nel Conocilio Romano del 721 sotto Gregorio 11.º detto 1.º si quia Presbyterum dusreti in conjugium, ananthema sit n. Si leggamo su tal proposito le belle Osservazioni del mio Bertini 1.º Tali costumi, che fin qui poterono essere immoccati, tralignarono ben presto, e detter l'origine alle due della simonia del Preti nel Medio-Evo. Avrebber trionfato si fatti vituperi senza il

<sup>(1)</sup> Peregrinus. Romualdo, Prete Traspadano, chiamasi Peregrino, ossia straniero in Toscana. Può stare, che tali parole dinotino semplicemente un Longobardo passato, in compagnia della sua Farra, da una Provincia in un'altra con permissione del Re; ma potea stare altresi, che Romualdo fosse Peregrino veramente, ossia Guargango, s' e' nacque di là dal Poin Italia, nella parte signoreggiata da' Re Franchi, si come le Città ed i territori di Suas e d'Aosta. Non fu questo il caso di Romoaldo, che non avrebbe pottud donare tutte le sue sostanze a niuco, senza il beneplacido del Ret.

<sup>1</sup> Mansi, Conciliorum, XII. 263. (A. 1766).

<sup>2</sup> Bertini, Mcm. di Lucca, Tom. IV. Parte I. pag. 18. 19. 313.

GA hic Tuscia finibus Lucensis nos in Capannule conlocassimus, et resedimus in predicta Ecclesia Sancti Petri et Sancti Martini seo Sancti Ourici.

ET dum in parvis substantiis ibidem resedire visi fuissimus (1), tunc cumparavinius nobis vineas, terras de partibus Pisana vel Lucense.

UNDE consideravimus Dei Misericordia et redemptione anime nostre, et offerimus vobis Beati Sancti Perat, et Sancti Maatint et Sancti Quintic quidquid ad mano mea habere videor, omnia ad ipsas suprascriptas vestras.....
Sanctas offerre disposui, sic ita ut dum advivere meruero ego, vel Rathera, ad ipso Sancto loco Domino deservire debomus.

ET si forsitan ego antea....RATPERGA de seculo recessero, ut ipsa in ipso Sancto loco, una cum conquisito meo quiete et sine omni taxatione Domino deservire debeat, et post obito nostro, quem in vita nostra elexeremus una cum voluntate Domini Episcopi in ipso Sancto loco Dominò deserviat, et possedeat casa cum extriuseco suo, sicut superius decriviruus, qui Ospitale vocatur.

ET nunquam ego Romuald, vel quolivet homo ipso conquisito meo da ipso Sancto loco subtragi aut molestari presumat.

SED volo ut cunctis diebus quietus.....se sancto loco ipso conquisito meo possedere debeat.

Quam viro (vero) nostris moniminis pagina Sicoin notario scribere rogavi. In quam et ego subter sigilum San-

Pontefice illustre, che prese a combatterli, e fe' tremare i potenti, fieri conculcatori d'ogni dritto e d'ogni verecondia.

Resedire visi fuissimus. Erasi Romualdo fermato in Toscana, come avea fatto fin dal 665 l'altro Traspadano Totone del 715 ( Fedi prec. pag. 205. 206). Persone di simil condizione annoverayansi fra' liberi Livellarj.

cte Cruci firmans, et testibus optuli roborandum subscriptione et sponsione solemniter interposita (1).

ACTUM LUCA Regnum et Indictione suprascripta feliciter. Signum † manus (2) ROMUALD VV. CHRISTI indignus presbiter, qui hanc.....mea scribe.......

- † Ego Talesperianus eximius Episcopus(3)uhic cartule donationis . . . . in Ecclesia Sancti Petra manibus meis iscripsi.
- † Ego Sichimundus presbiter rogatus ad presbitero Roмuald hic cartole donationis facta in Ecclesia Sancti Ретві propria mahu mea subscripsi.
- † Ego RATTHELM Diaconus huic cartule donationis facta in Ecclesia Sancti Petra manibus meis supscripsi.
- (1) Subscriptione et sponsione solemniter interposita. Ecco ritornar continuamente la gran frase, donde vuol trars una prova d'esser sempre durato il pubblice uno del Romano Dritto nel Regno Longobardo. Pur, simili frasi appartengono al Dritto non solo, ma si alla Latinità in generale; per la qual cosa ricorrono in bocca d'un cotanto agreste Scrittore quanto egli er ai INstaro Sicoin. E poi: questa donazione ad una Chiesa fu ella registrata nelle Geste Municipali di Lucea? No; perchè non v'era più l'Ordine in Lucea; e vani riuscivano i precetti di San Gregorio il Grande, si sovente da me ricordati, che bisognava sempre registrar le donazioni grandi o piecole a favor delle Chiese nelle Geste Municipali.
  - (2) Signum manus. Il Prete Romoaldo non sapea serivere.
- (3) Eximius Episcopus. Eeco di nuovo Talesperiano prendere il titolo d' Eximius Episcopus ( Vedi prec. Num. 438 ed il seg. 449.)

#### OSSERVAZIONE.

Giò che forma la singolarità della presente Carta è la sua rassoniglianza con quella del seg. Num. 461; nella quale il Clerioo Lorenzo e sua moglie Petronia fanno una donazione dei loro averi a San Silvestro di Nonantola.

- † Ego Deusdede presbiter huic cartule donationis facta in Ecclesia Sancti Petra manibus meis subscripsi.
- † Ego Praudipert Wiro religioso clirico huic cartole donationis facta in Ecclesia Sancti Petra manibus meis subscripsi.

## NUMERO CCCCXLIX.

Talesperiano, Vescovo di Lucca, concede al Prete Romualdo il governo del Monastero ed Ospedale di San Quirico in Capannole.

Anno 724. Ottobre: o 725? (1).

(Dal Barsocchini (1)).

+ In nom. Domini Dei nostri Jesu X.TI

REGNANTE dn. nostro Liutprand viro excellentiss. rege, anno filicissimo regni ejus tertiodecimo, indit. octaba feliciter.

CONSTAT ME TALESPERIANUS V, b. (sic) Eps. quia suggesset nobis v. v. Romuald presbiter, et innotuet nobis, eo quod ante hos annos exisset de terra sua partibus transpadanis una cum muliere sua sibi peregrinando pro anima sua;

<sup>(1)</sup> Suol questa Bolla Vescovile di Talesperiano attribuirsi al 725: io credo più naturale, che si fosse spedita poco dopo la donazione ( Fedi prec. Num. 448), fatta dal Prete Romualdo in Ottobre 724: Scritture drizzate dallo stesso Notaro Sicoin.

<sup>(2)</sup> Muratori ¹ stampò tal Bolla; poscia il Brunetti ² ed il Barsocchini ³ dall' Archivio Arcivescovile di Lucca ( ° L. 27 ). Al Muratori non pervenne la notizia del precedente Autogrofo di questo Prete Romauldo.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, VI. 402. (A.1742).

<sup>2</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 473. (A. 1806).

<sup>3</sup> Barsocchini, Mem. di Lucca, Tom. V. Parte II. pag. 2. 3. (A.1818).

et conlocasset in loco qui dicitor CAPANNULE, in monasterio Eccles, beati S. Petri et S. Martini vel S. Ouirici.

Er dum ibidem in parvis substantiis habitasset, tunc cepet ibidem conquisito facere una cum presbiteria sua casella in officio ospitalis (1), et conquiset ibi terra vinea cum pretio suo: et petivet nos, ut pro Dei temore et fiedilia servitita ipsius, quam in ipso S. loco concurrere visus est, eum inibi in officio monastiriale (2) confermari deberemus, quod et factum est.

Sic ita et in ea ratione, ut dum advivere merueris tu Romulde in ipso S. Perro et Martino, et Quinto resodere debeatis, et nulla patiatis taxatione ab alio presbitero, qui plevem tenuerit in suprascripto loco Capannur in Eccles. S. Martis: sed volo adque decerno, ut ab hune dies ipsa Eccles. in officio Monasteriale semper maneat, et per festiviate sepedicti S. Perra et S. Martin vel S. Quintica di Ecclesiam S. Martini ne piscopio(3) luminaria, vel quod Ivominus condonaverti salutem adducere debeas tam u, quam vel quis post te ordinatus fueret.

ET numquam nos vel posterus noster te de hunc dicto loco molestari presumat: sed volo ut cunctis diebus quietus in san. ipso loco resedire valeas.

<sup>(1)</sup> Casella in officio ospitalis. L'Ospedale adunque fu aggiunto da Romualdo al Monastero di San Quirico in Capannole.

<sup>(2)</sup> In officio Monastiriale semper maneas. Oscure parole di questo ignorante Nataro Sicoin. Dovevano Romualdo e Ratpera professar vita Religiosa nel Monastero di San Quirico? In tal caso, Romualdo, il marito, avrebbe potuto dimorar co' Monaci; e la moglie Ratperga nella Casetta, divenuta Ospedale, per sopravvedere i servigi degl'infermi. Bertini 'uvole, si legga: « Officium Ministeriale ». Cioè il governo del luogo.

<sup>(3)</sup> S. Martini in episcopio. Parla di San Martino, Cattedrale di Lucca.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. pag. 313.

Quam beneficiis cartule Sico in Notario scribere jussimus, et nos subter signum S. Cruci ficimus, et Sacerdotibus tradedimus roborandum subscriptione et sponsione solemni interposita.

ACTUM LUCA.

- † Ego TALESPERIAVU (sic) eximios Epi. uhic cartule beneficio facta in ROMUALD presb. consensi et iscripsi.
  - + Ego Sichimend.
- † Ego Deusdede presb. huic cartula donationis facta in Ecclesia S. Petra manibus meis subscripsi.

## NUMERO CCCCL.

Prologo delle Leggi del tredicesimo anno di Liutprando.

Anno 725. Marzo 1.

(Dal testo Cavense).

INCIPIT PROLOGUS DE ANNO TERTIO DECIMO.

Ego Liuttraand in Dei nomine Rex gentis Langobarborum anno Regni mei tertio Decimo die Kalendarum martiarum. Indictio octaba Dum rememorassem quod venientes homines in presentia nostra, adduxerunt causa inter se allercantes, que neo per arbitrium fuinus certis ad terminandum, nee in anteriore Edicti corpore invenimus inserta; Proinde providimus eam sustinere suprascriptum die Kalendarum martiarum. Dum usque nostri ad nos venirent ludices (1). Et tune nos una eum ipsis certum termi-

<sup>(1)</sup> Dum usque nostri ad nos venirent Iudices. Da queste parole, che sogliono passare inosservate, si scorge quanto l'autorità. del Re fosse resciuta; e come no le sole Cause Regali si re-essero innanzi a lui od a'Giudici da esso deputati, ma in generale oramai le lui ed i dubbj d'ogni sorta su'retaggi e sullo stato civile delle persone, su'debiti e crediti, come si scorge

num ibi deberemus ponere; unde postea nobis nec illis esset aliqua intentio. Sicut scriptum est, et subtus legitur in primo omnium.

dalle Leggi del 725. Non volle il Re sentenziar solo: ed aspettò i suoi Giudici.

Enorme fatto sarebbe nella Storia delle Leggi Longobarde, se qui per Giudici suoi si fossero intesi dal Re quelli soltanto, ch'egli solea trascegliere per giudicar nelle Cause Regali, od in qualche altra notabile occorrenza. Ma si può benignamente interperura la parola suoi Giudici, compredendo in essa tutti gli Ottimati almeno, soliti a convenire in Pavia nelle Diete del 1. Marzo. Troppo benevola nondimeno è si fatta interpetrazionet i Giudici d'Austria, di Neutria de della Tuscia non sono qui ricordati, come nelle Diete precedenti furono, e come nelle susseguenti saranno: ciò che non avvenne senza disegno, quando la loro venuta si giudicò necessaria pe' turbamenti d'Italia ed anzi di tutto il Mondo Cattolico, de' quali or ora favellerò. Qualunque fosse stata, la Dieta del 725 riusci certamente una delle meno illustri e delle più spopolate.

#### NUMERO CCCCLI.

Leggi del tredicesimo anno di Liutprando.

Anno 725. Marzo 1.

(Dal testo Cavense).

( Libro VI.º di Muratori ).

LXV. (XI. Muratori). De eo qui filiam suam in casa habuerit, et filium non reliquerit legitimum. Ut de rebus suis amplius per nullum titulum. cui quam per donationem. aut pro animam suam facere possit. nisi partes duas, tertiam vero relinquat filie sue. sicut jam gloriosissimus Rothans Rex instituit. quia qui thiaz facit. et postea filia nascitur. in tertiam partem ipsum thiaz rumpat.

III.

secundum anteriorem edictum, et si duas aut plures in medium (1). Ideo. Dum a nos ipsum Edictum legitur. de *lhinx.* quod est donatio (2), nobis comparuit, quod per nullam donacionem. nec per *launegild* possit filiam suam de ipsa tertiam portionem substantie sue exheredem facere. et si duas, aut plures fuerint de medietatem

(1) In medium. Cioè, per metà.

(2) De thinx: quod est donatio. Prova novella, che il gairenthix era diverso dal thinx; cioè dal corpo della donazione.

LXVI. (XII). De libero homine qui uxorem de servo, aut de Aldione suo vivente ipso marito tulerit uxorem (3), et filii aut filias ex ea nati fuerint. nullatenus ei heredes succedat. Sed nec libertatem suam habeant. sed per nullum ingenium ei de rebus suis aliquid facere possit. quia in dubium venit causa ipsa. cujus filius. aut filias sit. quando ambo vivunt Dominus et servus. et quia ancillam ante habuit, et quia postea tulit;

(3) Vivente ipso marito tulerit uscorem. Legge opportuna per far consocre quali fossero i contumi de' Longobardi nel 724 in particolare; quali poi fossero in ogni tempo state le scisgure in generale non dico dell'orida schiavità Romana, ma della mite servità presso i Germani di Tacito. Un padrone Longobardo, sposando la moglie del servo o dell'Addio di lui, avrebbe voluto, se: non fosse stata la presente Legge di Liutprando, far saccedere i figliuoli adulterini. Mi si dica se i vinti Romani Longobardizzati crano soggetti o no al divieto di Liutprando? No: deve rispondere chiunque tiene per Leggi non territoriali gli Editti de Re Longobardi.

LXVII. (XIII). Si quis alii cautionem fecerit. et non ei obligaverit (nominative) de rebus suis. nisi dixerit in ipsa cautione in quibuscuaque rebus ipsius invenire potuerit. et postea vendiderit alii homini de rebus suis. habeat ipsa res qui eas emit.

Nam si obligate fuerint nominative. non eas possit vendere. dum ipsa cautione non sanaverit. et qui cautionem facere voluerit. aut nominative obliget de rebus suis. qualiter inter eos convenerit. aut faciat ipsa cautionem tantis rebus. quantum in illa die solidi ipsi fuerint (4).

(4) Quantum in illa die solidi ipsi fuerint. Sempre più s'insinua nelle menti Longobarde la seienza Romana, per opera del letro, de patteggiati e così degli Adi; onne de' servi di sangue Romano. Qui è chiara la distinzione dell'ipoteche; alcune speciali, e nominativamente obbligatorie: l'altre generali. Concetti erano questi affatto ignoti al Longobardo non solo in Germania, ma in Pannonia.

LXVIII. (XIV). De Aldionibus, qui de persona sua Aldiones sunt. si aliqua compellationem fuerit facta. Patronus ejus eum defendat. aut per sacramentum. aut per pugnam (5) qualis causa fuerit;

(5) Aut per pugnam. Se dunque l'Aldio udivai chiamato in giudizio, era il padrone tenuto a combattere in alcuni casi. Sarebbero stati i vinti Romani cecttuati da questa universalità del Dritto Aldionale? No certo; ed anche le Chiese, come si scorge in tutta la Storia, erano tenute di far combattere in Joro mome. Liutpramdo, il quale più dogni altro riprovava i combattimenti giudiziari, è quegli che più abbondantemente ne tratta nelle sue Leggi, e che descrive i modi, con cui si doveva combattere.

LXVIIIJ. (XV). Si Aldius cujuscunque in casa alterius nesciente Domino suo inventus fuerit. sic debeat dare homo ipse qui eum habuit operas quomodo et de servo;

#### NUMERO CCCCLII.

Trasmondo II.º, Duca di Spoleto, dona la Chiesa di San Getulio al Monastero di Farfa.

Anno 725. Maggio.

( Dal Galletti (1) ).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri JESU CIRIETI DOMNUS TRASMUNDUS gloriosus et summus Dux pro mercede et absolutione anime nostre et ad petitionem tuam vir venerabilis Lucsan (2) presbyter et abbas donamus atque concedimus in M. S. MARIE quod est in territorio SABIESI in loco qui vocatur Acutanus ecclesiam S. GETULII (3) ubi ipsius Corpus requiescit ad meliorandum et disponendum ipsum sacrum locum cum terris vineis cultis vel incultis cum arboribus et pomis limitibus terminisque silvis salectis quantum ad ipsam ecclesiam ab antiquis pertinuit tibi et ipse sanctae congregationi integram concedimus possidendam.

QUAMORREM ut ab hoc die firmum et stabile sit in ipso Sancto loco donum nostrum ut a nullo actore nostro aliquando contradicatur. Unde pro stabilitate nostra virum venerabilem AUDELAHISUM sacratissimum episcopum in matricula precipimus scribi.

<sup>(1)</sup> Questa Carta, che si legge N.º 9.º del gran Registro di Farfa, pubblicossi da Mons. Galletti 1.

<sup>(2)</sup> Lucerii. Costui era un Guargango. » Lucentus Maurtin oena ortus Provincia, tertius in hoc Coenobio surrexit in rengimine ». Così leggesi nel Registro Farsense.

<sup>(3)</sup> Ecclesiam Sancti Getulii. Vicino a Torri di Sabina, dove il Galletti pretendeva essere stato un Gabio diverso da quello, che gli Antichi descrissero.

<sup>1</sup> Galletti, Gabio Illustrato, pag. 18. Roma in 4.º (A. 1757).

DATUM jussionis mense Maii per indictionem VIII sub SCAPTOLFO GASTALDIO (1).

Quod vero praeceptum ego Theodoaldus notarius ex jussione domni mei jam dicti ducis et ex dicto Hilderici Sculdhoris (2) scripsi. Feliciter.

<sup>(1)</sup> Scaptolfo Gastaldio, S'ascoltino intorno a Scaptolfo alcune considerazioni del Galletti; » Il Ducange dice, che la giurisdi-» zione de'Gastaldi in plebem solummodo et viliora Capita por-

a rigebatur. Ma per quello che riguarda i Gastaldi di Rieti, » credo, che essi in tal città e nel suo Gastaldato avessero una

<sup>»</sup> grande, non meno che universale autorità sopra ogni genere

<sup>»</sup> di persone, poichè osservo nelle Carte Farfensi, che le Note » Cronologiche si segnavano anche co'loro nomi; la qual cosa

<sup>»</sup> indica certamente l'eccellente loro prerogativa ».

Molti esempi di tali Note Cronologiche de'Gastaldi Reatini

si vedranno di mano in mano. Più assai se ne incontrano ad ogni passo nel Registro di Farla. E però io mi sottoscrivo pienamente all'opinione del Galletti.

<sup>(2)</sup> Sculdhoris. Manca si fatta parola nel Ducange, anche dell'ultima Edizione Parigina (A. 1840-1850). O lo stesso Ilderico Sculdore nel 725, od un altro Ilderico parimente Sculdore comparisce nel Num. 108 del Registro Farfeuse del 776: » HILDERICUS Sculdor, qui procurabat causam ecclesie de episcopio de REATE ». Gli Sculdori adunque apparteneano all'ordine degli Avvocati e Difensori de' Monasteri e delle Chiese : diversi perciò dagli Sculdasii o Sculdasci e Sculteti, forniti di giurisdizione ordinaria, fino a che durava la loro carica: simili piuttosto agli Scarioni de' Monasteri.

#### NUMERO CCCCLIII.

Ermendruda vende per dodici soldi il servo, chiamato Saorelano, Franco di nazione a Totone.

Anno 725. Giugno 6.

( Dal Fumagalli (1) ).

† REGNANE domno nostro viro excellì Lutprand rege anno tertio decimo sub die octabo idus iunii indictione octabo felicite scripsi ego Faustinus notarius receptor (2) hoc ogomentum vinditionis rogatus ab Embendum hif (homedoliis od honesta foemina) filia Luderstio una cum consenso et voluntate ipsius genitori suo et vinditrice quique fatetur se accepisse sicuti et in presenti accepit ad Torone uc (3) auri solidos duodicem nobus finito pretio pro puero nomine Saorelano sive quo alio nomine nuncupatur natione in Gallalia (3).

Autografo, pubblicato dal Fumagalli <sup>e</sup> col fac simile del carattere: spettante all'Archivio Cisterciense di Santo Ambrogio di Milano.

<sup>(</sup>a) Notarius receptor. Che altre è questo receptor se non l'exceptor del prec. Num. 434, quale chiamavasi Vitale, Suddiacono Piacentino del 12 Maggio 721? Parole pertinenti entrambe alla Latinità in generale, non in particolare al linguaggio del Dritto, nè Longobardo nè Romano; e però incapaci ententado di far pensare, che nel 721 e nel 725 vi fosserto Corpi d'Esceptori e di Receptori, e molto meno, che vi fossero gli Ordini o le Curic de' vinti Romani.

<sup>(3)</sup> Totone ne. Se queat abbrevistura non è guasta, il ne vortà dire siv Colendars O vir Clurus 2 O Carissimus? Perchè non fondar sovr'essa un qualche nuovo sogno d'esservi nel 725 in Milano una Curia di vinti Romani, adorni di titoli Senatoriali dell'antico Imperio de' Cesari.

<sup>(4)</sup> Saorelano.... natione in Gallia. Qui Fumagalli cita 1 Fumagalli, Cod. Sant'Ambrosiano, pag. 12-14. con le Note (A.1805).

ET professa est quod ei de paterna successione advenerit quem ab hac diae promettit una cum suprascripto geni-

molte Carte, donde risulta, che nelle vendite de' servi soleva descriversi la patria, o la nazione in cui nacque ciascuno di costoro.

Al presente contratto del 725 io feci un cenno già nella VI. Osservazione al Documento del prec. Num. 69. Qui , certo, in una vendita, la parola nazione significa patria. Ma dubitai e dubito, non la medesima parola nazione significhi mascita nell'Editto di Rotari : e ne dissi le ragioni, alla sua aregge 377 (testo di Muratori) nella Nota (354).

Dopo aver pubblicato quella Nota, ascoltai ciò, che segue, dal Professor Merkel 1: » Nella Legge 377 si conferma ( pel n testo Vesmiano), che si legga secundum nationem suam : » TESTIMONIO EVIDENTE DELL'ESISTENZA C RIQURE D'ALTRE LEGGI » OLTRE LA LONGOBARDICA ». Manco male: il dotto uomo confessa, che non la Legge sola de'vinti Romani, ma tutte quelle de'Goti, de'Sarmati, de'Gepidi, de' Bulgari e de'Germani diversi da'Longobardi aveano vigore nel Regno Longobardo, nel caso che l'Editto non fosse stato una Legge territoriale. Ma donde apparisce d'esservi stato un cotanto lusso di Leggi, ripugnanti fra loro per propria loro natura, e non fosse altro stato se non l'ammettere od il non ammettere i guidrigildi? Ciò, per fermo, non apparisco da'contratti registrati nel mio Codice Diplomatico. La maggior forza del ragionamento presso il Sig. Mcrkel sta dunque nella frase nationem suam della Legge 377 di Rotari. Or il solo potersi dubitare, che ivi natio significhi nascita e non patria, svelle fin le radici della pruova desunta da si fatta Legge 377.

Ma fingasi pure, che non le svelga; ritornerebbero in tal presupposto gli argomenti da me additati nella VI. Osserovazione al Num.69. S'apprezzino pure i servi ed Aldij del Re uccisi, ciascano secondo la sua nazione: » Apprecientur pro liberis homininus, .... dices Rotari... secundum nationem suam ».

<sup>1</sup> Mcrkel, Lettera sugli Editti de Re Longobardi, pag. 702. (A.1846).

Il che varrebbe, secondo le Leggi della sua patria. Acciocchè s'oprasse a tal modo, v'era egli bisogno di tener in vigore venti Leggi diverse nel Regno Longobardo? Non si sapea forse in Italia quanto e' si dovesse pagare per aver ucciso un libero uomo, al saggio della Legge Salica, della Ripuaria, dell'Alemannica e della Bavarica ? E tanto per l'appunto si sarebbe pagato per un servo ed un Aldio del Re. Quanto al servo ed all' Aldio del Re, di sangue Romano, quali apprezzi avrebbe potuto sperare il buon Rotari con la sua Legge 377, se il Dritto Romano abborriva da ogni guidrigitdo fermo, ed assai più dall'apprezzo del guidrigildo Longobardo? Lo stesso vuolsi dire de'Goti, Gepidi, Sarmati, Bulgari ed altre Nazioni, che odiavano il guidrigildo, Rotari dunque, nel comandar l'apprezzo pe' vinti Romani e per gli altri popoli del suo Regno, non potè dell'apprezzo de' suoi servi ed Aldj ammazzati parlare se non avendoli come cittadini assunti nella cittadinanza Longobarda; cioè, Longobardizzati,

Laonde la parola natio avrebbe necessariamente un doppio significato nella Legge 377; l'uno di patria per tutt'i ervi ed Altiji nati nelle contrade, ove è ammetteva il guidrigido; l'altro di nascita per tutti gli Altij e servi nati nelle regioni ove il guidrigido s'aveva in ortore. Non si vedeano forse in quel tempo accorrere alla volta d'Italia gli uomini de' più varj e lontani paesi? Eccoue un esempio nella notta Carta del 6. Giugno 725, ove sottoserive da testinonio Radebia; il quale alferma d'essere un Franco, si come Franco era per l'appunto il servo Sorrelano, e leo ri s' vendeva.

(1) De paterna successione advenerit.... et promititi ura eum genitore suo. Se Lorenzo, il genitor d'Ermendruda, è presente al contratto, come mai ella può dire, che il servo Saorelano erale toccato per successione paterna? Il Fumagalli risponde, che Lorenzo doveva esserle padrigno. Per rispetto, Ermendruda il chiamava genitore, come anche fece il Notaro Faustino. Lorenzo era in oltre Mundualdo della figliastra, ed in tal qualità consentiva. emptori suo defensare et si pulsatus aut aevectus fuerit et menime ab omnem hominem defendere potuerimus doblus solidus emptori suo restituant rem vero meliorata.

ACTUM MEDIOLANI sub die rege et indictione suprascripta octaba feliciter.

Signum † manus Eamendrude hst venditrici qui professa est quod bona volontale sua suprascripto puero franco cum volontale genitori suo vendederit et hanc vindicionem fieri rogavit.

Signum † manus LAURENTIO un genitori ipsejus consentienti in hanc vindicionem.

Signum † manus Theotperto uh larigario filio quondam Johannacı parenti ipseius vinditrici in cuius presentia se nullas violentias patire clamavit (1) consentientis.

Signum + manus Ratchis uh franco testis (2).

† ANTONINUS uh huic cartole vinditiones rogatus ad EAMENDRUDA hr et a genetore eius consentiente testis sulscripsi.

<sup>(1)</sup> Theotperto uh larigario...parenti...nullas violentias patire clumavit. Questo Teotperto sembra essere loricario o fabbricato di foriche: nella sau qualiti di parente d'Ermendruda, faceva fede, ch'ella non pativa punto violenze nel vendere il servo Saorciano. Il tutto secondo l'altime Leggi di Liutprando (XVIII e XXIX testo Cavense).

<sup>(2)</sup> Ratchis uh Franco testis. Se fosse mancata ogni altra notiria della Legge Salica e della litpuaria nel Regno Longobardo; batavat reg li altri Franchi ancor questo Ratchis, per daror ragguagli. Ma s'egli nascea Franco, era dunque un Guargango, il
quale vivea presso i Longobardi a Legge Longobardia, noli
Salica e Ripuaria. Or dica il Signor Merkel se veramente la
parola natio, usata più sopra nella presente Carta, importasse,
che nel 725 vi fosse in Italia il pubblico uso della Legge Salica e della Ripuaria, le quali nou vi si videro introdotte prima
del 774 da Carlomagno?

† Ego Faustinus qui supra scriptor huius vindicionis post tradita complevi et dedi.

#### NUMERO CCCCLIV.

Memoria d'una Lettera attribuita a Pietro Oldrado sulla traslazione del Corpo di Santo Agostino in Pavia nell'

#### ANNO 725?

( Dal Cardinal Baronio (1) ).

(1) Il Cardinal Baronio 1 pubblicò intera questa Lettera, che si dice scritta nel 796 da Pietro Oldrado, Arcivescovo di Milano, a Carlo Magno, intorno alla Traslazione del Corpo di Santo Agostino dalla Sardegna in Pavia.

Non accenna il Cardinale al luogo, dond'egli traesse la lunga Scrittura dell'Arcivescovo Pietro, contro la quale sursero il P. Pagi 2 ed il Muratori 3, a volerne dimostrare la falsità. lo credo. che gli errori, onde questi due uomini sommi fanno rimprovero alla Lettera, siano de' Copisti e non dell' Autore; de' Copisti, che gli dettero di lor talento il cognome di Oldrado, come fecero a molti ed a molti Arcivescovi di Milano, e ad altri Vescovi d' Italia dell'ottavo secolo. Di ciò potrassi vedere l'Ughelli. Pur non mi sembra falso tutto quel, che si racconta nella Lettera; e molte delle cose ivi narrate intorno all'arrivo del Sacro Corpo dovettero avvenire. Ma fortunatamente io non debbo entrare in tali questioni, perchè la Lettera del 796 esce da' termini assegnati al presente Codice Diplomatico. Volli nondimeno farne menzione per non dissimular l'epoca del 725 trascelta dal Cardinale dottissimo: essendosi già detto nei prec. Num.399 e 402, che il Mabillon la pose prima nel 712, poi nel 722.

<sup>1</sup> Baronii, Annales, Anno 725, S. I-VIII.

<sup>2</sup> Pagi, ad cit. loc. Baronii, S. II.

<sup>3</sup> Muratori, Annali d'Italia, Anno 722.

#### NUMERO CCCCLV.

Prologo delle Leggi pubblicate da Rotari, nel suo quattordiccsimo anno.

ANNO 726. Marzo 1.
(Dal testo Cavense (1)).

INCIPIT PROLOGUS DE ANNO QUARTO DECIMO.

lam quidem septies (2) in antiqui edicti corpore aliqua previdimus augmentare capitula, que nobis si nostris judicibus atque fidelibus ; secundum dm recta comparuerunt. nunc quidem eo quod multe cause, ad definiendum incognite erant. quia alii per consuetudinem, alium per arbitrium judicare extimabant. previdimus ut nullus error esse deberet, sed omnibus manifesta clarescere Lex; ;

Ideoque hoc statuimus, annotare capitula. Anno scilicet Regni mei. Deo Largiente quarto decimo die Kalendarum martiarum indictione nona:, quin etiam et judicibus et fidelibus nostris de partibus Austraus. NEUSTRIE (3). nobiscum

<sup>(1)</sup> Nel testo dell'Heroldo e nel Vesmiano è ottavo il Volume, che qui s'annovera come il settimo. Evidentissimo errore del Copista nel Cavense.

<sup>(</sup>a) Septies. Tanto è meno perdonabile questo errore, quanto quel Septies non seppe adattar le Leggi Liutprandee agli anni da lui stabiliti nel suo Indice; ove trascurò di notare il nono ed il duodecimo anno di quel Re ( Fedi prec. pag. 138 ). E per quel nono e quel duodecimo segnolli nel Corpo delle Leggi ( Fedi prec. pag. 319. 363 ).

<sup>(3)</sup> Iudicibus et fidelibus nostris... Austrie. Neustrie. Ecco una Dicta più assai piena che non la precedente del 725. E pur moli Ottinati mancarono; que' dell'Austrat, se credi al Prologo stampato dall'Heroldo 1; que' della Tuscta, se l'ap-

<sup>1</sup> Heroldi, Origin. Germanic. pag. 227. (A. 1557).

adfuerunt. et hee omnia inter se locuti sunt. et nobis renunciantes (1). NOBISCUM PARITER STATUERUNT, atque finierunt. et cum presentaliter fuissent capitula ista prelecta. omnibus placuerunt. et preventes ad sensum statuerunt nobiscum. ut nichilominus per ordinem scriberentur.

pigli a' Codici Vesmiani, all'Ambrosiano presso il Mutatori (Vetti la Nota (1) alle Leggi, che seguono ) ed al Cavense. Dappoichè in questi si dice » Australa et Neustrala » soltanto: nell'Heroldo » Truscala et Neustrala » senza più. Ove in mezzo a tanta incertezza e varietà delle lezioni de'Prologhi di Liuprando, s' aprisse alcun legittimo sentiero alle congetture, potrebbe sospettarsi, che non tutte ugualmente solenni fossero le Diete od i Concilji del . Marzo in Pavis; che non tutti gli Ottimati sempre vi concorressero; e che però si dovessero elle dividere in Maggiori ed in Minori. Nell'une si sarebbero trattate le meno rilevanti, e nell'altre le più insigni faccendo coi udissi, che in altra età presso molte Nazioni d'Europa si celebrassero le Diete nelle Città Capitali, e nelle Provincie le Dietine, secondo gli aflari di maggiore o di minore momento.

Chi sa, se molti non si fossero astenuti d'andare alla Dieta del 726, per nou approvar la guerra, che poteva scoppiare, come si vedrà nelle Note alla seguente Legge LXXXIII del nostro testo Cavense?

(1) Nobiscium adfluerunt, et hec omnin inter su loquuti unt. et nobis renunciantes. Qui veramente nel 726 i Giudici el i Fedelli di Liutprando, pochi o molti che fossero, deliberarono prima; e poi esposero al Re la Somma de'comuni loro consigli. Prima duoque delle Calende di Marzo congregati s'erano in Pavia; n'è si fece in quel giorno se non promulgare le Leggi, ritenute per convenevoti e giuste ne' di precedenti. Gran lume sulla Storia della civiltà Longobarda riverbera da queste parole del Prologo di Liutprando.

#### NUMERO CCCCLVI.

Nuove Leggi del decimo quarto anno di Liutprando.

ANNO 726. Marzo 1.

( Dal testo Cavense ),

( Libro VI.º di Muratori ).

LXX.(XVI (1) di Muratori). Si inter fratres per quadraginta annis possessio fuerint de rebus, seu de casas vel terris
que indevise sunt inter parentes- qui per quadraginta annos
possedit. qualiter presumit dicere per sacramentum ad Sancta
Dei Erangelia quod de avio. aut de patre, aut de fratre, aut
qualis parens fuit. quod ipsas res suas factam habeat, aut
per donationem. aut commendationem (2), aut comparationem, aut extimatione, aut quomodo presumit dicere, aut
firmare-y- liceat eum postea ipsas res in libertatem habere
et possidere-y- alias vero res que divise fuerint inter fratres, aut nepotes, vel ubi mensura tractata est, sorte stantes adequentur-y-, Nam ubi per quadraginta annos, mensura minime ambulaverit, et causa probata faerit quod
jure quieto possedisset, sicut supra legitur per Sacramentum finiatur, excepto si communiter aliquid possedissent-y-

- (1) A questa Legge XVI del suo Libro VI.º Muratori osserva in una Nota, che dovrebbe cominciare il Libro VII.º delle Leggi Limiprandee nel Codice Ambrosiano, e vi soggiunge alquanti brani del Prologo, dove non si parla se non de Giudici e dei Pedeli d'Austrata e di Neustrata, concessi tel Palazzo di Pavia, il t. Marzo 726. Frattanto il Muratori continua sempre a numerar le Leggi, come pertinenti al Sesto Libro.
- (2) Commendationem. Il testo dell'Heroldo, del Muratori, del Georgish, del Canciani e del Vesme leggono tutti concordemente commutationem senz'additare niuna Fariante di nessun Codice. Potrebbe egli permettersi a me, non tenero del Copista Cavense, di sospettar questa volta, che il Cavense legga

Commendationem con più fondamento di tutti gli altri Codici ? Possedere una cosa in virtu di permuta si può credere già sottineto nella parola, che segue, di comparationem in generale: ma possederla in commenda, pottebbe accennare in particolare al Dritto de Raccomandati e delle Raccomandazioni presso i Longobardi.

L'aura Latina intorno alle prescrizioni ed alle indivise proprietà spira in questa Legge di Liutprando, sebbene appannata da' costumi Longobardi sul giuramento.

LXXI. (XVII). Si quis alium hominem asto animo compellaverii de pugnam, quod solet feri per prabas personas(3), preveat sacramentum ipse qui compellat solus. et dituazia (dicat juratus) quia non asto animo eum per pugnam fatigare querat. nisi quod certam habeat suspectionem. sive de furto si fuerit. sive de intentione, aut unde ipsa compellatio agitur. Et si hoc juraverit postea vadant exinde ad pugnam; Si autem non presumerit jurare. non fiat ipsa causa per pugnam judicata. aut finita;

(3) De pugnam quod solet fieri per prabas personas, Ma il vento Longobardo, più forse che non mai, sofia in quanto ai duelli giudistarj: e sempre più si scorge quanto prevalga il Germanico piglio di simili combattimenti. Liutprando volle con questa Legge temperarlo, costringendo i provocatori a giurare di non volevri essi ricorrere per maligotià d'animo. Crede il Muratori, che questo fosse stato un insigne rimedio al male; a me par lecto il dubitaren.

LXXIJ. (XVIII). Si quis liber homo ad alium liberum hominem consilium dederit de perjurare. aut causa aliena incendere. ubi homo cum rebus suis habitat. aut mulierem alienam. aut puellam tollere. vel rapere. et causa probata fuerit. comp pro ipso inlicito consilio. Quod contra rationem ministraverit sol. c. Ita sane ut inter ista capitula quod diximus; unde compositione datur. per ipsum quod hoe malum agit. soli nongentos', Ipse consiliator comp soli centum. et unde compositio fiet de solidos trecentos. Consiliator comp soli quinquaginta:; Et si minus de trecentos solidos fuerit. ipsa compositio, Consiliator comp soli quadraginta. minus non medietatem ex omnibus his superscriptis capitulis. in palatium Regis. et med cujus causa fuerit:; Et si ipse de quo dicitur. ut suprascripta mala consiliasset. vetare voluerit. quod talem consilium non dedisset, preveat sacramentum cum legitimos sacramentales suos (4), iuxta qualis causa fuerit. et sit absolutus. Nam per pugnam non fatigetur (5). Nam si rei veritas manifestata fuerit comp ut supra dictum est.

- (4) Preveat sacramentum cum legitimos Sacramentales suos. Non mai apparisce più ragionevole il costume de'Sagramentali quanto in questo caso di volersi alcuno purgar dall'accusa d'aver dato un consiglio frodolento, prima di cavar la spada per combattere. A' vinti Romani, che non passavano per gente di tardo ingegno fra' vincitori , apponeva egli giammai d'aver dato alcuno di tali consigli? Si, certo; apponevasi. Or come, senza il beneficio di questa Legge, poteano que vinti difendersi? Col Codice di Giustiniano, dee rispondere chi non crede, che gli Editti de' Longobardi fossero stati Leggi territoriali. Ma un Longobardo, che teneva sempre alta la spada, e Liutprando appena con le sue Leggi gliela potea toglier di mano, un tal Longobardo adunque, il quale desse del mentitore o del malvagio consigliere ad un Romano, avrebbe dovuto arretrarsi per gli argomenti non territoriali, che l'accusato potesse trarre dal Dritto Romano?
- (5) Nam per pugnam non fatigetur. E dalla molestia del dever combattere sarebbe stato esente non solo il vinto Romano, ma il Goto altresi ed il Gepida, ed il Sarmata ed il Bulgaro, se le Leggi di Liutiprando non fossero state, con elle furono veramente, per tutti gli abitanti del Regno Longobardo.

LXXIIJ. (XIX). De donatione que sine launegild, aud sine

thingatione facta est, minime stare debeat (6), quia specialiter in edictum non fuit constitutum, tamen usque modo sic est judicatum. Ideo pro errore tollendum aud scribere in edicti pagine jussimus. ut qui fuerint propinqui parentes ipsi succedant. Et si ille super isti fuerint qui ipsa donationem sine launegild dedit. possit eam ad se recolligere; excepto si in Ecclesia. aud in loca sacrorum aut in Synadochia pro animam suam aliquid quicunque donaverit. stabile debeat permanere. quia in loca sacrorum. aut in Synadochio. ne thinx. nec launegild. impedire debet. eo quod pro animam suam fecit (7), \*\*

- (6) De donatione que sine launegild, aud sine thingatione facta est, minime stare debeat. Qui sembra, che la donazione si differenziasse dal thinx: il che non era Maratori nelle Note ha ben veduto, che questo luogo sia guasto, ed ha proposto varie lezioni per sanarlo. lo credo, che non si possa ciò punto, se in vece di thinx non si legga gairenthinx. Vedi la Nota seg. (7).
- (7) Nee thinx. nee launegild impedire debet quod pro animam suam fecit. Ecco le Chiese, al pari degli Ospelali, fatte immuni dall' obbligo di prestare il Launechildo nel rieevere una quakche donazione: fatte immuni anche dal thinx, che qui d'una denazione meno la donazione stessa. Il significato della parola thinquito sotto Liutprando crasi allargato » significare abusivamente anche il gairenthinx.

LXXIII. (XX). Si infans infra etate est. res suas cum fratribus aut cum parentibus suis dividere voluerit, aut i pis infante dividere voluerit faciant judici notitiam. et ipse judez faciat venire parentes ipsius(8). Et una cum ipsis aut per se ipsum. aut per missum suum bona persona deum timentem. res ipsa dividuntur. Sic tamen ut omni tempore stare sorte debeant. et adequatio procurrant.

(8) Et ipas judex faciat venire parentes ipaius. Questo era il Ciudice tanto eletto dal Re ne' luoghi e nelle città di suo particolare dominio, si come Arezzo, Siena e Piacenza, quanto eletto dal Comune Longolardo. Questa seconda specie di Giudici erano i Judiese Civitatis, che diventuvano Seabini.

LXXV. (XXI). Si infans dum infra etate est causam habuerit, cum qualecumque homine, similiter faciat judex parentes ipsius, propinquos venire, et accedat apud locum cum ipsis parentibus., et deliberet causam ipsam per justitiam et faciat notitiam in quorum presentia causam ipsam deliberaverit. Et judex judicatum suum ammittat (emittat). ut ipse qui causam querit. non perdat justitiam suam. pro eo quod ipse infans infra etatem esse videatur .; Iudex autem quomodo ordinaverint, aut qualiter fuerit causa. In his capitolis de eo qui intra etate est habeat retributionem de Deo omnipotentem sive in bonum sive in malum. Et missus ille quem judex direxerit pro definiendis causis. que supra premisimus (9), si in aliqua parte cor suum in fraude declinaverit, aut fecerit ea que opportuna non sunt, ut ipse infans damnum habeat. qui intra etate est. et non fecerit equalitatem, et probatum fuerit, quod fraudem fecisset, aut colludium contra ipsum infantem statuisset. de proprio suo restauret (10), quod fraudolenter divisit aut fecit. Hoc ideo proinde dicimus. ut infans ille qui causam suam nescit legitime procurare damnum non habeat ...

(3) Et missus ille quem judex direxerit pro definiendis causis, que supra premisimus. Del Giudice qui voglion ripetera le cose dette nella prec. Nota (8). Quanto al Missus Iudicis pro definiendis causis, non crederei, che questo Messo potesse deputarsi dal Giudice a libito; ma solo in caso di legittimo impedimento d'esso Giudice, o d'una gran distanza del luogo, dov'egli risédeva, da quello in cui era la cosa litigiosa del bam-

bino: a tutelar i soli negozi del quale poteva il Giudice deputare un suo Messo: pro definiendis causis, qua suppa premasimus: non già nelle cause d'ogni altro Longobardo o Longobardiszato, maggiore d'età.

Qui domando, se i fanciulli tra' vinti Romani dovessero godere o no della presente protezione, conceduta dalla Legge, alla loro età? Non eran da questa protetti, ma dal Codice di Giustiniano, dee dire chi le nega la natura di Legge territoriale!

(10) De proprio suo restauret. La pena qui posta contro il Giudice, iniquo verso il bambino, proteggeva ella o no i bambini de'vinti Romani? Proteggeva i bambini de'Goti, de'Sarmati, de'Gepidi e de' Bulgari? No: non li proteggeva, risponderebbe risolutamente il Professor Merkel, che udimmo aver sostenuto d'esservi state in Italia tante Leggi diverse quanti erano i popoli, che l' abitavano ( Fedi prec. Num. 463).

LXXVI. (XXII). De Religiosa femina que vestem et habitum sancte Religionis in se suscipiunt. si contigerint expeccato ut adulterium committat, qui ipsa Sanctinonialis
femina adulteraverit. comp soli ducentos (11). quia de secularibus feminis edictum continet ut comp. soli c. Nos
prospeximus vere justitiam esse ut Dei omnipotentis cansa. Et sancte ejus genitricis Marie cujus vestem suscipiund
duppliciter. De pecunia vero ejusdem religiose femine.
que quod absit voluntarie adulterium perpetraverit sic faciat sicut antea de religiosa femina statuimus que se marito copulaverit.

(11) De religiosa femina...si adulteraverit componat sotidos ducentos. Le Monache di sangue Romano, Goto, Gepidico, Sarmatico, Bulgarico, potevano elle peccare, senza pagar soldi dugento? E soprattutto le Sarmatiche e le Bulgariche, per le quali non s'era in aleuna età pubblicato aleun Codice scritto da Giustiniano Imperatore, ué un Codice di qualunque altra sorta? Potevano elle vivere a loro talento?

LXXVIJ. (XXIII). Si duo fratres aud pater et filius thin-

gati fuerint (12). Et unum ex ipsis sine filiis. aut filiabus mortuns fuerit. Curtis Regis ei succedat. Ideo autem non scripsimus. quia et sic adfictum in edicto proprio non fuit;. Tamen omnes judices et fideles nostri sic statuerunt ut antiqua (13) usque nunc sic fuissent.

- (12) Thingati fuerint » Idest, nota il Muratori, per thinx » manumissi fuerint, libertate eis donata, ut in Lege CCXXV. » ROTHARIS ».
- (13) Ut antiqua. Manca nel Cavense la parola Catarfreda o Cadarfreda, cioè Consuetudine, la quale si legge ne' Codici Fuldensi dell' Heroldo, ne' Muratoriani e ne' Vesmiani.

LXXVIIJ. (XXIV). De possessione que aliquid de publico habuerit (14), aut habet, et per sexaginta annos jure quietus possedit. Liceat eum in antea sine aliqua molestatione habere. et possidere. hoc autem ideo statuimus. quia possessio aliorum hominum secundum Langobardorum legem, in triginta annis finitur-, Causam quidem regalis. unde compositio expectatur. dupplicata statuit Decessor noster Roctani Rex componere. Propterea nobis rectum comparuit. una cum nostri iudicibus. ut et injusta causa de possessione dupplicentur ipsi anni. ut fiant sexaginta; Et si judex aut auctor(Actor) noster ipsum qui possionem (possessionem) talem pulsaverit. quod ipse rem injuste possedisset, et non sunt completi ipsi sexaginta annis, Tunc ille cujus possessio est dicat juratus od Sancta Evangelia. aut de se. aut de Patre. aut de avo. quod ipsam rem per Principem, quale ausus fuerit nominare (15). ipse aut parentes ipsius per Lx. annos possedisset. nec eam per legem dimittere debeat. Et sit postea securus. Et (si) hoc facere ausus non fuerit. aut forte Castaldeus. aut auctor(Actor)Regis probare potuerit, quod completi sexaginta annis ipsa possessio non fuisset. et veritas apparuerit, quod de publico fuisset ; aut osteudat preceptum. aut omittat ipsam rem. Et si forsitans aliquid de servum, aut de Aldione Regis comparuerit et probata causa fuerit. relaxet ipsam rem in publico. quia de servum. aut de Aldione Regis possessio venditionis esse non debes (debet). sic nec de aliorum servis vel Aldionibus;

- (1) De possessione que aliquid de publico habuerit. Il Publicus qui non è un Magistrato qualunque ma il Re, la prescrizione contro il quale allargasi ora dalla nuova Legge a sessant'anni. Chi vorrà mettere in dubbio, che si fatto allargamento non tocasse anche i vinti Romani; c che però territoriale non fosse la presente Legge di Liutyrando verso tutti gli abitunti del Regno Longobardo? Chi vorrà mettere in dubbio, che i vinti Romani ed i Goti ed i Sarmati ed i Bulgari dovevano sottomettersì a'riti qui comandati, e ad additare il Re, dal quale avessero mai ricevuta la donazione?
  - (15) Per Principem qualem ausus fuerit nominare. Qui chiaramente Princeps sta per Publicus.
- LXXVIIIJ. (XXV). De eo hominem qui caballum in mercatum comparare voluerit ut ante duos vel tres homines eum emere debeat, Nam non secrete. Et si postea aliquid ipsum caballum cognoverit. habeat testimonia in quorum presentia comparavit... Et postea causa furtim (furti) calumnia non faciat. Et si ad ipsos testes non crediderit qui furtum querit firmet ipsi testes ipsos per sacramentum, excepto si tales homines fuerint quibus Rex aut Iudex sine sacramentum credere possint, et si homines non habuerint in quorum presentiam comparavit. nisi simpliciter comparavit, et dixerit quod Franco (16) aut nescio de qualem hominem comparasset. componat ipsum caballum pro furtum.
- (16) De franco. Cioè da un Franco, si come serivono (con lettera mainscola) Heroldo, Muratori, Georgish, Canciani ed il Cav. Vesme. Ma per Franco s'intende qui un suddito qua-

Innque de' Re Franchi, e però anche uno de' Romani di Susa e d'Aosta; Guargangi, che avevano un continuo commercio con Torino. Pavia e Milano.

LXXX. (XXVI). De Furonibus ut unusquisque Iudez in civitatem suam faciat carcerem sub terram (17), et cum inventum fuerti i psum furtum componat, et comprehendat eum et mittat ipsum in carcerem ad annos duos vel tres, et postea dimittat eum sanum, et si talis persona fueriu ut non habeat unde furtum ipsum componat, debeat eum dare in manu illius cui furtum fecit. Et ipse de eo faciat quod voluerit. Et si postea in furtum temptus fuerit decalvet eum. Et cedat per disciplinam sicut debet furonem, et ponat ei signum in frontem, et in faciem. Et si nee sit (sic) emendare voluerit, et post ipsam disciplinam. Et districtionem temptus fuerit et districtionem temptus fuerint vendat eum foris provincia et habeat sibi judez pretium ipsius, verumtamen, ut pro talis causa sit, et non eum vera probatione debeat vendere.

(17) Carceron sub terram. Di queste prigioni già scrissi !:

» Se fosse vera l'opinione di non esservi altri poveri e deboti
» se non di sangue Romano, Romani al certo e non Longo» bardi sarebbero stati que l'adri, pe quali comandò Liuprando, che il Giadzice no ciascuna città esavar faceste un
» carcere sotterranco, da tenerveli dentro per due o tre anni.
» E quando un ladro, uscitone finalmente, commettesse altri
» furti, fosse decalvato e marchiato nel volto ed in fronte.
» Qui può agevolmente notarsi, che le pene pecuniarie cominsciavansi a riputare inefficaci senza le corporali ; e qui la
» legge dell'antica Roma risponde bene all'altra della primiutva Germania, che pe' vili delitti audiava i rei nelle persono e': ma forse i ladri non erano frequentissimi di là dal

<sup>1</sup> Discorso de'vinti Romani, S. CXXXV.

<sup>2</sup> Storia d'Italia, I. 555.

» Danubio, salvo a' più valorosi di l'adroneggiar solamente

LXXXI. (XXVII). Si quis homo caballum perdiderit. aut aliam qualecumque rem. ut dat (vadat) ad judicem qui in locum positus est (18). ubi furtum factum fuerit. et dicat ei omnia qualiter ei contingit. Et si judex. neglectum fecerit ad inquirendum ipsum furtum. De proprio suo componat ipsum. Et si dixerit quod nullum neglectum fecisset, nisi quod invenire non potuisset, sit absolutus, quod si jurare ausus non fuerit. componat ipsum furtum de proprio suo ut supra.

(18) Ad judicem qui in locum positus est. Polche il Professor Merkel ammette in Italia tante Leggi diverse quanti crano i varj popoli che l'abitavano, deve ammettere, che in egni luogo vi fosse un Giudice appartenente a ciascum popolo; si come avveniva sovente ne'vasti Regni de'Franchi, dove pur troppo le Leggi crano personali, uon territoriali. Giò apriva il varco all'infinite calamità civili che Agobardo deplorava nel nono secolo per la sua città di Lione: calamità recate da Carlo Magno in Italia.

LXXXIJ.(XXVIII). Si quis carrum cum bobes in silva sua invenerit. Et lignamen superpositum aut qualecumque rem honeratum. Et ipsos boves et carrum comprehenderit et ad propriam suam duxerit. non sit culpabilis, pro eo quod in rebus suis eum invenit.

LXXXIIJ.(XXIX). De omnibus judicibus quando in exercitum ambulare necessitas fuerit (19), non dimittat altum hominem nisi tantum modo, qui unum caballum habuerit hoc est homines sex... Et de minibus (minimis) hominibus qui nec casas nec terras suas habent. Dimittat homines decem. Et josi homines ad ipsum judicem faciat per ebdomadam unam. operas tres. usque dum ipse Iudez de exercitu revertitur.. Sculdahis vero dimittat homines tres qui caballum habent; et tollat ad saumas suas ipsos caballos tres. et de minoribus hominibus dimittat homines quinque, qui faciant ei operas. Dum ipse reversus fuerit, sicut ad judicem diximus, per ebdomadas operas tres-; Sallarius quidem tollat caballum unum et de minoribus qui ei operas faciat. Tollat hominem unum et faciata ei operas sicut supra legitur-; Et si amplius judex. aut Sculdahis. vel Saltarius dimittere presumpserit homines. sine permissum Regis. aut jussum qui in exercitu ambulare debent guidrigild suum comp in Sacro Palatio (20).

(10) De omnitus judicibus quando in exercitum ambulare nucessitas fuerit. Questa Legge comprende, sto per dire, una Storia civile intera de' Longobardi. La divisione delle persone tra essi e però anche tra'Longobardizzati; la nobilità ed i suoi vantaggi; la povertà ed i danui di coloro, i quali nee cassa nec terras suas habent; il servizio militare; l'immunità e l'esenzioni; le previdenze della guerra; la parte che vi dovettero prendere gli uonini di Romano sangue. Nella Storia io favellerò di tali cose: qui vo' far due sole Osservazioni:

1.º Sulla vauità dell' opinione, che appartenessero solo al sangue de'vinii Romani coloro, i quali non possedevano in proprio ne terra nè casa. Ma non v'erano i poveri di sangue Longobardo? Non v'erano i Raccomandati ed i liber Livellari? Di ciò trattai nella Nota (354) all'Editto di Rotari.

Il.\* Sulla guerra, che tutte le disposizioni della presente Legge fanno scorger vicina in Italia, dopo una Junga paec. Quel numera quauti tuomini e quanti cavalli debbano speditsi o no all'esercito, non è altro se non ciò, che ora ora s'udrà narrare da Gregorio II.\* Pontefice a Leone Augusto (Vedi seg. Num. 459): » Lancodando et Sarmatara, dice, Deatroum in» festatunt; . . . . . Rayennam occuparunt, DELECTU II.ABI» TO ». Ed ecco per l'appunto il delectum habere che si fa in qualche modo con la presente Legge, ristringendo l'immu-

in qualche modo con la presente Legge, ristringendo l'immunità de' guerrieri e de' cavalli.

Famosa controversia tra uomini dottissimi fu quella di saper

la vera data della Lettera di Gregorio II." a Leone Augusto; della qual controversia narrerò i particolari nell' Osservazioni alla medesima Lettera. Ma qui mi sia permesso di risolvere si fatti dubbj con un colpo solo, e non preveduto; con la data, cioè, del 726, che i Codici Fuldensi dell'Heroldo, i Vesmiani ed il Cavense assegnano concordemente alla Legge Liutprandea, non che l'Ambrosiano presso il Muratori. Nel 1. Marzo 726 adunque, correndo l'anno quattordicesimo del Re, la Dieta di Pavia pre parossi alla guerra, scorgendo l'Iconoclaste improntitudini dell' Imperatore Bizantino, ed aspirando ad impadronirsi di Roma, di Ravenna e di tutto il rimanente d'Italia. Nella primavera, elle prossimamente segui, l'esercito Longobardo accennò all' Esarcato, c tosto s'impadroni di Ravenna; caduta la quale, Gregorio II,º ne scrisse a Leone Augusto. Male adunque, se altro non vi fosse, a' preparativi sulla guerra, descritti nella Leege del 1. Marzo 726, si vorrebbe assegnare il tardo effetto d'una spedizione di Liutprando contro Ravenna e l'Esareato non prima del 730 o del 731, e credere verso gli stessi anni 730 o 731 spedita la Lettera di Gregorio II.º in Costantinopoli.

Nobili couseguenze dal fermar nel 726 la eaduta di Ravenna in mano a' Lougobardi, procedono per la Legge degli Scribi, promulgata nell'anno seguente da Lituprando: e tutti comprendono quanta luce si spanda su questa medesima Legge dal se per con certezza, rhe l'Esarcato di Ravenna, o tutto do in parte, si possedeva dal Re nel 1. Marzo 727, quando a' Lougobardi ed a tutti gli altri suoi sudditi antichi del Regno non meno che a' nuovi dell'Esarcato, si permetteva il pubblico uso del Dritto Romano, mercè i coutratti, eclebrati dinauzi agli Serbi.

(20) Componat guidrigild suum in Suero Pralatio. Il guidrigildo, considerato come pena de'delitti diversi dall' onicidio, secondo il nuovo Dritto Longolardo, non cra una delle pene più leggiere. Qui clla, no casi pertinenti al servizio militare, si dovea pagare al Re. I vinti Romani sarebbero stati esenti forse da questa pena, che formava un reddito del Principe?

-- hec omnia superius comprehensa que aute per divisio-

nem. atque judicium finita et statuta suut. et terminum positum est. sie mancant sieut antea statuta. que autem amodo emerserint. sie terminentur. sieut in presenti Edicti pagina affiximus ;

#### NUMERO CCCCLVII.

Candiana vende ad Agrestio per cinque soldi un Ariale in Trevigi.

Anno 726. (avanti Settembre, per l'Indiz. IX.º).
(Bal Marchese Maffei (1)).

† In CHRISTI nomine regnante Domino nostro LIUT-PRANDO Rege in Italia anno quartodecimo indictione nona feliciter.

Constat me Candiana, relecta quondam Felici(2). . . . .



<sup>(1)</sup> Ecco una delle sei Carte di Trevigi, passate nell'Archivio di San Zeno in Verona, delle quati favellai nel prec. Num. 397. D'indi cavolla e la diè in luce il Marchese Maffei ¹. Si legga intorno ad essa Monsignor Rambaldo Degli Atzoni Avogaro ¹.

<sup>(2)</sup> Candiana relecta quondam Felici. Questa Candiana era vedova d'un Longobardo, chianato Felice (nome di Santo) e soucera d'Escalio, il quale pote non esse diverso da un Iraclio, che sottoscrivesi tra' teatimoni col titolo di ue, al pari di Luthorx; abbreviature, che il Maffei dichiara col Vir Clarissimus. Lithorx, Rimigi, Sindoaldo, Predicera son nomi Longobardi, e non appartengono ad alcun Sauto: ma nomi Romani appaniscono que' del Notaro Giovenale, quantunque nipote di Lithorx; del compratore Agrestio, di Triciana, nipote di Predicera. Il nome di Candiana è egli Longobardo? Nol so: e questa venditrice dell' Ariale pote nascere così nel regno de' Longobardi, come in quello de' Visigoti; così nell'imperio de' Longobardi, come in quello de' Visigoti; così nell'imperio

<sup>1</sup> Maffei, Verona lilustrata, Col. 377. (A. 1732).

<sup>2</sup> Degli Azzoni, Opuscoli di Calogera-Mandelli, Tom. XXV. (A. 1773).

Romano come fra le Lagune di Venezia, ove di poi fiorirouo i nobilissimi Candiani.

In tanta reciprocanza ed incertezza di somi qui ricorrenti non si può venire a capo di sapere in niun modo a qual razza di popoli appartenessero i contraenti ed i testimoni. Ancora, la Carta è lacera in molti luoghi; e qualeuna delle loro qualità per effetto di tall danni si perdet.

Ma o Longobardi o Longobardizzati ch'e fossero, ed anche Guargangi, utti viver doveano a Legge Longobarda. Perché dunque, mi potrebbe chiedere il Professor Merkel, perché Candiaua si scorge prorompere ad una vendita senza il Mandaddo? Essendo ella vedova, non dovea dichiarare a' parenti di patir violenze, secondo la precedente Legge Liutprandea XVIIII.' del testo Cavense; ma ben era obbligata Candiana, secondo la XXIX.' del medestino testo, a vendere in presenza det Re o del Giudice, od almeno del Mundualdo. Essendosi ciò trascurato da Candiana, ella dunque non vivea punto a Legge Lougobarda.

lo posso agevolmente rispondere, che l'essersi omesse le formalità volute dalla Legge altri effetti non avrebbe prodotto se non di togliere ogni vigore alla veudita della donna; e di render punibile quell'ignorante Notaro Giovenale, a cui fu mestieri, che suo Zio Lithorx dettasse una si barbarica ed incomposta Scrittura.

Ma per quanto svenevoli ed agresti fossero e Lithorx e Giovenale; molte ragioni a noi seonosciute poterono esservi della
commessa nuditida. Candiana, per esempio, s'ella non nacque
Longobarda, morto il marito, avrà voluto rimpatriarsi, dopo
aver venduto il suo Ariale ad Agrestio, ch'era forse del sungue dei vinti Romani Longobardizzati. Ad una vedova, che
useiva dal Regno, e che fin qui cibbe il marito per Muntado
adado, era inutile assegnare un novello Muntadolo e foscon colla precedente vendita d' una metà dello stesso Ariale, il
Munduado era intervenuto, si che ora, o beue o male, si riputò superfluo il chiamarlo di unovo per l'altra metà.

Son queste mere congetture, lo so: ma bastano a sommergere

sem et tradedit, tibi Agnestio......Ariale(1) meo, intra Civilate, ante cass, sie, vestram, qui mili ovenit, denter ger......mens, quod et mecietas desuper tola mea porcionem, pro quia manifestassem, quod per mea volomtate vobis anteam venondavet Eracutus gener meus meciactate de praedicto Ariale.

ABENTE esta porcio de predecto Ariale denantea petis undece, et ex alia parte de traverso petis tre dece: pus-

Pargomento degli avversarj. Sia stata qualunque la cagione della commessa nullitid; uon si fanno tutto di subissi di Carte nulle o di niun vigore in tutto l'Orbe della Terra da Notari Non se ne seriveano da contraenti e da Notari Longobardi, o ra per ignoranza, e do ra per fiodo e per cento altri motivi? Non previde forse Liutprando e non puni egli per avventura si fatto omissioni? Bon Candiana poteva naseere Longobarda, e violar le Leggi di R E Longobardo; ni el Professor Merkel verrà mai fatto di mostrare, ch'ella o fosse Romana, o come tale vivesse immune dal mundio, nè soggetta punto alle Leggi di Rotari e Liutprando.

E però niun motto fecesi della nancanna del Mundualdo nella Carta di Candiana dal dotto Carlini , sebbene acre sostenitore dell' opinione d'esser sempre durata nel Regno Longobardo il Dritto Romano. Tal durata egti qui la deduce dall'aver Candiana promesso di sottostare alla pena del doppio: ciò che sembrogli esser cosa unicamente secondo la Legge Romana. Qual maraviglia? Tutto giorno s'andawa questa insinuando fra Longobardi , sonza che il Carlini avesse fondamenti a dir come disse: » Lex Romana, seu lus lustritansum non exu- lavit ab Italia sub Lancosantis, tut existimavit vir egregius o Gravina ». Esulò, si; ma tosto la Legge Romana rifiori.

(1) Ariale. Ogúi terreno vacuo e non lavorato, il Marchese Massei aflerma essersi chiamato Ariale; tanto in città, quanto suori. Anche il Ducange avea scritto, non esser la voce Ariale diversa dal vocabolo Arva; intorno al quale si vegga Mariui?.

<sup>1</sup> Carlini, De Pace Costantiac, Caput I. S. XI. pag. 18. (A.1763).

<sup>2</sup> Marini, Note al Papiro 123, Col. 356.

sedente vero de uno capite ipso Agristio, et de aliocapite tenente Predicerso, con nepte sua Ticiana: ex uno latere pussedente hered...., ex alia vero parte procurrente via comune com jam decto Predicerso.

Precio placito, et definito adque in presenti coram testebus precepto, dato precio auri solid. bonus pensantis nomero quinque tantum.

De quod omni precio perceptum nihel sihi sata vendetrex ad te emptore amplius reddeberi dixet: set ab ac diae epso Ariale abeas, teneas, pussedeas, tuisque pusteris feliciter derelenquas: vel quetquid exinde facerem volueris, liveram, et perpitem in omnebus habeas, heredes, potestate, nullo homine contradicente, neque me neque heredes meus: et si qut (quod) non credo, si alequis aliquando te, aut tuos hrd quodquod tempore pulsavit, aut quod absest, aeviceret; tone spondeo Ego qs (quae supra) vendetrex, heredes pusterisque meas, tibi Emptur heredibus pusterisque tuis doplom precio (1), et rem coque meliorate Ariale edefececionis satis esse redditura.

Acro Tarbisi Regno, et Ind. ssta.

Signum † manus sste Candiane vendetrici, ci, que hanc pagina vindicionis fieri rogavit.

Ego Lithorx uc, vir clarissimus (2), rogatus ab ssta



<sup>(1)</sup> Doptom precio. Vi era egli bisogno di studiar nel Codice Giustinianco e nel Teodosiano la pena del doppio I Di additar in compagnia del Carlini tutt'i luoghi, ove se ne parla ne' due Codici? Nella Legge precedente LIX di Liutprando nel testo Cavense (Fedi prec. pag. 370) non si mette la pena del doppio actigidd, ossía di restituir dicciotto volte il valor delle cose?

<sup>(2)</sup> Vir clarissimus. Così viene interpetrando il Maffei, ma forse volca leggersi vd o vh ( vir devotus, vir honestus), come in simili casi avverte si faccia il Marini.

<sup>1</sup> Marini, Ibid. Col. 355.

CANDIANA in hanc vindicione mano meam testis subscripsi.

Ego Ramigis Gasundius rogatus ad Candiana in hanc pagina vindicionis suscr.

Ego IRACLIUS uc rogatus (1) ad ssta Candiana in hanc pagina vindic. testis sus.

Signum + manus Sonoaldo testis.

Ego JUVENALIS rogatus ab ssta Candiana hauc pagina vindicionis ex dectato barbani mei Lithorx scripsi, et suscripsi, et pus tradita complivit.

(1) Gasundius. Vuol dire certamente Gasindio. Ramigi perci
ci era uomo Longobardo; ed il contratto dell' driade celebravasi fra gente Longobarda o Longobardizzata, sebbene avesse
potuto nascere Candiana in Venezia, ov' ella dovea restituirsi
per avventure.

## NUMERO CCCLVIII.

Memoria della fondazione del Monastero della Novalesa, per opera d'Abbone, creduto Patrizio.

Anno 726. Maggio 5.

( Dal Cav. Datta (1) ).

<sup>(1)</sup> Datta, Memorie dell' Accademia di Torino, Tomo XXX. Part. II. pag. 177-212.

La Novalesa, posta nella Contea di Susa, non appartenea nel 726 al Regno Longobardo, ma si all' altro de Franchi. E però non debbo registrar si fatta fondazione del Patrizio Abbone in questo Codice Diplomatico Longobardo: ma ho voluto farne parola perchè Abbone, straniero o Guargango, possedea molte terre nel Regno Longobardo; e queste additò in un suo testamento, il quale per tal cagione sono qui registrate sotto l'anno 759. Il Datta pretende, che quell' Abbone stato uno fosse Patrizio.

#### NUMERO CCCCLIX.

Brani di Lettera scritta da Gregorio II.º a Leone, Imperatore, sull'eresia Iconoclastica.

Anno 726. (verso il Settembre? (1)).
(Dalle Raccolte de Concilj (2)).

Literas vestrae a Deo custoditae majestatis ac fraternitatis per Augustalem Spatharocandidatum missas accepimus, imperante te indictione quartadecima; ipsius etiam 14: 15., et 1. et 2. et 3. et 4. et 5. et 6. et 7. et 8. et 9 indictionum acceptas epistolas tuas, in Saneta Ecclesia repositas in limine Confessionis Saneti et gloriosi ac Principis S. Apostolorum Perra diligenter servamus, .....

DECEM annos Dei benignitate RECTE AMBULASTI, neque Secrarum imaginum mentionem fecisti: nune autem eas dicis idolorum locum implere, atque illos, qui eas venerantur, idololatras esse: teque ad eas evertendas penitusque delendas convertisse.

Tu ea, quae cognita sunt, et spectata ut lumen, aperte insectatus es, et Ecclesias Dei denudasti: quas sancti patres convestierant, tu spoliasti, atque denudasti; tametsi talem habebas Pontificem, Dominum inquam Germanum fratrem nostrum..... Annum cenim agit hodie vir ille nonagasimum quintum (3).... perpetuoque fuit occu-

<sup>(1)</sup> Di questa data Vedi la seguente Osservazione.

<sup>(2)</sup> Mansi, Conciliorum. XII. 960 976. sub anno DCCXXVI. (A. 1766).

<sup>(3)</sup> Annum etenim agit hodie vir ille nonagesimum quintum. Essendo stato San Germano cacciato dalla sua sedia verso il Settembre 750, ed avendo egli sopravissuto per alcun tempo nella casa paterna del Platanio, come serive Teofane 1, mori

<sup>1</sup> Teoph. Chronografia, I. 630. Edit. Bonn. (A. 1739).

patus....., quod utrisque rebus gereodis mirifice utilis, et aptus esset. Illum igitur omittens lateri tuo adjungere (1): improbam illum Epnesium Apsimari filium, ejusque similes audisti.............

Scripsisti ut Concilium universale cogeretur (2), et nobis inutilis ea res visa est. Tu persequutor es imaginum, et hostis contumeliesus, et eversor: cessa, et nobis hoc largire, ut taceas, tum mundus pace perfruetur, et scandala cessabunt.....

Tesrus est Deus quas cumque misisti ad nos epistolas, auribus cordibusque Regum Occidentis obtulimus, pacem illorum tibi ac benevolentiam conciliantes, teque laudantes am irifice efferentes, prout te antea conversantem intue-

dunque in un'età oltre i cento anni. Due principali stadj ebbe perciò la guerra di Leone Augusto contro le Sacre Immagini; l'una, sedendo Germano; l'altra, quando la Sedia Patriareale su occupata dal Prete Anastasio. Teosane, senza niuna distinzione, raggruppa i racconti delle cose avvenute sotto Germano in un sol fiato.

<sup>(1)</sup> Illiam omittens lateri suo adjungere. Fino a che non si scrisse la Lettera del 736 dal Pontefice Romano, il Pa-e triarca di Costantinopoli non resisti all'Imperatore se non col silenzio. Lo stesso contegno tennesi dopo il 736 da Germano fino al gierno, in cui si rittivo nel Polatario in col signiti on el Polatario nel 2018.

<sup>(</sup>a) Seripsisti ut Concilium universale cogeretur. Prima dunque di rivolgeria a Germano di Costantinopoli, Leone, già divenuto furibondo, volle scrivere al Poutefice Romano, sperando poteme far lo stesso governo, che uno de' suoi Predecessori avea fatto del Pontefice San Martino. Si fatta proposta d'un Concilio fu certamente la prima, che dovè o poté fare Leone Augusto al Pontefice Romano. E però si vegga quanto s'allontani dal vero l'opisione di chi crede avevi il Pontefice dato la sua ripulsa nel 750 e non già nel 726, quando, cioè, poteva fingere il Bizantino d'esser tuttora Cattolico, e d'innami che intimasse a Gregorio Il. "Pacerbe e lunghe guerre, ch' e g'ilmitimò in Italia.

bamur. Idcirco eliam laurata tua receperunt, ul Reges a Regibus honore affici convenit; idque eum nondum inceptum hoc conatumque tuum, quo adversus imagines insurrexisti, audissent.

COM vero didicerunt, certioresque sunt facti; te IoviNUM Spatharocandidatum ad Chalcopatrala misses ad evertendum et constringendum Salvatrasma qui appellatur
Antiphonetars, ubi et miracula multa fiunt, inventae sunt
illic mulieres zelo succensae, et illarum aemulae quae unguenta ferebant, quae Spatharocandidatum orarunt: Ne,
obsecramus, ne hoc facias, ajebant. Ille vero, preces earum non admittens, erecta scalà, conscendit; cumque ter
secum faciem imaginis Salvatronts percussisset, hoc videntes mulieres, et iniquum illud facinus non fernetes,
attractà scalà, fusibus concisum illum necarum (1).

Tum tu mali aemulator, missis satellitibus, mulieres nescio quot illic occidisti (2), astautibus utilibus viris Romanis,

<sup>(1)</sup> Illum necarunt. Il tristo fine di Giovino lasciò stare l'immagine del Salvatore: nè alcuno ritentò d'abbatterla fino a che sedette San Germano. Ella era collocata sopra una Gran Porta di bronzo. Dall' intruso Anastaio s' ordinò una seconda spedicione per portar via il Potto Antifoneta: la quale fu dal Pagi confusa con la prima, tornata inutile. Ne'Menologi Greci, sotto il nove Agosto si trovano rieordati dicci Martiri, uomini e donne, fatti uecidere da Leone. Il Cardinal Baronio credette, spettassero al primo tumulto, di cui favella Gregorio II.'; il Pagi per lo contrario gli ascrive al secondo sotto l'intruso Anastasio, credendo non esservi stato prima di questo, che chiamerò Anastasiano, altro tunnulto. Di ciò si veggano le seguenti Osservationi.

<sup>(2)</sup> Mulieres nescio quot illic occidisti. Dall'incertezza del numero delle donne messe a morte, s'arguisce, che imperfette ancora, e non fondate sopra certissimi ragguagli erano in Roma le prime notizie delle cose occorse in Costantinopoli.

et ex Franciae, ex Vandalis, ex Mauritania, ex Gotthia, et, ut generatim dicam, ex toto interiori Occidente.

COM autem ADVENSENT, et in suis regionibus singuli jueenilia tua pueriliaque facta narrassent: tune projecta laurata tua conculcarunt, et faciem tuam conciderunt, ac, delectu habito (1), LOSGOBARDI et SARMATAE (2) celerique qui ad Septemtrionem habitant (3) miseram DECAPOLM incursionibus infestarunt, ipsamque Metropolim RAVENNAM occuparunt, et, ejectis magistratibus tuis, PROPRIOS CONSTITUERE MAGISTRATUS (4): et vicinas nobis sedes Regias, ipsamque ROMAM sic tractare statuerunt, CUM TU NOS DEFENDERE MINIME POSSES. Et haec ob imprudentiam ac stulitium sustinuisti.

<sup>(1)</sup> Delectu habito. Di questa frase Vedi la prec. pag. 423.

<sup>(2)</sup> Longobardi et Sarmatae. Ecc., non dirò certamente risorgere, ma si riapparire a' nostri occhi que Sarmati, che venenco con Alboino in Italia. Già sempre ho detto e dirò, che
ciascuno de' popoli compagni d'Alboino da un lato, ed i vinti
Romani dall'altro, conservarono il lor nome nazionale fra le
domestiche pareti, e negli usi quotidiani della vita: ma nelle
Leggi e nel'ubblici Atti del Regno, tutti perdettero il lor nome,
tutti si chiamarono Longobardi, o perchè nati, o perchè divenuti. Qual prova migliore della già compiuta incorporazione
quanto l'udir di nuovo in bocca d'uno straniero al Regno Lougobardo il vecabolo Sarmati.

<sup>(3)</sup> Ceterique qui ad Septemtrionem habitant. Che vuol dire? Vi fosse stata una qualehe mano di Barbari, che venne dalla Baviera per soccorrere il Ioro concittadino Liutprando nell'impresa contro Ravenna? Ne ho un qualche sospetti, che non dispero di chiarire quando che sia; c de' quali darò conto nella Storia, se divernanto un poco men che sospetti.

<sup>(4)</sup> Proprios constituere Magistratus. Or tutti comprendono perchè i guidrigitidi e gli Scabini e gli Scutdasci abbiano a vedersi (ed in breve si vedranno) anche prima di Carlomaguo nell' Esarcato.

AT enim eos perterrefacis, aisque: Romam mittam, et imaginem Sancti Perei confringam; sed et Gregorium illine Pontificem vinctum adduci curabo, sicut Martinum Constantinos adduci jussit.

Scille autem debes ac pro certo habere. Pontifices, qui pro tempore Romae extiterint, conciliandae pacis gratia sedere tamquam parietem integerrimum septunque medianum Orientis et Occidentis, AC PACIS ABBITROS ET MODE-RATORES ESSE (1): quique ante fuerunt Imperatores in hoc componendae pacis certamine desudarunt.

ATQUE utinam Dei munere nobis contingat, ut per Martini viam incedamus: tametsi ob plebis utilitatem vieere volumus et supervivere; quandoquidem Occidents universus ad humilitatem nostram convertit oculos, ac, licet tales non simus nos, illi tamen magnopere nobis confidunt, et in eum, cujus denuncias te imaginem eversurum, Sancti scilicet Perrat, quem omnia Occidentis Regna velut Deum terrestrium habent. Qui si hic velis experire plane parati sunt Occidentales ulcisci etiam Orrientales, quos injuriis affecisti.

<sup>(1)</sup> Ac pacis arbitros et moderatores esse. Ben diceva Gregorio: questo nobile officio, esercitato degnamente da Pontefici prima di Carlomagno, fu la vera causa dell'autorità da essi acquistata su'popoli volenti dell'ottavo secolo.

VERUNTAMEN per Dominum te obsecramus, a juvenilibus et pueriibus factis avertere. Scis Romam ulcisci imperium tuum non posse, nisi forte solam Unbem propter adiacens illi mare ac navigia.

Ut enim ante diximus si ad quatuor et viginti stadia fuerit egressus Papa, nihil tuas minas extimescit....(1)

 Nihil tuas minas extimescit. Tali minacee non sembrano bastare al P. Pagi; non tanto gravi, che avesse dovuto molto risentirsene il Papa. Vedi le seguenti Osservazioni.

### OSSERVAZIONI SULLA DATA DI QUESTA LETTERA.

1

Fin qui s'era ereduto, ed anche io credetti, ehe la data della guerra di Liutprando contro Ravenna pendesse dalla data, che non era ben certa, di questa Lettera di Gregorio II.º a Leone Augusto. Ma poi m'accorsi ( Vedi prec. pag. 423 ), non esservi bisogno di studiare i detti del Pontesiee all'Imperatore per comprendere, che non per lungo tempo indugiarono le minacce dell' armi contro Ravenna dopo la Dieta del 726, nella quale si fecero i preparativi guerreschi. Ed ora le parole del Prologo di Liutprando nella seguente Dieta, del 1. Marzo 727 finiscono di mettere in buona luce, che le necessità per l'appunto della nuova guerra sospinsero il Re a dichiararsi Difensor della Cattolica fede; accennando senza dubbio alla turbolenta Eresia degl' Iconoclasti ( Vedi prec. pag. 463), Liutprando perciò nel principio del 726 andava maturando nella sua mente i disegui sopra Ravenna, e ne'mesi estivi dello stesso anuo la possedeva.

Giò basta, senza il soccorso della Lettera di Gregorio II.º, al mito principalissimo scopo di chiarire le condizioni politiche d'Italia, mentre nel 729 si dettava la Legge sugli Scribi. A me non-dimeno, che scrivo le Storie d'Italia, è lecito dir qualche cosa in lor servigio, fuori de'termini del Codice Diplomatico, fermando fin da ora nel 726 la data della Gregoriana Lettera; ovveco

nello spazio interposto tra' due Longobardi Concilj dell' anno decimo quarto e del decimo quinto di Lintprando.

Già sotto il 726 collocata l'aveva il Baronio <sup>1</sup>. Ma piacque al P. Pagi <sup>2</sup> e poi all'Assemani <sup>3</sup> di negar la data Baroniana, ciò condusse non pochi Scrittori nell'inganno di erearne una fantastica del 750. Il De Rubeis <sup>4</sup> ed il De Magistris <sup>5</sup> tener la via segnata dal Gran Cardinale; ma niuno la tenne con più coraggio e con maggior senno del Di Meo <sup>6</sup>. Il Muratori <sup>2</sup> stette anch' egli pel 726, ma registrò la Lettera totto l'anno 729, ed il Savioli <sup>8</sup> sotto il 738 dichiarando entrambi, che il nodo era difficile a sciogliere, ma che alla fine poco importava lo scioglierlo.

Anche io potrei dir, che poco m'importa di scioglierlo, perche già il nodo cessò, mercè le Leggi ed i Prologhi di Lintprando, non consultati nè dal Pagi, nè dal Di Mco. Laonde non travaglierommi a seguitare l'orme dell'uno e dell'altro Scrittore ne'loro lunghi avvolgimenti; quegli nel censurare, questi nel diendere il Baronio. Ecco i due punti più rilevanti del Pagi:

» 1.º Al dir di Teofane Cronografo, c di Stefano Diaco» no, Agiografo Bizantino, San Germano usei non prima deln' anno tredicessimo di Leone Augusto, cioè dell'anno 750,
n' dalla Cattedra Costantinopolitana. Sedendo San Germano,
n' l'Imperatore non ardi far assaltare da Giovino Spatarocann' didato l'Immagine del Salvatore sulla Porta di bronzo. Ciò
n avvenne sotto Anastasio, Successore di San Germano ».

S'è già risposto nelle Note precedenti, ed or si ripete, ehe un primo assalto vi si diè, meatre San Germano era Patriarea di Costantinopoli; ma ehe tornò vano per la morte di Giovino. Il fiero pereussor di tutte l'Immagini dovette per necessità voler togliere dal suo luogo quella, che rammentavagli l'onta ed

<sup>1</sup> Baronii , Annales, Anno 726. l-XII.

<sup>2</sup> Pagi , ad loc. cit. Baronii.

<sup>3</sup> Assemani, Itai. Hist. Scrip. III. 223-227. (A. 1752).

<sup>4</sup> De Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. Col. 317. (A. 1740).

<sup>5</sup> De Magistris, Osservazioni sul Libro Delle Zecche d'Italia, pag. 43. Roma, in 4.º (A. 1752).

<sup>6</sup> Di Meo , Annali , II. 285-291.

<sup>7</sup> Muratori , Annaii , Anno 729.

<sup>8</sup> Savioli, Annali di Bologua, I. 69, 74. (A. 1784).

il tristo fine dello Spatarocandidato; il che da Leone conseguissi più tardi, e quando sedeva il malvagio Anastasio. Allora un secondo assalto dovè darsi e il dette; il quale riussi più avventuroso all'empio Iconoclasta. Non potè parlarne Gregorio IL<sup>\*</sup>: nè punto ne fece motto nella sua Lettera del 726.

Ridottosi Germano al suo nativo Platanio, non più i coperti modi nè l'arti più blande piacquero a Leone Augusto ed al suo Prete nel guerreggiar contro l'Immagini de'Santi. Più acuto diletto amarono essi di procacciarsi, oltraggiando in pieno meriggio ed alla presenza di tutto il popolo ciò che formava la tenerezza e la venerazione dell'universale. Ma sovente i cuori fremettero in molte città dell'Imperio, e si venne a'trambusti ed al sangue. Poiche dunque in Costantinopoli, dopo l'intrusione Anastasiana del 730, tumultuossi per difendere animosamente la Immagine del Salvatore sulla Porta di bronzo, come Stefano l'Agiografo ed il Cronografo Teofane raccontano, vie meglio apparisce d'essere stato cotesto un secondo tnmulto; non potendosi dubitare del primo, perchè l'Immagine abborrita da Leone rimase in piedi per allora: e Gregorio II.º è que' che lo attesta, più antico di Teofane il Cronografo e di Stefano l'Agiografo. E però quale uom ragionevole potrebbe ridurre i due tumulti ad un solo, dando più fede a costoro, che non al Pontefice Romano, il quale tanto s'afflisse pel tentativo, rimasto inutile a' giorni di San Germano?

Degli altri discorrimenti di popolo, che turbarono l'Impenio, e de'furori sempre più vivi degl'Iconoclasti, savellacò nella Storia. Qui mi sia permesso di rammentare, che allo spher-10 Giovino sottentrarono più feroci scherani, prorompenti conto le Sacre Immagioi e contro i lor Difensori. Tali furono i sicarji mandati da Leone Augusto dopo il 726 per imprigionare od uccidere il Romano Pontefice Gregorio II.\*

2.º » Come si può credere, che in sul primo apparir degli er-» rori di Leone Iconoclasta, il Romano Pontefice fosse stato si

- » for an Leone tecnociasta, it formano Fontence losse stato si » duro verso lui ed acerbo da negargli finanche di convocarsi un » Concilio Ecumenico? E però una Lettera si disdegnosa non pote
- » scriversi, che molti anni dopo il 726, e quando Leone Augusto
- » cacciato aveva in bando qualunque verecondia, » Quis enim
- » credat hace a moderatissimo Pontifice in ipso persecutionis

- » initio scripta? Quis dubitabit, quin Sanetissimus et Sapien-
- » tissimus Pontifex in prioribus suis post motam persecutionem » ad Imperatorem literis, blandis sermonibus cum a coepto
- » proposito revocare conatus sit? \* ».

Sto a vedere, che il Pontefice avesse dovuto ringraziare chi diceva di volerlo condur prigioniero nella Tauride!

Che vaole il Pagi? Non vaole, che la Lettera di Gregorio II." a Leone Augusto sià falsa, ed e'l'ammette per vera; ma, perchè troppo irosa, il Pagi la vorrebbe seritta più tardi assai, daudosi a credere arbitrariamente, che si perdè la vera ed assai più dolec del 1756.

Ma questa è per l'appunto la disputa; se prima, cioè, del 726, avesse o no Leone Augusto dato al Pontefice grandi ripruove d'intolleranza e di stoltezza? Ben potè nel 726 l'Imperatore commetter molte pazzie, sperando vederle approvate da un Concilio: e giustamente il Papa ebbe ad opporsi fino dal 726. I dispregi verso San Germano, l'odioso e vano tentativo contro la Porta di bronzo, il grido levatosi contro l'Imperatore appo tutti gli stranieri dimoranti allora in Costantinopoli non faceano più ad alcuno sperare, che Leone Augusto avesse a rinsavire giammai. Qui mi tornano in mente le spietate accuse del Pagi contro il Pontefice Onorio Lo, là dove gli appone di non aver saputo resistere a Sergio Patriarea di Costantinopoli, nell'affare de' Monoteliti; di non aver tosto sguainata la spada, e trafitto l'errore; di essersi lasciato ingannare dalle Insinghe di Sergio. il quale si diceva spasimato Cattolico; e di non aver saputo conoscere a tempo il veleno, che s'ascondeva nel cuore di lui.

Pur qual paragone tra' molli parlari di Sergio, e l'albagia d'un Imperatore, che prima prorompe in abbominevoli atti, e chiama idolatri i Sacerdoi, e proficirise fattue minace contro l'Imagine di San Pietro in Roma, e fa violar pubblicamente quella del Salvatore in Bizanzio? Bel Concilio per verità sarrebbe stato cotesto, così nel 726 come nel 730 e di n qualunque altro anno, alla presenza d'un tale Imperatore!

H.

Veggasi ora se poteva il Poutefiee dire più apertamente, che

<sup>1</sup> Pagi, Ad Baronium, Anno 726, S. VII.

egli scrivea nel 726. Annoverò in prima le dieci Lettere Cattoliche, inviaegli da Leone dalla XIP.º fino alla IX.º Indizioni quel primo decenzio del suo Imperio: e loda la sua Cattolica fede nello stesso intervallo di tempo. La Nona Indizione terminò a 3 i. Agosto 726. E però il P. Pagi, quando egli colloca verso la fine del 750 la presente Lettera di Gregorio II.º, presuppone, che il Papa, sebbene avesse inviato nel 726 una Lettera oggi perduta, fosse indi rimasto per ben quattro anni senza più scrivere all'Imperatore: che per quattro anni l'Imperatore non fosse romorosamente uscito dal sentiero Catolico. Ma se non era uscito, perchè s' astenne dall' inviargli la solita Lettera, che in tutti gli anni sino al 726 cheb sempre a corore di scrivergli?

Dunque, secondo il Pagi, dopo quattro ami d'impossibile, ani d'inconecpibli silenzio coi dall'una parte che dall'altra, non prima di Settembre 750 svegliossi dal suo lungo letargo il Pontefice, ripigliando il carteggio interrotto e riappiccandone il filo con l'ultima Lettera, dettata da Leone Augusto in sensi Catolici fin dalla Nona Indizione, cioè fin dal 726; riappic-andolo altresi con quella dolce risposta, che finge il P. Pagi esser perita di Gregorio Il? Ma, poichè ciò si finge, non sarebbe stato e'necessario nel 750, che il Papa, ricordando le dicci Lettere Imperiali fino al 726, ricordasse altresi l'ultima risposta Poutificia del 726 E ricordasse altresi l'ultima risposta Poutificia del 726 E ricordasse altresi l'ultima risposta Poutificia del 726 E ricordasse alcune delle tante cose avvenute in quell'Olimpiado?

Una Scconda Lettera senza data s'ina dello stesso Gregorio II." a Leone, la quale non si registra da me nel Codice Diplomatico. Pretende il Pagi d'assegnar tal data per lo meno agli ultimi giorni dell'anno 750. A capo d'alquanti giorni, e propriamente nel 10. Febbraio 751, mando à vivi Papa Gregorio.

A quale anno s'assegna dal Pagi la presa di Ravenna? Egli qui è muto del tutto, nè fa verun motto contro il Baronio, che dice caduta la città nel 736. E però il Pagi o dovrebbe contraddirvi, o permettere, che il Pontefice avesse tosto dato i ragguagli all'imperatore d'un si grave successo e d'una tanta mutazione della fortuna Romana, pigliando il destro da tali sciagure per pregarlo di ritoroare alla Cattolica unità. Questo è ciò che per l'appunto volle Gregorio Il.º con la sua Lettera del 736, scritta el tempo convenevole, pochi giorni dopo l'expugnazione di

Ravenna, e non dopo quattro anni. Chi volesse credere al l'agi, dovrebbe tenere per avvenute ne'soli cinque o sci mesi estreni di Gregorio IL' le seguenti cose in Italia, che Anastasio Bibliotecario narra con dannosa brevità, e che io mi studierò di compendiare in questo luogo:

- Dopo essersi presa Ravenna da'Longobardi, Marino, Imperiale Spatario ed inviato da Leone per Duca di Roma, congiura contro Gregorio II.º, ma invano; indi si muore.
- 2.º Dopo ciò, dice Anastasio, il unovo Esarca Paolo tenta di far uccidere il Papa; i Romani si muovono a tumulto; il sangue soorre lungo le rive del Tevere. Il dottissimo Sassi <sup>4</sup> dimostra, che Paolo arrivò in Italia dopo la presa di Ravenna, o mentre ne durava l'assedio. Si sarà Paolo soffermato nella Città di Venezia, o nella prossima Istria.
- 3.º Dopo ciò, Leone manda un altro Spatario ad uccidere il Papa; in difesa del quale sorgono i Romani, congiuntisi coi Longobardi Spoletini e Beneventani.
- 4.º Nuovi Messi dell'Imperatore con profferte di perdono al Papa, Anatema contro l'Esarca Paolo. Il Ducato Romano si leva dall'obbedienza di Bizanzio.
- 5.º Esilarato, Duca di Napoli, col suo figliuolo Adriauo esce in campo contro Gregorio II.º Sono entrambi ammazzati.
- 6.º L'Esarcato va in fiamma: la città di Ravenna perdesi da' Longobardi: alcuni Castelli dell' Emilia si danno a Liutprando Re. L'Esarca Paolo ucciso.
- 7.º Dopo qualche altro tempo, soggiunge Anastasio, sopravvenne da Bizanzio il nuovo Esarca Entichio: il quale si collegò con Liutprando contro i Duchi di Spoleto e di Benevento.
- 8.º Tiberio , detto Petasio , eletto Imperatore. Guerra seguitane ; morte di Tiberio.
- 9.º Cacciata di Sau Germauo. Intrusione d'Anastasio. Incendio non tentato, ma compiuto dell' immagine Antifoneta sulla Porta di bronzo in Bizanzio.
- Or dica il Pagi, se in soli quattro o cinque mesi dal Settembre o dall'Ottobre 730 fino al 10. Febbraio 731, ultimo giorno del Pontefice Gregorio II.º, avesser potuto succedersì tante cose

<sup>1</sup> Sassi, Nota (27). Ad Lib. III, Sigonii, De Regno Italiae.

dopo la Prima e la Seconda sua Lettera, dove non v'ha una sillaba, la quale accenni a si nuovi, a si strepitosi commovimenti. Due o tre Esarchi spediti da Costantinopoli per uccidere o per far prigionicro il Papa; tante congiure, tornate al niente; armi, guerre, spedizioni, mutamenti di Signorie, orridi scismi tra gli stessi Longobardi! Gran ventura sarà, se io potrò nella Storia distribuire sì molteplici eventi ne'cinque anni trascorsi dalla Dieta del 1. Marzo 726 a quella del 1. Marzo 731, celebrata in Pavia sol venti giorni dopo la morte di Gregorio II.º Ben fece quel grande uomo di Carlo Sigonio 1 a riferire le prime faville Iconoclastiche di Leone alla Nona Indizione, che cominciò nel 1. Settembre 725; ma non a mettere negli ultimi quattro mesi dello stesso anno la presa di Ravenna. In sulla fine del 725, io credo avvenuto l'inutile tentativo sulla Porta di bronzo. Visigoti e Franchi empierono di quel romorc l'Occidente : indi si tenne la Dieta del 1. Marzo 726, nella quale prese Liutprando a riordinare l'esercito, chiamando tutti alla guerra. E' ristrinse il numero degl'immuni, e però accrebbe le file degli Esercitali, prouti a combattere.

# NUMERO CCCCLX.

Brani di due Lettere di Gregorio II.º a' Patriarchi d'Aquileia e di Grado su'limiti delle loro Diocesi.

Anno 726? (o 725?).

( Dal Dandolo (1) ).

I.

GREGORIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. DILECTO FRATRI SERENO ( Aquilejensi (2) ).

Sigonii, De Regno Italiac, Lib. III. Vedi la Nota (27) e le seguenti del Sassi.

<sup>(1)</sup> Andreae Danduli, Chronicon, Apud Muratori, Scrip. Rer. Ital. XII. Col. 132. 153. (A. 1728).

<sup>(2)</sup> Sereno (Aquilejensi). Ne' prec. Num. 347. 353. si favellò della cessazione dello Scisma d'Aquileia. Non entro qui a ve-

TANTO munere: quisque dicatur, quantum....de se se....humiliter sentit.....Dum ad cumulum tui honoris, precibus eximii filii nostri Regis (1) flezi......, Pallium tibi direximus intercedentes....ne aliena jura invaderes....Nunc vero, ut cognovimus, GRADENSIS

dere quel che avvenne intorno al titolo di Patriarra, preso del pari dall'Areivescovo di Grado fuori del Regno Longobardo, e da quello propriamente d'Aquileia nel Regno Longobardo. Questo secondo risedeva in Foro Giulio, che ora dicesi Cividal del Friuli: e nel 724 si chiamava Screnco. A quel medesimo tempo l' Arcivescovo di Grado era Donato.

Credette il Baronio <sup>1</sup>, che questi due, i quali non lasciarono mai di rivaleggiare tra loro, vivessero nel 2793, al quale anno riferi egli le due Lettere di Gregorio II.<sup>2</sup>, trasmesseci dal Dandolo. Ma bene il De Rubeis <sup>2</sup> notò, che Sereno e Donato erano morti o nel 736 o nel 735. Avrebbe potuto seggiungere, che Marcello, Doge di Vennzia nominato nella Seconda Lettera di quel Pontefice, non visse oltre il 726, stando a'computi del Dandolo. E però io, allontanandomi dal dottissimo Cardinale, m'unisco volentieri al valoroso P. De Rubeis, lasciando in dubbio se queste Lettere appartengano al 726 e non forse al 725?

(1) Precibus eximit filii nostri Regis flexi Pallium tibi direximus. Col Pullio dato a Sereno, per le prepière di ReLiuterando, si consumò la divisione delle Diocesi d'Aquilida e di
Grado: alla qual divisione i Pontefici Romani erano stati avversi fin qui. Ma l' istanze del Re fermarono il puoto: ciò
ne avvenne dopo l' elezione di Gregorio II.º nel 715. Ed io
soggiungo, che forse il rilascio dell'Alpi Cosie alla Chiesa Romana (Pedi prec. Num. 410), i Privilegi conceduti da Liutprando al Dogo di Venezia (Pedi prec. Num. 412) ed il Pallio
conferito a Sereno Aquilciese furono avvenimenti del 715, non
distaccati fra Ioro. Posson sembrare quasi Capitoli diversi d'un
medesimo trattato.

<sup>1</sup> Baronio, Anno 729. S. III. IV.

<sup>2</sup> De Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. Col. 313-314. (A. 1740).

Patriarche niteris invadere jura, atque ex his, quae possidet nunc usque, usurpare....

Ne ergo in quoquam existas temerator, ex Apostolica auctoritate praecipinus, ne ullo modo terminos ab co possessor excedas; sed in his habeto, quae usque modo possedisti, nec amplius quam in finibus procul dubio GENTIS LANGOBARDORM existentibus gressum tendere praesumas.

II.

GREGORIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. DILECTIS FRATRIBUS DONATO PATRIARCHE et EPISCOPIS, et MARCELLO DUCI, et PLEBI VENETIAE et ISTRIAE.

NE autem ingenio quodam, aut dissidio, locum GENS EORUM (2) insidiando, UT ASSOLET, invadat (3), pervigi-

<sup>(1)</sup> Missa relatione. Il Manoscritto Ambrosiano della Cronica del Dandolo ha » legatione ».

<sup>(</sup>a) Gens eorum. Qual Gente? Non certo i Clerici della Diocesi di Sereno Aquileiese e Foregiulise; ma i Longobardi generalmente del Friuli, che amavano stendere il confine della loro Diocesi a spese della Diocesi di Grado, suddita dell'Imperio così nella sua Isola, come nella vicina Istria.

<sup>(3)</sup> Insidiando, ut assolet, ineadat. Continui e quotidiani erano a tale uopo gli sforzi di que' Longobardi, sospinti da engioni meno religiose che politiche.

les cavele, et poius solliciti de vestra, post Divinum praesidium, percogitate salute (1), quia illud non occasione agitur, sed ubi possunt, Deo eis non resistente, virtuti obtemperare nituatur (2).......

- De vestra percogitate salute. Già questi consigli del Papa fanno presentire, che fin dal 725 i Longobardi minaceiavano P Italia Romana. Liutprando intanto riteneva i Patrimonj Sabinesi (Fedi prec. Num. 429).
- (2) Ubi possunt, Deo els non resistente, virtuti obtemperare nituntur. Queste parole accennano chiaramente alla minaccia od al primi tentativi d'occuprati l'Esarcato da' Longobardi. E però mesto il Pontefice scrive, che Dio non resiste a costoro; e che per essi è un bisogno di seguitar l'impeto della loro virtà; la quale significa violenza in questo tuogo.

Le paure di Gregorio II.º intorno all' invasione Longobarda fan credere, che quese due Lettere, se non appartengono al 1755, si vogliono attribuire a' primi giorni del 226 di più tunti, avanti la Dieta Longobarda tenuta nel 1. Marzo in Pavia. Confermano poi mirishilmente la data del 226 nella Prima Lettera di Gregorio II.º a Leone Augusto.

#### NUMERO CCCCLXI.

Il Clerico Lorenzo e sua moglie Petronia fanno donazione delle loro sostanze a S. Silvestro di Nonantola.

Anno 726. (dopo Settembre, per l'Indiz. X.ª).

(Dal Can. Rambaldo de Conti Azzoni Avogaro (1)).

In XPI nomine, regnante dominus LEOPRANDO viro excel-

<sup>(1)</sup> L'illustre Rambaldo degli Azzoni Avogaro 1 stampò questa Carta; tratta dall' Archivio del Monastero di Sauta Maria Maggiore e S. Fosca iu Trevigi. Un tal Monastero, la cui fou-

<sup>1</sup> Degli Azzoni, Raccolta degli Opuscoli di Calogerà-Mandelli, Carta dell'oltavo secolo etc., Tomo XXIV. (A. 1773).

lentissimo rege in ITALIA (1) anno quinto decimo indicdecima.

Domino sancto et venerabili omnium beato paulo XPI apostolo. ad cujus honore ego laurentius clericus una cum coniuge mea petraonia (2) edificavimus templum super fluvio mellema (3).

dazione si riferisce a' tempi di Carlo Magno, appartenne a' Monaci di S. Silvestro di Nonantola nel Modonese, dal suo cominciamento fion all'anno 1,662; nel quale per una Bolla di Pio II. 'passò a' Canonici del Salvatore. La Carta non è Originale; ma una diligente Copia, dice il Degli Azzoni 1, cavata nel secolo duodecimo e riconosciuta per legitima, dopo un attento esamo oculato del dottissimo P. Abate Mittarelli.

Questi è l'Autore immortale degli Annali Camaldolesi.

(1) In Italia. Mentre nelle sue Leggi del presente Anno 726 ed in tutte l'altre sue Liutprando si chiama Rex Gentre Lavoobardoonum, un Notaro di Trevigi gli dà il titolo assai più splendido di Re d'Italia. Lo stesso crasi fatto verso Liutprando mell'Antografo del Suddiacono Vitale del 721 (Fedi prec.Num. 414), e verso Ariberto II.º nell'Antografo d'un altro Notaro Trivigiano del 710 (Fedi prec. Num. 387). Giò fa conoscere la vanità di molte regole date da'moderni Scrittori a'Notari del Medio-Evro; secondo le quali pretendono giudicare della verrità o falsità delle Carte di coloro.

- (2) Laurentius Clericus una cum conjuge mea Petronia. Singolarisima simiglianza di questo Clerico ammogliato del 726 col Prete Romualdo, marito della Pretessa Ratperga nel 724 (Fedi prec. Num. 445. 449). Anche le formole delle due Scritture sembrano le stesse; perchè adoperate con la medesima brevità e con pari tenore così nella presente Carta Trivigiana come nella precedente Lucchese. Prova certissima di lor verità.
- (3) Paulo Apostolo...edificavimus templum super fluvio Mellema. Fu questa la Chiesa di San Paolo in Lanzago, iu un Borgo di Trevigi, al dire del Degli Azzoni<sup>2</sup>; Chiesa che,

<sup>1</sup> Rambaldo de Conti Azzoni Avogaro, pag. 4.

<sup>2</sup> Id. ibid. pag. 40-43.

UBI me constitui domino serviendo et hoc volumus uno consilio, et bona voluntate ut omnibus rebus paupertatibus nostris quas habere in circuitu AEcclesiae visi sumus ex utraque parte fluminis, et quod possidere videor et quas rayorare (sic). et adquirere potuerimus, vel iura parentorum nostrorum in ipso sancto templo donamus tradamus atque offerimus. in primis una casa intra civitate cum introitu. et exitu suo cum teris vineis, pratis campis sicut diximus ubi ubi habere visi sumus in singulis locis quicquid nobis pertinet, ut supra dixi ego LAURENTIUS inibi domino serviendo habitare debeamus, usque diebus...discessu vero nostrorum volo ut deveniat in AEcclesia et Monasterio beati silvestri de nonantula, omnes res..., supra dicta pro mercede anime meae sine ulla contradictione parentorum meorum, et nobis.....volumus, nec hujus facti refragatione contradicere quod semel bono animo donavi ....debeat permanere, quam vero dotis donacionis a nobis facta AGNELLUS clericus scrivere rogavimus, ubi manibus nostris subscripsimus vel signum Sancte Crucis fecimus et pro testibus roboravimus (1).

mercè la presente donazione appartenne a Nonantola; ma, ridotta in povero stato dopo la morte de fondatori, fu amministrata in nome de Nonantolani dal reggiorio dell'amzidetto Monastero di Sasta Maria Maggiore e di Santa Fosca, il quale ho detto essere satto parimente di Nonantotte di Nonanto

(1) Qui avrebbe dovuto ricordarii dal Notaro, ma non si ri-cordo, il luogo, dove si feee la donazione: Trevigi, vo' dire, si come apparisce da quel che si dichiara nel testo della Scrittura. Mousignor Degli Azzoni, volendo liberar questa da qualunque sospetto di falsità, viene allegando molti esempj di simili omissioni de Notari. Ne havvi parola di tale Scrittura, ch' egli non avesse preso per si fatto intendimento ad esporre con rara felicità, e con mirabile acume d'ingegno.

Più grandi ostacoli a dimostrarla vera ed autentica gli s'op-

LAURENTIUS clericus in hac carta donacionis a me facti m. m. subscripsi.

Signum manus PETRONIE que hanc cartam donacionis fieri rogavit.

Ugo rogadus alaurentio in hanc pagina in hanc dotem subscripsi.

Ego DAGRUS GARSI rogatus a LAURENTIO in hanc pagina m. m. subscripsi.

ponevano da una Bolla di Stefano II.º e dalle leggende antiche sulla fondazione del Monastero Nonantolano, la quale s'era sempre creduta opera del Re Astolfo, e del suo cognato Santo Anselmo; Primo Abate a noi noto di Nonantola.

Rambaldo degli Azzoni Avogaro dissipò le molte larve; dimostrò, che apocrifa era la Bolla ed incerta la narrazione della Vita di S.Anselmo; si che l'Abate Giampietro della Stua 1 non esitò nel giudicare, con l'autorità della presente Carta, essere stato il Re Astolio ampliatore, non primo edificatore di quella famosa Badás. Ma il Liruti 2 stette per la contraria seutenza, non facendo alcun conto della Carta Trivigiana del Clerico Lorenzo e della moglie Petronia; del che fu ripreso dal Fumagalli 2, che abbracciò l' Opinioni di Rambaldo Degli Arzoni.

Maggior lite rimaneva nondimeno all' esimio Canonico di Trevisi. Non credo, che di questa fosse al Fumagalli giunta la fama. Fu lite, che onorò i due combattenti; e chi mai era il contraditore? Altro egli non era se non Pamico di Rambaldo Degli Azzoni, l'Autore celebratissimo della Storia di Nonautola; il Tiraboschi, presso il quale si possono vedere i modi lieti ed onesti, con cui privatamente disputarono fra loro. Sia questo un nuovo esempio della genilezza, che nelle dispute letterarie sogliono adoperare gli uomini dotti d'Italia. Ed apprendano tutti dal Tiraboschi a sostener degnamente la fatica di simili contese.



<sup>1</sup> La Stua, Memorie di Santo Anselmo, Duca del Friuli (A.1775).

<sup>2</sup> Liruti, Notizie del Friuti, III. 131. e 213.

<sup>3</sup> Fumagalli, Istituzioni Diplomatiche, I. 399. (A. 1806).

Ego GARINSINDUS rogatus a LAURENTIO in hac pagina subscripsi.

Ego Agnellus clericus et not. rogatus a dono Lauren-Tio Monacho et a petronia hanc pagina donationis scripsi, et subscripsi et post tradita complevi.

### NUMERO CCCCLXII.

Ricordo d'una Carta Beneventana, che forse fu data nel Novembre 711 (1).

# Anno 726. Novembre.

Dopo lungo ed amabil carteggio , i due amiel rimasero nella sua opinione ciascuno; il che non tolse, che più viva sorgesse tra loro la gara della virti e della modestia. Toccò allo Storico di Nonantola sopravvivere al caro avversario; poseia e' ue scrisse pictosamente l' Elogio funebre ¹. Felici anime, ricongiunte ora, giova sperarlo, in Gielo l Ma, tornando alla loro disputa, dico risoltatamente, che fui prossimo a lasciarmi sovvertire dal Tiraboschi; pur , la mia ultima conclusione accodossi con quella di Monsignor Degli Azzoni; del che dirò i motivi nelle Note ad un Diploma, dato nel 752 dal Re Astolio in favor di Nonantola.

(1) Già questa fu da me registrata sotto il mese di Novembre 711 (*Vedi* prec. Num. 388): non senza dubitare, che l'Indizione X.º ivi segnata rispondesse piuttosto a Novembre del 726.

Gli stessi dubbj notai di mano in mano salle altre Carte Beneventane del Duca Romoaldo II.\*, nelle quali non basta la semplice Indizione a farci conoscere le vere date de'loro anni. Ma vo' far un'eccezione per la Carta presente, parlandone anche qui, per non lasciare indictro una congettura del Di Meo <sup>2</sup>, la quale non mi par priva d'ogui foudamento. Ed è, che dal vedervi egli ricordato un Audelachi (Vedi prec. pag. 118)

Tiraboschi, Elogio funebre di Monsignor Rambaldo de Conti Azzoni Avogaro, Bassano (A. 1791).

<sup>2</sup> Di Meo, Annali, II. 292.

come Vicedomino e Referendario, possa costui essere stato non diverso da quell' Adelai, che nel 731 si fe' gridare Duca di Benevento. Del resto, nulla impedisce di ravvisare in Audelachi uno dei Vicedomini e Referendari Ducali fin dal 711.

### NUMERO CCCCLXIII.

Lettera di Gregorio II.º ad Orso; Doge di Venezia; per discacciar di Ravenna i Longobardi.

ANNO 726. (in fine), o 727? (in principio (1)).
(Dal Dandolo (2) e dalle Raccolte de Concilj (3)).

Ad Ursum, Ducem Venetiarum

Pro Ravenna a Longobardis defendenda.

GREGORIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI URSO, DUCI VENETIARUM.

Quia, peccato faciente, Ravennatum civitas, quae caput extat omnium (4) a nec dicenda gente Langobardorum capta est (5), et filius noster eximius Dominus Ex-

<sup>(1)</sup> Di questa data Vedi la Nota (19) a' prec. Num 456. 459.

<sup>(2)</sup> Mansi, Coll. Concil. XII. 244.

<sup>(3)</sup> Danduli, Chron. Venet. Apud Muratori, Scrip. Rev. Ital. XII. Col. 135. ( A. 1728 ).

Da lui ne prese il Sigonio 1 alquanti brani, ed il Cardinal Baronio 2 pubblicò intera negli Annali questa rilevantissima Lettera?

<sup>(4)</sup> Quae caput extat omnium. Negli antichi Archivi di Venezia, il Doge Dandolo trovo registrata si fatta diffinizione, che poi nelle seguenti eta non piacque a' Veneti.

<sup>(5)</sup> A nec dicenda gente Langobardorum. Per queste parole contro i Longobardi vorrebbe il Muratori <sup>3</sup> dar di falso alla Lettera. Non erano Cattolici? Non erano pii? Perche maltrattarli?

<sup>1</sup> Sigonii , De Regno Italiae , Lib. III.

<sup>2</sup> Baronii, Annales, Anno 726. §. XXVII.

<sup>3</sup> Muratori, Annali, Anno 729.

archus apud Venetus (ut cognovimus) moratur; debeat nobilitas tua ei adhaerere, et cum eo nostra vice pariter decertare, ut ad pristinum statum Sanctae Reipublica in imperiali servitio dominorum filiorumque nostrorum Leonis et Constantini, magnorum Imperatorum, ipsa revocetur Rayenatum Civitas, ut zelo et amore Sanctae fidei nostrae (1) in statu reipublicae et imperiali servitio firmi persistere, Domino cooperante, valeamus.

DEUS te in columem custodiat, dilectissime fili.

Ma simiglianti parole di spregio, le quali veramente non dovrebbero far maraviglia, in questa Lettera poterono esservi aggiunte da un Copista.

E perchè dovevano i Papi, continua il Muratori, favorir gli Esarchi, si grandi loro nemici? Perchè, la Lettera al Duca Orso è del 726 cadente, o de' principi del 727. Sotto il 726 la pose il Baronio: ma il Muratori, che la collocò arbitrariamente nel 729, vide mutate in tale anno, che non fu il vero, le cose. Per non inaravigliarsi altresi di tali mutazioni, si riponga la Lettera nel 726 o 727, accostandosi al Baronio. Allora si scongerà un prezioso accordo tra questa e la precedente di Gregorio II.º a Leone Augusto, in un tempo nel quale nascondeansi tuttora dall' Esarca Paolo i comandamenti ricevuti d'uccidere il Papa.

In uno stesso anno due Scrittori presero a difendere la sincerità di questa Lettera contro il Muratori ; l' Assemani <sup>1</sup> ed il De Magistris. Ma non posso approvare le ragioni del primo, che la crede scritta nel 750.

(1) Zedo et amore Sanctae fidei nostrae. Tace Gregorio II.º al Doge di Venezia le follie di Leone Augusto; vuol si soccorra l'Essrcato; e vuole innami ogni cosa mantener salde le ragioni della Cattolica fede contro l'Iconoclasta. In quale anno mai, fuori del 726, poteva essere Gregorio II.º così disposto, come qui egli si mostra, verso Leone Augusto?

<sup>1</sup> Assemani, Ital. Hist. Scrip. III. 265-267. (A. 1752).

<sup>2</sup> De Magistris, Osservazioni sul Libro etc., pag. 43. (A. 1752).

[ Dall' Heroldo (1) ).

#### NUMERO CCCCLXIV.

Prologo delle Leggi pubblicate da Liutprando nel suo quindicesimo anno.

Anno 727. Marzo 1.

LAM enim novem vicibus, illud antiqui Edicti corpus augmentare praevidimus, quae credimus Deo, et nobis hominibus placita esse. Modo quidem una cum nostris Iudicibus et reliquis Longonanus fidelibus nostris, die Calendarum Martiarum, anno Canasro protegente regui nostri XV. Indictione X. iterum pro quictuime pauperum (3)

<sup>(1)</sup> Heroldi, Origin, Germanic, pag. 232.

Il Copista del Cavense recise di netto il Prologo delle Leggi Liutprandee del 15.º anno. Muratori , che non vide l'Heroldo, nol corrobbe, ma per forza d'ingegno sospettò, che qui cominciava un nuovo Libro di quel Re. Non ho recato il testo dei Codici Vesmiani, che non s'allontana in quanto al senso dall'Heroldino, perché vivo convinto di non essere stata inelegante del tutto la Latinità dell'Originale di Liutprando. Il Re chiamò gli Scrittori, e massimamente i Vescovi e Sacerdoti Cattolici più riputati del suo tempo, a si fatti lavori, non i Clerici Lucchesi e Piacentini, simili al favoloso Escettore Vitale del 721: e però la barbarie de' Codici Vesmiani e del Cavense fu opera de' Copisti, affrettatisi a tradurre in un Latino rustico e barbarico il Corpo delle Leggi Longobarde. Credo percio, che la Latinità negli Originali di queste non s'allontanasse da quella de' Codici Fuldensi studiati dall' Heroldo; da quella degli altri, su'quali si pubblicarono l'Edizioni del Goldasto, del Lindebrogio , del Muratori : ed anche della Lombarda.

<sup>(2)</sup> Pro quietudine pauperum. Qui ritorna la perpetua preteusione; che nou vi fossero, cioè, nel Regno Longobardo poveri Longobardi, ma solo poveri Romani; per ristringere solo a' Longobardi la pubblicazione degli Editti di Rotari e di Liut-

et omnium Longobandorum fidelium nostrorum tranquillitate prospeximus, in Edicti corpore illa adjungere, unde antea erat incerta definitio, quoniam alit volebant per usum, alii per arbitrium judicare. Sed melius nunc est, ut illo imponatur terminus, unde NOSTRI SUBJECTI (1)

prando; rendendola înefficace così per essi Romani, come per tutte l'altre razze abitatrici del Regno; a ciascuna delle quali assegnasi una propria Legge personale dal Professor Merkel, e si toglie di mezzo la natura territoriale delle Leggi Longobarde. 1 poeeri tra'Sarmati ed i Bulgari ed i Goti non toccavano il cuor di Liutprando!

(1) Nostri subjecti. Ma no, in questo anno per l'appunto e' chiamò in suo soccorso le parole generalissime adoperate da Rotari nel Prologo e nella Conclusione dell' Editto : quelle . cioè, di nostri subjecti; dall'universalità delle quali non è possibile il sottrarre alcuno degli abitanti del Regno Longobardo. E queste parole appariscono tanto più necessarie quanto più s' è mostrato (Vedi prec. Num. 459), che nel 727 Liutprando era padrone di Ravenna e d'una parte dell' Esarcato, Nuovi sudditi perciò ubbidivano a Liutprando nel 727, su'quali egli dovè stendere l'autorità sua legislativa : e tanto e' la distese . che abbiamo udito da Gregorio II.º ( Vedi prec. pag. 433 ) essersi posti dal Longobardo i propri suoi Magistrati nella Decapoli ed in Ravenna, I Veneti ritolsero a Liutprando Ravenna, ma ciò accadde più tardi; e, se già fosse accaduto fin da' primi giorni del 727, non per questo sarebbe men vero, come si vedrà nella Storia, che il Re conservò per tutta la sua vita il dominio sopra Bologna, e sopr'altre Città dell'Esarcato. Questi nuovi suoi sudditi furono da lui evidentemente compresi nelle parole NOSTRI SUBJECTI del Prologo; e compresi per l'intrinseca forza e la natura speciale delle Leggi del 727, che non poterono, anche s' e' lo avesse voluto, non esser territoriali, come s'andrà scorgendo nelle Note seguenti e soprattutto nelle Osservazioni, con cui s'illustreranno le Leggi degli Arioli e degli Scribi.

fatigentur, et qualiter omnium unus fuit, una nobiscum consensus, ita amodo et in futuro debeat permanere.

PRIMUM OMNIUM STATUERE PRAEVIDEMUS, PRO CHRI-STIANAE ET CATHOLICAE LEGIS DEFERSIONE, QUATERUS NUL-LUS A FIDE CHRISTI ABERRARE PRAESUMAT, SED FIRMITER IN EA PERMANEAT, UT DEUM POSSEMUS HABERE DEVENSO-REM ATQUE PROPITIUM (1).

(1) Pro Christianae et Catholicea Legis defensione. Nuova del tutto e fuori di luogo si potrebbe credere questa parte del Prologo, nella quale il Re si dichiara si tenero amico e difenditore della fele Cattolica. Le giuste ire suscitate in Italia per l'empia e parza guerra mossa dal Greco Imperatore alle Sacre Immagini si volsero a pro di Liutprando; e niuno ignora come nel corso di quelle trisi vicende molti fira Romani dell'Esarcato si dettero piutotto in balla del Loogobard.

Il quale umanamente trattolli, non imitando le crudeltà di Clefo e del'Duchi, ed anche di Rotari; ma e' li volle soggetti al guidrigido e però alla cittadinansa de' Longolorrdi; come si vedrà nelle Leggi degli Arioli e degli Scribi. Potea volere diversamente un Re nato Bavaro, ed incorporato imanzi ogni altro nel popolo, a cui avea dato Rotari l' Editto? Se a far l'incorporazione de' Romani dell' Esarcato nel guidrigido e nella cittadinanza de' Longolordi, favvi un provvedimento particolare, sebbene passeggiero, di Liutprando; cercherò di metterlo in mostra or che alla fine son pervenuto a ristampare il testo delle medesime Leggi.

Si noti frattanto in qual modo sfavilli di Cattolico affetto il Re Liutprando nel suo Prologo! Io son convinto della sua pietà in generale; attestata da nou poche sue Leggi, piene di benevolenza pe' poveri, e dalle sue numerose fondazioni d'insigni Ospedali o di rinomatissime Chiese: ma qui nel Prologo non si potea parlar del dobito d'aversi a difendere la Cristana e da Cattolica Legge senza pensare al contrario fatto di chi assalivala ed oltraggiavala. Liutprando adunque accennò al Greco Lonouclasta, ed anzi lo additò chiaramente seuza nominarlo,

perchè non ancora nel 1. Marzo 727 Roma s' era tolta dall'ubbidienza del Bizantino Imperatore: e se Gregorio II." era sollecito da un lato di far trionfare la fede Cattolica, non amava dall'altro che i Longobardi uscissero da' loro confini. Ecco perchè il Prologo di Liutprando si tenne in termini generalissimi, stetto com' egli era il Re tra discordanti forse. Barcio perciò d'inculcar l'osservanza della Cristiana Legge, lasciando intendere, che ben egli stava in atto di propagarla e difenderla coll'armi.

# NUMERO CCCCLXV.

Nuove Leggi nel quindicesimo anno di Liutprando.

Anno 727. Marzo 1.

( Dal testo Cavense ).

( Libro VI.º di Muratori).

LXXXIIIJ. (XXX. Muratori). Si quis timorem Dei inmemor ad ariolos. aut ariolas pro aruspicis. aut qualibuscumque responsis ab ipsis accipiendis ambulaverit (1) comp in Sacro Palatio. med pretii sui sicut appretiatus fuerit (2). tamquam si eum aliquid occidisset (3), et insuper agat penitentiam secundum canonem institutam, simili modo et qui arborem quam rusticis sacramentum suum vocant. atque ad fontanam adoraverit. aud sacrilegium. vel incantationes fecerint, similiter med pretij sui comp in sacro palatio. Et si quiscumque sciens Ariolos aut Ariolas, et non eos manifestaverit. aut illos celaverint. qui ad ipsos vadunt superscripte pene subjaceant. qui autem servum suum. aut ancillam ad ipsos griolos, aut griolas transmiserit ab aliqua responsa ab eis recipienda. et probatum fuerit. suprascripta pena comp. Si vero servus aut ancilla sine voluntate dominorum suorum, tantum ex sua auctoritate, aut ad ariolas. aut ad ariolos ambulaverint similiter ad aliqua responsa accipienda. nunc dominus eorum venundare eos debeat foris provincia. Et si neglexerit eorum hoc facere suprascripta pena subjaceat;

(1) Ad Ariolos. aut Ariolas pro Aruspicis... ambulaverit. In questa Legge contro gli Arioli e l'Ariole son compresi o no i discendenti de' vinti Romani? Se compresi, ella fu dunque territoriale, come tutte le altre prima di Carlomagno.

Ma come non comprenderli, se la Legge comparve nel 727, cioè quando tanti Romani dell'Esarcato erano passati nel guidrigildo e nella cittadinanza de' Longobardi? Questi nuovi sudditi si veggono tutti soggetti all'apprezzo della loro testa, da dover pagare la metà di quello nel Palazzo del Re. Or come si potrebbe da tali ordinamenti escludere gli antichi ed i nuovi sudditi di Liutprando, spettanti al sangue Romano? Per essi Romani, e massimamente per gli Arioli e per le Ariole dell'Esarcato, promulgossi la Legge del 1. Marzo 727. Nella Storia narrai 1 le severità di Teodorico degli Amali contro gli Arioli e gli Ombrari : generazioni di Romani e non di Lougobardi . che non ancora eran venuti, sebbene Romani e Barbari vivessero devoti del pari alle più stolte superstizioni. Le feste Lupercali, già il narrai2, duravano in Roma sotto lo stesso Teodorico; ne la razza delle Canidie antiche d'Orazio e d'altre serocissime incantatrici era spenta. Perciò ben disse Rodolfo Notaro nella sua preziosa Istoriola Bresciana, pubblicata dal Biemmi 3; che in Edolo di Val Camonica vivea ne' primi anui dopo l'arrivo di Carlomagno in Italia una moltitudine di Pagani. Lo stesso Biemmi 4 afferma essere stati costoro secondo il concetto di Rodolfo una reliquia dell' Idolatria Romana; ma giudica essersi quello Scrittore ingannato, e Longobardi volcrsi riputare i Pagani di Edolo e del rimanente di Val Camonica. Concedasi a me star col Notaro, di cui ecco le parole, che sem-

<sup>1</sup> Storia d'Italia, II. 583.

<sup>2</sup> Ibid., II. 38, 386.

<sup>3</sup> Biemmi, Storia di Brescia, II. pag. XVI. XVII. (A. 1749).

<sup>4</sup> Id. Ibid. 11. 699.

brano seritte proprio in dichiarazione della presente Legge Liutprandea.

» Erany adhuc in illa valle plurimi Pagani qui arboribus
» et fontibus victimas ofterebant. In tempore usque Regis An» Erent imago Saturany MAGNA FREQUENTIA veneralatur
» in Curte Hedbulo: et quum precepti Regis obbedientia non
» fieret ut illa imago destrucretur, Indelardus Dux Batshix
misit armatam manum, qui illa disperserunt in fragmentis
» Raimo ( Conte di Brescia sotto Carlomagno ) usus est cadem
» potestate, et omnes superestiviones gentilitatis abstulti CauMontis ».

Chi non vede, che qui si parla d'un'idolatria, da molti e molti secoli stabilita in Val Camonica? Che oggi vi siano coloro, i quali di Saturno amino fare una Divinità Longobarda od Odinica, il comprendo: ma non comprendo come l'accurato e savio Biemmi avesse potuto non discostarsi da tali pensamenti. Nè dico già , che il culto della Vipera ed il Noce di Benevento non fossero superstizioni Longoberde; ma chi può tener dietro a tutte le superstizioni de'Barbari e de'Romani? Chi può tesser la genealogía di tutti gli errori umani? Certa cosa è, che gli Arioli di Teodorico degli Amali furono in Italia più antichi assai degli Arioli di Liutprando: c che però quest'ultimo Re. nel pubblicar le sue Leggi contro costoro, parlò a tutt' i suoi sudditi , come disse nel suo Prologo del 727 , parlò massimamente a' vinti Romani , che mi si permetta d'additare col titelo di Romani così di prima come di seconda conquista, nel quale si contengono ed ancor que' dell' Esarcato dopo la guerra del 726.

- (2) Componat in Sacro Palatio mediciatem pretii sui sicut appretiatus ficerit. Ecco l'appretzo Longolardo, fatto conunc a' Romani di seconda conquista; per Legge solenne, la quale non potè di sua natura non essere territoriale.
- (3) Tumquam si eum aliquid occidisset. Ecco spiegato chiatamente ciò che, non trattandosi d'omicidj, comincio ad intendersi dal 721 in qua con le parole pogare il suo quidrigildo: fermo anche restando il guidrigildo ecro per pena degli omicidj e per l' apprezzo del capo d'egni cittadino Longobardo.

Cinque furono i casi dal 721 al 727, ne' quali comendarono

le Leggi Liutprandee doversi apprezzare i guidrigildi come tante multe de' delitti diversi dall' omicidio :

1.º Anno 723. Per le frodi de' Mundualdi (Leg. XXX testo Cavense ).

Per le sedizioni (Ibid. Leg. XXXV). 2.° »

724. Testimonio falso (Ibid. Leg. LXIII). 727. Consultar gli Arioli.

5.° Notari negligenti.

Crebbero poscia, d' anno in anno, i casi posti dalle Leggi pel pagamento di qualche non vero guidrigildo.

LXXXV.(XXXI). Si quis judex aut Sculdahis. atque Saltarius. vel Decanus de loco ubi Arioli, aut Ariolas fuerint neglexerit amodo per tres menses exquirere et invenire. Et per alios homines inventi fuerint, tunc comp unusquisque de loco suo medietatem pretii sui sicut supra legitur. Et si manifestum fuerit quod sciat index. aut Sculdahis, vel Saltarius, aud Decamus ubi ipsi Arioli, aut Ariolas sunt. et eos non condempnaverint. et premium tulerint, aut causa pietatis, vel pro qualecumque ingenio eos absolverint. Tunc integrum guidrigild suum in Sacro palatio comp (4); Et si per Iudicem inquisiti aut inventi fuerint sine notitia de Sculdahis. Tunc habeat ipse Iudex potestatem foris provincia eos vendere. Et pretium sibi tollere, atque habere. Nam si per Sculdahis, inventi fuerint. medietatem de ipso pretio tollat Iudex. et medietatem Sculdahis. Et si Decani aut Saltarios ipsos ariolos aut ariolas suprascriptos sacrilegos invenerint, et Sculdahis suo manifestaverit. tertia parte. tunc ipse Decanus aut Saltarius de ipso pretio per quem inventi fuerint. habeant sibi. et duas partes tollat ipse Sculdahis. et ita prospeximus; ut unusquisque judex aut Sculdahis faciat preconem mittere. Et que usque modo ipsa nec dicenda opera egent (egerunt) sive masculos, sive feminam. ut amodo

non faciant. Et si amodo non fecerint non vadant venales: , Nam si post ipsum preconem in talis malis operribus inventi fuerint, pene suprascripte subiaceant. Et ita
volumus, atque precepimus. ut unusquisque Seuldahis. et
Saltarius. atque Decanus. jurare debeat judici suo, ad
Sancta Dei Ecangelia. quia in ipsa causa nullum neglectum
ponat. quia justum est ut in nostra causa neglectum ponere presumant. nec nobis celare que contra nos agent (5).
aut consiliant. quanto magis non debet neglectum ponere
in causa Dei. que plus est ad perquirendum.

(4) Tune integrum guidrigild sum in Sacro Palatio componat. Creecono le pene; il guidrigildo si paga intero da' Giudici neghitosi e schivi di correre co'procesi addosso agli Ariote ed alle Ariote; genti, le quali apparteneano, Dio mel perdoni, ai Romani più assai che non a'Barbari; tuttoché gli uni e gli altir Cristiani. Ma solenne maestra degli Aruspicii, onde nella precedente Legge si tocca, era la razza Latina: ed i Concilii della Chiesa non cibero per più secoli a dover tanto condannare i Barbari di Germania, come nel Concilio di Leptines, quanto gli abitanti antichi dell'Imperio, cioè i Romani d'Italia, di Spagna e delle Gallie. Da si severa inquisizione Liutprando non eccettuò certo i Giudici Longobardizzati.

Or qui chiaramente la Parte Pubblica, negata da Montesquieu (Vedi Nota 347 all' Editto di Rotari), v'era contro gli Adrici e le Ariole, e deputavasi dalla presente Legge a'Giudici d'ogni sorta del Regno Longobardo, così Longobadi che Longobardizzati. Procedevano per via d'inquisizione.

(5) Nec nobis celare que contra nos agent. Non sussiste più, se ben veggo, alcuna Legge degli Editti Longobardi, nella quale si comandi ad alcuno di rivelar tali pratiche. Ma tutto è compreso virtualmente nella Seconda Legge dell'Editto di Rotari.

LXXXVI.(XXXII). Si quis Caballum alienum in damnum suum invenerit. Et iuxla anteriorem edicto ad clausuram minaerrit. et illam rationem fecerit quec Edictus anterior continet. Sic exinde procedat judicium sicut gloriose memorie Rothart Rex instituit. Nam si amplius aliquid in ipso caballo facere presumpserit, quam in edicto anteriorem legitur, si ipse caballum nichil malis passus furic, comp pro ipsa inlicita presumptione justa qualis caballus ipse fuerit med pretii quantum ipse coballus appretiatus fuerit. pro ipsa inlicita presumptione. Et ipsum caballum sanum restituat Domino ejus., Nam si ipse caballus mortuus aud lesus fuerit. sic comp sicut anterior edicto legitur. Et supra ipsa inlicita presumptione comp. ut su-pra (6).

(6) Et supra ipsu inlicita presumptione componet ut supra. Qui le Leggi de' Longobardi cominciano a prendere sempre un nuovo piglio, che avvicinavale alle Giustinianee.

LXXXVIJ. (XXXIII). Si quis cum servum aut Aldionem. vel cum portinentem alienum. de quacumque rem convenerint. sine notitia domini ejus que in anterior edicto non continetur. Et probatum fuerit. quos res Domini sui naufragasset. tune reddat ipsam rem. qui eam emit. aut sucepti. absque pretio Domino ejus, ita ut atisfaciat per Sacramentum. quod amplius exinde non tulisset. Et postea Dominus ejus faciat de servo aut de Aldione (7) suo quod voltnerit.

(7) De servo suo aut de Aldione. Il Dritto Aldionale si veditio introdotto ben presto, ma per poco d'ora, in Bologna, fiuchie vi durò la Signoria de' Longobardi. Questo Dritto Aldionale toccava principalmente le Chiese del Regno Longobardo: el or che Ravenna od altre parti dell' Esarcato si comprendevano in esso, importava non poco a Venerabili Luoghi di sapere con quali modi avessersi ad acquistare i servi e gli Aldi, e come fassi reintegrare nel possesso, quando e' si perdevano e fuggivano. Uno di tali modi era pe' Venerabili Luoghi e per le Chiese il combattimonto giuditiario.

LXXXVIII. (XXXIV). De servis fugacibus quia jam antea capitolum istum affixum; Sed non est specialiter dictum in quale spatium Dominus ejus eum perquiirere debeat ut ej justitiam faciat qui eum compellat; Modo vero ita prospecimus; ut is fuerint in Branchette. Aut in Seoluri. habeat spatium Dominus ejus menses tres, quod si fuerit infra Tuscia (8). habeat spatium menses duos. Et si fuerit in ista parte Alpes. habeat spatium perquirendum mensem unum. Et faciat justitiam ei qui eum de servo suo compellat.

(8) Beneventum . . . . Spoliti . . . . Tuscia , etc. Qui l'acquisto di Ravenna e di porzione dell' Esarcato fa mutar quasi la Geografia in bocca di Liutprando. Mai più nel Prologo e nelle Leggi del 727 non si parla d'Austria e di Neustria : rimane la Tuscia, come la meno lontana da Pavia; i Ducati di Benevento e di Spoleto si considerano come quelli, ove si trovavano, ed era verissimo il concetto, le contrade più remote dalla Città Capitale del Regno. Tornarono per altro le denominazioni d' Austria e di Neustria nel Prologo del 729 pubblicato dallo stesso Liutprando. Si rapidi mutamenti nacquero per la brevità della dominazione Longobarda nell'Esarcato; la quale, se fosse ivi durata, imposto avrebbe al Re di procedere ad una divisione novella del suo Regno. Ravenna sarebbe divenuta per avventura la Metropoli del Regno, come al tempo de'Goti, e degl' Imperatori dopo Onorio. E però vano parve a Liutprando nel 727 di ricordar l'Anstria e la Neustria, mentr'egli andava rivolgendo in mente altri pensieri: questi due nomi non avrebbero più per lui avuto il medesimo significato.

LXXXVIII. (XXXV). Si quis Conjugi sue meta dare voluerit (9), ita nobis justum comparuit. ut ille qui est judex. debeat dare si voluerit in soli c.c.c.c. amplius non minus. quomodo convenerit. Et reliqui homines nobiles debeat dare soli c.c.c. amplius non minus. quomodo voluerit. Et si quiscumque homo alter minus voluerit dare.

quomodo voluerint sic faciant. Et ipsa meta sub estimationes fiat data, et adpretiata, ut nullo in tempore exinde intentiones, aut causationes procedant.

(9) Si quis Conjugi suo meta dare voluerit. Poichè le Leggi del 227 erano territoriati, anche i Romani dell'Esarcato sudditi de Longobardi, vidersi assoggettati al dritto della meta omejio. Ma qual mefio? La prossima Legge degli Scribi, permettendo i contratti dinanzi a' Notari, lasciò provvidamente alle parti di pattuire come più lor tornasse a grado anche intorno al mefio, ed a qualunque convenienza matrimoniale.

XC. (XXXVI). Si quis res alienas. casas aut terra, aut pecunias, aut familias malo hordine possederit. Et per legem aut justitiam et judicium. exinde convinctus, aut expulsus fuerit, nichil exinde comp. nisi retro tempus reddat fruges, et labores. sub sacramentum (10) ab illo die, quod exinde compellatio facta fuerit, aut manifestata est.

(10) Sub Sacramentum. Questa specie di giuramento non dovea riuscir grave a' Romani Longobardizzati di Ravenna; e molti simili giuri son prescritti da Giustiniano.

### XCI. (XXXVII). De Scribis (11). Testo Cavense.

(11) De Scribis. Il testo Cavense di questa famosa Legge non è tanto barbaro: ma io gli vo' soggiungere il testo d'Heroldo a cagione della migliore Latinità, che ho detto volersi tenere per prossima più a quella dell' Originale di Liutprando, lo metterò le Note sotto al testo Heroldino. Quanto al trovarlo diviso in cimque paragrafi, parmi verissimo ciò che crede il Cav. Vesme 1, d'aversi tali Divisioni e Titoli e Paragrafi attribuire agli studj privati dell' Heroldo. Non so se i Codici Fuldensi visti da lui, e perduti al tempo del Baluzio, siansi oggi ritrovati.

<sup>1</sup> Vesme, Lettera sull'Edizioni delle Leggi Longobarde, pag.26. (A. 1847)

Hoc prospeximus ut qui cartam scribent. sive ad Legem Langobardorum. sive ad Romanorum. quoniam apertissima et pene omnibus nota est non aliter faciat. nisi quomodo in ipsis Legibus continentur., Nam contra nostra Legem Langobardorum, aut Romanorum non scribant. Quod si non scriutur. interrogett alteros.

ET SI NON POLUCTI IPSAS LEGES PLENITER SCIRI. NON SCRIBANT IPSAS CARTULAS.

Ex si aliter facere presumpserit. comp GUIDRIGILD SUUM. Excepto si aliquid inter collivertos evenerit.

Er quicunque de lege sua subdescendere voluerit, et pacciones, aut convenienciam inter se fecerint. et ambas partes consenserint. istud imputetur contra legem, quia ambas partes voluntarie consenserunt. et faciunt. et ille qui talem cartam scribet, culpavilis non inveniatur esse, nam quod ad hereditandum pertinet per leges scribant, et quia de carta falsa in anteriore edicto affixum est, sic permaneant.

# Testo Heroldino ( pag. 234).

- I. De Scribis hoc prospeximus (12), ut qui chartulas scribunt, sive ad Legen Longonandonum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est(13), sive ad Romanorum (14), non aliter faciant, nisi quomodo in ipsis Legibus continetur.
- (12) Prospeximus. Basta si fatta parola per far comprendere, che questo era un nuovo provvedimento, donde sgorgava un nuovo Dritto, che pochi crederanno essere stato si vasto come io di mano in mano il verrò dimostrando.

La prima conseguenza necessaria del Prospeximus è che fino al 1. Marzo 727 në P Editto di Rotari, në le precedenti Legai di Grimoaldo e di Liutprando permettevano ad alcun loro suddito, abitante nel Regno, di celebrar contratti col pubblico uso del Dritto Romano; e che perciò sì fatte Leggi erano dichiarate d'indole territoriale: sebbene tuttodì le disposizioni del Romano Dritto passassero ne' costumi Longobardi.

- (13) Quoniam apertissima et pene omnidus nota est. E però questa sola, e mon altra, cioè la Legge degli Editti Longobardì, conoscessi da tutti; cioè, da'sudditi, abitanti del Regno; così Longobardì che Longobardiscati ed usciti dalle più divene razze della terra. È un grand' elogio degli Editti Longobardì, che quasi tutti ne avesser cognizione; perchè si conteneano in una brevissima e non corpolenta Raccolta. Apertissima et pene omnibus nota.
- (14) Sive ad Romanorum. Non così certo s'avrebbe potuto dire della Romana Legge abblita dal fatto di Clefo e de Duchi; poscia dall'Editto di Rotari. Ma s'è veduto da una Carta Cremousee (Fedd prec. Num. 320) del 650, che già, vivo Rotari , venivano i Longobardi pigliando per se una qualche disposizione o pratica del Dritto Romano. E dagli altri esempi addotti dopo il 650 nel presente Codice, hen può essere cagione di maraviglia, che tanto avesse tardato fino al 1. Marzo 727 il Prospezimus , con cui Liutprando permise a' Longobardi l'uso pubblico de' contratti secondo la Romana Legge; approvando per dritto, ciò che da lunga stagione facevano essi Longobardi mercè la forza de' costumi e dell' imitazione dell' mintazione.

Ma qual era la Lex Romanorum, della quale tocca Liutprando nel suo Propeszimus? Ella era senza dubbio il Dritto Giustinianco; non in tutta l'ampiezza sua paurosa, ma ristruta utilmente alle materie più comuni della vita: e solo in ciò che risguardava i contratti: larga materia, è vero, nel Dritto Giustinianco, ma che tuttavia riducessi a questo sol capo. Non so come il P. Canciani 'a vesse potuto credere, che in Italia non si conobbe mia altro Godice se non il Teodosiano, per la brevità del tempo, in cui regob Giustiniano dopo la cacciata de' Goti, Si, e' regob dopo questa per soli undici anni; ma già il Codice d'un Imperatore tanto geloso di dare il suo nome a tutte le cose, regnava nell'Essercato di Ravenna ed in molti altri luoghi d'Italia fin dal 540, quando il Re Vitige cadde in mano di Belisario.

<sup>1</sup> Canciani , Leg. Barbar. Tom. I. Praesatio, pag XIV,et passim.(A.1781).

A Giustiniano succedette suo nipote Giustino II.º, il quale certamente, come nè anche niuno degl'Imperatori venuti dopo, abolì punto il Codice di Giustiniano in tutta l'Italia, posta sotto la potestà dell' Imperio. Nell' Italia caduta in mano de' Barbari . i Longobardi trovarono perciò il Dritto Giustinianeo e questo solo abolirono; donde si scorge con qual fondamento al P. Canciani fosse paruto, che Teodosio e non Giustiniano signoreggiasse col suo Codice in Italia prima di Carlomagno. In Susa ed in Aosta e negli altri luoghi d'Italia soggetti a'Franchi s' era da Giustiniano promulgato il suo Codice: ma io dissi nella Storia 1, quanto il Breviario Alariciano del Codice di Tcodosio si fosse insinuato appo le moltitudini Romane, suddite d'essi Franchi. A si fatte generazioni ho dato altrove 2 il nome di Teodosiane, fra le quali annovero quelle di Susa e d'Aosta, che seguitarono l'esempio di tutti gli altri Romani Teodosiani delle Gallie-L'altre generazioni de' Romani d'Italia, rimasti sudditi dell'Imperio in Roma, in Rayenna ed in Napoli durarono, come dianzi, Giustinianee.

— Legem Romanorum. Qui per Romant s'intendono i uudditt dell' Imperio, non del Regno Longobardo. I vinit Romani avevamo in questo perduto l' appellazione legale di Romani si nelle Leggi e si ne' Pubblici atti. E però Lex Romanorum vuol dire il Codice di Giustiniano per l'Italia Romana, ed il Codice Teodosiano per Susa ed Aosta, e gli altri luoghi d'Italus seggetti a' Re Franchi.

- 1 Storia d'Italia, II. 902, 903. 2 Discorso de'vinti Romani, S. CXC.
- Nam non contra Legem Longobardorum aut Romanorum scribant (15).
- (15) Nam non contra Legem Longobardorum aut Romanorum seridant. La Longobarda sempre iu primo luogo. Qui , se fosse vero ciò che crede il Professor Merkel, d'esservi stata nel Regno Longobardo l'ossevanna delle Leggi di ciascun popolo ( Vedi prec. pag. 407), sarchbe stato necessario il dire, che poteva continuarsi da'Notari del Regno a scrivere secondo quelle de'Goti, de'Sarnasi (nominati da Gregorio It."), de'Bul-

gari e di tutti gli altri. Ma dov'è che ciò si dica da Liutprando net suo Prospeximus? E però come si può creder vero un fatto di tanta importanza, del quale non havvi la minima pruova, il miuimo Documento nella Storia Longobarda prima di Carlomagno? Altre furono le cagioni, ed altri soprattutto i modi co'quali dopo Carlomagno s'introdusse in Italia e si mantenne per lunga età il danno delle Leggi personali de' vari popoli. Ma noi ora siamo a' tempi di Liutprando; ed io nuovaniente domando, come avrebbe potuto fare il Re nel 727 a proibire di scriversi contratti se non alla Longobarda ed alla Romana, ove tali contratti avessero potuto scriversi dianzi secondo la foggia Gotica, Sarmatica e Bulgarica? Già l'indole territoriale degli Editti Longobardi, apparente sotto tutte le forme in questo Codice Diplomatico Longobardo, bastcrebbe per opporsi all'opinione di quel dotto Alemanno; ma, se pur non bastasse, si dovrebbe concludere, secondo lui, che i Goti ed i Sarmati ed i Bulgari patirono una gran calamità nel 727, coll'essersi loro vietato di non poter più contrattare alla loro foggia; ma solo a quella de' Longobardi e de' Romani !

Érano pochi, risponderà il Merkel, i Goti, i Sarmati, i Bulgari. Pochi o molti, che importa? Bastava uu solo fra essi per tener vivo il Dritto di tutti; e come rapirlo a quelle-tribù dopo si lunghi anni di possesso e di godimento, dalla venuta d'Alboino fino à Liusprando?

III. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerint ipsas Leges pleniter scire, non scribant ipsas chartulas, et qui aliter facere praesumpserit, componat widrigill saum (16), excepto si aliquid inter conlibertos convenerit (17).

(16) Componat widrigill suum. Ecco i Notari dell' Esarcato sottoposta ll'apprezzo del gutdrigildo, come gli Arioli e l'Ariole de Romani e de' Barbai: ecco perció si fatti Notari divenuti cittadini Longobardi. A chiarir queste parole serissi giù un Paragrafo a bella posta \(^1\). a In tal guisa i Longobardi \(^2\) artic-

1 Discorso de'vinti Romani, S. CXLV. (A.1881).

III. 30

n chirono de beurfiej d'un Dritto straniero, più ampio e scientifico del proprio, ma facendo salva con l'autorità, che dava si il Re al Dritto Rousano la preminenza dell'Editto e la sua natura territoriate, non che la dignità del Regno e lo splendore della Corona di ferro......Da un altro lato, se la 2 Legge degli Scribi faceva onore al Dritto Romano, beu presto si Il Dritto Longobardo avrebbe dovuto insinuarsi, e s'insinuò presso i Romani.

» presso i Romani.

« Quando l'antica Roma p'avvide non aver Leggi per regolare alcuni usi del mare, prese ad un tratto la Legge Roudia, e dielle autorità Romana; il che non toglie che già prima in Roma non avesse qualeuno governato i suoi marittimi
a affari coll'esperienza, e scoondo i detti de'Rodj. Così fece
Liutprando. L'ingegno di Roma Pagana, or temprato dalla
Religione Cattolica, uno ostante la declinazione delle lettere,
ssplendea nel settimo secolo d'una luce novella, che rischiarava i Barbari: la Legge del 729 addita i cominciamenti del
tritorifo, che l'ingegno, grazie ad un pronipote di Teodolinda, prese a conseguir sulla forza e sulla spada Barbarica :
poscia, ma cià avvenne assai dopo Liutprando e dopo nuo
tenebre sparse nell'Occidente, i Barbari d'Europa si per le
Leggi e si per l'arti e per le lettere si trasformarono tutti
senza saperlo e retna volerlo in Romani s'

Nè tralaciai dire in quel luogo ed in ogni altro, che il Dritto Romano fu nel 727 chiamato in sussidio del Longo-bardo, e permesso il contrattare alla Romana iu tutto ciò che non opponevasi agli Editti Longobardi. Ma errai, o fui prossimo ad errare i, dicendo, che Liutpraudo lasciò a Ravenoati la cittadiananza Romana; cosa che non avvenne, perchè impose loro il guidrigitdo: egli nondimeno amò, che il credessero, o facessero sembiante di crederlo, dicendosi venuto a difender la fede Cattolica contro l'Iconoclatta. In simil guisa la Legge Salica di Clodoveo chiamò Romani Possessori que desimi, de' quali si tasava il Capo la metà meno del Capo d'un Franco. Abusi crudeli delle parole, donde gli errori sgorgarono e gl'inganni, che ci fecero credere cotauto insigne la

<sup>1</sup> Discorso de'vinti Romani, S. CXLII.

condizione del vinto Romano delle Gallie. Nell' Italia del 727, poterono credere i Ravennati, che il guidrigildo non vi fosse più, dal nome in fuori, nelle Leggi Longobarde. Laonde, per cittadinanza Romana de' Ravennati si può intendere non essere stati essi punto spogliati delle loro possessioni, nè ridotti per regola generale alla condizione de' tributari, largita da Clefo e da' Duchi a' Romani delle prime conquiste. In Ravenna e nell' Esarcato non vi furono propriamente patteggiati, come nel resto dell'Italia Longobarda, eccetto i prigionieri Greci e Romani di guerra, che si riscattarono: ma per regola generale tutti gl'ingenui e liberi uomini fra quei vinti rimasero cittadini. Cittadini sì, ma Longobardi, mercè il guidrigildo, e non Romani; e rimasero tali anche se fosse vero che Liutprando lasciato avesse loro il nome di cittadini Romani con un'ironia simile all'altra della Legge Salica. Ben si sarebbero accorti degli effetti della lor trasformazione i vinti Romani di Ravenna, e della gran diversità delle due cittadinanze: ma la brevità del dominio di Liutprando non concedè spazi bastanti a farne la prova, e tolse a noi d'aver nozioni più certe sulla sorte de' nuovi sudditi di Liutprando.

(17) Excepto si aliquid inter contibertos convenerit. De Contiberti, nel significaco di cittadini e non di servi, favellai nella Nota (346) all' Editto di Rotari. Qui più chiaramente che altrove son cittadini, e cittadini Longobardi o Longobardistati. Fuori del Regno Longobardo non mi è venuto nulla fra le mani, che accennasse alla condizione cittadinesca de Contiberti: e sempre vile nella Storia di Francia è la condizione di coatoro. Veggano altri qual mai fosse stata la condizione della Combourgeoisie nella Storia della Svizera.

IIII. Et quiscumque de Lege sua subdescendere voluerit (18), et pactiones aut convenientias inter se facerint (19), et ambae partes consenserint, iste non imputetur contra legem. Quia ambae partes involuntarie faciunt. Et illi qui tales chartulas scribunt, culpabiles non inveniuntur esse.

(18) Et quiscumque de Lege sua subdescendere voluerit. Nel-

l'Appendice al Discorso i promisi, che avrei fatto nuovi studj sulla condizione de vioti Romani dell' Essrcato; ma il frutto di questi, qualunque siasi, lo conseguerò alla Storia, Qui basta, per cessar da ogni dubbiezza, rammentarsi, che il Romano Dritto non fu abolito con termini espressi da Liutprando nel·l'Essacato; e che però ben egli dovea dir e disse nel Praspezimus del 727, che chiunque nel suo Regno in quell'anno volesse rinunziare alla sua roporia Legge per via di contratti dinanzi agli Scribi, potesse, Ora, per fatto, i Ravennati del 727 annoveravansi fra's sudditi di Liutprando, assoggettati a tutte le suc Leggi territoricii ed al guidrigido; pur non si tolse, che si servissero della Legge Romana in sussidio della Longobarda odi nquanto la prima non s'opponesse alla seconda.

Giò allora parveni vero, e mi par vero tuttora in se stesso, quantunque siano cotanto ignote ed incerte le condizioni dei Ravennati del 727. Ma più vero parmi, che in questo luogo Lex non significhi punto una Raccolta ovvero un Corpo di Leggi; quasi Liutprando avesse detto, che «Pasvennati facevasi altitti di rinumiare alla lor Legge Romana, cioè al Codice di Giustiniano, ed a'Longobardi si permettesse d'allostanarsi dall'Edito di Rotari e dalle Giunte di Grimoaldo e Liutprando. Qui, secondo il giuridico favellar Longobardo, Lex vuol dire un dritto qualunque in generale, che spetusse ad un suddito, antico e nuo-oo, del Regno Longobardo. Nella Legge 161 di Rotari (citerò sempre, quando non savverta nulla in contrario, il testo Muratoriano, perche più noto è seritto:

» Si filiam......aut filios naturales , habeant ipsi legem » suam »: ossía legittima.

Nella Legge 225: » Si filias habuerit, habeant et ipsae le-» gem suam. Et si naturales fuerint, habeant ipsi legem suam »; cioè la parte loro ereditaria.

Nella 226 si dispone: » Tali lege patronus cum liberto vi-» yat »; cioè con tal continenza d'obbligazioni reciproche.

- Nella 229 si trova: » Omnes liberti, legibus dominorum suo-» rum vivere debeant »: cioè patti e condizioni.
- Nella Legge 5 di Grimoaldo; » Si filiae legitimae...... p habeaut legem suam ».
  - 1 Appendice al Discorso pag. 65. (A. 1842).

Così parlavasi nelle Leggi de'Re Longolardi prima di Liutpriando e del 727: così Liutprando parlò nella Legge degli Scribi: volendo al vocabolo Lex dare, come giù costumava, un senso più ampio che non è quello di Lex Romanorum, Lex Langobardorum. In bocca de'Re Longobordi la parola Lex, giova ripeterlo, siguifica eziandio un dritto qualunque un generale. Qualche cosa di simile accadeva nel Ducato di Roma, dove tutti gli averi ed i dritti del Pontefice Romano chiamavansi Institiae Beatir Petri.

(19) Et pactiones et convenientias inter se scripscrit. Ecco il segreto, ccco la vastità della Legge degli Scribi. Tutto ciò che formava materia di contratti, si potè scrivere o secondo la Legge de'Longobardi, o secondo quella de'Romani: purchè i contratti si facessero diuanzi agli Scribi. Bisognava per altro, che tali scritture non contenessero una causa turpe, o si proponessero uno scopo contrario al Dritto politico del Regno. E però non si potea pattuire la mercede per ammazzare un uomo; non si potca mutar l'ordine delle successioni , e distendere la capacità di raccoglierle fin oltre il settimo grado; altrimenti si sarebbe frodato il dritto del Re, che le otteneva oltre quel grado. In tal caso, avrebbero detto Rotari e Liutprando: Rex non habet Legem suam. I patti, a cui si dà il nome di Successori da' Giuristi , vietavansi nel Dritto Romano; molto più nel Longobardo per non offeudere le ragioni del Regio Palazzo. Ma ciascuno potea rinunziare alla sua Legge o d'accettare una successione, o di riscuotere i danari dovutigli per guidrigildo c tutte le multe pecuniarie poste in beneficio di chiunque dagli Editti Longobardi.

V. Nam quod ad haereditandum pertinet, PER LEGEM SCRIBANT (20), et quae de hac chartula, in anteriori Edicto fixa sunt, sic permaneant (21).

(20) Nam quod ad hereditandum pertinet, per Legem seribant. Altra volta pensai 1, che qui per legem s' intendesse unicaniente la Longobarda, non potendosi dare in un medesimo

<sup>1</sup> Discorso de vinti Romani . 6. CXLIII.

Regno due Dritti Successori, senza i provvedimenti d'altre Leggi. che regolassero l'uso del succedere in doppia guisa. Provvedimenti si fatti v'erano da lunga età presso i Franchi, a'quali piacquero le Leggi personali di più popoli : ma innanzi ogni cosa v'erano i costumi, che aveano precorso alle Leggi personali, e che poi divenuti n'erano gl'interpetri. Ma nel 727 in Italia non regnavano tali costumi, e mancava qualunque provvedimento, che preparar potesse l'introduzione di due Dritti successori diversi. Ritengo perciò l'antiche mie opinioni, che nella Legge degli Scribi comandato si fosse di non far patti di successione contro il Dritto Longobardo, e massimamente per salvar le ragioni del Re: ma forse Liutprando nel 727 non immaginò, che alcuno avesse mai pensato a menomarle od a mutarle co' suoi privati contratti : e forse , quando egli comandava d'aversi questi a scrivere per legem, altro non facea se non raccomandare a ciascuno di scriverli secondo la giustizia e l' equità.

(21) Et quae de hac cartula...fixa sunt, sic permaneant. I Codici Muratoriani ed i Vesmiani uniti col Cavense alla parola chartula soggiungono l'altra di falsa, che manca nell'Heroldo.

#### OSSERVAZIONI SULLE LEGGI DEGLI ARIOLI E DEGLI SCRIBI.

## Se veramente Ravenna era in mano di Liuttrando nel 727.

Ho lungamente cercato di mostrar vera contro il P. Pagi la data Baroniana del 726 nella Lettera di Gregorio IL.º a Leone Augusto (Fedi prec. Num. 459), per dedurne, che già in quel-l' anno Ravenna stava in balià de' Longobardi. La cegnizione della vera data di questo fatto è necessaria per intendere i consigli della Dieta di Pavia nel 1. Marzo 727: altri essendo i provvedimenti da prendere se quella città era già diventuta Longobarda, ed altri s'ella tenevasi ancora per l'Imperio Romano. Mi si permetta perciò di tornare all'investigazione de' dubb) proposti contro la data del 726.

Il P. Pagi ando lungi dal vero, perchè volle credere più agli Scrittori Bizantini, cotanto incerti nella lor Cronologia, che non a Gregorio II.º. Avrebbe per lo contrario dovuto riscontrare i detti di Gregorio II,º con gli altri Monumenti della Storia d'Italia, spettanti a quell'età. Ma il Padre Pagi non faceva ricerche intorno alla nostra Storia come l'Assemani faceale : intanto egli è difficile di turbar la Cronologia intorno alla presa di Ravenna più dell'Assemani 1, sebbene uomo dottissimo. Del che meritamente si dolse il Di Meo 2. L'Assemani riprova i computi del Sigonio, approvati dal Bacchini 3, secondo i quali sarebbesi Liutprando impadronito di quella città ne' mesi ultimi del 725 o ne'primi del 726 (gli uni e gli altri della IX.ª Indizione), scrivendo che Liutprando non entrovvi (Agnello Ravennate dice, che v'entrò a tradimento ) prima del Febbraio 730 4. Biasima I' Assemani ed il Baronio, ed il Bianchi 5 accostatosi alla sentenza del Cardinale in favor dell' anno 726; biasima il Muratori, rhe parve ponesse nel 728 la caduta di Ravenna, quantunque non abborrisse dal credere scritta nel 726 o nel 729 la Lettera di Gregorio Il.º a Leone Augusto. Ma ho già detto ( Vedi prec. pag. 436 ), quanto il Muratori tentennasse nel riferire i fatti di Ravenna, dopo essersi conosciute le valentie Iconoclastiche di Leone.

Pur niuno degli Scrittori fin qui ricordati pensò ad illustrare la Cronologia Ravennate di quegli anni, riscontrandola con le Leggi e col Prologo di Liutprando, aventi la lor certissima data del 1. Marzo 736 e 1. Marzo 727. Or che questo riscontro si è fatto, dovrebbero cossar le diipute; dovrebbe aversi per dimostrato, che nel 726 Liutprando faceva i suoi preparativi di guerra, e nel 727 si chiamava Difensor della Cattodica fede per osteggiare il Greco Iconoclasta; parlando in generale de suoi sud itti (sursurr) per comprendere in tal novero i Romani si di Ravenna esi dell'Escrato, secondo l'amitea frase di

<sup>1</sup> Assemani, Ital. Hist. Script. III. 216-258. (A.1752).

<sup>2</sup> Di Meo, Annali II. 286.

<sup>3</sup> Bacchini , Ad Agnellum Ravennatem , Excursus Chronologicus post S. Felicem , S. II.

<sup>4</sup> Assemani, loc. cit. III. 253.

<sup>5</sup> Blancus, Nota (192) Ad Lib. VI. Pauli Diaconi.

Rotari. Questa fu da Liutprando ripetuta, come a suo luogo si vedrà, nel Prologo delle nuove Leggi del 728 : tralasciata indi e non udita più negli altri suoi Prologhi e nelle rimanenti suo Leggi. Presso il Pagi l'anno della presa di Ravenna rimane albuio: presso l'Assemani spunta dopo il 729, che fu quello in cui afferma a essersi Liutprando condotto in Roma e riconciliato con Gregorio II.º ne'Campi là di Nerone. Quanti giorni sarebbe durata si fatta pace, se veramente non prima del Febbraio 730 Liutprando si fosse impadronito di Ravenna? La Lettera di Gregorio II.º (Vedi prec. Num. 463) ad Orso , Doge di Venezia , per discacciar di Ravenna i Longobardi, mostra quanto increscesse al Pontefice la lor dimora in questa città; e la Lettera scritta prima del 726 dallo stesso Gregorio II.º (Vedi prec. Num. 460) al predecessore d' Orso, cioè a Marcello, Doge di Venezia, pone in chiarezza quali contro l'Imperio fossero i disegni e le minacce de' Longobardi, avanti che Leone Augusto con le sue arroganze Iconoclastiche apprestasse al Re Liutprando l'opportunità di farsi gridare Difensor della fede Cattolica nella Dieta del 1. Marzo 727.

### II. Se le Leogi degli Arioli e deoli Scribi furono precedute da qualche altha intorno a'Ravennati.

Le due Leggi, che riuseirono d'nn si gran rilievo, del 1. Marzo 727 intorno agli Arioli ed agli Seribi funono elle precedute da qualche altra passeggiera (Vodi prec. pag. 320. 337.), la quale non si fosse da's aguenti Raccoglitori delle Leggi Longobarde inertin negli Editti de'cinque Re Legsilatori, e però nella Lombarda? Nol so; ma forse un qualche particolare provvedimento pubblicossi dal Re intorno a' vinit Romani dell' Esarcato, ed all'imposizione de giudirigidio veritabile in favore de'Sacerdoti ed in generale de fia qui Cittadini Romani; de' patteggiati o prigionieri di guerra, e di tutti coloro i quali non divennero Atofi e servi alla Germanica, perchè non ottenero per una qualunque ragione l'apprezzo del guidrigidio. Singolar fatto dell'intendimento unapprezzo del guidrigidio.

<sup>1</sup> Assemani , loc. cit. 111, 237,

Gittando gli occhj sulle due Leggi degli Arioli vi si trovano segnate, narceè il guidrigildo, tutte le sorti civili de'vinti llomani dell'Esarcato; e queste medesime due Leggi congiunte con la loro compagna dello stesso giorno sugli Scribi sono un Codicc intero, che il conquistatore die a' conquistati del 726 c 727. Quanto più si studiano questi tre Documenti, tanto più vi si scorge per entro un Corpo intero di Legislazione, il quale agguaglia le condizioni del Barbari e del Romani d'opi sorta, nuovi el antichi. Le tre Leggi stabiliscono la forza territoriate del nuovo Dritto, che ne' contratti concede il pubbico, uso del Roman d'arti sudditi di Liutprando (supureri rosto).

Ben eredo perciò, che i Raccoglitori degli Editti avendo registrate le due Leggi sugli Arioti e l'altra degli Seribi, non avessero pensato ad inserir nelle loro Raccolte un qualche particolar e passeggiero provvedimento sul guidrigido concedute le avinti Romani dell'Esarcato, e sull'essersi ammesse tutte le razze Barbariehe Longobardizzate alla comunione del Romano Dritto, purche il volessero, per via di contratti davanti ai Notari.

§. III. COME I RAVENNATI RESTASSERO SEALORDITI NEL VEDERSI PIOVERE ADDOSSO IL DRITTO LONGOBARDO, TERRITORIALE.

Se veramente Liutprando si se', presa Ravenna, precedere da una qualche grida, in cui, come l'uom saole, promettea selicità maravigliose a'Romani dell'altre Città non ancor cadute dell'Esarcato, e le più larghe protezioni delle samiglie, de' dritti eivili e della Religione Cattolica di chi a ul s'arrendesse, pochi giorni bastarono ad informar ciascuno qual sossi il Dritto Longobardo ad essi recato, si come noto a tutti, e quanta la dolcezza del guidrigido, a cui si dovea piegare il Capo d'un cittadino Romano.

Appresero dunque, al primo seontro che segui, appresero come questo Capo avesse ad apprezzaris da Giudici o Pertit venuti col Re Liutprando e coll'esercito in Ravenna, pesandosi le qualità di ciascuno ad arbitrio di costoro, e secondo le Cadarfrede Longobarde:

Appresero, che si fatto guidrigildo aveasi ad apprezzare non solo per espiar gli omicidj, ma eziandio molti delitti (Vedi prec. p. 457); ut caballus appretiatus. Così leggiamo in una delle Leggi del 1. Marzo 727 (Vedi prec. pag. 459); e tosto tre altre simili dello stesso giorno si stanziarono contro le negligenze degli Scribì; e l'arroganze degli Arioti:

Appresero, che i giudizi civili cominciavano col guadio e si terminavano il più delle volte col giuramento: ma che nei casi dubbiosi ed ocuri avevasi ad implora: l'opera de Sogramentali; chiamati a dire ciò che sovente non sapeano e saper non potenno:

Appresero finalmente, che in un grau numero di casi civili aveasi a combattere giudiziariamente, col pericolo di perder gli averi contrastati non solo, ma la vita; e difendere anche i suoi servi e gli Addj, simili a Coloni ed inquiliosi Romani di Ravenna; difenderli i, dico, per mezzo del combattimento giudiziario, secondo la Legge del 1. Marzo 725 (Fedi prec. p. 63).

Non so se a molti Ravennati piacque il passare sotto un tal reggimento, in odio degl' insopportabili aggravj e degli empj soprusi del Bizantino Imperatore; nemico dela fede Cattolica, nemico del riposo e delle borse di tutti. Si: ma questo atroce nemico Bizantino dicea d'esers Romano; e soggiungca, che non si potesse con danari apprezzar il Cupo e l'onore d'un cittadino Romano. Iguoro perciò se da coloro, i quali si trovarono ridotti a vedere apprezzato il lor Capo si per gli omicidj e si per altri delititi, si spassero molte lagrime nel giorno, i cui Liutprado Re obbligato si vide ad uscir di Ravenna.

# S. IV. MAGISTRATI LONGOBARDI IN RAVENNA E NELL'ESARCATO.

Se havvi un fatto bene avverato nella Storia Longobarda, egli è quello narrato da Gregorio II." ( \*Yedi prec. pag. 433 ) d'aver L'intprando seacciato i Maquistrati Romani e poato in vece i suoi propri. E nondimeno quanta distanza non intercedeva egli tra le nature d'un Celeo d'un Liuprando? Quante cure non ponea l'ultimo per farsi acecttare da 'citadini del-l'Esarcato sino a lasciar loro forse il nome di Romani? Pur quando siamo al vivo delle cose, il guidrigidado avea per effetto suo necessario il distruggere la cittadinanza, ovvero il Coput et honor Civis Romani; ed il discacciamento de' Ma-

gistrati Romani di Ravenna mostra nel 727, che la conquista Longobarda procedè sempre ad un modo e con le medesime acerbità fino da'suoi principi nel 568; distruggendo l'autiche Magistrature de' vinti, e sostituendovi le Barbariche.

## S. V. CADUTA DEGLI ORDINI O DELLE CURIE NEL 727.

Or dove sono più gli Ordini ovvero le Curie di que'vinti Romani del 127? La loro distruzione per opera d'un conquistatore Cattolico e tanto più clemente di Cleso e de'Duchi è attestata con bene altr'autorità da Gregorio II.º che non la pretesa felicità de' vinti Romani alla venuta d' Autari , mereè il fastidioso ed oscuro Partiuntur o Patiuntur di Paolo Discono. Quanti volumi non si sono scritti e quanti per avventura non se ne scriveranno sull'inutilissimo Partiuntur o Patiuntur d'uno Scrittore, il quale nulla seppe delle cose avvenute nella prima conquista fatta in Italia da' Longobardi? E niuno pose mente giannmai alle parole di Gregorio II.º intorno all'espulsione de' Magistrati di Ravenna, le quali sono testimonio certissimo di quanto allor si pati, e la miglior dichiarazione storica di quanto erasi fin'allora patito nelle precedenti conquiste Longobarde in Italia! Il Muratori appena, ed a mezza bocca, riferi le parole di Gregorio II.º senz' aver le sembianze di farvi attenzione . quantunque fosse stato si largo nell'esporre i reconditi sensi del Partiustur I

# S. VI. ULTIME OPINIONI D'ALESSANDRO MANZONI.

Un'intera Storia dell'Italia Longobarda si venne a creare in tal guisa presso le generazioni succedute a l'ettro Giannone ed al Muratori, si teneri entrambi della felicità Romana, in vivita del Partuvarva. Ma il Muratori odiava i Creci, fieri ed avari persecutori, Pietro Giannone credeva trasferita ni Bizanzio la potestà di Roma; e, per nen confonderai, dovè dirta e la disse trasferita nel'Turchi, successori degl'Imperatori Bizantinia. A tali condizioni era pervenuta la Storia del Dritto pubblico d'Italia, quando il solito possente d'Alessandro Manzoni si fece a dissignatina qual Romana felicità, e da ricondurre le menti allo

studio de'fatti, che avrebbero dovuto dimostrarla e non la dimostravano puuto. lumenso beneficio fu questo, che aspettar non si potea se non da uno di quegl'intelletti carissimi, a'quali concedette la Provvidenta d'essere iniziatori ed apritori di nuove ed oneste vie all'umanito.

Non prima del giorno, in cui scrivo le Note alla Legge degli Scribi, mi vengono alle mani le nuove Appendici del Manzoni 1 al suo celebrato Discorso intorno a'Longobardi. Approva cgli alcune delle mie opinioni; altre o ne chiarisce o ne corregge sul sempiterno Partiuntur o Patiuntur. Le lodi, ond' ei m'onora, non son dovute se non a lui: e suo dono egli è quanto ne' miei studi su tale argomento si possa incontrar di vero . poiché sua fu la prima e la sola face, che guidò i passi di chiunque dopo di lui si fece a contemplar l'arduo subbietto. Novelle spiegazioni del Partiuntur propongonsi dal Manzoni. che io volterò a mia propria utilità nella Storia. Qui ardisco chiedergli, se miglior testimonio de' fatti di Liutprando gli sembri Gregorio II.º o Paolo Warnefrido? Ancora, se più assai contemporaneo di quel Re si debba estimare il Pontefice od il Diacono? Dubbie non saranno certamente le risposte del Manzoni; e però lo prego a giudicare, se il germe della Storia intera d'Italia se ne stia chiuso non già nel Partiuntur ma si piuttosto ne' detti del Sommo Gerarca, che nel 726 ( e fosse stato purc nel 730 ) i Longobardi, occupata Ravenna, scacciarono i Magistrati Romani, et Proprios Constituere Magistratus. lo prego Alessandro Manzoni a vedere, se gli atti orgogliosi della conquista del 727 non valgano ad illustrar la natura delle prime conquiste di Clefo e de' Duchi, e delle altre ancora di Rotari nella Liguria; si che volesse credersi d'aver costoro avuta cara la cittadinanza Romana, e lasciatone il godimento a'vinti una col pubblico uso del Dritto Giustinianco; una con l'elezione de' Magistrati Romani; una con la giurisdizione degli Ordini ovvero delle Curie; una coll'amministrazione intera di ciò che diecvasi e dicesi Municipio.

<sup>1</sup> Manzoni, Tragedie e Poesie (col Discorso Storico), Milano, in 8.º (A.1852), Non ho veduta l'altra Edizione del Discorso fatta nel 1845.

§. VII. Con quali Magistrati vissero gli uomini de' Patrimonj Sabinesi, occupati da' Longobardi?

Se al Manzoni parrà, che giovino alla Storia de' primi Re Longobardi le parole di Gregorio II.\*, molto più gli parrà, che gli atti giurisdizionali di Liuprando iu Ravenna e nell'Ezarcato valgano a svelar l'indole degli atti giurisdizionali di quel Re, precedenti al 727. Or tornano gli uomini de' Patrimonj Salenesi, occupati da Liutprando senza guerra. Che cosa egli fece in que'luoghi? Scacciaronsi o no i Magistrail Romani? Già dissi, che io non credeva essersi ciò fatto in principio (Fedi prec. pag. 308): poi soggiunsi, e qui ripeto, che nel 727 Liuprando non eccettudo quegli uomini con la Legge degli Scribi; che perciò dovè incorporarne una parte nella citudinanza Longobarda, or ch' egli, rotta la guerra contro Ravenna, mutò la causa del suo possedere i Patrimonj Sabinest. Dall'averli egli semplicemente occupati per qualche anni e' passò ad annoverarli allora fia le terre del suo Regno.

XCIJ. (XXXVIII). Si quis liber homo in terra alienas residens, libellario nomine (22) homicidium fecerit, et fugam lapsus fuerit. Tunc ille in cujus terra ipse homicida habitavit, habeat spacium in mense uno. ipsum hominem homicidam, perquirendum. et si eum invenerit licenciam habeat ipsum hominem , quamvis liber sit, comprehendendum; et tradendum in manu illius, cui homicidium fecit. et si hoc non fecerit debeat dare medietatem de omib; rebus mobilibus excepto terras, aut tectoras quas in ipsa Casa ipse homicida habuit, quod si nec hoc voluerit facere ipse cujus terra est, dari debaet libellario nomine ipsa terra ei cui homicidium factum est, et reddat ei exinde sicut ille reddebat qui homicidium ipsum fecit. Tamen de his tribus capitolis in illius sit potestatem eligendi, cujus terra est, ut faciat exinde unum qualem voluerit.

(22) Si quis liber homo ... libellario nomine. 1 liberi livel-

larj, de'quali ho parlato si frequentemente, aveano questo particolar vincolo verso la terra da essi coltivata o fatta coltivare, che il padrone della medessima li potesse perseguitare, se commettessero un qualche omicidio, ed arrestare. Come dunque la qualità d'un licollario era minore di quella d'un guerriero ed Esercitale nelle gradazioni della cittadinanza Longobarda, così dovea riuscir minore l'apprezzo della testa d'un licollariro. Altre diversità v'erano: i licollar jono poteano competanulla per se, ne' fondi presi a licollar, ma solo in pro del padrone; del che s'udrà ben presto una Legge di Liuturando nel 733.

Qui domando perdono se mi fo a riproporre le cose da me proposte i già su tale argomento.

» Chiamavansi dunque liberi uomini, ed erano, i livellari » dopo l'età d'Agilulfo e di Teodolinda; ma nè i costumi, nè » le Leggi riconoscevano in essi una piena ed intera libertà » civile. Quella, onde si vantavano, riguardava più i loro " natali che la presente loro condizione. La crapola, il gioco n ed il lusso aveano ridotto in ogni tempo i Longobardi a » passare in quello Stato, non che le multe de' loro delitti : » ma ora che Liutprando spogliava di tutte le sostanze i col-» pevoli d' ogni omicidio volontario, ben si vede quanto in n un popolo violento ed armato fosse divenuto assai più frep quente il bisogno di darsi a coltivare l'altrui terre. L'or-» dine de' liberi livellarj s' accresceva in oltre di Guargangi » Romani, schiavi non già nè Coloni od inquilini, ma di basso » stato, i quali venivano di Roma o di Ravenna per coltiva-» re le terre del Regno Longobardo. Tali anche a'di nostri si » veggono i contadini d'Abruzzo passar nella Campagna di Ro-» ma e uelle Maremme d'Italia, fermandovi sovente la stanza » e prendendovi moglie ».

1 Discorso de vinti Romani, S. CXXXIX.

XCIIJ. (XXXIX). Si quis mulierem, seu puellam, aut religiosa feminam, quae in alterio mundio est, in sacramento mittere presumpserit. comp. mundoald ejus sol L. et in palacio sol L. (23).

(23) Et in Palacio sol. L. Ecco sempre il Palazzo del Re creditor di tali multe anche in Ravenna. Ma fuvvi lo spario necessario, perchè i Mundi ed i Mandaudit Longobardi s' arrivassero a stabilire in quella città? Si, certamente, perchè la donna Ravennate del 279 era in potestà del padre o del fratelli, che non ebbero se non a unatar nome per divenire Mundualdi. Le mogli viveano sotto l'autorità de' mariti. Non rimanevano se non le vedove, sciolte d'ogni tutela; ma l'imporla non portò gravi difficoltà: e se tali vedove non arrivarano a procacciaris un Mundualdo per effetto della presente Legge, il quale sarebbesi chiamato dativo, v'era per tutte il Mundio nativo del Re. Pel quale Mundio riscoteva il Re le multe di So soldi contro coloro, i quali ardisero in dispregio dell'autorità sua chiamar le donne a giurare, senza il consenso del Mundualdo.

XCIII. (XI.). Si quis fream alienam (24) sine voluntate de mundoald ejus movere de casa ubi sederit presumpeserit, et alicubi duxerit comp ille qui in capud est pro illicita presumpcione mundoald ejus sol octoginta, et si liberi homines cum ipsum fuerint comp. unusquisque per capud sol viginti. Servi autem in composicione dui sui computetur. Nam si forte ille homo liber qui ipsam fream de casa, ubi ipsa est tulerit. et sibi uxorem duxerit. comp. sicut Rothaku rex instituit.

(24) Si quis fream alienam. Chiamavasi frea la donna, che vivea sotto il Mundio altrui,

Muratori soggiungo ottimamente nelle Note: » Erant enim n omnes freae ». Male adunque uel Glossario Cavense: » Fran, » idest puella que in alterius Mundio est », la altri Glossari della Barbarica Latinità le Free diceansi aucora Mondiane, Mondiate; el anche Mundutade.

XCV. (XLI). Si quicumque liber homo ancillam suam pro religionis, et mundicie causam vestem religionis induerit et ej sicut consuetudo terrae istius est inferendam,

aud oblacionem per loca sanctorum debeat deportare, et contigerit ex peccatis causam, ut quispiam homo eam uxorem tulerit, ubicumque inventi fuerint, separentur, et comp ille qui eam tulit uxorem, dno ejus sol quadraginta, et illa revertatur ad pristinum gradum, et si aliquis eam quod absit adulteraverit, simili modo comp dno ejus sol xL. quia edictus anterior continet, ut componatur de ancilla gentile adulterata viginti soli (25), de Dei quidem ancilla justum est, ut composicio ipsa sit dupliciter. Verumtamen sic statuimus, ut si probata causa fuerit per presbitero, aut alium sacerdotem, quomodo vestem ipsam religiosam induta est, ut non faciat alicui homini calunnia pro figmentum, sed pro certa veritatem, ut dum probacio vera facta fuerit, et sic ipsa composicio fieri debeat, hec autem modo omnia, quae in presentem edicti corpore affiximus, si deinceps cause emerserint, sic debeant terminate fieri, sicut nunc statuere visi sumus que antea demerserunt sic determinentur sicut antea institucio fuit.,.

(25) De auxilla gentili adulterata wiginati sol. Dell'ancellus gentile si favellò a bastanza nella Nota (153) all'Editto di Rotari e s'espose come dalla presente Legge del 737 fu abolita l'odiosa differenza tra le multe della serva Romana o prigioniera di guerra, e la Gentile. Una lunga pace fir-l'Romani, sudditi dell'Imperio, ed i Lougobardi fece cader tosto in disusanza gl'irosi provvedimenti di Rotari; ed ora sarebbe mestieri a Liutprando rinfrescarli per Ravenna, s'egli conquistata l'avesse con quello stesso animo si acceso di Rotari coatro le prigioniere d'incenti e di guerra nella Ligaria. Non avvenne così, ed avvenir non potea nel 727; il Re non disse, che gli oltraggi recati al pudore delle prigioniere Grecche Iossero da pagare a miglior mercato che uno gli oltraggi alle serve Gentili; sossero elle di schietto sangue Longobardo, od anche del surgue de' vinti Romani Longo-horitzarii. Rimase danque abolita per drivito la differenza.

forse non videsi recata giammai al futto. La Legge di Rotari sulla serva Romana o prigioniera di guerra nel 622 non era che una Legge passeggiera per sua natura, e che cessar dovea, cessata la guerra. Quando questa dopo 85 anni riarse contro l'Esarcato, Liutprando avrebbe dovato rinnovar la Legge; ma, non avendola rinnovata, e <sup>1</sup> v Jubli.

#### NUMERO CCCCLXVI.

Memoria d'una donazione, che Bruningo o Burningo fece della Corte di Sarma o Sarmata nel Piacentino, al Monastero di Senatore in Pavia.

### ANNO 727?

( Dal P. Romualdo (1) ).

- (1) Ecco ciò che dice il P. Romualdo 1: » Monasterio Sena-
- » TORIS ( Fedi prec. Num. 401 ) BRUNINOUS, patruelis SENA-
- » 727, juspatronatum, et administrationem alterius Ecclesiae
- » Sanctae Mariae, quam ipse in loco Sarmae, agri Placen-
- » Sanctae MARIAE, quam ipse in 1000 SARMAE, agri PLACEN-» TINI, fundaverat, reliquit, ut legitur Apud Bossium fol. 186, De
- » Monasterio Senatoris ». Non sarebbero per noi d'una grande autorità queste notizie, s'elle non fossero confortate dal nome del Bossi. Ma donde il Bessi cavolle per registrarle ne'suoi Manoscritti? Qui viene il Robolini ² ad aiutarci, dichiarando, che Girolamo Bossi le ostenne da una Pergamena Storica di Giovanni di Cervio de'Bonivarti, Sindaco e Procuratore del Monastero di Senatore nel 1406.

Anche Giovanni Agazati <sup>3</sup>, Continuatore della Cronaca Piacentina del De Mussis presso il Muratori, riferi dopo il 1406 gli stessi ragguagli sulla donazione di Bruningo, Questi è quel Bruningo, che prendeva il titolo d'Uomo Illustre (Fedi prec. p. 174) Ira'testimoni della fondazione del 714, fatta da Senatore (Fedi prec. Num. 401).

<sup>1</sup> P. Romualdi a Sancta Maria, Papia Sacra, Part. I. pag. 91. (A. 1699).

<sup>2</sup> Bobolini, Notizie di Pavia, II. 158. (A.1826).

<sup>3</sup> Agazati, Apud Muratori, Script. Rev. Ital. XVI, 561. (A. 1730).
111.
31

Ma në Giovanui di Cervio në l'Agazati dissero d'aver veduto quel testamento di Buningo o Burningo del 727, come fa credere il P. Romauldo. Sarebbe stato uno de testamenti per Tanima, usati di Longobardi fin dal principio della loro conversione alla fede Catolica, e, poi permesi dalle Leggi Liutprandee. L'Agazati \* soggiunge, che Bruningo fu padre d'Aledinda, fondatrice parimente d'una Chiesa. Che che sia di ciò, Monache di Senatore in Pavia possedevano il luogo di Sarmadas, per errore detto di Sarmundas, in un Diploma di Bercugario II.\* e d' Adalberto del Settembre 95 presso il Muratori ? e la Corte di Sarmatati un un simile di Federico I.\* dell'Aprile 116; <sup>2</sup>. Una Bolla d'Alessandro II.\* <sup>4</sup> conferma in pro del Monsetero di Senatore Saramtro in l'accentro Episcopatu cum Capella S'Marata s.

4 Id. Ibid. V. 993.

### NUMERO CCCCLXVII.

Radchis, Abate e fondatore del Monastero di San Michele in Pugnano, elegge per suo successore Walprando, figliuolo di Walperto, Duca di Lucca.

Anno 727. dopo (Settembre) o 728. (prima di Giugno).
(Dal Barsocchini (1)).

.....JESU X.TI Regnante dn. nostro Liutprandum anno felicissimo regni ejus sextodecimo..... Inditione undecima feliciter.

<sup>1</sup> Agazati , loc. cel. Col. 625.

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, IV. 196. (A. 1741).

<sup>3</sup> Id. Ibid. V. 965. (A. 1711).

Carta dell'Archivio Arcivescovile di Lucca (++F. 43), stampata dal Muratori <sup>1</sup> e ristampata dal Brunetti <sup>2</sup>: posta indi nuovamente in luce dal Barsocchini <sup>3</sup>, ma con maggior diligenza.

<sup>1</sup> Muratori, Ant. M. Ævi, V. 375. (A. 1741).

<sup>2</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 473. (A. 1806).

<sup>3</sup> Barsocchini, Mem. di Lucca, Tom. V. Parte II. pag. 10. (A. 1837).

RADCHIS vir venerabilis abbas presbiter tibi dolcissimo et in X.70 filio WALPRAND clericus (1) filio domino WALTPERT gloriosissimo Duci salutem.

Manifestum mihi est, et multorum claruet, qualiter....

Radciis una cum cum b. m. Ansefrako germanus meus
monasterio S. Micharlis.... menta (fundamenta) edificare
visi sumus hic in loco, cui vocabulum est Aponiano (2), et
qualiter supraser. Ansfraedus germanus meus medietatem omnibus rebus substantie sue ividem per dotis pagina contulit.

Simol et ego memoratus Radchis meam parte in integrum idem per predictarum dotis fermavi.

Nunc vero recolor ego hane dictus RADCHIS fragilitas seculi istius: ideo bona mentem, et spontanea voluntatem volo adque decerno, u tu nominatus WALTPRAM ipso S. Dei monasterio beati MICHARLI cum omnia, et in omnibus ividem pertenentem ad gubernandum et regendo in tua sid (sit) potestatem, quatenus ad et et parentibus tuis omni tempore ipse veneravilis Dei monasterio ab omni controversia seculari defensatus esset inveniatur (3).

<sup>(1)</sup> Dolcissimo et in Christo filio Walprand clericus. Questo Walprando figliuolo del Duca di Lucca, era egli Monaco in San Michele di Pugnano, come sembrò al Mabillon ?? Nol crede Il Bertini ?, perchè la qualificazione di fitius meus trovasi data da Radchis anche al Notaro Eoin. Walprando poscia diventò Vescovo di Lucca.

<sup>(2)</sup> Aponiano. Non so se parli d'Appiano, luogo della Pieve di Tranaldo. Ho seguito l'opinione di Repetti <sup>3</sup> e di Barsocchini, che credono non essere Aponiano diverso da Pugnano del Lucchese.

<sup>(3)</sup> Defensatus esse inveniatur. L'accorgimento di Radchis fu il metter quel suo Monastero di S. Michele sotto la protezione di Walprando non solo, ma di tutta la famiglia del Duca.

<sup>1</sup> Mabillon , Annal. Benedect. Lib. XIX. Cap. 78.

<sup>2</sup> Bertini, Mem. di Lucca, etc. Tom. IV. Parle I. pag. 316.

<sup>3</sup> Repetti, Dizion. Geograf. Toscano, etc. IV. 681.

Et tu dolcissime et in X.ro filio Waltprand sic ipso S. Monasterio guvernare et regere diveas, ut omni tempore in omnibus melioretur, et non in luminariis vel officio depereat.

Er post obito meo omnia et in omnibus, sicut dixi, ipse S. monasterio, et omnes res ividem pertenente in tua defensionem et dominio valeat permanere.

Et dum ego superius nominatus RADCHIS advivere meruero omnia res ipsa cum predicto monasterio guvernando et regendo in mea sid potestatem.

Post obito vero meo tu ividem dominus et gubernator esse inveniaris; et familiola S. Micharli, qui post me remanserit, tu eos regere et guvernare diveas hic in ipso Dei monasterio, ut non innerrore vel aliqua deceptionem post me remaneant.

Er deinceps, sicut in suprascriptas dotis ad me Radchis, et b. m. Arspred germano cunfirmatum legitur, in tua Wallprand potestatem permaneat, et nullo tempore a novis posterus nostrus hec, sicut superius legitur, valeat molestare.

Er servos vel ancilla, quod pro anima mea livertari voluero (1), volo ut liveram aveat potestatem, et firmando livertatem eorum cartula.

QUAM firmitatis mei cartula, Eoin notario et in X.ro filio meo (2) scrivendo dictavi, in qua ego supter signum

<sup>(1)</sup> Et servos vel ancilla, quod pro anima mea livertari voltero. Umano e confortevol costume, introdotto dalla Religione di manomettere i servi per rimedio dell'anima! Il Pizzetti 'attribuisce la diffusione di talo costume al salibritar agitur di San Gregorio il Grande (Fedi prec. Num. 147).

<sup>(2)</sup> Eoin notario, et in Christo filio meo. Questo Eoin era Notaro, e non Monaco, al dir del Bertini.

<sup>1</sup> Pizzetti, Autich. Toscane, I. 317.

S. Crocis firmans, et testibus obtuli rovorando subscripsi, sponsionibus solleniter interpositis (1).

ACTUM in supradicto loco Aponiano supradicta die et inditione.

Signum † manus RADCHIS vv. abbas presb. qui ipso firmitatis monimen fieri rogavit.

† Ego Talesperianus eximius (2) Episcopus huic cartula donationis facta ad Radeiis presb. facta in Waltprand vir cler. sicut superius legitor ad confirmando subscripsi. Signum † ms. Teutpald vir devol. Scaro (3) testis.

<sup>(1)</sup> Sponsionibus solleniter interpositis. Dopo la Legge degli Scribi del 727, riesce inutile oramai di venir notando queste o simili frasi, che appartenevano in particolare alla lingua giuridica di Roma ed in generale alla Latinità; parole insinuatei già prima del 727 negli usi e nel viver civile del Congolardi.

<sup>(2)</sup> Eximius. Di questa maniera, con cui sottoscriveasi Talesperiano, Vedi prec. pag. 341. 397. 400.

<sup>(5)</sup> Teutpatel vir devotus Searo. Non così avea stampato il Muratori nel pubblicare tal Carta; ma Scavino. E però di questa lezione tenne gran conto il Brunetti ¹ a voler dimostrare, che gli Scabini altri non furono se non Assessori de Duchi (Pedi le Note al prec.Num.446). Na, leggendo nel Barsocchini Scaro in vece di Scavino, ebbi sollecito inditio, che al Muratori nel suo passaggio per Lucca non era stato conceduto ed agio e tempo bastanti a riscontrar le sue Gopie cogli Originali. Volendo perciò chiarirmi del fatto, e non essendo certo che il Barsochini si trovasse in Lucca, serissi al Cav. Rosini, anticonio amico, di trarmi dal dubbio e di chiarir la vera lezione della perganena Lucchea. Non tardò a compiacermi l'egergio Profesor di Pisa; ed ito in Lucca vide il Barsocchini. Questi, riapetti gli Archiv), lesse chiaramente nella Caria di Radchis, vel Teurpaled era Scano e non gli Scassuo. La lettera del Pro-

<sup>1</sup> Brunetti, loc. eit. pag. 315.

† Ego Galfred presbiter rogatus a Radchis presbiter in hanc cartula donationis facta in Walprand abbas proprias manus meas subscripsi.

Signum + manus RADUALD filio GUNTIFRED testis.

Signum + ms. FILIMARI filio Augent testis.

Signum + ms. GAUSERAD vir. dev. filio MAURELLI testis.

Ego GAUDENTIUS indignus presbiter notarius S. Eccles. LUCENSIS. Civitatis, quantum in autentico inveniri potui, sine fraude vel dolo exemplavi, nec plus atdedi nec menime scripsi.

fessor Rosini è in data del 17 Giugno 1853; la quale mi giunso or che questo foglio era già pronto a stamparsi. Rieva egli , lo prego , i miei più vivi ringaraiamenti non solo per questo tratto della sua bonah, ma pe'tanti e tanti segni , ch'egli altra volta mi dette, del benevolo animo suo ne'fidati cololoqui lungo P. Armo e nelle Colline Pisane; vivido inageno, che acquista sempre nuove forze. La / benchè tarda , testimonianza della mia gratitudine mi conforta , perchè io non aveva trovato luogo fiu qui a favellatane.

Tortuando a Teutpaldo, l'opinione del Tiraboschi e del Savigny sulla mancanza degli Seabini prima di Carlo Magno iu Italia, si libera d'un Documento contrario: ma la disputa sussiste moora, ed io ne riparlerò nel 752. Teutpaldo dunque s'abbia coune Secarione di Pisa, e non mai come Secavione.

### NUMERO CCCCLXVIII.

Prologo delle Leggi pubblicate da Liutprando nel suo sedicesimo anno.

Anno 728. Marzo 1. (Dall'Heroldo pag. 236 (1)).

PLURIUS jam quidem vicibus in antiqui Edicti corpore, ea adjungere Curavimus, quae pro salute animae et GEN-TIS NOSTRAE (2) Salvatione esse prospezimus. Nunc alia quae simili modo, eam considerantes, secundum Deumesse cognovimus, ut nec periuria, nec jurgia, inter nostros emergent fideles. Praevidentes una cum nostris ludicibus, atque fidelibus Losconantis (3) die Calendarum Martiarum, anno. Deo favente, regoi nostri XVI. Indictione XI. ea quae sequuntur addere curavimus.

<sup>(1)</sup> Manca del tutto nel Codice Cavense il Prologo alle Leggi dell'anno XV.° E però mi parve doverlo supplir coll'Heroldino; il più anticamente dato alla luce.

<sup>(2)</sup> Gentis nostrae. Non è egli chiaro, che tutti gli abitatori del regno Longobardo, Barbari e Romani, così nuovi che
antichi, son compresi nel giro del vocabolo GENTIS NOSTRAE, ingranditasi a mano a mano, secondo il vecchio costume recato dalla Pannonia, d'incorporar successivamente
molti e molti popoli nell'unica cittadinanza e nel guidrigildo
de' Longobardi?

<sup>(3)</sup> Fridelibus Longobardis. Sempre il nome di Longobardi, non mai quello di Romani all'universalità de' popoli, sudditi di Liutprando, anche dopo la conquista dell'Esarcato nel 727, dove il nome de'Romani sembrava doversi conservare o tollerar nelle Leggi per dinotare i muori sudditi.

Soggiunte allo stesso Prologo nel Codice Parigino 4614 (1).

DEUM invocamus testem, non pro aliqua vana gloria aut laude humana querendum, sed Dei omnipotenti placendo, ET NOSTROS DE ERRORE TOLLENDOS SUBJECTOS (2).

### NUMERO CCCCLXIX.

Leggi pubblicate da Liutprando nel suo decimo sesto auno.

Anno 728, Marzo 1.

( Dal testo Cavense ).

( Libro VI.º di Muratori ).

XCVI. (XLII. Muratori). Si quis pro causam suam aliquid judici cumque loco posito (red qualecumque loci praeposito[1]), ved fidels regis dederit, et viventem eo requisierit dicendo quod liberatus nou sit, faciat justiciam illi post quantoscumque annos requisierit, nam si post mortem ejus filios aut

<sup>(1)</sup> Di questo Codice Parigino, che solo tra tutt'i Codici veduti dal Cav. Vesme contiene si fatte memorabili parole del Prologo, si consulti la sua Lettera più volte dianzi ricordata (p.26).

<sup>(</sup>a) Et nostros de errore tollendo subjectos. In primo l'uogo, farò notare la riapparizione del Subjectis presso Liutprando; cioè dell'antica formola Rotariana, che ora diveniva più che mai necessaria dopo la conquista dell' Esarcato: ma ben presto il Re ne perdette la più gran parte. In secondo luogo, domanderò, qual fosse stato l'errore, onde volea Lintprando liberare i suoi sudditi, pereò gli abitanti antichi del suo Regno, ed i pochi sudditi rimassigli dopo il 172 nell'Esarcato? lo non credo, che avesse Liutprando inteso di parlar dell'errore o delle tenebre della mente umana in generale; ma si dell' errore in particolare degl'Iconoclasti; contro il quale diceva d'aver preso le armi, c sperava ora di ristorare la guerra in quel di Ravenna.

heredes ejus pulsaverit, sic statuinus; ut si viventem patrem pulsaverit proclamandum ad regem, aud compellandum per tales homines quorum fides ammittiur et veritas apparuerit quod pulsaverit, et justitia minime invenire potuit, faciant ei filij ut heredes justiciam, sicut lex est. Si autem intra anni spacium preteriret, eciamsi pulsaverit non habeat facundia filios aut heredes repetendum, nisi sit sibi contemptus, quia et de guadia, et de fidejussorem. et de sacramentum ita Domnus Rothanus decessor noster in anteriore edicto sic statuit, ut post anni spacium cujus pars neglexerit ammittat (amittat) ipsam rem suam; Ideoque nobis congruum paruit esse, ut ipse qui sine guadia, et fidejussorem repetere quesierit post anni spaciu facundia non habeat requirendum.

- (1) Ogni ooraggio vien meno a frugar per entro alla barbarie del Cavense un qualche senso buono delle parole; ni ès i trova se non mereè la Latinità de'Codiei dell'Heroldo e del Muratori. Nondimeno il locopozitus del Cavense mi sembra vocabulo più assai usitato presso i Longobardi che uno il prespositus loci.
- A me, che non promisi un Comento giuridico sulle Leggi Longobarde, non oceorre d'entrare in altre disquisizioni; ed oramai diverrò più breve nelle Note alle rimamenti Leggi di Liutprando. Ne farò solamente osservare le lor politiche opportunità e la lor natura terriboride. Savia, per esempio, e moderata è la presente Legge Liutprandea, e necessariamente comune a tutti gli abitanti del Regno, i quali domandavano giustizia presso i Magistrati Longobardi. Ma che algnifica l'avordato loro una quadche cosa per una lite? Non certamente per corremperli, altrimenti sarchetor stati puniti. Con queste parole accennasi a'guaditi ed a'pogui giudiziaturii, posti nelle mani del Giudice da' litiganti; col quale concetto s'accordano l'ultime parole della stessa Legge, nella quale si tratta in oltre di liberare i fideiussori, e si comanda che si perda la causa da chi tacque per un anno dopo averil dati.

(Qui v' ha una confusione deplorabile nel Cavense: manca il Numero XCVII, con parte del XCVIII. los popperirò, secondo il solito, al difetto per mezzo del testo Heroldino (pag. 236.): conservando intere le jardel del Cavense.

(XCVII)..... ( manca intero ),

(XCVIIJ) (XLIII). Si servus cujuscumque ancillam alterius tulerit, et dominus ancillae cam liberaverit et admond fecerit, a se, aut si eam vendiderit, et qui eam emit dolsos animo, et liberavit, et servus ipse in servitio permanserit, amittat ipsa libertatem suam (2),

# ( Continua il Cavense )

et sit ancilla regis, et ipse qui eam libertavit componere regi aliam talem, aut preind (pretieum) quantum ipsam valuerit, det, eo quod colludium ectt<sup>\*</sup>, Servus vero ipse sit in potestatem Dni, et ancillam ipsam faciat Dnus servi suam cum preciu suum, aut qualiter a Rege optinere potuerit.

(2) Amittat ipsa libertatem suam. Nuovi rigori addotti nella servità Germanica; nuovo titolo di reddito pel Re; nuova dimostrazione, che anche questa Legge, per l'interesse del Regio Palazzo, fu territoriale.

XCVIII. (XLIV). Si quis alium(Aldium?) pulsaverit de servo suo, aud de Aldione quod furtum, aut homicidium, aut aliquod malum fecisset si invenistur ipsum servum, aut Aldionem pulsaverit, et compellacionem fecerit, faciat ei justiciam quando cum quesierit, nam dum ipse servus advixerit, Daus ejus uon pulsaverit, nisi post mortem servi, aud Aldioni ipsius quesierit, a Dno ejus ut ei justiciam faciat, Decrebiums ut nullam facundiam habeat requirendum, si vivente servo, aut Aldione no pulsaverit puum ejus, quia injuste nobis apparet.

ut postquam servum aut Aldium ipsum inquirere non potuerit, ut ei aliqua justiția fiat.

XCVIIIJ(XLV).De puero intra etate decrevit elemeneia nostra, cum nostris judicibus, vel reliquis Laxononkuns (3), ut sicut in alio homine, dum intra hetate est, de rebus suis aliquid donare non potest, ita nec regi donare non possit antequan ad legitimam etate pervenerit (4), quia de eausa jata multe contenciones fuerunt.

- (3) Langobardis. Di Longobardi si continua sempre a parlare nelle Leggi di Liutprando, senza niuna eccezione pe'nuoci suoi sudditi Romani si dell' Esarcato e si de' Patrimoni Sabinesi.
- (4) Ita nec regi donare non possit antequam ad legitimam ctate pervenerit. Generoso ed unano provvedimento, capace di conciliare al Re Liutprando i cuori de'nuoci suoi sudditi Romani, e già Longobardizzati col guidrigitto.

C.(XLVI). Nulli sit licenciam qualibet mulierem mundium ejus habent in potestatem post mortem mariti sui ante anni spacium eam velare, aut monachile habitum suscipere, vel induere, quod si ipsa sua voluntate ante anni spacium hoc facere disposuerit, veniat ad palacium regis (5), et dicat elemencie eius voluntatem suam, ut interrogata vel inquisita diligenter a rege, et sic per ejus permissum accipiat. religionis velamen. Si vero ante anni spacium, sine permissum regis quis hoc facere presumpserit comp. regi quidrigild suum (6), mundium vero mulieris, vel res ejus sit in potestate palacij, quia qui hoc ante anni spacium querit facere, per lucrum pecunie, vel seculi hujus cupiditatem hoc facere querit, nam non pro amore Dei, aut anima ejus salvandam, quia post mortem viri sui dum dolor recens est, in qualem partem voluerit animus ejus, inclinare potest. Nam cum in se revertitur hac carnis

delectatio obvenerit, et quod pejus est, in adulteriu cadit, et nec monacha invenitur, nec layea esse potest, et si alter quisque homo in cujus mundium non est hoc facere presumpserit comp guidrigild suum in sacro palacio (7), et ipsa cum rebus suis sit in potestate mundialdi sui.

- (5) Feniat ad palacium regis. Nobile officio, che si riserba il Re di soccorrer le vedove, alle quali volessero i Mundualdi far violenza per monscarle. Or questa violenza non si commetteva ella giammai contro le donne di sangue Romano dell'antico Regno Longobardo? Non pota commettersi contro le donne dell' Esarcato e de l'attrimori Sabinesi, ora che vi signoreggiavano i Longobardi? E però chi non vede, che questa Legge fu territoriade necessariamente per tutti gli abitanti d.l Regno, nuovoi od antichi sudditi di Liutprando?
- (6) Componut regi guidrigild suum. Chi non vede, ele un Mundualdo di sangue Romano, e sopratututo uno dell'Esarcato e de'Sabinesi Patrimoni, avrebbe dovuto far apprezare il suo Capo di cittadino e diffinirue il guidrigildo per pagarlo al Re, se costretto avesse a farsi Monaca una vedova in tutto il Regno Longobardo? E si dirà, che questa non fu Legge conune a tutti gli abituti?
- (7) Componat guidrigild saum in Sucro Palatio, Qui si parla de non Mundualdi, che consigliavano a farsi Monaca una qualche vedova nel primo anno di sua vedovanza. Questi crano tenuti da Liutprando per seduttori, mossi da una speransa qualunque di lucro. Erano sempre Longobardi puri, e non anche di sangue Romano si fatti seduttori? E non doveano forse per la presente Legge gli uni e gli altri far procedere all'apprezzo della loro testa, e pagarne il valore al Re.
- CI. (XLVII). Si quam mulier velamen religionis induta fuerit observata qualiter in superiori capitulo affixa sunt in monasterio intrare voluerit, si filios aut filias habuerit, in quorum mundium esse inceniatur (8), cum terciam porcionem de propriis rebus suis intret in monasterium, et

post obitum ejus remaneat in ipsum monasterium ubi ipsa intraverit. Si vero filios, aut filias non habucrit, cum medietatem de rebus suis in monasterio introhire possit si voluerit, et post ejus decessum permaneat ipsa medietas in ipso monasterio, nam si in domum permanserit, potestatem habeat de rebus suis judicare pro anima sua, aut cui voluerit terciam porcionem, duas vero porciones ex rebus ejus sint in potestatem ipsius ad que mundium ejus pertinet.

(8) Filios... habuerit, in quorum mundium esse inveniatur. Ecce l'aspetto più duro dal mundio Longobardo, che i figliuoli maschi fossero Munduadii delle proprie lor madri. Le Madri di sanguo Romano erano esenti elle da tal gravezza? Ma dov' è l'eccecione in lor favore? Dove la Legge che le rendesse immuni? Territoriale adunque per le donne di tutte le razze abitatrici del Regno fu questa Legge: tanto più quanto la Religione invitavale senza distinzioni a farsi Monache di buon grado. Ed il Re parla per l'appunto della vocazione Religiosa non delle sole donne di sangue Longobardo, ma di tutte, regolando i modi a disporre delle sostanze di ciascuna.

CHI.(XLVIII). Si quis vero Langobardus (9) habuerit filium legitimum masculinum, aut filiam legitimam unam, aut plures, et antequam cam ad maritum tradat, ad mortem venerit, potestatem habeat ad filias suas per cartam donacionis si voluerit usque ad quartam porcionem de rebus suis judicare, et si judicaverit stabile permaneat. Si vero duos filios legitimos habuerit, et filiam legitimam unam, aud plures, septimam porcionem carum de rebus suis judicet si voluerit., nam si vero amplius fuerit filij, per hanc racionem computetur, si vero patrem viventem eas ad marifu tradiderit, hordine teneam juxta legem qualiter voluerit.

(5) Si quis vero Longobardis. Ecco di nuevo, e sempre: tutti gli abitanti del Regno son chiamati co! nome solo di Lougobardo; abolita la menzione delle particolari nazioni de' Romani, dei Goti, de' Sarmati e de' Bulgari.

Sorge intanto nel 728 un nuovo Drinto, che in molte parti accostasi al Romano, di potere ciascun Longobardo riserbarsi la quarta parte del suo Pattimonio, per farne donazione ad altri, anche nel caso d'esservi figliuoli.

CIL/(XLIX). Nulli sit licencia conjugi sui de rebus suis amplius dare per qualecumque ingenio, nisi quod ei in die votorum in metphio, et morgincapud dederit secundum anteriorem edicti paginam, et quod superdederit non sit stabile (10).

(10) Non sit stabile. L'annullare ogni donazione de'mariti a pro delle mogli, oltre le mete o mest ed i Morgineap, è un'imitazione del Dritto Romano.

# NUMERO CCCCLXX.

Transualdo fonda e dota la Chiesa di San Terenzio nel Vico Colonia presso Marilla o Marlia.

## Anno 728.

( Dal Barsocchini (1) ).

....JESU X.TI regnante dn. nostro LIUDPRAND rege ,

<sup>(1)</sup> Quest'Originale dell'Archivio Arcivescovile di Lucca († 1. 59) fu stampato dal Bertini <sup>1</sup>; ma corse un errore intorno all'Indizione, ch'egli ritenne per la decima; e però attribui al 727 una tale Scrittura. Il Barsocchini <sup>2</sup> ristampò la Carta di Transualdo, con la vera Indizione undecima, ricorsa per l'appunto nel decimo settimo anno di Liutpraudo, e con aver popunto nel decimo settimo anno di Liutpraudo, e con aver popunto nel decimo settimo anno di Liutpraudo.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. 1.314, 315, Nota (120).

<sup>2</sup> Barsocchini, toc. cit. Tom. V. Part. II. pag. 12.

anno regni ejus septimo decimo indit. decima (undecima) feliciter.

TRASUALDU v. d. tivi Hecclesie Dei, et beati S. TERENTII perpetuam salutem.

Postea juvante Dominum omnipotentem, ego Trassua.—
in meo proprio jure Hecclesia in onorem Dei, et ipsius
beati S. Trerenti in loco, qui vocatur in vico Coloniersa,
ubi avitare videor per manum artificum a fundamentis construzi..... et die Sanctum edificationis tue (1), per hanc
dotis titulo medictatem de onnem ris mea vet conquisito
meo, quidquid avire videor omnia medictatem in te S.
Hecclesia cunfermavi, sicot enim factum est.

Insoque do duno trado et cunfero tivi predicte S. Heccidest medietatem de casa mea "wi avitare videor cum fundamento cum omnem intrinsico suo, idest terra vinca pratis cultam atque incultam, olivetis silvis vergariis movile vel immovile, omnia et in omnibus quidquid a me jus pertenet, medietate de pecunia mea, et uvi ipse Eccles. fundata est, et aduc Deo juvante acquirere potuero in potestatem ipsius Hecclesie set (sit), et qui ividem reservierit, omnia et in omnibus, comodo superius decrivimus, me dietatem de omnem ris mea in ejus Hecclesie sit potestatem: et tamen dum ego advivere meruero in mea sit potestatem guvernandi: et exinde Deo et ipsius Hecclesie laudem referri.

tuto leggere nel testo Fico Coloniense; lasciato in bianco dal Bertini, sebbene questi da ricordo scritto in dorso della Pergamena rilevato avesse, che si trattava per l'appunto di Colonia presso Marlia. Sfuggirono intanto al Barsocchini due testimoni, Autelmo e Tanoaldo, rammentati dal Bertini.

Et die Sanctum edificationis tuae. Il Bertini dice, ehe qui si parla del giorno, in eui fu consacrata la Chiesa di S. Terenzio.

Et pos viro (post vero) ovito meo, quem ego demisero in ipsa S. Hecclesia sit potestave ividem serviendo, Nam nullatenus alieniginandi, set semper ejus Hecclesie sit potestatem firmam et istavilem permaneat; ut neque a me, neque a posterus meus posset disrumpi.

Et Leonacis indignus presbiter iscrivere rogavi, et super signum S. Crucis ficinus, et testibus obtulit rovorandum per cunfermationem istipulatione ispunsione interposita (1).

ACTUM LUCA die et regnum et indit. suprascripta fi-

Signum † ms. Trasualdi Autunis et cunserbaturis, et qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum + ms. Ahaldı rogatus a ec.

Signum † manus Authelmi rogatus a Trasualdo V. D. testis (presso il Bertini).

Signum † manus Tanualdi rogatus a Trasualdu V. D. testis (presso il Bertini).

Signum + ms. Tunualdi rogalus ec.

Signum + ms. Babale filius Alvarti v. d. tes.

Signum † ms. Anfridi rogatus testis.



<sup>(1)</sup> Istipulatione ispunsione interposita. Non mancò il misero Leonace di voler adoperare a modo suo queste parole, consacrate dall'uso fra' Longobardi.

## NUMERO CCCCLXXI.

Iscrizione di Petrifunso, Conte, in San Macario presso Lucca.

# Anno 728 o 729?

( Dal Bertini (1)).

† TEMPORE. TALESPERIANI. EPISCOPI. PETRIFUN-SO. COMES (2). FECIT. † † †

(1) Rella Pieve rurale di San Macario presso Lucca, un antichissimo Marmo, collocato nel muro interiore della Chiesa, e posto indi con poco avvedimento per soglia della Porta, fu roso dal tempo; indi variamente interpetrato dal Mansi 1 e dal Poggi 2. Credeva il primo, che vi fosse inciso il nome d'un Geminiano, Vescovo di Lucca: ma l'altro dimostrò doversi leggere Tulesperiano. E così leggessi veramente, narra il Bertini 3, due secoli fa dall'erudito Lucchese Nicolao Penitesi nelle sue Antichità Manoscritte di Lucca.

(2) Petrifunso Comes fecil. In queste parole sta tutto il nerbo dell'Iscrizione. Come mai, vivendo Walperto Duca di Lucca
ne giorni del Vescovo Talesperiano, v'era parimente un Conte
per nome Petrifunso? Sembra, che la difficoltà non sia grande;
poichè a' tempi di Liutprando Re già cominicavano i titoli d'onore seuza una vera ed effettiva giurisdizione. Maggior lume
s'avrebbe in tal controversia, se potesse dimostrarsi, come il
Bertini desidera, che l'edificatore della Chiesa di San Macario
fosse stato un Petrifunso, figliuolo dello atesso Walperto, e
fratello di Walpraudo, Vescovo di Lucca, si come apprendesi
dal testamento sottoscritto nel 754 da esso Walprando. Ma
come si può dimostrare, che l'un Petrifunso non fosse diverso
dall'altro?

Laonde non è vietato il negare, che un Petrifunso, Conte,

<sup>1</sup> Mansi, Diario Sacro delle Chiese di Lucca, pag. 371.

<sup>2</sup> Poggl, Saggio di Storia Ecclesiastica Lucchese, pag. 44. 139. 3 Bertini, loc. cit. pag. 319.

il quale, mentre sedea il Vescovo Talesperiano, edificò verso il 728 o 729 la Chiesa di San Macario, fosse propriamente Lucchese. Poteva essere di qualche altra Città della Toscana. Egli è difficile, il so, che alcuno venga nell' altrui paese a costruir Chiese; ma quanti esempi, se fosse necessario addurli, ricordar non si potrebbero di persone sospinte dalla divozione a rizzare in istranie contrade alcun Monumento? Roma non è ella piena delle varie Chiese costruitevi da tutte le nazioni della Terra? E perchè un Conte Longobardo, straniero a Lucca, non potè avere cento cagioni, a noi tutte ignote, di fabbricarvi una Chiesa, pei suoi particolari affetti verso il Santo, per qualche grazia concedutagli, per qualche pericolo schivato? E sia stato Lucchese quel Petrifunso, ed anzi figliuolo del Duca Gualperto. Non credo, potesse da ciò risultare alcun conforto alla speranza del mio Bertini di mostrarc, che il Ducato di Walperto non limitavasi alla sola città ed al territorio di Lucca, quasi egli avesse più Conti soggetti all' autorità sua.

## NUMERO CCCCLXXII.

Prologo delle Leggi pubblicate da Liutprando nel suo diciassettesimo anno.

Anno 729. Marzo 1.

(Dal Codice Cavense (1)).

INCIPIT PROLOGUS DE ANNO XVII.

Visi sumus jam eciam in volumine antiquo edicti cor-

<sup>(1)</sup> Assaí dilungasi questo Prologo del Cavense da Codici Vesmiani, quanto alle parole: ma il senso è lo stesso. Manca del tutto si fatto Prologo nell'Heroldo; presso il quale ami havvi una perturbazione, mettendosi le Leggi dell'anno XIX." avanti quelle del XVII." Ma non è mio l'officio di dare un'Edizione Critica delle Leggi Longobarde.

pore illa edicere curavimus, quae Deo placita sunt et genti nostre expedivilia esse cognovimus, ut nunc quidem propter singulam vexaciones, que inter homines exoriuntur perspeximus eciam et modo adjungere que opportuna esse probantur, et itaque statuimus atque censuimus a die isto Kalendarum marciarum anno regni nostri Deo propicio septimo decimo. Indicio duodecima·, sic debeat de istis causis judicium procedere. nam quod antea statuimus, atque statuta sunt modo·, modo minime revolvantur., quia nobis sic constitit cum nostris judicibus tam de AUSTRIA (1). et de TUSIE partibus, seu cum ceteris LANGOBARDIBUS nostris (2)·,·

<sup>(1)</sup> Tam de Austria. Manca nel Cavense, quam de Neu-STRIA: parole rimaste sotto la penna del Copista, le quali non si tralasciano punto ne' Codici e nel testo del Cav. Vesme.

Si noti frattanto in qual modo Liutprando nel 1. Marzo 729 fosse tornato all' antica divisione geografica del suo Regno; in Austria, Neustria e Tuscia; divisione, che avea intermessa due anni addietro, nel 1. Marzo 727, quando la sua fortuna gli facea sperar le più grandi vittorie contro l'Imperio; e quando pensava dividere in nuova guisa i suoi domini (Fediprece, pag. 460), dando loro i nomi di Benevento, di Spoleto e di Tuscia.

<sup>(2)</sup> Cum ceteris Langobardis nostris. Sempre il solo nome di Longobardi a dinotare l'universalità delle razze abitattici del Regno cosi di Longobardi puri che di Longobarditizzati, e massimamente de'vinti Romani; antichi sudditi, a'quali ora s'aggiungevano i nuovi sudditi dell'Essrcato e de' Patrimonj Sabinesi.

## NUMERO CCCCLXXIII.

Nuove Leggi promulgate da Liutprando nel suo decimo settimo anno.

Anno 729. Marzo 1.

( Dal Codice Cavense ).

( Libro VI.º di Muratori ),

CIIIJ.(L.Muratori).Si servus cujuscumque habens legitima uxorem. et aliam ancillam super eam duxerit. comp daus servi sicut in edicto de adulterio continet ei cujus ancilla postea tulit\*,\* ancilla vera ipsa pro inlicita presumpcione accipiat talem disciplinam a dno suo in presencia de dno servi (1). ut alia ancilla. hoc facere non presumat\*,\*

(s) Ancilla vero. ...accipiat talem disciplinam...in presencia domini seroi. Qual disciplina? Quella certamente delle batiture, poiché dovea chiamarsi ad esserne spettatore il padrone del servo, che ardito avea di prendere per seconda moglie la serva, or fustigata. Muratori vuole nelle sue Note, che si registri fra le prime parole della lingua Italiana quel dirsi da Liutprando; » in presencia domini ».

CV. (LI. LII). De his qui in licito matrimonio ante tempus nati sunt, et ei legitimi fratres sui voluntarie partem dederunt, in ipso debeat permanere, et eos exhereditare minime debeant... nam pater non possit illos illicitos filios neque per thinz. vel per qualiscumque ingenio heredes constituere, hoc autem ideo statuere previdimus, ut omnis homo qui vult accipiat uxorem legitimam, non inlicite contrand (contrahat) nupcias (2). Si autem fratres non sunt, et parentes propinqui fuerint, qui potucrint legitime ad hereditatem venire, et usque modo tacuerunt; taceat et in antea, et nullam habeat contra eos, qui possederiper triginta annos facundiam loquendi dicendo. quod exheredes esse debeant, nisi quod per triginta annos possiderunt, possideant in antea.

(a) Non autem illicite contrahat nupcica. Domanderei, se Liutprando avesse permesso le illecite nozze a' vinit Romani, suoi sudditi? Se non le permise, dunque parlò a tutti essi, e non eccettuonne alcuno; e la presente sua Legge fu territoriale. Dura condizione per me d'esser dannato al remo di dovole sempre ricordare a chi pretende, che gli Editti Longobardi furono Leggi per solo quel popolo. Può egli darsi una qualche cosa che più di questa oppongasi al vero?

CVI. (LIII). Si quis Aldia alienam. aud suam ad uxorem tollere voluerit, faciat eam guidribora, sicut edictus continet (3) de ancillam·, nam si quis sine ista ordinacione eam quasi uxorem h-buerit, filij qui ex ea nati fuerint, non sint legitimi sed naturales·,

(3) Faciat eam guidribora. Ovvero pienamente libera per isposarla, come prescrisse Rotari nella sua Legge 223. f'edi la Nota (192) all' Editto di quel Re.

CVIJ. (LIV). Si plures homines carta conveniencie inter se fecerint. et pena posuerint. et post annum unum duos. aut tres. vel amplius. de ipsa convenienciam se subtralhere voluerit, aut pena ruperit. unusquisque per caput comp. ipsa penam, quam posuerunt in integrum (4), quia ornnes unanimiter consenserunt. et nullus eis imperavit talem causam facere; deo per caput componat qui ruperit ipsam penam. sicut per caput voluntarie consenserunt;

(4) Quam posuerunt in integrum. Ecco di giorno in giorno la cognizione del Dritto Romano allargarsi fra Longobardi, e dettar loro ciò che ivi si trova prescritto sul solido.

CVIIJ. (LV). Si quis fidejussorem, aud debitorem suum pignoraverit, et ipsum pignum recolligere neglexerit, et eum per duodecim dies dimiserit, tunc ille qui pignum ipsum aput se habuerit, si servus aut ancilla est. custodiat eum ut fugam non faciat, et faciat eum operare sicut suum proprium servum aut ancillam. et insuper habeat licentiam repignerare in secunda vice. ut sit ipsa pignora in triplum quantum debitum est; et si per triginta die pignora ipsa debitor, auf fidejussor recolligere neglexerit, si in REUSTRIA, aut in AUSTRIA (3) fuerint, amittat ipsa pignora, et non habeat facundiam requirendum; Si vero in TUSCUR partibus fuerint habeat spacium in die sexagintanam si super sexaginta diebus fuerint, similiter amittat pignora ipsa. Insuper potestatem habeat qui pignoravi; causam suom in antea per legem agere et procurare;

- (5) In Neustria, aut in Austria. Qui dal Cavense non si dimentica niuna delle tre parti antiche del Regno; l'Orientale, cole, ovvero l'Austria; l'Occidentale, ossai la Nusurana; la Meridionale, additata col nome di Tuscia, e questa dovea distendersi di là da Salerno nella regione meriggia del Ducato di Benevento.
- Si fata Legge, con cui si pongono i termini del tempo comceduto per la ricerca de 'err'i egnorati, non ra ella forse comune a' padroni Longobardi, cd a' padroni usciti dal sangue de 'vinti Romani Longobardizzati, sudditi di Liutprando ? Coloro i quali continuano a dire, che l'Editto di questo Re fu personate si Longobardi soli, dovrebbero dire se l'Austria, la Neustria e la Tuscia non crano divisioni geografiche anche per l'uso dei vinti Romani, suoi sudditi; e se costoro avessero uno spazio minore o maggiore di quello assegnato qui da Liutprando per la ricerca de servi?

CVIIIJ. (LVI). Si quis permissum habuerit debitorem, aut fidejussorem suum, aut per boves, aut caballos domitos pignorares possit, et pignoraverit, et intra duode-cim noctes, pignora sua debitor, aut fidejussor recolligere neglexerit, potestatem habeat eas minare (6), sicut sua

propria, et gubernare, et mortuus fuerit non requiratur. Nam si pulsatus fuerit, quod iniquo animo plusquam sua animaliam minasset, satim (satis) faciat ei solus ad evangelia. Si vero intra triginta dies in ista parte Alpes dilataverit, et non recollexerit. sicut superius de servo, aut ancilla statuimus; ita de caballo, et de boves. aurum, vel argentum, vestimenta, heramenta, ferramenta, et animalia minuta, vel qualibet pignus fuerit, sic esse censuimus.

(6) Potestatem habeat eas minare, etc. Questi provvedimenti sugli animali pegnorati e sulla maniera di custodirli non fu ella comune a tutt' i sudditi di Liutprando?

CX. (LVII). Si quis servum alienum, aut ancilla loco pignoris tenuerit, et furtum, aut homicidium, vel quolibet malum fuerit, non reputetur proprio dno culpa nisi ei, qui eum tenet, quia postquam eum pro debito suo comprehensit, sic custodire debit, ut aliquid mali non possit facere (7); si vero ancilla fuerit, et cum ea ipso qui pigneraverit, aut servus ejus adulteraverit ante prefinitum constitutum quod superius posuimus, de triginta, aut sexaginta dies, comp adulterium ipsum duo ejus cujus fuerit ancilla. Post consitutuo vero triginta, aut sexaginta dierum spacium, sit in potestatem ejus qui pignoravit, si ipse cujus fuerit, recolligere neglexerit.

(7) Sic custodire debet ut aliquid mali non possit fucere. E non è questo un precetto conune a tutti gli abitanti del Regno, che si debbano ben custodire i servi e le serve pegnorate, victando a queste di peccare?

CXJ. (LVIII). Si quis servum, aut Aldionem alterius per colludium comprehendere presumpserit dicendo quod supra furtum suum eum comprehendisset, aut tacio noctis tempore in curte sua eum intenisset (8), et colludius ipse apparuerit, et certa apparuerit veritas quod colludius fuisset, comp. ipse qui eum apprehendere per talem ingenium presumpsit, ei cui fuerit servus, aut Aldius, quantum ipse componere debuit, si absque colludio, aut fraudem eum presisset, idest furtum ipsum quod querebat in actigiid (9), et illicita presumpcione soli xL si ipse colludius apparuerit;

(8) Aut tacito nociti tempore in curte sua eum invenisset. Ecco astuia Longobarda! Il servo e l'Afdio, per darsi du on movo padrone, fingevano d'esser ladri, e sorpresi nell'atto di rubare. Quante frodi non avranno meditato su questo solo punto le fervide menti degli Adij e de'servi di sanque Romano!

(9) Actigild. S' è lungamente parlato dell' Actigild, ossia della pena del nonuplo nelle Note (211) (234) all' Editto di Rotari.

CXIJ. (LIX). De puella, unde jam antea diximus. ut in duodecim annos legitima sit ad maritandum, sic modo statuimus ut non intrantem ipsum duodecimum annum, sed expletam (10) sic sit legitimam ad maritandum. Ideo nunc dicimus hoc, quia multas intenciones de causa ista cognovimus; et apparet nobis quod immatura causa sit ante expletos annos duodecim;,

(10) Ipsum duodecimum ausum, sed expletam. Se le donselle de Longobardi non poterono da indi in que maritarsi prima del duodecimo anno compisso; vi sarà chi osi affermare, che non fossero le donzelle de'vinti Romani soggette parimente a questa Legge?

CXIIJ. (LX). Si quis LONGOBARDES (11) voluerit in filios suos sibi bene servientem aliquid largire, habeat licenciam in hoe modo, ut si fuerit duo filij, terciam partem substancie sue possit meliorare cum qui ei bene, et secundum Deum obediens fuerit, et ei servierit, et si tres fuerint, habeat licenciam quartam partem remeliorare quem voluerit, et si fuerit quatuor filij, tribuat quintam partem,

et si fuerit sex, septimam, et si amplius fuerit, per hoc numero numerentur, ut semper qui patrem vigorem habeat, qualiter ei filij sui recte ut diximus obediant et deserviant., Et si toti ei bene servierint, habeat equalitatem substanciam patris, quod si forsitans quisque secunda, et terciam uxorem duxerit, et habuerit filios, et de anteriore conjugem, et de sequentem, non habeat potestatem illos posteriores, quorum mater vivit, meliorare dum ipsa vixerit, nec dicat aliquis quod per ipsam mulierem talis suasio facta fuisset . defuncta autem mulierem, pater licenciam habeat facere sicut supra legitur, quia credimus secundum Deum esse .. Et dum servos qui bene serviunt remelioratos videmus, et remuneratos a Dnis suis, quam illos qui recte non serviunt, quanto magis debet fieri rata causa, ut pater filium suum meliorare, et remunerare possit, qui ei melius servierit.

(11) Si quis Longobardis. Torna la parola universale di Longobardo a dinotare i sudditi di Liutprando in modo generalissimo e gli abitanti del Regno, qualunque fosse la razza od il popolo a cui ciascuno appartenesse per nascita.

Un nuovo dritto sorge intanto da questa Legge Liutprandea del 729: non abborrente dal Romano. Lasciavasi al genitore la facoltà di rimunerare alcuno de' suoi figliuoli più obbedienti, ma con alcune limitazioni.

CXIIIJ. (LXI). Si puella sine voluntate parentum absconse ad maritum ambulaverit; et ei metam nee pronuissa nec data fuerit, et contigerit ut maritus se ante moriatur quam mundium de eo faciat contempta sit ipsa mulier, nec possit postea metam querere ab heredibus ejus qui defunctus est pro eo quod neglegenter sine voluntate parentum suorum ad maritum ambulavit, nec fuit qui justiciam ejus exquireret.

CXV. (LXII). Si quis possederit qualecumque rem mo-

vile vel immobile per cartam falsam, et probatum fuerit quod per ipsum munimen falsum ipsa rem possideat, non eum defendat monim suam, vel possessio sua (12), hoc est per triginta annorum, nec excludat illud, cujus res legibus fuit, sed ammittat ipsam rem, quam per cartulam falsam possidet, sicut diximus, si probatum fuerit, et ille ipsam recipiet, cui antea per legem perfuere videbantur;

(12) Non eum defendat... possessio aua, etc. Ecco una delle Leggi più savie di Liutprando, la quale accostasi al Dritto Romano, ma più assia all'equità naturale; Legge la quale ne' primi tre lustri del presente scolo decimo nono fia assai spesso invocata nelle cause feudali, e massimamente in quelle che agitavansi nel Reame di Napoli per abolirvi attualmente la feudalità. E guai ad un feudatario, il quale implorava favorevoli a se gli efletti di una lunga e più centenaria prescrizione, s'egli si lasciava indurre a presentar Carte in giudizio i como titoli del suo possedere. Gli occhiuti avversarj scoprivano in que' titoli un subisso di falsità, e non v'era più alcuna prescrizione legittima, la quale resister potesse a quell' impeto.

CXVI. (LXIII). Si quis commutaverit terram aridam, aut pratum, vel silvam, et ibidem laboraverit, et edificium fecerii (13), aut clausuras, vel vineam posuerit, et postea surreverit tercius homo, qui ipsum locum suum faciat, et ille qui eum dedit defendere non potuerit, recipiat rem suam, quam dedit. Et insuper ille qui dedit, si defendere non potuerit, recipiat...... et insuper ille qui dedit, si defendere non potuerit, ipsum damnum ci restituat, quantum adpreciatum fuerit, quod in ipsa commutacione laboravit, vel edificavit; Sed et de compusaciones ista statuimus sicut sicut et de commutacione; hoc autem de his causis dicinus, unde carta commutacionis, aut vendicionis homines inter se non faciunt, nam unde carta faciunt, atque ostenduntur, sic debeat esse, sicut in ipsa carta legitur.

(43) El edificium ficerii. Da per ogni dove s' edificavano Chiese, Monasteri, Palagi, Case rurali nel Regno Longobardo sotto la Dinastia Bavarica. Ed ecco l'importanza sempre crescente de Maestri Comaccini, ed il bisogno di pubblicar per essi le Leggi, che or ora qui s'inseriranno. La prima idea dell' arte d'edificare i Longobardi l'ebbero in Pannonia da' Goti Ariani; e questa idea regnò lungamente fra quel popolo in ltalia, combattendo contro la Latina. Due dunque furono i tipi, l'uno Gotico e l'altro Romano, secondo i quali cominciò il Longobardo da vere cara l'Architettura nella nostra Penisola.

#### NUMERO CCCCLXXIV.

Aldone, Primicerio di Santa Maria Cremonese, concede in fitto una terra a Landone.

Anno 729. Giugno 30.

(Donata dal Conte Morbio ).

CHARTA FICTI facti ab ALDONE Primerio de tera que dicitur Rozano cum servis.

In nomine Domini salvatoris, et beate MARIE matris ejus.

Bratissimo Zenone patre nostro in cremonensi cathedra episcopali rasidente anno Epatus ejus vigesimo sexto (1). Costat Albo venerabilis Primerius (2), ut (et) Presbiter ma-



Alle tante diligenze usate dagli Scrittori delle Carte Cremonesi antiche nel ricordar fino in qual giorno della settimana celebrato si fosse ciascun contratto, aggiungesi anche la cura di segnar gli anni del Vescovo. Fedi prec. Num. 441.

<sup>(2)</sup> Aldo venerabilis Primerius. Se un'umile Carta d'un semplice affitto non è materia degna di Chiosa, ben egli è argomento di gravi considerazioni la qualità personale d'Aldo, Primicerio, che concede a Landone del fu Redoaldo a lavorare

jor sancte marie cremonensis ecclesie matrice dedisset ut (et)tradidisset tibi Lando vir onorabilis fil. b. m. Redoaud ad

la terra di Rozzano co'scrvi: a Landone, uomo onorevole, e però libero livellario, per anni dicci.

Aldone od Aldo il trovammo giù semplice Prete di Santa Maria Gremonese nel Venerdi 11. Giugno 658 (Pedi prec. Num. 557): ora egli è Primicerio della stessa nel 729. Ben sembra Longobardo questo Prete Aldo; pur, qualunque fosse stato il popolo, donde useiva, e' si rese chiaro pe' suoi studi Latini, e nella sua più tarda età compose in servizio della sua Chiesa due Libri; perduti da lunga atagione, ma di cui ci tramando de memorie Oddo od Oddone della mobilissima gente de'Sommi di Cremona, in un suo Menologio, ed in alcune sue Note a' Libri Rituali della Chiesa Gremonese da lui scritte nel 1260.

Niun ricordo m'occorre në di quest' Oddo de' Sommi, në del Primicerio Aldo appo l'Arisi ed il Lancetti: ma credo, che il Torresini abbia parlato dell'uno e dell'altro nelle sue Schede Storiche, e che il Dragoni avesse d'indi tratto ciò che narra così d'Aldo come d'Oddone de' Sommi. Scive dunque il Dragoni 1, leggeni nelle Note del Sommi, che in qualche più solemne festività solevano esporsi o sull'Altare o sulla Pergoda (oggi ai domanda Crederaza) molte cose tenute in gran pregio, secondo il Rito del 1260, fra le quali crano i due seguenti Libri d'Aldo.

- I." a Episcopologium Sanctae Ecclesiae Cressorests , incoeptum Secundo Sacculo, cum Vità Sanctissmi Banabara A Apostoli,...... quam ex vetustissimis Codicibus III et IV a Saeculi in Secretario nostro (1'Archivio Capitalare') adhecesarvatis scripsit Aano Venerabilis Primerius sanctae Ecclesisiae nostrae, et ejusdem sancti Banabara titulatus, Anno domini 225.
- » Accedunt Vitae Sanctorum Pontificum Cremonensium a » Sancto Santon ad Sanctum in Christo patrem Zenonem in
- » Cathedra sci Ваннаван tunc sedentem »,

<sup>1</sup> Dragoni, loc. cit. pag. 397. 398.

tenendum fictuario nomine per annos secutivos decem unam peciant tere casalam, scilicet curte, aja, campis agris, vinea, sylvis, cultum, et incultum, cum omnibus accessibus superioribus, et inferioribus, et omnibus adjacentiis suis, omnia in integrum movile, et immovile item ser-

La Vita di San Barnaba tuttora leggeasi, quando Biagio Rossi dopo il 1599 scriveva le Giunte alla sua Tacola Difacta de Vescovi Cremonesi. Ma dopo il 1599 le Scritture d'Aldo, ed anche il Menologio d'Oddone de Sommi, chi crede al Dragoni <sup>3</sup>, miseramente si smarrirono. Qui egli avrebbe dovuto dire, ma non disse, dove si trovassero de Note diamzi riferite d'Oddone de Sommi, laonde io sospettai, ch'esso Dragoni avesse quette cose appreso da quel Torresini, del quale tunanzi favellai (Pedi prec. Num. 448).

Vuolsi da itali fatti dedurre, non aver le tenebre dell' ignoranta coperto si fattamente verso il 750 la mente dell' uomo nel Regno Longobardo, che non vi fosse un Aldone, il quale drizzava gli occhì a' Codici del Terzo e del Quarto secolo per erudirsi, ed addottriurare i suoi contemporanei. La Latinità del presente Atto di fittanza è del Notaro Alberto, non propriamente d'Aldo: barbara, sì, e scorretta, e guasta forse da Leone Diacono, che la copiò nel 999: ma pur ella non è tanto infelice quanto la Latinità de' Notari Lucchesi e Piacentini di quell'età.

Si, fatto Libro, nota Oddone de' Sommi, super Altare ponitur in Cornu Evangelii.

II.º » Menologium Sanctae Ecclesiae Cremonensis, ex Vita » Sancti Barnabae et reliquorum Sanctorum Pontificum.....

<sup>»</sup> et ex Actis ejusdem Ecclesiae, quod Anno 730 scripsit idem 
» Aldo *Primerius* sci Barnabae ».

Questo altro Libro, exponebatur, diceva il Sommi nel 1260, super Altare, in cornu Lectionum.

<sup>1</sup> Blasii Rubel, Tabula Dystica Episcoporum Cremonensium, Cremonae, Apud Pellizzari (A. 1599).

<sup>2</sup> Dragoni, loc. cit. pag. 399.

vos, et ancillas cum filiis et filias sue: omnia jure jam dicte sancte манк слемолення ecclesie matrice: jacet in loco qui dictur Rozzano coherit ei da mane Dragoalin venerabilis presbiter de cadem Sca Maria: a meridie ejusdem Dragoaldus, et ipsa sca maria a sera Sabinus ejusdem sce marie reverentissimus presbiter, et a montes via pubblica.

UNDE tu ipsa qui supra Lando vir onorabilis manifestum est promissus fuerit eidem ipsi Aldo venerabilis Primerius ut (et) Presbiter major eiusdem sce marie cremonensus ecclesie malrice quod per ipsos annos secutivos decem a sancto martino bene laborare, coltivare, et meliorare fuerit ipsam teram ut campos, agros, vineas, sylvas, et omnes adjacentes suas, et quod curabit famquam bonus pater familia issos servos et ancillas sce mante cum filios et filias suis, et omnia meliorala erunt: Insuper promisisset eidem Aldo venerabilis Primerius ut (et) Presbiter maior sce marte de civitate ista Cremonensi solvere omni anno in ista canonica sce marte facencessis ecclesie matre in die gloriose ejus in coelos traslacionis auri soldos dominicos probatos, et obreziatos oeto (1). Ideireo idem

<sup>(1)</sup> Auri soldos dominicos probatos et ofrezistos coto. Il Dragoni i spiega il dominicos, educendo ch'erano quelli usciti dalla Zecca del Re; non sensa dubitare, che avesse potuto esservi una Zecca Ducate in Cremona. Indi nota, che l'affitto in pro di Landone cominciava non al San Michele, ma si nel giorno di San Martino, come al di d'oggi s'usa parimente in Cremona. Sembrava egli disposto a fare le maraviglie, che i servi e l'ancelle si dessero in fitto; ma tosto e' le bandi, con siderato, che gli uni e gli altri si vendevano. Quanto a me, io non soggiungerò altro se non che questi servi e queste ancelle possedensani dalla Canonica di Sauta Maria di Cremona

<sup>1</sup> Dragoni, loc. cit. pag. 399.

ALDO yenerabilis Primerius ut (et) Presbiter major jam dicle SCE MARIE nomine suo, et fratrum suorum venerabiles Presbiteri, et Diaconi ejusdem SCE MARIE matris mihi ALBERTO notario SCE CHEMONENSIS ecclesie ane cartam scribere rogavit.

† Ego Aldo indignus Primerius SCE MARIE CREMONEN-SIS probavi.

Signum manus isto Lando qui probavit.

ALBERTUS Notarius.

Act. ista civitate cuemona in domo canonica trigesimo mens. Iun. Indic. duodecima.

+ LEO Diaconus.

secondo il Dritto Longobardo; e che perciò nelle controversie nate o da nascere intorno a'servi bisognava sovente far combattere per mezzo de' Campioni.

### NUMERO CCCCLXXV.

Supplica di Radoald, abitante in Gausingo, a Grazioso, Vescovo di Novara, per la consecrazione d'un altare nella Chiesa di San Martino.

Anno 729. Dicembre 3.

( Da Carlo Francesco Frasconi (1) ).

FAVENTE Domino nostro Cristo et meritis beatissimo Apostolorumque meritis quohequando (coacquando) patri nostro Grazioso Episcopo sedem tenens beati Gaudenti.

<sup>(1)</sup> Frasconi, In Monumentis Historiae Patriae ( Pedemontanae ). Col. 18. 19. Taurini ( A. 1836). Originate, secondo il Frasconi; conservato nell'Archivio della Cattedrale di Novara: veduto già e descritto dall' Andres 1.

<sup>1</sup> Andres, Lettera su Codici di Vercelli e di Novara, pag. 6. (A. 1802).

Ego Radoald Ovil filio ci (qui) est habitatur In Vico Gausiaco (1) horacolo beati Minaria vel ipsius altario qui plantatus est In templo ubi est altario beati sancti Martini presens presentibus dixit (2) benedictus dominus qui vult omnes hominis salvos fieure (fieri) et ad cognitionem virtutis venire, qui et nos nobis qui supra adedit pastorein ut per uestra predegationem ad hedernam uita pertingere mereamur.

Inzoque Reudme pater uestra despregor (deprecor) caritatem ut In lamdictum horacolo mihi altario dedicare debeas In numine (nomine) lamdicti beati Menacus, et Ego ibit (tibi) luxtam meam parvitatem Confero terrola ad sex modios seminatura in trebus partibus duo Imudio in una versuram duo In alia duo in tertia fiueri simul modio sex unde in ipsa uenera uel e (eenerabile) loco luminaria futerit debeat.

ITA sane ut ipse uenera vel e (venerabile) locus sub uestra tulitionem (tuitionem) uel dominationem seu consegrationem In perpetuo esse debeat uestrisque subcessuribus quam uiso sub perlecatione (lectione) ad me facta relegi et signo sancte crucis roboraui et uobis vel in scrineo Novanis hec lecta tradidi conservandum.



<sup>(1)</sup> In Vico Gausingo. Signorerebbe, nota il Frasconi, questo Vico Gausingo senza un istromento del medesimo Archivio Novarese, in data del 945, dove si contiene una vendita di fondi nel territorio di Palliate, fatta da Ildecarda del fu Gotfredo: » de loco Astsoo qui dicitur Sancto Perno in Silva ». Ben avrebbe dovuto trovarsi tale Ltroinento, ma non l'ho trovato, nella Raccolta Piemontese.

<sup>(2)</sup> Presens presentibus dixit. Poco mancherebbe, che questo misero Notaio Novarese avesse a tenesi come un uomo vivente a Legge Romana, per aver adoperato le formole generali della Latinità, presens presentibus dixit!

ACTUM In civitatem Novaria diue tertio mensis decembris regnante dominum Liutprannui regis anno hoctabo decimo (1) inditione tertiodecimo feliciter.

Signum + manus RADOALD ud. (viri discreti) qui hanc cartolam fiuri rogavi et ei relectus est.

Signum + manus Rotperti civis Novariensis (2) testis. Signum + manus Liutperti ud. de ipsa vico testis. Signum + manus Lupecinon ud. de ipsa vico testis.

Ego Laurchis notarius scripsit Cartolam rogatas ad Radoald post tradita cumplevit et dedit.

( al di fuori dello stesso carattere )

Carthola que est RADOALD de Oraculo beati Miliablis de vico Gausingo.

<sup>(</sup>i) Anno hoctabo decimo. Il decimo settimo di Liutprando era finito in Giugao 729; e però l'Indizione XIII. e l'anno decimotavo di Liutprando stesso appartengono all'anno, ado opo Settembre. Del che tardi m'avvidi; essendomi confidato nel consenso dell' Andres e del Frasconi, che assegnano la Supplica di ladosil d al 3. Dicembre 750 nell' Indizione XIII.

<sup>(2)</sup> Civis Novariensis. E certamente questo Rotpert passerà per un civis Romanus, suddito di Liutprando, solo perché chiamossi Civis Novariensis. Udimmo gi quanto il cives Brizziae di San Gregorio ( Vedi prec. Num. 119) parvero all'Ilfegel, sen id in narrato il verto, essere cittadiri Romani sudditi di Liutprando ( Vedi prec. Num. 418). Ma perché non doveva un cittadino Longobardo chiamarsi cittadino del luogo dove nacque, o dove dimorava?

## NUMERO CCCCLXXVI.

Sigemundo, Arciprete Lucchese, e tre fratelli, Gasindj del Re, fondano una Diaconia, ossia uno Spedale fuori le mura di Lucca, nel luogo detto Pulia.

Anno 729. Decembre 18.
( Dal Bertini (1) ).

REGNANTE domno nostro LIUTPRAND viro excellentissimus Rege, Anno pietatis ejus octabodecimo, sub die quintodecimo Kalendarum Januarium Indictione tertiadecima.

Oraculo sanctorum Christi Confessorum Secundi, Gaudenti, atque Columbani, quod Domino juvante estra murascium Lucensis, loco ubi dicitur A pulia (2), aedificare disponent, ubi et Diaconia in susceptione Peregrinorum fieri exoptant Sigemund venerabilis Archipresbiter ejusdem Ecclesiae Lucensis, seu Theutpert, et Rappert, atque Godebert VV. MM. (Viri Magnifici) Gasindi Regis, filii quondam Cuxdoald (3), perpetuam salutem dixerunt.

<sup>(1)</sup> Il Muratori <sup>1</sup> pubblicò per metà questa Carta; e così fece il Brunetti <sup>2</sup>. Primo il Bertini <sup>3</sup> la dette intera da una Copia dell'Archivio Arcivescovile di Lucca († † 0.64).

<sup>(2)</sup> A Pulia. Ritiene l'antico nome di Pulia, non lungi di Lucca, e di rimpetto per l'appunto al Baluardo, chiamato anche oggi di San Colombano. Dicesi anche Apulia.

<sup>(3)</sup> Filii quondam Gundoald. Bene avverte il Bertini <sup>4</sup>, che aarebbe an erro grande il credere Sigemando, Arciprete di Lucca, il crederio, dico, fratello de'tre figlinoli di Gundoaldo. Sigemundo fu germano di Talesperiano, Vescovo di Luca nel 232 : e le suosauze donate da Sigemundo alla sundo.

<sup>1</sup> Muratori, A. Medii Ævi, I. 129. (A. 1738).

<sup>2</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 477. (A. 1806).

<sup>3</sup> Bertini, Memorie di Lucca, Tom. IV. Part. I. Appendica no (A.1818).

<sup>4</sup> Id ...

In Evangelio Redemptor humani Generis suos hortatur fideles ad honum opus faciendum, dicens, facite elymosina, et funt in vobis omnia mundi, et ubi fuerint duo, vel tres congregati in meo nomine, et ego in medio illorum: magnum remedium praebuit peccatoribus, ut homo temporalia pauperibus tribuendo caelestia percipere mereatur ut ab omnibus (illecobris) suorum delictorum mundetur.

Quapropter nos qui supra, Deo inspirante, juxta propriam voluntatem et vota ipsum Sanctum Oraculum edificare disponimus in suprascripto loco et Diaconia in susceptione Peregrinorum nos suprascripti Germani Theutpert, Ratpert, et Godebert, pro remedio Parentorum nostrorum aque nostra mercede ex terra nostra, quam in ipso loco A Pulía habemus (1) in tabola una recipiente mocilolas duodecim:

In qua terra, et ipsum Sanctum locum fieri obtamus, choerente terra Gundoin, seu via publica, tenente capite prope murus suprascripte Civitatis Lucensis, simul et of-

conia di San Colombano sono diverse da quelle, che i tre figliuoli di Gundoaldo le offerirono. Il non aver posto mente a questa necessaria distinzione induses in molti errori Eugenno Gamurrini <sup>1</sup>, che tutt' i donatori della presente Carta ebbe per germani del Vescovo Talesperiano; e Talesperiano il tenne per padre di quell' Orao, del quale sotto il 722 si vegga il prec. Num. 438. E perchè? Perchè il Vescovo Talesperiano chiamò son figliuolo, ma in Gash Carroo, quel Clerico Orao. Da queste o da simili suppositioni trasse il Gamurrini l'origini d'alcune, benche antichisime, famiglie di Lucca, si come degli Anselmintili, de Poggi e de Molagonnella.

Ex terra nostra, quam in ipso loco A Pulia habemus.
 Questa terra dunque spettava soltanto a tre figlicoli del fu Gundoaldo, Casindj di Liutprando, non al Lucchese Arciprete Sigenundo.

<sup>1</sup> Gamurrini, Istor. Genealog. delle famiglie, etc. IV. 206. 212.

ferimus in ipso Venerabile loco ex omnibus quidquid in ipsis partibus Tuscase de genitrice nostra habemus (1), decima tam de frugebus vel peculiis, ex omnibus, ita ut in perpetuum ipsa nostra Terra recipiente modiolas duodecim in designato loco permaneant, et perennis temporibus inibi offerantur a nobis, vel heredibus, a taque actoribus nostris; et nobis proveniat ad mercedem.

Ego autem Stoemund Archipresbiter una cum auctoritate et consensu germani, et Domini mei Talesperiani
Episcopi, ex nostra propria pecunia pro nostro remedio
oliero, et dono in prefato Sancto loco, ex terra nostra ad
Runco de Casale, quod dicitur Sindoni (2) in peza una,
recipiente modiolas vigenti (3), simul et decimas ex onnibus rebus nostris, ea similiter ratione ut ipsa terra in ipso
sepe nominato Sancto loco permaneat, et decimas ex
omnibus nostris propriis rebus in perpetuum tam a nobis,
quam ab heredibus nostris offerantur ita ut cum exinde
Chinsti perciperint pauperes Domino gratias referant e
nobis proveniat ad remedium.

IPSUM VETO SENODOCHIUM dum ego qui supra SIGEMUND Presbiter advixero, in mea sit potestate regendi, et gubernaudi, quatinus ipse locus cottidie per me aumentetur.

Quidquid in ipsis partibus Tusciae de genitrice nostra habemus. Lo stesso vuol dirsi degli altri averi di Toscana, lasciati a que' Gasindj dalla madre.

<sup>(2)</sup> Terra nostra ad Runco de Casale, quod dicitur Sindoni. Questa era la proprietà dell'Arciprete Sigemundo.

<sup>(3)</sup> Madiolas vigenti. Scrive il Bruneti ¹, che il Moggio sotto i Longobardi si divideva in Moggioli, de'quali egli aflerma non potersi determinare la misura. Ma qui modiolas mi sembra stare in luogo di Modium; e che si debba da noi tradurre reuti moggia sensa più.

<sup>1</sup> Brunelli, loc. cit. pag. 353.

Posr autem meum excessum de corpore sit in potestatem suprascriptorum Therder, Radperat, et Godderent (1), vel eorum heredes, inidi persona Deo dilecta ordinare, qui ipsam elymosina distribuat cum omni moderatione, haec omnia suprascripta in praenominata ratione in ipso Sancto loco communiter offerimus, et per praesentem paginam confirmamus possedendum, ita ut quidquid exinde Prepositus, qui pro tempore inibi fuerit pie, recteque juxta canonicam auctoriatem facere aut judicare voluerint, liberam habeat in omnibus potesiatem, et nostra plenissime largitate.

Eτ nec nobis liceat ullo tempore nolle, quod voluemus, sed quod nobis semel factum vel conscriptum est, inviolabiliter volumus ut maneat. Quippe cum de re semel conlata jura legesque prohibeant aliquam repetitionem mobere.

QUAM donationis seu confirmationis nostre Paginam Magno, Notario sancte Ticinensis Ecclesiae ex jussu Bene-

<sup>(1)</sup> Theupert, Radjert, et Godepert. Qui sarebbe stata l'opportunità di parlar più chiaramente, che non avessero fatto dianzi, se daddovero i tre figliuoli di Gundoaldo, Gazindj del Re, fossero stati fratelli germani di Sigemando, Arciprete. Ma il loro silenzio in questo luogo, dimostra, che tali non erano; e che solamente si collegarono insieme per una pietosa impresa.

Nacquero in Lucea i tre figliuoli di Gundoaldo? Bertini lo crede, perchè possedevano in Lucea, e cercarono d'essere utili alla loro città, fondandovi uno Spedale. A me tono è sembrato valevole un simile argomento per dichiarar Lucehese il Conte Petrifunso (Fedi prec. Num. 471); ma quel titolo di Conte, he m'indusse a dubitare, non s' ode nella presente Carta di Sigemundo; ne Petrifunso fondò uno Spedale in perpetuo beneficio di Lucea, ma una Chiesa o Cappella rurale, per sua privata divozione.

DICTI venerabilis Subdiaconi et ex Opt. Ticin. (1) scribendo rogavimus et subiter confirmantibus testibusque obtulimus roborandum.

ACTUM TICINI (2).

Ego Sichimund V. V. Presbiter huic cartule donationis a nobis facta subscripsi, et testibus optulimus.

Ego Theutpert V. M. huic cartule donationis a me et germanis meis facta relegi et subscripsi, et testibus obtulimus rohoranda

Signum... manus... (cioè di Radpert, Gasindio, che non sapea scrivere).

- (1) Ex Opt. Così leggesi appo il Bertini: ma in verità non può cavarsi alcun senso buono da quest'abbreviatura, la quale sembra dire ex Optimatibus: cosa difficile a credere. Il Brunetti \* vorrebbe si legga Exceptor, come nella famosa Carta Piacentina di Vitale immaginò il Fumagalli (Vedi prec. Num. 45a.).
- A proposito dell' Exceptor di Brunetti; perchè, domando, perchè una si cospicua donazione di ragguardevoli personaggi non si registrò in Pavia od in Lucca nelle Geste Municipati dell'Ordine ovvero della Curia de'vinti Romani? Perchè non si registrò, secono l'Ecclessiatiche regole, raccomandate da San Gregorio? Non si registrò, perchè nè in Pavia, nè in altra Città del Regno Longobardo vi furono più Ordini o Curie de' vinti Romani dal tempo di Clefo e de'Duchi.
- » Proprios Magistratus constituere » : così avrebbe detto Gregorio II. intorno a que' fieri saccheggiatori d' Italia.
- (a) Actum Ticini. Lucchesi, come io li credo col Bertini, o non Lucchesi che fossero, viveano in Pavia i tre figliuoli di Gundoaldo, Gasindj del Re Liuprando, In quella città si condusse per suoi affari Sigemundo; ed ivi ordinò la donazione coi tre fratelli; ciò che vie meglio dimostra essere stati essi concittadini di Sigemundo, c d'aver voluto con lui giuvare, sebbene assenti, alla lor patria.

<sup>1</sup> Brunetti , loc. cit. pag. 478.

Ego Gubepert qui nomen suum scripsit, et hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † manus Rodualdi Gasindo Regi (1), filio quondam Rodpald testis.

TEUDPERT Notarius huic cartule donationis ad Sigismuxd, et Godepert, et Ratpert testis subscripsi, qui me presente confirmaverunt.

Ego Guiselpert Westerarius Regie potestalis huic cartule donationis rogatus ad Sigismund, et Theutpert, et Godepert, et Ratpert teste subscripsi, qui me presente confirmaverunt.

Ego qui supra Magnus Notarius sancte Ticinensis Ecclesie, scriptor hujus cartule donationis, post tradita complevi et dedi.

Ego Osprand Subdiaconus Notarius sancte Lucensus Ecclesie quantum in autenticum inveni nec plus addidi, nec menime scripsi.

### NUMERO CCCCLXXVII.

Il Clerico Candido vende a Savino una terra del Pisano.

Anno 730. Gennaio.

(Dal Moratori .1,).

In nomine Domini Dei Jest Christi.



<sup>(1)</sup> Rodualdi Gasindi Regi. È questo un quarto Casindio del Re in una sola Scrittura: il quale sottoscrive da testimone. De'Casindj ho parlato a bastanza nella Nota (202) e nella XIII Osseroazione all'Editto di Rotari.

<sup>(1)</sup> Muratori 1 pubblicò tal Carta dall'Archivio Arcivescovile

<sup>1</sup> Muraton, A. M. Ævi, III. 1003. (A. 1740).

REGRANTE domno nostro Liutprand vir excellentissimo Rege anno Regni ejus octavo decimo, mense Januario, Indictione tertiadecima.

CANDIDO venerabilis Clerico filius condam...... doloni anc dies arvitriom et benigna voluntatem vendidisse et vindedi, tradidi tivi LARINO, terrula mea in locum, qui dicitur.... minus modiorum tris, prope via publica et caput de... et infra ipsa terrula est uno Pero, tibi venondavi de.... et intra ipsa terrula est de p.... petivi et in presenti accepit auris soled . . . PISANO ( Pisanos) numero quindecim tantum, sicut inter nos in placitum convine et consta me in omnibus esse suppletus et nihil mihi in amplius pretium reddevire videris quod mihi cumpletus pariasti (1), unde amodo tu denominatus LARINUS ipsa predicta terrulam in predictum locum aveas, teneas, possedeas vel heredibus tui in perpetui temporibus vindices et defendas et quidquid exinde agere facere volueris ut potens firmissimos domino in tua emturi sit potestate insa terrula.

Er quod non credimus nec fieri potest si contra hane Cartula venditionis a me facta vel traditionis ire temptavero ego per me Candino aut heredibus meis aut non potuero defensare te aut tuos heredis ipsa terrula qualivit homine sit tivi emturis componam pene nomine auri solidos trentas, quod est in duplus pretium et presens Carta in sua manere firmitate.

Pisano; il Brunctti 1 la ristampò, e ristabilì molte parole rimaste in bianco presso il primo.

- (1) Pariasti. Vuol dire pagasti. Si vegga il Brunetti 2.
- (2) Signum sancte Cruci feci. Questo Clerico del 730 non sapea scrivere.

<sup>1</sup> Brunetti , Cod. Dipl. Toscano , 1, 479. (A.1806).

<sup>2</sup> Id. Ibid. 1, 729.

QUAM Cartulam Venditionis Ansolf Notarium scrivere rogavi, ubi prope finem signum sancte Cruci feci (2) et testibus roborandam tradidi.

ACTUM PISA per Indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Candido venerabilis Clericus, qui hanc Cartulam scrivere rogavit.

- † Ego Joannis Episcopus in hanc Cartula manu mea subscripsi.
- † Ego Andreas diacono in anc Cartula venditionis me manu mea subscripsi.
- † Ego Benedictus Notarius (1) rogitus a domno Gre-Gorio et Lodocio huic Venditionis rogatus ab Cambro venerabilis Clerico testis subscripsi et me presente quindice solidos accepit.
- Ego Albari ad Candidu rogatus propria manu mea subscripsi.

Signum † manus ANSPRAND venerabilis diaconus filius quondam Tr......

Ego Ansolf Notarius post tradita deplevit....



<sup>(1)</sup> Benedictus Notarius. Ecco un Notaro, il quale, al pari di Teudpert (Vedi prec. pag. 519), premde il titolo della sua professione, abitualmente; anche fuori de casi d'esercitarla. Così di mano in mano si vedranno i Pittori, gli Orefici ed i Maestri Comacini pigliar ciascuno il nome dalle loro attl: liberi uomini o Longobardi o Longobardizzuti, e soggetti al guidrigido, come i Notari o gli Scribi.

Son questi grandi lineamenti de' costumi Longobardi, che l'esercizio dell'arti non allontansse gli uomini dal godimento della cittadinanza; si come accadeva tra molti popoli, e massimamente presso i Borgognoni. Ma di ciò si parlerà nella Storio.

#### NUMERO CCCCLXXVIII.

Rodoin vende a Dondone alcune terre nel Pisano.

## Anno 730, Febbraio,

( Dal Muratori (1) ).

In Nomine Domini Dei nostri Jesu Christi.

REGNANTE domno nostro Littprand vir excellentissimus, Rege, anno felicissimi Regni ejus octavo decimo mense Februario, Indictione tertiadecima.

CONSTA me Rodden vir honestus, filius quondam Banoncioni, et quia manifestum est eo quod ante es annibus venondavi tivi Doxdoni aliquanta terrula in locum, qui dicitor ad STABLA MARCECCI (2), uno capite tenente in terra CILISONI, et alium Capite tenente in terra CILLIONI. De uno latere corre Via publica (3), et de alium latere

<sup>(1)</sup> Anche il Muratori <sup>1</sup> stampò questa Carta dell'Archivio Arcivescovile Pisano: ristampata dal Brunetti <sup>2</sup>.

<sup>(</sup>a) Stabla Marcucci. Sembra essere Siabbia, dice il Brunctti <sup>3</sup>. Ma Stabbia è nella Val di Nievole, dove non so che si fosse mai allargato il territorio di Pisa. lo confesso d'ignorare i nomi odierni de' luoghi ricordati nella Carta: e vane tornavano le mie ricerche in Pisa per saperne una qualche cosa; nè alcun motto se n'ode presso il Repetit. Qui le terre si dinotano co' nomi de' lor possessori, non co' topografici. Stabla Marcuccio, che altro è se non la Stalka d'un padrone chiamato Marcuccio.

<sup>(3)</sup> Le parole di questo periodo sono annoverate dal Muratori <sup>6</sup> fra quelle, che già possono ritenersi per Italiane.

<sup>1</sup> Muratori, Ant. M. Ævi, III. 1004. (A. 1740).

<sup>2</sup> Brunetti, loc. cit. pag. 480.

<sup>3</sup> Id. Ibid. 1. 482.

<sup>4</sup> Muratori, loc. cit. II. 1029.

est Terrula Pisinnuli, plus menus modiorum dua et Scaffilo (1).

ITEM et alia petia in locum TAUTINA prope terra HAU-DIMARI plus menus modiorum.... et petia una ad uneio BELISARIDA, araturio prope terrula HAUDIMARI et COCCIANI, sistariorum (2) quindecim.

ITEM et portionem meam de terrula in caput de Terra Barroncioni(3) eo t.. cualdi, quartam portionem de ipso Campo tivi Dondoni venondavi et modo viro petisti me ut tivi exinde cartula venditionis emittere devere.

Ira met factum est unde prefium petivi et in presente accepi pro scripta terrule auri soledus stellatus nobus (novos) PISANO (4) numero quindecim et tremisse tantum, sicut inter nobis bono animus in placitum convinet.

Scafilo, o Scafilio. » Può corrispondere alla mina, dice
 il Brunetti <sup>a</sup>; ovvero alla metà d'uno staio ». Era una frazione del moggio.

<sup>(2)</sup> Sistariorum. Il sestario non era diverso dallo staio.

<sup>(3)</sup> Barroncioni. Nelle sue Posilile Manoscritte in un Esemplare delle Carte scelte dell'Archivio Arcivescovile di Pisa presso il Brunetti 2, vorrebbe il Lami, che da questo Baroncione o Barroncione procedesse la nobilisima famiglia Pisana de'Roncioni di Ripafratta; rinomata posseditire d'uno degli Archivi più ragguardevoli d'Italia, nel quale mi permise il Cav. Francesco di studiare a mio talento. Ripafratta, fra Pisa e Lucca, è l'uno de'Castelli cedui dal Conte Ugolino.

<sup>(4)</sup> Auri solidus stellatus nobus Pisano. Quando ſu conista in Pisa il nuovo soldo d'oro stellato! In Pisa, od in altra Zecca del Regno Longobardo? Nol so: ma non dové coniarsi un gran tratto di tempo innanzi al 750. Allo stesso modo udimmo parlarsi del nuovo soldo d'oro di Pistoia nel 716 ( Fedi prec. Num. 415).

<sup>1</sup> Brunetti, loc. cit. 1. 352. 721.

<sup>2</sup> Id. ibid. 1. 330.

Er consta me in omnibus esse suppletus, et nihil mihi in amplius pretium reddevire videris, set omnia mihi cumpletus pariasti: unde ammodo tu denominato Doxocco ipsa predicta terrule, sicut superius legitor, aveas, teueas, possideas, tui, tuisque vel heredibus in perpetui temporibus vindici ae defendas.

Et quidquid exinde agere facere volueri ut potens firmissimo domino in tua, qui empturi, sit potestatem ipsa terrula, qualiter superius legitor.

Er quod non credimus, nec fieri potens, ut si contra hanc cartula venditionis a me facta vel tradita ire venire temptavero, ego per me Rodon, aut heredibus meis et non potuero defendere te aut tuos heredis ipsa suprascripta terrula, qualiter superius nominata, de qualivet homine, sit tivi empturi composituri pine (poenae) nomine auri soledos trentas et duas tremissis, quod est in duplus: presens Cartula venditionis in sua maneat firmitate.

UNDE pro monimine ec Cartula presentis futuris temporibus hanc cartulam venditionis Ansolf Notarium scrivere rogavit.

Actum Pisa per Indictionem suprascripta feliciter.

Signum † manus Rodoin v. h. qui hanc cartula serivere rogavit.

Signum † manus Pertualt v. d. filius quondam Fri-

Signum + manus Gairemond v. d. idem filius Fridimundi testis.

Signum † manus Causeradi germano Pertuald v. d. testis.

Ego Assolf Notarius rogitum et petetum ab a Rodon post tradita vel Signa testius scripsit deplevit.

#### NUMERO CCCCLXXIX.

Il Diacono Adoaldo od Adeodaldo, cugino del Re Liutprando, dona una sua casa alla Canonica di Santa Maria Cremonese.

Anno 730. Marzo 10. (Venerdi) (1).

(Donata dal Conte Morbio).

CHARTA DONATIONIS facte ab Adoaldo Diacono de una casa prope Canonicam.

In nomine Dei. Zenore in epali cathedra слемоненся resedente anno epatus ejus vigesimo septimo die vero veneris decima intrantis martii indicione decima tertia. Ecclesie matri sancte marie istius civitatis cremorersis in qua ego Adoaldus filius bone memorie Redalgisi gloriosi ducis (2) indignus Diaconus esse videor per presens presentibus dixi. De spem vite eterno abet qui in sanctis locis de suis Facultatibus aliquid terena contulerit ut eterna vita accipiat celestia. Ideoque ego qui supra Adeoaldus Diaconus Illius b.m. jam dictus Redalcus gloriosus dux de ista civitate cremonensi, et Angildenga onoranda femina eidem ecclesie matri sancte marie cujus indignus Diaconus sum



<sup>(1)</sup> Non v' ha che dire contro questa data: il 730 la Pasqua cadde nel 9 Aprile; per la qual cosa nel precedente 10. Marzo ricorrea la giornata di Venerdi.

<sup>(2)</sup> Filius bone memoric Redalgius, gloriosi Ducis. Più in-nanzi si dice, che Redalgius fu già Duca di Cremona, e marito d'Angilberga, sorella d'Asprando. Nel seguente Num. 481 si vedrà che questo Asprando era il Re de' Longobardi, padre di Liutprando. E però il nostro Adoaldo od Adeodaldo, Diacono di Cremona, era cugimo del medesimo Liutprando Re. Notizie, che ci sarebbero affatto ignote, se non vi fosse quel ricco tesoro delle Carte Cremonesi. Regina, la Monaca (Dei famula), fu so-rella del Diacono donatore.

per presentem cartulam ab ac die in antea dono, et cedo habendum proprietario nomine, et in jus proprium ipsius SCE MARIE, ut ejusdem canonice, ut (et) venerabilis presbiteri, et diaconi ejusdem SCE MARIE, et in manus venerabilis Syttynt ejusdem SCE MARIE Diaconi, et UVIDAMI(1)

(1) Et Widami. Qui debbo liberarmi della mia promessa di parlar de Vidami. (Vedi prec. pag. 10). Ma non posso dirue che assai poco. Si fatta parloa ricorre non di rado presso gli Storici massimamente di Francia ne' secoli più vicini a noi: ma ne' più remoti, non conosco se non le Carte Cremonesi, che usino un tal vocabolo. Il Ducange non registrò le parole Vidamus ne Widamus: solo i Maurini ' sotto quella di Vicedamus ricordanono il Vidame de Chartres nel 1404 e nel 1550. Nella Voce Damus notarono: » Damus, Dama musculus; Apud Mondos in Form. Anglic. pag. 304; et Apud Rymer, Tom. 1. » pag. 557 ».

Noi per lo contrario troviamo il Widamo della Chiesa Cremonese fin dagli anni 686 e 723 ( Vedi prec. Num. 351. 441 ). False perciò sembreranno simili Carte a chi suole sentenziare, che la tale o tal altra cosa non si faceva e la tal parola non si diceva in un dato secolo. Ma chi può sapere quando una cosa di poco rilievo si fece per la prima volta, ed un vocabolo qualunque uscì per la prima volta dalla bocca dell'uomo? Altro da noi non si può , se non segnare il tempo, nel quale balena un qualche fatto o detto alla mente di chi studia ; salvo alle ricerche ulteriori d'addurre a mano a mano una prova più antica della preesistenza di quel fatto e di quel detto. In tal guisa, non è venuto fatto a me fino al giorno, in cui scrivo, di trovar la parola feudo prima del 940: ma forse ad altri od a me stesso apparirà ella in qualche più vetusto Documento. Il Muratori, per esempio, negava, che nel Regno Longobardo si fosse usata la voce Marca, ma dopo la sua morte, uscirono le nuove Leggi Cavensi di Rachi a contraddirgli.

E talvolta, come nel caso presente, alcune parole, che ci

<sup>1</sup> Ducange, Editio Parisina Henschel (A. 1840-1850).

casam meam cum curte salis furno puteo, et horto que mihi advenit ex donacione gloriosissimi Ansprandi eidem

sembrano inusitate, accusano la nostra ignoranza; non la frode o la negligenza degli Autori o de' Copisti delle Carte antiche. A qual faliario giammai sarebbe venuto in mente di foggiar la voce Widamo? Qual bisogno v'era di foggiarla? Se questo vocablo si trovasse in qualche scrittura falsa per alter ragioni, s'avrebbe anzi a dire, che il falsario usolla per ingannar meglio i suoi contemporanei, e che però qual vocabolo si duiva da tutti sonar nelle bocche degli uomiti (Pedi prec. pgs. 359).

Già si disse ( Vedi prec. Num. 441 ), che l'officio del Widamo consistea nel dare le terre della sua Chiesa in fitto ed a L'uello e d'amministrarne le sostanze in generale. Qui soggiungerò i detti del Dragoni su' Widami Cremonesi.

» Era incaricato egli dell'amministrazione de'Reni della Men» sa Capitolare, ciò che in altri lueghi trovasi indicato col no» me di Major Domus, e di Eiconomus, od Aeconumus,
» e quindi sopraintendeva anche al buon ordine interno della
Canonica, e del comune Refettorio. Alcune volte fu anche
» detto Tesoriere; altre volte, come anche oggi, Canonico
» Sindaco. E questo Economo Capitolare dà fondato argomenito di credere, che a quest'epoca fossero di fatto già tra loro
» divise la Mensa Vescovile e la Capitolare ». Vedremo ben
presto in un' altra Carta Gremonese del 50. Aprile 740 nominaris ad un tempo e l'Eiconomusa edi WIDAMUS.

Colui che amministrava la Mensa Vescovile, o in qualunque altro modo tence le veci del Vescovo, appellavasi Vice Domnus o Vidomnus; simigliante a quel Iordano Vicedominio in Arco, secondo i detti di Bonifacio Prete (Vedi pree. pag. 196), che fu il vigesimo testimone ascoltato da Gunteram nel 20 Giugno 715 (Vedi pree. Num. 406) intorno alla lite fra' Vescovi di Siena e d'Arcezzo.

L'Economo adunque del Vescovo era un Vidomnus; l'Economo del Capitolo era un Vidamus: e forse voleano dire un Vidomus: ma la pronuncia barbarica mutò per avventura il

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici, etc. pag. 370.

matri mee Angelberga frater: jacet ista civitate cremona prope istam ipsam canonicam de sancta marla coerit: ei da meridie, et sera ipsius canonice da mane, et monte via pubblica: et ipsi venrbes presbiteri, et diaconi ab oc die in antea de eadem casa, et adjacentiis suis exinde faciant quidquid voluerint proprietario nomine in refrigerium anime b. m. patris et matris mee jam dictus Redalciscs glorioso dux, et Angelberga onoranda femina, nec non et in remedium anime venerande Regina.....(famulae) Deo Soror mea, et in spem anime mei ipsius Adoaldos Diaconus.

IDCIRCO ex oc die in ante Lopus qui cam ipsam casam a me tenet fictuario nomino solvet eidem venerabili SYLVINO Diacono et VVIDAMO SCE MARIE in festo Sci Michella Sacangell, et in ipsa canonica fictum quod milai debebat scilicet auri soldum numero unum omni anno a die mortis Regine Dei famula soror mea.

ACTUM CREMONE in domo canonica feliciter.

† ADOALDUS SCE MARIE Diaconus qui hanc cartam fieri rogavi.

SYLVINUS SCE MARIE Diaconus et VVIDAMUS nomine meo, et venerabilium fratrum Presbiteri, et Diaconi SCE MARIE. Signum + manus Lopi qui ibi fuit, et probayit.

Signum +++ Toxini, Remerith, et Pritheriti Testes.
Albertus Notarius.

LEO Diaconus.

domus in damus. Né io mi porrò col Meusgio a trarre la voce Damus e Dama dal Greco; nè con altri Etimologisti del Provenzile. Giovanni Boccacio, del decimo quarto secolo, per Nostra dama intendea la Beata Vergine Maria; chi sa se fin dall'ottavo tal voce usata non si fosse nel medesimo significato? Se così fu (ma io nol dico), il vocabolo Fidiamus avrebbe potuto dinotar l'Economo di Nostra Dama; cioè della Cattedrale Cremones di Santa Maria.

### NUMERO CCCCLXXX.

Capitolazione commerciale di Liutprando Re co'Comacchiesi, pel Sale ed altre merci da recarsi ne' Porti del Po.

Anno 730. Maggio 10.

( Dal Muratori (1) ).

IN nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi, die X. mensis Magii, Indictione XIII. Ticino, tempore Liutprandi Regis.

CAPITOLARE porrecta a nobis cunctis sphi....(?) LAN-GOBARDORUM, vobis LUPIANO venerabili Presbitero, simulque BERTARENAE Magistro Militum (2), MAURO et STEPHANO

<sup>(1)</sup> L'ampio tesoro dell'Archivio Capitolare di Cremona somministrò al Muratori 1 le notizie rilevantissime, risultanti da questa Carta. Ella si contiene in nn Registro di Diplomi antichi, fatto compilare nel 1220 da Sicardo, famoso Vescovo e Storico di Cremona, Le Carte donate dal Conte Morbio sono elle comprese nel Registro di Sicardo? Nol so, ma nol credo, perchè il Muratori le avrebbe vedute. Gran danno, che niuno abbia fin qui, per quanto a me sia noto, descritto l'Archivio Capitolare Cremonese. Il Dragoni 2 si contenta dire, che le Carte dal 624 al 773 ( son quelle donatemi dal Morbio ) trovansi nel Codice Diplomatico da lui raccolto con una fatica di venticinque anni. E' loda sovente le Schede Storiche del Torresini. Loda eziandio le Raccolte del Breseiani, assai sospette, come già dissi ( Vedi prec. Num. 294); tuttavia il Dragoni 3 prende a difenderle, nè senza buone ragioni ; quantunque al vero s'avesse potuto non di rado mescolare il falso presso il Bresciani.

<sup>(2)</sup> Bertarenae Magistro Militum. Dal vedere un Maestro dei Soldati andar Ambasciatore in Pavia, dove si diè il presente Diploma, ed andarvi accompagnato da due Conti e da un Prete;

<sup>1</sup> Muratori, A. M. AEvi, Il. 23-25. (A.1739).

<sup>2</sup> Dragoni, Cenni Storici, etc., pag. 237. 238. 362.

<sup>3</sup> Id. Ibid. pag. 296.

Nunc quidem Deo auxiliante remota sunt, ut pacis temporibus pars parti perfruamur (4).

s'arguisce di leggieri di quanta importanza fosse pe Comacchiesi di regolar le tariffe del loro commercio di varj generi, e principalmente del Sale, ne Porti del Regno Longobardo sul Po. Comacchio non sembra essere stata presa da Liutprando, quando egli s'impadorni di Ravenna.

(1) Homines vestros in partibus nostris. Ciò mostra, che i Comacchiesi furono sempre riputati stranieri nel Regno Longobardo; sema che dianti vi fosse stato, ne anche per breve tempo, alcun legame di sudditanza de' medesimi, od alcun rancore del Re pre essersi coloro levati dal giogo.

(2) Scu in moditis, quamque in preciis. Cioè, tanto nelle misure quanto ne' prezzi. Per le misure, si trascelse il Moggio di Libbre trenta, come ben presto s'ascolterà. Era misura così d'estensione come di capacità.

(3) Iudicia homines nostri pararunt. Quali giudisi? Sembra, che parli delle difficoltà suscitate dagli Attori del Re a danno del commercio de Comacchiesi; e spezialmente in quel tempo, nel quale occupavasi Ravenna da Liutprando.

(a) Nunc quidem.... remota sunt, ut pacis temporibus pars parti perfiraamur. Dice, che que'giudij, ossia quelle controvenie, debbono cessare, or che la pace sussiste tra' Longobardi ed i Romani di Comacchio. Si fatte parole assicurano al presente Diploma la data del 750; e debbono togliere al Muratori tutt' i motivi del dubitare, se la presente Scrittura spetti all'Indicione XIII. ricorsa dianni nell'anno p15 (Fedi preschum. 411), non essendovi stata guerra prima del 725 o 726 fra'due popoli, e non potendosi pensare, che accennar vogliasi all'antiche guerre del Re Rotari nel 642 contro i Romani. IN PRIMIS. Porto MANTUANO providemus confirmara Riparios tres; et quidquid Miles habuerit ad vescendum, hoc et Riparii cum eis comedere debeant (1).

Monto vero pensato Libras triginta, cum quod suum peragat negotium.

DECIMAS vero dare debeant Sale Modios decem et octo, et tremisse uno palo solvendum tantummodo.

ITEM in CAMPO MARCIO (2) TRANSITURA debeat dare binos tremisses per singulas Naves. Scaramantico (3) vero nibil providemus dare, sed libenter transire praecipimus.

Dalla data del 730 del Diploma Liutprandeo resta confermata quella del 726 nella Lettera di Gregorio II.º dopo l'occupazione di Ravenna. Ciò vie meglio apparirà pel continuo tenore de'fatti da raccontarsi nella Storia.

(1) Riparti cum eis comedere debeant. Si patuisice, che i Riparj (da noi si direbbero i Doganieri), posti a custodir la riva d'un fiume in ogni Porto, dovessero avere il vitto comune co'soldati. Quali soldati? Quelli che trovar si poteano sulle navi de'Comacchiesi: altrimenti Liuprando non avrebbe avuto bisogno di pattuir nulla intorno a ciò con Bertarena, Muestro de Sildati, ed avrebbe da se da se comandato a' suoi propri Esercitati Longobardi, che manglassero insieme co' Riparj.

Questi Ripari riscoteano il Ripatico dalle navi: ossia un balzello, che or chiamossi Transitura o Trastura, or Portonztico, ed or Palifitura. Della Palifitura si parla più volte nella presente Carta; ed era il pagamento del palo, a cui si legavano le navi.

(2) Campo Marcio. Nota in questo luogo il Muratori: » An » Campus Marcius sit Veronensis Portus , aliis inquirendum » relinquo ».

(3) Scaramantico. Confessa il Muratori di non sapere che significhi questa parola. Ricorda non so quali specie di panni detti gli Scaramanqi, che in verità non sembrano avere alcun tratto agli Scaramantici. Possero stati mai quegli esili palischermi, che distaceavanii dalle navi di commercio de' Cochermi, che distaceavanii dalle navi di commercio de' CoITEM in Porto BRIXIANO Riparios IV. instituimus se-

DECIMAS vero dare debeant Sale Modios quindecim, et palo solvendum tremisse uno, et Modio pensato de Libris triginta cum ipsa Decima dare debeant.

ITEM in Porto, qui vocatur CREMONA, providemus confirmare duos Riparios.

DECIMAS vero dare debeant Sale Modios quindecim, et tremisse uno palo solvendum.

ET qui vult sursum ascendere, debet Transitura solito medio tremisse Modia duo. Et si venundaverit ad sex Modia, det tria.

NAM amplius non debetur, nisi quod precia posita fuerit. Et cum quale Modio venundaverit, cum ipso Decimas detur, tantum est.

ITEM Porto, qui appellatur Parmisiano, providimus duos confirmare Riparios.

RIPATICO vero et palo solitura, simul munus dare providimus *Solido uno*, *Oleo* vero Libra una, *Garo* Libra una, *Piper* Onzias duas.

ITEM Porto, qui dicitur ADDUA (1), Riparios confirmare providimus duos.

DECIMA vero dare debeat Sale Modios Duodecim, et tremisse palo solvendum.....

SIMULQUE Porto, qui dicitur Lambro et Placentia qualiter Adda labuerit, hoc et ipsi consequire debeant seu in Ripariis, quamque in Decimis tantummodo.

macchiesi? Questa, che fu da principio una semplice congettura, divenne certezza nell' auimo mio, quando vidi esserai affacciata clla parimente al pensiero del Carpentier nelle Giunte al Dueange. In queste per l'appanto si fa menzione del Diploma di Liutprando a' Comacchicsi.

<sup>(1)</sup> Qui dicitar Addua. Parla di Lodi.

Ego Iohannes Notarius hujus exempli exemplar vidi, et hie subscripsi.

Ego Girandus Notarius hujus exempli exemplar vidi et sententià non mutatà hic scripsi, et descripsi.

Ego Sychardus Dei gratia Carmonersis Episcopus has duas institutiones Comaclessinos a Luttherando et a Kanolo factas (1), ideo scribi fecimus, quoniam ex eis colligitur, quod Carmonersis Portus, de quo saepe in suprascriptis Privilegiis agitur, sit Portus antiquus a Liutherando Rege antea institutus, et per Karolum confirmatus; et quia de his institutionibus mentio continebitur in sequentibus.

 Et a Karolo factas. Carlomagno con sua Costituzione, data nel 13. Marzo 787 in Parma, confermò i provvedimenti di Liutprando.

# NUMERO CCCCLXXXI.

I fratelli Pincolo e Macciolo vendono una loro terra in Arena presso a Pisa a Mauricione, Canovicre del Re.

Anno 730. Luglio.

( Dal Muratori (1) ).

In nomine Domini.

Regnante domno nostro Littpranto vir excellentissimo Rege anno nonodecimo mense Julio, Indictione tertiadecima.

<sup>(1)</sup> Il Muratori <sup>1</sup> tolse questa Carta dall'Archivio Arcivescovile di Pisa; e ristampolla il Brunetti <sup>2</sup>, migliorandone la lezione.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. AEvi, III. 1005. (A.1740).

<sup>2</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, 1, 483. (A. 1806).

CONSTAT NOS PINCULU et MACCIULU, viri honesti, germanis filiis quondam Alchis, hac die prona et benigna nostra voluntatem, nullus aliquis nos suadentes, neque hoccasione querentes, vindedissemus et vindedimus, atque tradedimus tivi MAURICCIUNI Canovario Domni nostri Regi (1), sorte de terra nostra, quem avire visi sumus de FUVADIA in loco ARENA (2) sa... aliis coliverti nostri (3), uno caput tenente in fossa et alio in palude prope terra STAVILI (4).

UNDE recipimus a te prepredictus MAURICIUS pretium placitum et definitum auri soledos sex et trenisse, sicut novis bono animo in placitum convinet: cunstat nos ex homnebus esse suppletus.

In tale vero tenure promettemus nos qui supra vendituri, ut si qualive tempore forsitans ipsa terrola portio-



<sup>(1)</sup> Canocario Domini nostri Regi. Simili Canocieri tengonsi dal Brunetti yer Muestri di Cosa del Re, inearicati di sovraintendere alle mense Regali. E' sospetta in oltre, che questo Mauricione dovesse provvedere i vini ed altri commestibili a Litutprando per via del Porto Pisano, da noi detto Livorno.

<sup>(2)</sup> Arena. Di questo luogo in Val di Serchio presso a Pisa Vedi prec. Num. 453. Ivi Pettualdo del 721 avea ricevuto in dono alcune terre dal Re. Tutta la Corte d'Arena, serive il Repetti <sup>2</sup>, appartenne al Patrimonio della Corona d'Italia; ciò ch' e' dimostra con un Diploma d'Arrigo Ill.º del 1051.

<sup>(3)</sup> Coliverti nostri. Chiaramente si parla d'uomini liberi, come ho detto svvente nelle mie Note agli Editti. Guardando più da vicino a tal parola in questa Carta, sembra, che i due venditori vogliano accennare a'loro vicini ed a' confinanti con la lot terra venduta.

<sup>(4)</sup> Terra Stabili. Era il nome del padrone di quella terra confinante; un conliberto di Pincolo e di Macciolo.

<sup>1</sup> Brunetti , loc. cit. I. 323. 715.

<sup>2</sup> Repetti, Diz. Geogr. Tosc. I. 111.

nem nostra in integro publicum requesierit (1), et ad devesionem revinerit cuicumque in alio homine, et novis in alio locum ad vicern sorte redditam fuerit, si volueris tu MAURICIUS ipsa terra, nos tivi sine aliqua mora ipsa terra reddamus.

ET si minime voluerimus tivi ipsam portionem nostra reddere, aut si nos qui supra Pixorurs et Macciutus, aut herides nostris de ea que superius legitur tibi MAXIGUNI, aut ad heridebus tuis qualive molestia generare presumpserimus aut a qualive homine vobis minime defensare potuerimus, cunponamus tivi pine (poenae) nomine soledos duodecim et duo tremmissi et nec sie valeamus nostra disrumpi venditione, set presentis et futuris temporibus in tua vel heredihus tuis permaneat potestatem. Quam vero conditionis nostre Cartula Rodala notario serivere rogavimus.

ACTUM PISA per inditionem suprascriptam feliciter Signum † manus Pinciuluni v. d. vendituri et conserbaturi

Signum † manus Macciulum v. d. germano ejus vendituri

Signum † manus Barbentius v. d. filius quondam Gundulu testis

Signum † manus Cumpert v. d. filius Pittuni testis.
Signum † manus Ermuluni v. d. filius quondam Arni-

<sup>(1)</sup> In integrum publicum requisierit. Qui publicum vale il Patrimonio Regio, nel quale s'è narrato, che Arena era compresa. Forse la concessione, fatta dal Re a Pinculo ed a Macciolo, era condizionata e soggetta probabilmente a qualche drito di devoluzione: ma chi può saperne il vero da una si barbarica scrittuna? La quale per avventura non fu copiata intera dal Muratori, ma dimezzata come la Carta di Sigemundo (Fedi prec. Num. 476).

Ego Roduald Notarius hanc Cartula scripsi, Soledos dante vidi, et post tradita explivi.

### NUMERO CCCCLXXXII.

Memoria d'un Diploma del Re Liutprando in favor del Capitolo Cremonese.

ANNO 730. Agosto 14. (Lunedi).
(Donata dal Conte Morbio (1)).

ALIUD PRIVILEGIUM A LIUTPRANDO REGE.

(Ex Schedis Historicis saepius memorati Io. IACOB.TORRESINI I. C. Colleg. Com. et Equitis Patriae Histor. Peritissimi).

IDEM gloriosissimus et perexcellentissimus (2) Rex Lutt-Pannos anno regni suo decimo nono die lune decimaquarta mensis augusti indicione decimatertia magnificum aliud Privilegium Ticun dedit Paras favore venerabilium

<sup>(1)</sup> Non è questa una Copia del Diploma Liutprandeo, ma una breve descrizione fattane dal Torresini, Cremonese. Il Dragoni <sup>4</sup> sembra dire, che l'intero Diploma è compreso nel suo Codice Diplomatico della Chiesa Cremonese (pag. 63): poseia racconta, che il Torresini vide l'Originale di Liutprando, ed una Copia ritrattane da Leone Diacono, l'anno 990. (Num. 8. delle Cassette di quell' Archivio).

<sup>(2)</sup> El perexcellentimus Rex. Queste prime parole furono copiate feddmente con le Note Croniche dal Torresini. Essendo caduta la Pasqua del 750 nel 9. Aprile, il 14. Agosto ricorse in giornata di Lunceli. Dopo la data, comincia il Torresini a parlar di suo, e tradure in Papia il Trèciro del Diploma

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici, pag. 401. 402.

Presbierorum et Diaconorum sce Marie Cremonensis Ecclesie Matris. Ipsis enim, interventu venerabilis et revernitsmi altopaltis sancte Marie ecclesie Diaconi, filii b. m. Angilherge onorande Femine sororis excellentissimi Regis Ansprandu (1) ejusdem gloriosissimi Luthiparadi Regis Ansprandu (1) ejusdem gloriosissimi Luthiparadi Regis Patris, confirmavit in perpetuum proprietario jure, et nomine Basilicam sancti Michaelis in Burgo, quam piissima et gloriosissima Regina Theodolinda (2) suis sumptibus jam construxerat in burgo istius Civitatis Cremonale.

NEC tantum Basilicam; sed et Curtem adjacentem (3) iisdem Presbiteris et Diaconis sancte Maria concessit, ut exinde facerent quidquid illis paruerit de eadem Curte, et pro Basilica eadem atque Curte circumjacente orarent ad Dominum pro ipso Rege et parentibus suis gloriosissimis, nec non pro eadem piissima, et gloriosissima donna Theopolinda Regina.

DATUM TICINI.

<sup>(1)</sup> Regis Ansprandi. Ciò chiarisce la Regale Genealogia del Diacono Adoaldo, esposta nel prec. Num. 478.

<sup>(2)</sup> Regina Theodolinda. S. Michele in Borgo di Cremona fu l'una delle tante pictose costruzioni di quell'alta Regina. E Liutprando vuole, che si preghi per lei.

<sup>(3)</sup> Curtem adjacentem. Questa Corte, soggiunge il Dragoni, ampliata fino nel X.º secolo, fu detta Rocca de Canonici nel Borgo San Michele di Cremona.

#### NUMERO CCCCLXXXIII.

Warnefrid, Gattaldo di Siena, fa donazione d'alcune terre al Monastero da lui fondato di Santo Eugenio.

### Anno 730, Decembre 1.

( Da Giugurta Tommasi (t) c dell'Ughelli (2) ).

# In nomine Domini Dei ac Salvatoris nostri Jesu Christi

- (1) Fin dal 1625 Giugurta Tommasi 1 nelle sue Storie Senesi, divenute oggi rarissime, diè alla luce si fatta donazione, secondo una Copia, che ne possedeva il famoso letterato Celso Cittadini , Archivario dello Stato di Siena. Il Cittadini ed il Tomniasi eredettero che tal Carta, conservata nell'Archivio della Metropolitana Sanese, fosse Originale. In quel medesimo Archivio eravi una Bolla d'Alessandro III.º in conferma della presente donazione.
- (2) L'Ughelli 2 ristampò tal Carta; poscia il Margarini 3: da ultimo il Brunctti 4. Dice l'Ughelli: » Hae tabulae donationis » sunt, ut jacent, ineptae ». Sì, perchè assai offese dalla lunga ctà; e ne manea la fine, in guisa che lo stesso Ughelli cbbe a dire : » Reliqua pene corrupta, deformata et vetustate exesa » legi non possunt ». Orazio Bianchi 5 errò nell' Indizione, assegnando al dono di Warnefrido la duodecima, non la quattordicesima; del ehe fu ripreso da Monsignor Rambaldo dei Conti Azzoni Avogaro 6. Più erronea è l'Indizione Quarta, segnata in una Copia, stata già del Benvoglienti, ed oggi nella Libreria della Sapienza in Siena; ingannato dalla qual Copia il

<sup>1</sup> Tommasi, Storia di Siena, pag. 95-97. Venezia, in 4.º presso il Polciano (A. 1625).

<sup>2</sup> Ughelli, Ital. Sac. 111. 621-623. (A. 1617).

<sup>-</sup> Et Apud Ughelli-Coleti, III. 528-530. (A. 1718). 3 Margarini, Bullarium Casinense, 11. 3. (A.1670).

<sup>4</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. 1. 480. (A. 1806).

<sup>5</sup> Blancus, Nota (137) Ad Lib. V1. Pauli Diaconi (A. 1723).

<sup>6</sup> Rambaldo degli Azzoni presso il Calogera-Mandelli . Sopra una Carta di Nonantola, pag. 15. 16 [A. 1773].

regnante excelsum Regem Christian filium Dei perpetuum Regem et Salvatorem Christianorum, atque domino precelso Lutteranorum Longorandorum, et famulum celestis potestatis anno Regni ejus XIX. die Calend. Decembrium, indiet. XIV. feliciter.

QUISQUE in hoe seculo dum advivere meruit semper de eterna vita cogitare et peragere videatur, ut dum venerit adveniente sancti Dei judicio de gratia sua possidenda leviter possit ad vitam festinare, quod in hoe seculo meliora esse cognoscitur, quam in Deo vivere semper, ut aliis CHRISTIANIS etiam meliore mente ad vitam eternam festinent.

IDEOQUE ego magnificus Warnefred Castaldius Civitatis Senense (1) Ecclesias beatissimi sancti Eugenii Abbatis (2)

Pizzetti i attribui la Carta presente al 721. L'Ughelli poi ed it Margarini ed il Bianchi errarono tuti nell'assegnarla di proprio talento al 751: ciò che non piacque nè al Degli Azzoni Avogaro nè al Brunetti ; trovandosi nella XIV. Indizione un ricordo conforme a tutti l'Aroghi delle Leggi di Liuprando a tutta la Storia ; che , cioè , nel 1. Dicembre 750 , non già del 751, corresse il decimonono anno d'esso Liutrando, e che perciò gdi coninciato avesse a regnare in Giugno 712.

- (1) Warnefred Gastaldius Civitatis Senense. Costui ca egli lo stesso, di cui si parla sovente negli Atti della lite fra Vescovi di Siena ed Arcazo (Vetel prec. Num. 406. 405). Niuno potrebbe dimostrare, che fu veramente, ma si può credere pel numero de' fondi acquistati da lui nel Sanese: ciò che fa presupporte d'essere lungamente durata ivi P autorità sua.
- (a) Ecclesius suncti Eugenii Ab tiis. L' Abbaia di Santo Eugenio é Iouri Porta San Matro, ad un miglio da Sicina, c sulla via che conduce a Grosseto. Si chiama oggi senza più il Monastero; del quale si legga il Repetti<sup>2</sup>, che lo crede una delle più autikné abazie di Toscana.



<sup>1</sup> Pizzetti , Antich. Tosc. 1. 239.

<sup>2</sup> Repetti , Dizion. Geogr. Toscano , etc. 1. 10.

et sanctorum singulorum beneficia que in ipsa Ecclesia reconditi esse inveniuntur et quia certum est, Deo et omni eorum Sacerdotio, vel exercitum senensium Civitatis (1).

Notus est eo, quod ante hos dies pro redemptione animarum genitoris, et genitricis nostre et remedium anime nostre, et pro animabus Parentum nostrorum, qui jam fuere, et qui per futura tempora fuerint, Ecclesias suprascriptorum sanctorum a fundamentis edificavimus, etiam ibidem aliquantulum de propriis rebus nostris pro nostra redenptione ofterimus et per chartulam presentem confirmamus et in sacro Altario ejusdem sancti Eugenu manibus nostris posuimus.

Mono quidem celestis misericordia nobis inspiravit et adhuc iterati de propriis rebus nostris ad ipso sancto et venerabili loco Monasterio s. Eccenu offerre et contradero deberemus pro redemptione animarum nostrarum.

IN CURISTI nomine, in primis in Curte nostra, quod prope fluvio Mense in Casali quod nominatur TAURISIANo, de quantum in presenti die ad ipsa Curte pertinet, omnia et integrum, ac ubi ego WARNEFRED Castaldius una vobiscum, et Monachi s. Eccesum in Curistra nomine edificare debeamus Ecclesiam beatissim Guristra martyrum et

<sup>(1)</sup> Deo et omni corum Sacerdotio, vel exercitum Senessium civilatis. Parole certamente monche, di cui nos i può intendere con ispediteza il significato. Parve al Pizzetti <sup>1</sup>, che Wamefrido o Warnefredo volesse dire; o di sapersi da tutto Pesercito l'edificazione della Chiesa di Santo Eugenio nel Sance, o ch'egli cdificata l'avesse col consenso di tutto Pesercito. No, credo: egli pregava, riuscisse felice al Pesercito. Pedificazione della nuova sua Chiesa. Non è necessario in questo luogo il ripetere i varj divisamenti del Pizzetti e del Branetti sull'autorità politica e militare de'Rezi Gastaldi, simili a Warnefrido.

<sup>1</sup> Pizzetti, loc. cit. 1. 239.

Confessorum Abastasii et Hilarii, et tamen ut ipso Monasterio de iis permiserit nostra adimplere devotione, ut sub regula s. Bekederti (1), et potestate s. Eugekui, et de Rectoribus ejus vivere et permanere debeant, quia in Dei nomine damus ad ipso Monasterio, vel ad suprascriptorum sanctorum virtulibus Cicimani actor noster (2), una cum Casas vel abiacentia sua, quod a presenti die.... habere et possidere visus est, cum omnia integra parte sua, vel eam omni ratione sua, que a presenti die, manu sua tenuit, vel excoluit, de propria nostra pecunia ad eadem Cartem pertenente, omnia in integrum, una cum Casa servantur, atque Aldiarira.... singula Casalana ad ipsa Curte pertinente..... insimul decem et octo, idest in Orgia.... Barisiano similiter Montecepranio in primus in Orgia.... Barisiano similiter Montecepranio in primus in Orgia..... Casa Gurgia..... Alchon

- (1) Sub regula Saneti Benedicti. Già la Regola di San Benedetto vinceva tutte l'altre nell'intera Europa; e sopratutto la Bobbiere di San Colombano in Italia. Se ben fragai gli Annali Benedettini del Mabillon, nulla m'avvenne d'ivi trovare intorno alla fondazione del Monastero di Santo Eugenio di Siena; sebbene a quel grande uomo fossero familiari l' Opere dell' Ughelli e del Margarini.
- (2) Damus ad ipso Monasterio....Cicimari actor noster. Per quanto riesca impedita ed oscur la lezione, sembra, che Cicimaro, Alfore di Warnefrido e suo Aldio, si fosse dato dal suo Patrono al Monasterò di Santo Eugenio; non in qualità il Monaco, ma di Colono. Segue ora una lunga e lacera nomenclatura de'servi ed Aldj donati da Warnefrido al suo Monastero; intorno a'quali non vo' tralasciare un'Osservazione del Pizzetti, che giudicava i nomi di costoro pressocchè tutti Romani. Eccoli, dice 1: » Casa Bubult; Casa Gungult; Casa Medualdi; Casa Mupult; Casa Singult; Casa Ursuli ». Ma sono poi veramente nomi affatto Romani?
  - (3) Orgia. È il fiume Orcia, tributario dell'Ombrone Sanese; 1 Pizzetti, loc. cit. 1. 239. in Nota [1].

m..... Casa Singuli massario......

ITEM IN BARISIANO Casa Luciratio massario, et casa... seu prescriptum case tam Aldiaricios quam et servulos, quia ad ipsa cum nostra pertinuere, ubi... manus sus, vel laboravere, cum omnia integras partes suas similiter ad ipso venerabili loco.... Alia Curiticella nostra in Casali, qui nominatur Febanaxo prope Mostre Listrius, que et ipsa Curticella excolere et regere videtur per te.... Actor noster et una cum Casa ipsius tende... bamaria vel cum omni portiuncula sua ubi... sua tenuerit, vel cum casis massariciis ad eadem Curticellam pertinentes nunc quatuor, duas, ubi in Bultiviano una... exercentes per Ganeto, Alfaederto, Missargeltio, Franctio Massariis... similiter Aldione (1)... suprascripto, casa, ubi

l'Orea, tra le rive del quale si distendevano le possessioni e cone Addionati e serviti di Warnefrido fino alle rive del Merse, maggior finme, che si perde anche nell'Ombrone. Altro non so de luoghi chiamati allora Barisiano, Bultriviano e Taurisiano e to nulla però posso dire di Surra, di Filestr e del Gagicio ho schetto, che si stendea verso Bultriviano; come ne auche di Feriano vicino a Monte Listina. Oppiano (Oppiana), di cui qui si parla, dovendo esser vicino all'Orcia od alla Merse, dunque non è l'Oppiano o il Loppiano di Val d'Arno Superiore. Più nuto nella Stoira Toscana è Monte Gapraio in Val di Merse.

(1) Addione. Or si vegga quanti Aldj possedeansi dagli Ecclesiastici e da' Monaci dell' ottavo secolo; e s' abbia il coraggio di negare, che questi vivessero a Legge Longobarda! Il dritto Addionale contenuto negli Editti di Rotari, di Grimoaldo e di Liutprando, è la parte spinosa della vita Longobarda; e' unodimeno cra mesticri agli Ecclesiastici ed a' Monasteri di posseder secondo quelle discipline il gran numero di Adij e di servi, che tuttogiorno donavani a' Ministri della Chiesa. Biognava, quante volte dovrò ripeterlo? bisognava, che gli Ecclesiastici stessero pagatori per tutt'i delitti commessi dagli Adij, od implorassero il braccio d'un Campione per

ogni combattimento giudiziario in qualtulque lite spettaute ad essi ed a'servi, ne' easi prescritti dalla Legge Longobarda. E però mi si permetta di qui ripetere ciò che scrissi altrove <sup>1</sup> su tale arzomento.

» Dappoichè tante cure poneva Liutprando nelle sue Leggi » a punir gli omicidi volontari con la perdita del patrimonio » intero, e le Cadarfrede Longobarde punivano in qualche mo-» do eziandio l'omicidio a disesa, dovrebbe finalmente vedersi » qual protezione concedessero le Leggi di Liutprando a'citta-» dini Romani del suo Regno, nel caso che cittadini Romani » vi fossero stati. Ma nulla egli provvide, perchè nulla eravi » da provvedere intorno a ciò; ed in vece si trova, che il Re » volgeva il pensiero a' modi come dovessero i Longobardi cit-» tadini difendere il possesso degli Aldj, fra'quali certamente » s'annoveravano i nipoti ed i pronipoti de'Romani Terziatori » antichi, e de'nuovi conquistati di Liguria. Liutprando adun-» que al possesso degli Aldj o liberti d'ogni nazione assicurò » i benefici della Legge, volendo che in qualunque causa do-» vessero i Patroni difenderli per via di giuramenti o della pu-» gna giudiziaria. Ecco i Vescovi ed i Monasteri Longobardi, » perchè possessori di terre fornite d' Aldj , eccoli per questa » Legge obbligati ad impugnar la spada col mezzo de' così » detti Avvocati o Campioni ».

1 Discorso de' vinti Romani, S. CXXXI.

# NUMERO CCCCXXXLIV.

Arialdo, Vescovo di Chiusi, compie la sua Cattedrale.

#### Anno?

( Dal Gori (1) ).

+ HAC ECCLESIA VNA CHM PAVIME TO . ARIALDUS.

EPS . FIERI JUS

SIT . A . D . M . . . . . (manca).

+ HOC TECTUM IIIIII NOVATUM

» nuam ejusdem Cathedralis Ecclesiae, quae ad hunc ferme » modum inscripta est..... ».

Questi sarebbe l'Arialdo, che sedette, secondo l'Ughelli, dopo Teodoro del 676, ed intervenne al Concilio Romano del 743. Crede il Coleti 2, che Arialdo si chiamasse anche Arcadio, con doppio nome. Pur, in sì lungo spazio di tempo, dal 676 fino alla ristorazione di Santa Mustiola nel 729 o 730, descritta nelle Tavole Chiusine, onde si parlerà nel seg. Num. 485, può ed anche dee collocarsi un qualche altro Vescovo, ignoto all' Ughelli. E però è lecito d'inserirvi Arialdo, che dopo lui ed il Coleti comparve, per opera del Gori, nella presente Iscrizione Chiusina, Chi sa se per qualche Codice (forse di Monte Amiata), o per la cattiva lezione soltanto delle Tavole di Chiusi, all'Ughelli fosse pervenuto il nome d' Arialdo? Ma errò. facendolo vivere nel 743, in vece d'Arcadio, ristoratore di Santa Mustiola nel 729 o 730.

<sup>(1)</sup> Ecco ciò che dice il Gori 1: » Cathedralem Ecclesiam » Clusinam perfecit Antaldus Episcopus, qui cam pavimento » exornavit, uti testatur marmorea tabula rubris litteris in-» scripta , quae in pariete fixa est parte sinisteriore iuxta ja-

<sup>1</sup> Gori, Inscriptiones in Etruriae urbibus extantes, etc. II. 401. (A.1734). 2 Ughelli-Coleti , III. 587. (A.1718).

# NUMERO CCCCLXXXV.

Tavole Chiusine. Gregorio, Duca di Chiusi.
Anno 730 ? ( o 728 ? o 724 ?)

( Dal Pizzetti (1) ).

### TAVOLA I.º

( Questa prima Tavola marmorea era collocata nel muro della prima stanza, donde s'entrava nella Sagrestia dell'antichissimo Tempio di Santa Mustiola).

# Colonna I. (2).

† XPE FABE VOT:S GREGORIO ET AVSTRECONDE (3) DOCIS,

QVOD MYSTHOLE OBTYLERYNT MARTHE XPI-HOC TEGMEN CIBVAIL SVBLATA BETYSTAS), QVE MELIOR CVLTY NOVILIORE REDIT, PVLCRIVS ECCE MIGAT NITENTI MARIS (Marmoris) DECVS.

# Colonna II.

QVOD CACVMEN C-LMENIS FACIENDVM CVRAVIT O MySTIOLE MERITVM VENERAVILI POLLET ROSEIS VIRGINEVM CROCES AMORE PARATVM (4), CVIVS AVLE MOENIA A PYRDAMENTIS DICAVIT (5) PRISTINA SYBLATA INNOVAVIT POTESTAS (6)

# Colonna III.

TEMPORIBYS DNI LIVTPRANDI CATHOLICO (7) REGIS, EXACTIS TRIBVS LYSTRIBYS ET ARISTIS DVOBYS (8), ARCADI PRESOLI TEMPORE (9) RESTITUTA EST AVLA MVLTA PER INNYMERVS COMPLEXA MODICO VER-SV (a).

GREGORIO CRISTicoLE COMPLEVIT IVSSA MON. (10)



<sup>(2)</sup> GORE, vorzu

# TAVOLA II. (11).

( Più grande assai della precedente, nello stesso luogo; con caratteri di maggior dimensione ).

NOBILIS VASTA NITENS REDIVIVA AN ( ac ? ) FABRICA TEMPLI

REGIA PROGENIES ORNARVNT (12) CVLMINA PVL-

FVLGIDVS VITA PIVS GREGORIUS APTVS VBIQVE HOC OPVS PATRARVNT LIVTPRANDI TEMPORE REGIS:

TRAMITE SAT (sed?) RECTO (13) ARCADI POLLET IN ALTO

MVSTIoLA PRAEVE ATTV (at tu ) POST GAVDIA ILLIS CELSVS VBIOVE SVIS CONCEDAT PROSPERA VOTIS: MOX DABITYR PLACIDE SI NIL DYBITARIT OBER-RANS (14)

MARTII RASISEBVTI (15)SIS MEMOR ALMA MISELLI. TAVOLA III.ª

(Anche di marmo come le due precedenti. Stava nel Coro, in faccia al Deposito di Santa Mustiola ).

C XPE FABE VOTIS GREGORIO ET AUSTRACONDE DOCIS

L OUOD MVSTIOLE OBTVLERVNT MARTIRE XPI V HOC TEGMEN CIBVRII SVBLATA VETVSTAS

S QVE MELIORE CVLTV NOVILIORE REDIT

I CEDAT NOVITATI DIRUTI ANTIQUITAS LIGNI (16):

O PVLCRIVS ECCE MICAT NITENTES MARMORIS DECVS

D O MVSTI-LE MERITY BENERANDAQVE FEDIS

I ROSEIS VIRGINEIS CROCIS AMORE PARATVS: C NOVILIOR PROSAPIA ET DE CLAUDII PROLE (17)

I CVIVS AVLE MOENIA A FVNDAMENTIS DICAVIT

T GREGORIVS ARMIPOTENS ET ROBVSTISSIMVS DOX.

<sup>(1)</sup> Trascelgo la ristampa fatta in ultimo luogo dal Pizzetti 1, perchè, nato egli non lungi di Chiusi, dimorò lungamente 1 Pizzetti , Antic. Toscana , I. 268-270. (A. 1778).

in quella città, qual Vicario Generale del Vescovo Monsignor Bagnesi. L'Ughelli 1 fu il primo, e he dato avesse in luce una porzione solamente delle Tavole Chiusine; riproposte senza nuove cure dal P. Sollerio, il Bollandista 2. Assai più compiute ristampolle accuratamente il Gori 2, donde le trasse il Muratori 4.

(2) È divisa questa prima Tavola in tre Colonne, separate l'una dall'altra per mezzo d'aleuni fregi o cuori, a dovizia.

Io, che non iscrivo per la Paleografia, non eredo maneare ad aleuta Legge, se metterò nella presente Iscrizione una qualche virgola od un qualche punto; segni, che maneano affatto, ecetto i euori, nel Marmo. Così già feei per l'Iscrizione di Tcodota, seguitando l'orme del Muratori ( \*\*Pedi\* pree. pag. 72 ).

(3) Austreconde. È un uomo costui e fratello del Duca di Chiusi, od uns donna moglie di quel Duca? Molto dubitonne il Pizzetti; ma concluse, tenendolo per fratello del Duca, ed anzi per Duca Chiusino insieme eon esso. Io per l'opposito eredo, che Austreconda fosse stata donna di regul sangue, come accennasi nella II. Tavola, e moglie di Gregorio. Fra' molti esempi, che potrei addurre, mi basta quello di Lupo, Duca di Spoleto e della Duchessa Ermelinda, sua moglie, i quali s'initiolarono: » Gioniosi rit sumati Ducas... Girstris Laxoonanousus: » in un Diploma <sup>5</sup> (ben presto si leggerà tra le Carte Farfensi), con cui foudarono il Monastero delle Monache di S. Giorgio di Rieti. Ciò che potea sembrare straordinario di nominarsi la moglie insieme col marito nello Spoletino Diploma, parrà naturalisisima e semplicissima cosa nell'ilestrizione di Chiusi.

Osserva intanto il Pizzetti <sup>6</sup>, che Paolo Diacono <sup>7</sup> chiama Giselberga la moglie di Gregorio , nipote di Liutprando e Duca

<sup>1</sup> Ughelli, Ital. Sacra, III. 672-673. (A. 1647).
- Et Ughelli Coleti, III. 591-592. (A. 1718).

<sup>2</sup> Bollandistae, Acta SS. Sub die III." Iulii, I. 639-640. A.1719.

Gori, Inscriptiones Antiquae... in Etruriae urbibus extantes , 11. 421-423. Florentiae in 4.º (A. 1727).

<sup>4</sup> Muratori, Novus Thesaurus Inscript., Classis 25, p. 6. MDCCCLXXXII. (A. 1742). Ex Gorio.

<sup>5</sup> Diploma, Apud Mabillon, Musaei Italici, Tom. I. Part. 1. pag. 50.

<sup>6</sup> Pizzetti, loc. eit. 1. 275.

<sup>7</sup> Pauli Diaconi, De Gestis Langobardorum, Lib. VI. Cap. 55.

di Benevento. Se questo Duca Beneventano sosse stato dianzi Duca di Chiusi, e ristoratore di Sauta Mustiola, è incerto; ma, se pur sosse stato, e' potè sposare Giselberga in seconde nozze, dopo essersi terminato quel Tempio.

(4) Mustiole meritum . . . . paratum , etc. Leggo così questo cd il seguente verso

.... MUSTIOLAE meritum venerabile pollet,

Paratum amore Crucis rosis virgineis.

Santa Mustiola qui e da per ogni si venera come Vergine; ma negli Atti de' Bollandisti ella è denominata Matrona.

(5) Cujus aulas moenia a fundamentis dicavit. L' intero Tempio dunque, non il solo Ciborio, su rimovato nell'ottavo secolo; e però giustamente il Pizzetti s'oppose al Muratori, che nelle sue Note all'Iscrizione il credette allor'allora fondato.

(6) Pristina sublata innovavit Potestas. Lo stesso concetto d'una rimovazione semplice, non d'una prima fondazione. Di maggior momento è la parola Potestas, la quale dinota l'autorità di chi governava Chiusi e facea rinnovare l'autico Temprio della Santa. Chi era mai la Potestas se non il Duca Gregorio Col nome di Potestas da Notari o Cancellieri s'additano sempre i Duchi di Benevento ne' lor Diplomi; non pochi de' quali si registrarano.

Con questa sola parola di Potestas rispose vittoriosamente il Pizzetti a coloro, da'quali previde poterglisi opporre, che Gregorio fosse stato Duca in altro luogo d'Italia, non in Chiusi. Giò increbbe all'egregio Cianelli¹: uomo assai dotto, ma troppo desideroso di togliere i Duchi ad ogni Toscana città in tempo del Re Liutprando, per concludere, che queste apparteneano al reggimento del solo Duca di Lucca.

Nè il Cianelli rispose all' argomento, ritratto dalla parola Potestas: solo affermò, che la rinnovasione del Tempio di Santa Mustiola fecesi dal Vescoro Arcadio per comandamento (jussa Monumenta) del Duca Gregorio: e che però Gregorio non era in Chiusi: conseguenza lietamente accettata, ma non veggo per qual necessità, dal Pizzetti. Qui tanto l'uno quanto l'altro Senitore si perdono in dire, che Gregorio già era Duca

1 Cianelli, Memorie e Documenti di Lucca, I. 48. (A.1813).

di Benevento, quando si rinnovava il Tempio; e di l'Pirzetti massimamente s' ingolfa nell'oscura Conologia de' Duchi Beneventani di quell'età. Ma v'era egli mestieri d'una tale rioerea? Il Tempio si rinnovò ad un bel circa, si come or si dirà, nel 2793; Gregorio, Duca di Chiusi, potè bene allontanari dalla sua città per girc a guerreggiare contro Ravenna e l'Esarcato, due o tre suni prima ch'ei non divenise Duca di Benevento. Nè consegui egli quel Ducato innanzi al 752, secondo la diligentissima e serupolosa Conologia, fernata con l'aiuto delle Carte del Regno di Napoli dal Di Meo.

Io non istarò a dire, che il Re Liutprando potè aver due nipoti dello stesso nome di Gregorio; l'uno Duca di Chius; l'altro di Benevento. Che fossero un solo, Muratori lo sospetta, ma non l'affetma nelle Note all'Iscrizione. » Beneventanus » Dux Gracontes: Istum (Curstrow) hic designatum REOR »; congettura non ripetuta da quel grande uomo negli Annali. Nè Paolo Diacono affermò \*, che Gregorio Duca di Benevento e nipote di Liutprando, fosse stato dianzi Duca di Chius;

Sia stato nondimeno Gregorio Duca di Chiusi e poi di Beneveuto: sia stato il Duca di Chiusi nipote del Re Liutprando. Dunque, domanda il Cianelli, non havvi altro argomento, se non l'Iscrizione di Santa Mustiola, per dimostrare, d'esservi stato un Duca di Chiusis nel 792 ? No, rispondo; niuno almeno io ne conosco fino al giorno presente; ma non basta forse la Iscrizione a dimostrarlo ? Dovremo darle del falso per pia-cer al Cianelli? Così egli vorrebbe; così fa quando egli s'ascinge a correggere le parole d'Anastasio Bibliotecario, il quale favella d'Agiprando, altro Duca di Chiusi, ed a mutarlo in Agiprando, Duca di Spoleto.

Ma chi ha mai detto, che Gregorio, Duca di Chinsi e ristoratore di Santa Mustiola, fosse stato nipote di Liutprando? Nol disse certamente la nostra Iscrizione, allorethe attribuiva una Regal progenie a Gregorio e ad Anstriconda. E che? Non poteano essi forse discendere da qualehe parente de' due Re Ariberti o di Bertarido? Non poteano uscir per avventura da

<sup>1</sup> Pauli Diaconi, de Gestis Langobardorum, Lib. VI. Cap. 53.

qualche altro ramo della Casa Bavarica degli Agilolfingi e di Teodolinda?

- (7) Liutprandi Catholico. Ecco l'Iserizione conformarsi al vero, notando il titolo di Cattolico preso da Liutprando, per distendere la sua dominazione a danno del Greco Iconoclasta.
- (8) Exactis tribus lustribus et aristis duobus. Trascorsi, cioè, quimlici anni e compiute due raccolte di biade, ovvero due estati. Di qui ottimamente il Mustatori arguice c. che la rimovazione del Tempio Chiusino si fosse fatta nel decimo sertimo anno di Liutiprando, cioè nel 793 y al che non consente il Pizzetti; ma perche 7 lo, ignorando se tal rimovazione si Desse compiuta o non piutotato cominciata nel 793, ho collocata dubitativamente l'Iscrizione sotto il 730; del che giudichi ognuno come gli aggrada. Ella è certamente di quel tempo; e la sua molta barbarie ha tutte le note si dell'antichità e si della sincerità. Per le Leggi soltanto s'invitavano i meno cattivi Scrittori.
- (9) Accadi Presoli tempore. Chi, per esempio, avrchbe saputo che veramente Arcadio, e non Arialdo, come eredeva l'Ughelli, si fosse chiamato il Vescovo di Chiusi nel 730 ° Ed Arcadio in realtà si sottoscrisse il Vescovo di Chiusi nel Concilio Romano del 743. (Fedir pres. Num, 484).
- (10) Gregorio Christicolae complevit jussa monumenta. Qual prova migliore della potestà di Gregorio in Chiusi? Arcadio, il Vescovo, recava i comandamenti di lui ad effetto, ristorando il Tempio di Santa Mustiola.
- (11) Tanto il Gori quanto il Pizzetti videro, che il carattere di questa Tavola era più recente, o meglio inciso. Alle volte la Terza Tavola è un compendio, altre volte sembra una dichiarazione delle due prime.
- (12) Regia progenies ornarunt. Or si riparla di Gregorio e d'Austriconda, quantunque il seguente verso abbia l'apparenza di ristringersi al solo Gregorio: ma tosto il discorso riallargasi ad entrambi: » Hoc opus patrarunt ».
- (13) Tramite sat recto, Il Gori, e però il Muratori, leggeva erroneamente » Tramites ut recto ». Dal Pizzetti si muto la lezione in meglio; ma quel sat, s'e' non ingannossi nel ri-

trarla dal Marmo, stava con molta probabilità in luogo di sed, quasi volesse dirsi, che Gregorio ed Austriconda fecero il divisamento, ma che Arcadio il condusse a termine per la via più breve o spedita: » tramite suo recto ».

- (14) Mox dabitur placide si nil dubitarit oberrans. Non arrossisco di confessare, che poco intendo si fatte parole. L'Autor dell' Istricino s'a tteggia, quasi e' volese rivolgersi a parlar d'altro; cioè di Marzio Rasischuto, dicendo, che i voti o le pregbiere di lui saranno esaudite benignamente (placide), s'egli non peccherà ed avrà fede (si nil dubitarit oberrans). Spera in tal modo, che Santa Mustiola si rammenti di lui.
- (15) Martii Rasisobuti. Chi era costui? Lo scultor del Ci-borio? L'Architetto di tutta l'opera della ristorazione del Tempio? A me così pare, non al Pizzetti, che ravvisa piuttosto in Rasischuto un Proposto della Cattedrale.

Sia stato costui qual più si vuole in Chiusi : ma Gotico è certamente il suo nome; nè dissimile a quello di Sisebuto, Re de'Visigoti. Se meno fallace, ch'egli non è, fosse l'indizio tratto da'nomi, un solco di luce apparirebbe d'indi; e ci si farebbe innanzi un Goto convertito, come Ansone ( Vedi, seg. Num. 486 ), alla fede Cattolica, il quale curato avesse i lavori di ristorazione sotto gli occhi del Vescovo Arcadio. E per quale altro motivo se non di quei lavori si sarebbe Rasisebuto raccomandato a Santa Mustiola? lo non so nulla di lui: ma. s' egli fu di Gotico sangue, come il suo nome accenna, viva si scorgerebbe in Chiusi la Gotica idea d'edificare e d'ornare i Tempi, anche non Ariani; la quale differiva dalla Romana; e però la chiamarono idea Longobarda. Ma nel 730 non ancora si può quest'idea Longobarda credere surta ; e necessariamente doveano i dominatori d'Italia, privi fin qui d'ogni aura d'arti e di lettere, appigliarsi all'una delle due maniere, o la Gotica o la Romana tralignante. Fra le molte cagioni d'un tal tralignare v'era quella per l'appunto del trovarsi la Romana continuamente osteggiata dalla Gotica.

(16) Diruti antiquitas ligni. Qui la Terza Tavola dichiara le precedenti, e ci fa sapere, che prima del Duca Gregorio il Ciborio di Santa Mustiola era di legno. (17) De Claudii prole. Antichissima era la tradizione, registrata negli Atti di Santa Mustiola presso i Bollandisti, ch' clla nata fosse in Dalmazia ed useita dal sangue dell' Imperatore Claudio; del Secondo, cioè, chiamato il Gotico.

#### OSSERVAZIONE.

Cosi stavano le Tavole Chiusine in Santa Mustiola nel 1727 e ne nel 1778, quando elle furoni descritte dal Gori e dal Pitzzetti. A'Canonici Regolari, che officiato aveano in quel Tempio, succeduti erano i PP. Riformati di San Francesco: ma non trascorreco cinque anni dopo la pubblicazione del Pitzetti, che costoro nel 1783 furon soppressi: ed indi, con barbarico intendimento, si vide l'antichissima Chiesa distrutta. Enorme danno, di cui si duole il Repetti! Cosi, egli soggiunge, si dileguarono le memorie vetuste del governo Longobardo, tuttora estrate nella Chiesa di Santa Mustiola. Ne' sotterranei della quale s' erano già trovate quelle de' primi Martiri del Cristianesimo. Fortunatamente le tre Tavole di marmo si traslocarono allora nell' odierna Cattedrale di Chiusi.

Lo stesso Repetti s' allontana dagli Scrittori Lucchesi, stringendosi all'opinione del Pizzetti e del Brunetti, che Chiusi fosse stata la Città Capitale d'un insigne Ducato a'giorni di Liutprando, ed anzi d'una Marca 2 del Regno Longobardo. E Marca di sua natura fit il territori di Chiusi, percide confinante con quello del Ducato Romano. Volcedo il Re distendere la sua dominazione in Italia, dové, per fronteggiare i Romani, rafforzar Chiusi, dandola in governo a Gregorio; uomo certamente di regio sangues, fosse o no suo nipote. Altri credono, che Gregorio nascesse da un più antico Duca di Chiusi; ma qui tutto è incerto: nè io spenderò altre parole intorno ad un si buio argomento. Dopo Carlomagno una valida e ricea famiglia signoreggiò in Chiusi cel titolo di Conti; divisa in varj rami, che non tutti vissero a Legge Longobarda, quando le Leggi personali erano dopo Carlomagno divenuei il flagello d'Inter-



<sup>1</sup> Repetti, Dizion. Geogr. Toscano, I. 713.

<sup>2</sup> Id. Ibid. 1. 716.

### NUMERO CCCCLXXXVI.

Iscrizione d'Anso o d'Ansone, che fondò la Chiesa di Santa Maria Maggiore in Pavia.

ANNO 730?
(Dal Muratori (1) e dallo Zaccaria (2)).

Testo del Muratori.

NOMINE GUODVO CITANS ORNAVIT MARMORE PUL-CHRO
INTIMA CUM VARII TEMPLI FULGORE METALLI
TEMPLUM DNO DEVOTUS CONDIDIT AUSO
TEMPORE PRAECELSI LIUTPANDI DENIQUE REGIS
AEDIBUS IN PROPRIIS MARIAE VIBGINIS ALMAE
ORANTES PENITRENT HINC COELOS VOTA GOD.

### Testo dello Zaccaria.

NOMINE QUOD VOCITANS ORNAVIT MARMORE PULCRO INTIMA CUM VARII TEMPLI FULGORE METALLI TEMPLUM DNO DEVOTUS CONDEDIT ANSO (5) TEMPORE PRAECELSI LIUTPRANDI DENIQUE REGIS AEDIBUS IN PROPRIIS MARIAE VIRGINIS ALMAE (4) ORNES PENITRENT HING COELOS, VOTA GOD. (6).

lo leggo ed ordino questi Esametri nel seguente modo:

TEMPLUM, quod denique in propriis aedibus condidit Asso, devotus Domino, vocitans nomine Maruæ Virginis Almae, tempore praecelsi Regis LIUTPRANDI, ornavit marmore pulero, interna templi cum fulgore varii metalli, Hisc vota God. nenitrent orantes Coelos.

1

(1) Il Muratori 1 pubblicò questa Iscrizione, scolpita in nna lamina di ferro, che scavossi nella Cappella de'Beccaria in Pavia , correndo l'anno 1709. Donogliela il P. Gaspare Berretta: l'Autore, cioè, della famosa Tavola Corografica d'Italia. Lo stesso Muratóri 2 ristampò si fatti versi nel Tesoro dell' Iserizioni, credendoli di circa l'anno 720. Gactano Marini registrolli nella sua Raccolta , donde il Cardinal Mai 3 gli ha posti nuovamente in luce.

Siro Giuseppe Rho nelle sue Giunte inedite alle Memorie Manoscritte del Bossi li trascrisse, quantunque scorretti; dando i seguenti ragguagli della scoperta fattane, come si legge presso il Robolini 4: » In lamină scrreă vulgo Capo-chiave ante Sa-» cellum Nob. Famil. de Beccaria inventa, occasione demoli-» tionis dicti Sacelli pro erectione novae Columnae Marmoreae » anno 1709 haec sculpta leguntur Carmina, etc. ».

(2) Il P. Zaccaria 3 rivide in Pavia nel Febbraio 1750 la lamina di ferro e l'Iscrizione.

Non cbbe il tempo a cercar nelle Raccolte del Grutero e del Muratori, se questa con altre si fosse pubblicata: » Nec illas » tamen ineditas esse pronuncio ». La lezione dello Zaccaria è più intelligibile della Muratoriana; e non vi si vede nel primo verso quell'importuno Guodoo, che sembra un nome proprio e non si sa che farne. Il Robolini 6 ristampò l'Iscrizione secondo la lezione di Zaccaria, ed a questa sola io soggiungerò una qualche Nota.

- (3) Anso. Chi era costui? Nol so, ne più di me lo sa il Robolini, che gli attribuisce d'aver fondato la Chiesa di Santa Maria Maggiore.
- (4) Mariae virginis almae. Lascio al P. Romualdo ed agli altri Scrittori Pavesi le molie dispute per sapere, se questa fu in principio la Cattedrale di Pavia, o sc divenne in appresso.
  - 1 Muratori , A. M. Ævi , IV. 766. (A. 1740).
  - 2 Idem, Novus Thesaurus Inscriptionum, pag. MDCCCLXXXIII. (A.
  - 3 Mai, Scriptorum Veterum Nova Collectio, in 4.º V. 85. (A. 1831). 4 Robolini, Notizie di Pavia, I. 182. (A.1823).
  - 5 Zaccaria, Excursus Litterarii per Italiam, pag. 206. (A. 1754).
  - 6 Robolini, loc. cit., 1, 182.

- (5) Orantes penitrent hinc coelos. L' Autor dell' Iserizione pensava forse al Coeli enarrant gloriam Dei.
- (6) Questo God abbreviato non si può supplire, nè si può il verso ristorare se non leggendo francamente Godorum, cioè Gothorum. Qui, eccetto lievemente il terzo, niuno de' versi pecca nella quantità.

Se dee leggersi Gotuouux, Anso può tenersi per un Goto convertito alla fede Catolica, nel numero de'quali amoveravasi per avventura Marzio Rasisebato del prec. Num. 455. Negli ultimi anni di Liutprando, i Goti Ariani tornarono a romoreggiare in Italia, come racconterò nella Storia; ed allora contro esi Natale, Arcivescovo di Milano, serisse per l'appunto alcune Opere a reprimete le loro baldanze. Maggior luce avrenmo su questo argomento se gli Atti di Santo Evasio IL.º Vescovo d'Asti, che dicesi uceiso dagli Ariani al tempo di Liutprando, fossero più sicuri, e potessero meglio disceruersi da quelli del suo predecessore Santo Evasio I.º Ma dell'uno e dell'altro Evasio riparlerò in breve sotto l'anno 745.

Questo rinfocolamento degli errori d'Ario in Italia, mi sembra essere stato l' effetto necessario del conquisto di Spagna, fatto da' Saraceni sopra i Visigoti nel primi anni dell'ottavo secolo. Niuno ignora le nobili resistenze di que'Visigoti, che d'Ariani crano divenuti Cattolici, nella Penisola Iberica, contro i Maomettani; ma in Italia, dove la Signoria Longobarda o piuttosto Bavarica tenea costrette sotto gravi pesì le generazioni degli Ariani, dovè sembrar a costoro un bel fatto ed anzi un lieta du gurio, che i Saraceni si fossero dalla Spagna tramutati a correr la Gallia Gotica, e s'avvicinassero all'Italia, professando un odio simile all'Ariano contro la Santissinga Tirinià de' Cattolici.

### NUMERO CCCCLXXXVII.

Iscrizione scolpita sopra due colonnette di marmo, che sostenevano il Ciborio nella Chiesa di San Giorgio in Val Pulicella.

Anno 730? (o 720?)
(Dal Marchese Maffei (i)).

COLONNA I.

† IN NOMINE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI DE DONIS

SANCTI IUHANNES (2)
BAPTESTE EDI
FICATUS EST HANC
CIBORIUS SUB TEMPORE
DOMNO NOSTRO
LIOPRANDO REGE
ET VEN. PATERNO
DOMNICO EPESCOPO
ET COSTODES EJUS
W (venerabrilibus) VIDALIANO (3) ET
TANCOL (4) PRBRIS
ET REFOL (5) GASTALDIO.
GONDELME (6) INDIGNUS
DIACONUS SCRIP
SI

COLONNA II.

† URSUS MAGESTER CUM DISCEPOLIS SUIS IUVINTINO ET IUVIANO (7) EDI FICAVET HANC CIVORIUM. VERGONDUS, THEODOALD, FOSCARI (8)

- (1) Il Marchese Maffe<sup>1</sup> die in luce l'Iscrizioni di queste due Colonnette, ch'egli credè scolpite verso il 720, quando sedeva il Vescovo Paterno. Ma, poichè ignorasi l'anno della morte di quel Vescovo, poterono essere scolpite qualche anni dopo, e potè anche il lavoro cominciarie i enn comprisi durante il Vescovato di Paterno. Ad ogni modo, essendo incerta la data, io credetti dover congiungere insieme, anche per la Storia dell'Patti, l'Iscrizioni de'Cilory di Chiusi e di San Giorgio in Val Pulicella. Così anche fece il Pizzetti 3, che ristampò la Val Pulicelliana per illustrar la Chiusia.
- (2) De Donis Sancti Iuhannes. Dottamente ragionasi dal Maffei su questa formola, ch'ebbe varj significati; o di restituris: a Dio quello che all'uomo e donato da Dio; o d'essersi costraita una qualche Chiesa e rizzato un qualche Monumento co'doni e con l'oblazioni de Fedeli. Solo il secondo concetto vuole attribuist alla presente Isserizione.
- (3) Vidalianus. Romano si giudica dal Marchese Maffei questo Vidaliano, pel suo nome.
- (4) Tancol. É Longobardo, per l'opposta cagione, questo altro Prete. Or non viverano entranbi a Legge Longobarda? Non erano forse in pieno possesso del lor guidrigildo per la loro qualità Sacerdotale? Bel concetto per verità di credere, che due o più Preti d'una stessa Chicsa vivessero con due o più Leggi civili affatto diverse! Ma così Vidaliano che Tancol vivesno anche, in qualità di Preti, a Legge Romana; viveano, cioè, secondo il Dritto Canonico ed Ecclessatico, il quale chiamavasi ed era in verità Romano. A questo Dritto, come ad una patria comune, la Religione conducea gradatamente i Barbari; ma il tempo non cra venuto ancora, in cui sarebbe cessato affatto il piglio Barcra venuto ancora, in cui sarebbe cessato affatto il piglio Bar-

Maffei , Verona Illustrata , Lib. XI. passim (A.1732).
 Musaeum Veronense , pag. CLXXXI. (A. 1749).

<sup>2</sup> Pizzetti , loc. cit. I. 271. (A.1778).

barieo, e tuttora la testa d'un Sacerdote, uscito dalla stirpe de'vinti Romani, dovea patir gli apprezzi del guidrigildo.

La cariça di custode d'una Chiesa teneasi non rare volte da un Diacono; ed il Maffei si maraviglia che due fossero stati, e Preti ambidue, i custodi di quella di San Giorgio in Val Pulicello.

- (5) Et Refol Gastaldio. Longobardo parimente sembrò al Maffei si fatto Gastaldio: ma e fu per avventura Sarmata o Goto, e qualmque altro de Barbari ed anche de vinti Romani Longobardizzati. Non so perchè il Maffei avesse creduto, che questo Taneol fosse stato Gastaldo, nell'odierno significato di tal parola, di San Giorgio; d'Economo, eioè o di Fidamo (Fedi prec. Num. 479), elt'egli confonde col Ficedomino: il che negossi con ogni ragione dal Pizzetti i. Refol altri non era se non il Reggitore del territorio, dove sorgea la Chiesa di San Giorgio: egli fu nominato nell' Isertizione di quel Ciborio, come il Gastaldo Alachsio in quella di Volterra (Fedi prec. Num. 357).
- (6) Gondelme. Il Diacono Autore di questa Barbarica Iscrizione.
  - (1) Uraus Magester cum discepchis suis Iuwintino et Iuviano. Tutti nomi Romani; c però di sangue Romano giudica
    il Maflei questi tre Artefici: verisimile opinione, donde sursero
    i più gravi errori, per l'autorità male invocata di quel grande
    umo; quasi egil avesse qui detto, che i sadditi Romani di Liutprando vivessero a Legge Romana. lo rispondo agevolmente,
    tei il Romano sangue de sudditi di Liuttyando non ha nulla
    di comune con la lor cittadinanza, e che questa fu Longobarda.
    Laonde i tre Artefici di Val Pulicella od erano Gaargangei,
    come nel Discorso notai ?; o senza dubbio Romani Longobarddizzati: viventi così nell'uno come nell' altro caso a Legge
    Longobarda, e non Romana.
  - (8) Pergondus, Theodoald, Foscari. Chi son costoro? Sembra, che il Maffei creda, essere stati custodi essi della Chiesa di San Giorgio: ma nulla in verità se ne può dire se non ripetere col Maffei, che lo Scultore lasciò imperfetto il dettato.

<sup>1</sup> Pizzetti, Ibid. 1. 276.

<sup>2</sup> Discorso, etc. S. CLXVII.

Foscari non è uno degl'illustri nomi di Venezia? Chi sa che questo Foscari non fosse stato un *Guargango*, venuto da quella città in Val Pulicella?

# NUMERO CCCCLXXXVIII.

Prologo delle Leggi pubblicate da Liutprando nel suo decimo nono anno.

ANNO 731. Marzo 1.

(Dal testo Cavense (1) e dal Vesmiano ).

I. (Cavense).

INCIPIT PROLOGUS DE ANNO NONO DECIMO.

Superstitiose, et bene contenciones assidue nostra impulsare elemenciam non cessant;, et dum ad resecandas intenciones improborum noster intenderet animus, quicquid nostri judicibus, vel reliquis Lakoobardis rectam comparuerunt;, Sicut eciam vicibus, nobis alia statuta sunt;, Itaut nunc in presentem nonodecimo anno regni nostri, die Kalendarum marciarum, indicione quartadecima decidere, et confirmare in hujus edicti paginam previdimus, ut si amodo de his capitolis, que subter ad rixe sunt aliqua intencio excreverint sicut statuimus, ita finiantur, hac determinentur leges;

<sup>(1)</sup> Manca ogui Prologo nell'Heroldo, ma egli leggesi ne'Codici Vesmiani con una Latinità, che appena può dirsi barbarica, e che vince assai pel buon dettato quella si scorretta e poco intelligibile del Cavense. Laonde soggiungerò il testo Vesmiano di questo Prologo; testo, che a me sembra essersi più avvicinato all' Originate di Liutprando, innauzi che le vessazioni e gli spropositi de' susseguenti Copisti condotto lo avessero alle presenti condizioni.

Superstitiosae (1) el vanae contentiones assidue nostram impulsare elementiam non cessant. El dum ad resecandas intentiones inproborum noster intenderit animus, quidquid nobis cum nostris judicibus VEL RELIQUIS LANCORAR-DIS (2) recta comparterunt, sicut XI jam vicibus a nobis alia statuta sunt, ita et nunc in presente nonodecimo anno regni nostri, die Kalendarum Martiarum, indictione quartadecima, decidere et confirmare in hujus Edicti pagina previdimus; ut si amodo de his capitolis quae subter adnexa sunt aliqua intentio excreverit, sicut statuimus ita finiantur atque determinentur,

<sup>(1)</sup> Superstitionez. Così chiama il Re l'indegno fatto (Fedi. la seguente Legge CXXIX) delle donne adulte, sposate da' fancialli. Da tutte le Leggi del 751 si scorge quanto mututi fosero, e quanto avessero tralignato i Longobardi costumi: del che si parlerà nella Storia.

<sup>(</sup>a) Pel reliquis Langobardis. Piu piena e numerosa della precedente, celebrata nel 729, riusci questa Dieta del 731, quantunque non si nominassero l'Austria, la Neustria e la Tuscia. Ma la parola reliqui Langobardi dinota una maggio frequena di genti concorsevi; e così Longobardi puri, che Longobardizzati v'andarono. Solo i Beneventani poteron mancare, per la morte avventu del loro Duca Romolado II.\* e pe' rivolgimenti, che ne seguirono verso il 731. Tuttavia, poichè non si conosce il giorno, in cui mancò Romoaldo II.\*, nulla si sa di certo: a vendo egli pouto morire dopo il 1. Marzo, quaudo già incamminati s' erano i suoi Ottimati alla volta di Pavia.

# NUMERO CCCCLXXXIX.

Nuove Leggi dell' anno decimonono di Liutprando.

ANNO 731. Marzo 1.

( Dal testo Cavense ).

( Libro VI.º di Muratori ).

CXVII. (LXIV. Muratori). Si infans ante decem et octo annos, quos nos instituimus, ut sit legitima etas, sponsalia facere voluerit, aut sibi mulierem copulaverit, habet potestatem, et metam faceret, et morgincaput dare juxta edicti tinorem, et obligationem facere, et fidemjussorem ponere, et cartam si voluerit pro causa ista scribere, et qui fidemjussorem extiterint, aut scriba, qui pro cansa ista arram scripserit, nulla exinde habeat damni etatem, quia nos ideo ad illam usque etatem perduximus causam de infantibus, ut si non debeat res suas naufragare, aut disperdere, non pro ista conjunccionem, quam Deus precepit absolvimus ut fiat (1).

(1) Quam Deus precepit absolvimus ut fiat. Per questa ragione del piacer di Dio, il Re Liutprando permette, che si
contraggano le nozze da' minori d'età; da quelli, cioè, che
non erano pervenuti al loro diciottesimo anno. Ma in qual età
poteva e' nazitarsi un Loegobardo, e quando usciva egli della
puerizia? Nella seguente Legge CXXIX dello stesso giorno 1.
Marzo 751, Liutprando il dichiarò; dicendo, che dovea quel Longobardo aver compiuto il son redicesimo anno. Così leggono,
i Codici del Capitolo Modonese presso il Muratori; così anche i
Vesniani: ma i Fuldensi dell'Heroldo hanno il duodecimo anno,
e gli altri seguitati dal Muratori stesso il quattordicesimo.

Il Cavense perturba miseramente, come or si vedrà, i concetti di Liutprando; ed, in vece del duodecimo o del tredicesimo o del decimo quarto, pone il decimo ottavo. Forse nell' Ori-

36

111

ginale di Liutprando le due Leggi CXVII e CXXIX stavano inicime, perchè l'una è compimento dell'altra; comuni per necessità entrambe così a'Longobardi puri che a'vinti Romani e ad ogni altra nazione Longobardizzata.

CXVIIJ. (LXV). Recolimus enim quod statuimus cum nostri Iudicibus, ut qui hominem liberum occidere presumpserit, omnem substanciam suam ammitteret., modo vero dum repeterent singuli homines, cui forte aliquam duricionem detinebant, quod parentes ejus, qui in lectulo suo mortuus fuerit, per venenum occidissent, et dum per pugnam ipsam causam, sicut antiqua fuerat consuetudo, querere disponebat, grabis causa nobis esse comparuit, ut sub unum scutum per pugnam, omnem substanciam suam homo ammitteret ; Ideo statuere previdimus, ut si amodo talis causa emerserint, quis ille mortem parenti sui querere per pugnam voluerit, quod eum per venenum occidissent, observata ea, quae in anteriore edicto affiximus, ut per evangelia affirmet, quod non asto animo causam ista querat, nisi quod certa sit ejus suspiccio · , · Tunc potestatem habeat querere per pugnam , sicuti antiqua fuit consuetudo, et si ei ferita venerit, cui crimen ipsum ingeritur, aut ad amphionem ipsius, quem conductam habet (2), non ammittat omnem substantiam suam, sed componat eum secundum qualitatem persone (3), sicut antiqua fuit lex componendum, quia incerti sumus de judicio Dei, et multos audivimus per pugnam sine justiciam causam suam perdere, sed propter consuetudinem gentis nostre Langobardorum, legem ipsam mutare non possumus (4).,.

(2) Amphionem ipsius, quem conductam habet. Ecco in quanti modi venivano tralignando i costumi Longobardi. Sovente chi avesse una lite, non impugnava più la propria sua spada per difendere le sue ragioni, ma omai soleva ricorrere a quella de' mercenarj, che faceano il mestiere d'affittarla, e di metterla in servigio degli altrui odj. Specie d'alcoltellanti del Regno Longobardo, i quali farebbero quasi assolvere l'antica Roma Pagana d'aver nudrito gl'infami branchi de'suoi Gladiatori.

(3) Sed componat accundum qualitatem persone. In caso di ferita o dell'accusato, il quale combatteva per purgarsi dalla taccia d'avvelenatore, o del suo assoldato Campione, cesasva l'ultima Legge Liutprandea del 1. Marzo 721., che dopo aver pagato il quidrigiddo, secondo l'apprezzo fatto dell'acciso, dovesse perdersi dall'omicida il rimanente suo Patrimonio. Non erano trascorsi dieci auni, e tornava Liutprando alla Consuetudine antica di non doversi pagar altro che solo il guidrigido, se si fosse combattuto.

(4) Legem ipsum mutare non possumus. L'Heroldo e Muratori leggono Legem impiam. Empia si, certamente: ma poteva il Re chiamarla tale nella Dieta di Pavia del 1. Marzo 751? Riprovarla potea, e la riprovò con tutte le forze dell'anima. Laonde mi sembra più conforme alla vera la lezione del Cavense; legem ipsam; confortata da due Codici Modonesi veduti dal Muratori e da Vesmiani.

L'iutprando adunque avrebbe voluto abolire i duelli giudiarig! Principe illustre, che bramava toglier la barbarie dal dosso de'suoi Longobardi, e farli, se avesse potuto, simili a'Romani, ed, a suo senno, maggiori de'Romani per le discipline dell'ingegno. Ma non per questo Roma, Napoli, Ravenna e Venezia doveano desiderare di farsi conquistare da lui: e s' e' le assaliva, quelle si difendevano, cercando non fare apprezzar il caput et honor civis Romani col guidrigido, e di non diffinir le loro liti civili e criminali col combattimento giudisiario.

CXVIIIJ. (LXVI). Si quis filiam suam, aut sororem alij desponsare voluerit, libero tamen hominem, sicut anterior edictus continet; nam postquam eam sponsaverit, non habeat potestatem alteri homini ad maritum dandum ante biennium tempus, et si dare cuilibet presumpserit, aut ipsa sponsalia rumpere voluerit, componat

sponso ejus anteriori, sicut inter se pena firmaverint. qualiter in anteriora edicti legitur pagina, insuper in palacium regi guidrigild suum (5)., si vero sine voluntate patris, aut fratris eam tulerit quem jam alteri est desponsata, componat ad sponsum ejus duppla meta, sicut anterior edictus continet, et in palacium regis quidrigild suum, pater vero, aut frater, qui talem causam non consenserunt, sint soluti a culpa. puella vero ipsa, que suam voluntatem hoc facere presumpserit, si aliqua ei porcio ex parentum successione debetur, amittat ipsam porcionem suam, et nuda, et vacua de rebus parentum suorum vadat, et ipsi succedant qui per legem succedere possunt, nec possit ei nec pater, nec frater per quodlibet ingenio aliquid dare, aut hereditatem relinquere , quia excrevit vicium hoc in gentem nostram per cupiditatem pecunie (6). et ideo eum resecare volumus, ut inimicicia cessent, et faida non habeant; Si autem quod absit, post sponsalia facta, talem inter parentes ipsos excreverint inimicicia. qualecumque causa interveniente, ut homicidium de parentes ipsorum veniat, unde duriciam inter se teneant, si dare aud tollere voluerint. comp pars, qui neglexerint, sicut inter se statutum habuerunt, et sint absolutus, quia non est bonum, ut ibi quispiam debeat dare filiam suam. aud sororem, vel parentem suam, ubi vera inimicicia esse probantur.,

- (5) Componat in Palatium Regis guidrigild suum. Anche nel caso delle sponsalizie disdette dovea pagarsi al Re il guidrigildo, e far apprezzare la propria sua testa.
- (6) Quia excrevit vitium hoc in gentem nostram per cupiditatem pecunie. Acre riprenditor de' vizj Longobardi è Liutprando in questo suo Libro del 731.

Ma niuno dirà, che dal biasimo di tali vizi avess' egli ecettuato i suoi sudditi di sangue Romano, e che però questa sua Legge sosse personale de'soli uomini di sangue Longobardo.

CXX. (LXVII). Continet autem anterior edictus de frea sua (7), qui eam male tractaverit, ut amittat mundium ipsius, ut (at) non dicit qualis sit ipsa malatractacio; proinde providimus dicere qualis sit ipsa malatractacio, idest si eam fame negaverit (necaverit), aut vestimentum, vel calciamentum, secundum qualitatem pecunie non dederit, aut ad servum vel ad Aldionem alterius eam uxorem dare presumpserit, and eam battere turpiter presumpserit; ea si infans fuerit pro honesta disciplina ostendendum ei mulierem opera, aud ad vicium malum emundandum, sicut de propria filia sua, et si eam in indecibilem opera coacta minaverit, aut si ipsam adulteraverit, omnia hec facere presumpserit, malatractacio dicimus esse-, insuper et addidimus, ut nec ad liberum hominem eam ad maritum absque ejus voluntate dare presumat quia pejus tractacio esse non potest, quam si illum virum tollat, quem ipsam non vult. Ideo statuimus propter plagas, aut ferita si fecerit, aut de adulterio componat eidem femine sicut edicto continet, et mundium eius amittat.

(7) De frea sua. Savia e prudente Legge, che mette in luce gli obblighi de Mundualdi verso le lor free: ma non è ella forse comune per propria indole anche alle donne di sangue Romano? Dovevano queste donne per avventura implorare il Codice di Giustiniano a far punire il tutore o Mundualdo, che le avesse percosse, o ferite od in altra guisa maltrattate?

CXXI.(LXVIII). Si quis amodo inventus fuerit cum uxore aliena turpiter conversari, idest si manus in sinum, aut de pectus ejus miserit, vel in alium locum unde turpe esse potest, cum consensum ipsius mulieris, et probatum fuerit, componat qui hoc malum perpetravit guidrigild suum ad maritum ipsius mulieris (8), nam si lantummodo de suspectum alium de uxore sua compellaverit, licenciam habeat ipse qui compellat, aud ad pugnam, aud ad sacramentum ipsum

hominem querere qualiter voluerit. Si vero ipsa mulier in hac inlicita causa consenciens fuerit, potestatem habeat maritus ejus in ea dare vindictam, sive in disciplinam. sive in vendicionem, ubi voluerit. Verumtamen non occidatur, nec ei semacio corporis fiat. Si quidem forsitan talis fuerit ipse liber homo, qui non habeat unde composicionem faciaty. Tunc puplicus (9) debeat eum dare in manu mariti ejus, et ipse in eum faciat vindictam in disciplinam, aut in vendicionem, nam non occidendi. aut semandi .. Si autem Aldius, aut servus alienus hoc malum in libera muliere facere presumpserit, tunc patronus ejus componat ad maritum ipsius mulieris sol sexaginta, et ipsa persona det ei in manus. Si vero servus, aut Aldius alienus per voluntate Dni sui lioc malum fecerit quod supra scriptum est, et probatum fuerit, quod ipse daus consenserit, comp. sicut supra guidrigild suum, sic tamen ut ipse servus, aud Aldius in ipsa composicio tradatur. Et si probatam causam non fuerit de dui eius voluntatem, Tunc ipse dnus servi, aud Aldioni purificetur per sacramentum cum legitimis sacramentariis suis. ut in ipsum malum consenciens non fuisset, et sit absolutas. Tantum est ut fiat sicut supra premisimus, vel statuimus de servo, vel Aldione.

<sup>(8)</sup> Componat guidrigidd suum. Ogni di nel Reguo Longobardo e per qualunque delitto vien crescendo la pena del guidrigiddo, riesthata prima del 721 a isoli omicidj. Anche gli atti sconvenevoli verso le donne son punite ora col guidrigidto, pagabile al marito della donna i provvedimento, che per necessità fu territoride, comprendendo tutte le donne abitatrici del Regno Longobardo. Le donne di sangue Romano suddite di Liutprando avevano elle il privilegio di non esser contemplate da quesa Legge di pubblica decenza ed onestà?

<sup>(9)</sup> Tune puplicus, etc. Ritorna il publicus in iscena; cioè

il Magistrato, che perseguitar doveva i delitti. Ma questo publicus Longobardo non avrebbe potuto metter le mani sul colpevole d'avere svillaneggiata una donna, nè darlo nelle mani del marito, se un tal colpevole fosse stato di sangue Romano. Così dee dire, così dice chi non tiene la presente Legge per territoriale. Coloro, i quali pensano a questo modo, fingono di credere, che nel 731 vi fossero due maniere di publicus; l'uno pe' Longobardi, e l'altro pe' Romani, di tal sorta, che se alla moglie d'un marito Longobardo si fosse recata ingioria da un uomo di sangue Longobardo e da un uomo di sangue Romano, quel marito avrebbe dovuto in doppia guisa risarcire l'onor suo; riscotendo, cioè, dal Longobardo colpevole il guidrigildo, e ricorrendo al Codice Giustinianco per far punire il colpevole di sangue Romano!!! In questa seconda supposizione, i Longobardi sarebbero stati soggetti essi al Dritto Romano; ed il Codice Giustinianeo avrebbe dovuto aversi per una Legge territoriale nel Regno Longobardo!

CXXII. (LXIX). Si quis miser, et insipiens homo presumpserit sponsare mulierem habentem virum, sive si ipse vir ejus egrotatus fuerit, sive sanus, sicut et nobis talis modo causa adnotata est, et probatum fuerit, comp. ipse qui hoc malum fecerit guidrigild suum ad maritus ejus (10), et ipsa suscipiat in se talem condenpnacionem, quales superius diximus de illa muliere, qui se turpiter adtractare permittit.

(10) Guldrigild su: m ad maritus: jus.Le stesse cose vogliono dirisi nel caso narraso dalla presente Legge, se alcuno ardisse di sposare l'altrui moglie. Ove questo sposatore fosse stato di sangue Romano, che avrebbe fisto il marito Longobardo, e legittimo della donna sposata? Sarebbe ito con qualche citazione del Cadice Giustinianco a domandari vendetta?

CXXIIJ. (LXX). Si quis furorem accepto battiderit hominem liberum aud mulierem liberum, aud puellam, que in scandalum, ubi viri litigant, venerint, et per ipsam feritas ponderosus, aud ponderosas effecta fuerit, sicut et modo factum audivimus, comp. med precij ipsius masculi, tamquam si eum occidisset, et de femina simili modo med precij ipsius, tamquam si fratrem ejus occidisset(11). Excepto si plagas, aut feritas fecerit, comp. sicut anterior edicto legitur.

(1) Tamquam si fratrem ejus occidisset. Or si dica se le donne di sangue Romano, concorse ad un tumulto insieme con quelle di sangue Longobardo, non dovesero esser protette dalla presente Legge, si che aver mal conce le prime s'avesse a punir col Codice di Giustinino? Tanta deformità non si vide in Italia nel tempo di Liutprando, ma in quello di Carlomaguo.

CXXIIIJ. (LXXI). Si quis Aldium, vel Aldia servum, vel ancillam battiderit, et per ipsam battituram ponderosi facti fuerint, med precij comp. dao, vel patrono corum, tamquam si occidisset eum: excepto plagas, aud feritas, sic comp. sicut in edicto anteriore legitur.

CXXV. (LXXII). Si quis maliciose, et per superbiam, sicut modo factum cognovimus, mulierem liberam, aud puellam sedentem ad necessitatem corporis sui, aut in alio loco, ubi ipsa femina pro sua necessitate nudata esse videtur pungere, vel percutere presumpserit, comp. ad munduald ejus soli octogiata. Et si Aldius, aut servus fuerit qui hoc facere presumpserit, comp. drus ejus soli sexaginta, et ipsa persona, qui hoc malum fecit, tradere debeat in manu de munduald ejusdem femine: (12).

(12) In manu de munduald éjuudem fémine. Se un suddito di Rotari di sangue Romano avesse recato questi oltraggi e queste punture ad una donna, bisognava dunque punirlo col Codice di Giustiniano? E nel Codice di Giustiniano si prevodeva egli un tal caso? Oueste assurdità naccono dalla precocupazione degli animi, che le Leggi di Potari, di Grimoaldo e di Liutprando, non fossero, quali erano, territoriali ed obligatorie per tutti i sudditi abiatori del Regno. Il paragonar poi si fatte Leggi a quelle di Carlo Magno, è un error grave, perchè almeno Carlo prescrisse i modi, co quali applicar si dovessero le Leggi personali del varj popoli Barbarici venuti a dimorare in Italia; ciò che non fecero punto ne Rotari, ne Grimoaldo ne Liutprando, perchè unica era la Cittadinanza di tutti i lor sadditi.

CXXVI. (LXXIII.). Si Aldius cujuscumque Aldia alterius tulerit uxorem, et filios de ca procreaverit sint filij ejus Aldionum, cujus eo mater fuerit; nam si postea mundium fecerit, et filij nati fuerint, sicut anterior edictus continet, patrem sequantur, et talem legem habeat (13) cum patrono suo, qualem et Pater corum habuit;

(13) Talem legem habeat. Ecco uno de'molti significati della voce Lex presso i Longobardi precedere immediatamente ad un altro significato della stessa, contenuto nella prossima Legge CXXVII.

CXXVIJ. (LXXIV). Si quis ROMANUS homo (14) mulierem LANGOBARDAR tulerit, et mundium ex ea fecerit, et post ejus decessum ad alium maritum ambulaverit sine voluntatem heredes prioris mariti, fahida, et anegriph, non requiratur, quia postquam ROMANO marito copulaverit, et et ex ea mundium fecit, ROMANA effecta est-y. Filij qui de tale matrimonio nascuntur, secundum patrem ROMANI funt, et legem patris sui vivunt (14), ideo phaida, et anegriph minime componere debeat, qui postea tulit, sicut et de alia ROMANA.

(14) Si Romanus homo, etc. Ecco la famosa Legge, con cui fin qui si è creduto dimostrare in contrario, elhe le Leggi Longobarde fossero personali per solo quel popolo, e non territoriali. Ma Romanus homo vuol dire un suddito dell'Imperio Romano; non del Regno Longobardo. Favellai di ciò lungamente nel Discorso 1; ed ora, dopo tauta luce riverbersta dallo studio delle Leggi Longobarde su tale argomento, ridurrò a questa sola formola tutta la questione del Romanus homo; ripetendo sempre, ma uon mai tanto quanto basti, che costui era suddito di Roma, non di Liutprando. Già s'è veduto come i vinti Romani aveano perduto il lor nome di Romani così nelle Leggi de Re come nelle Storie di Paolo Diacono (Vedi l'Osservazioni IV.º e V.º al prec. Num.65 ). Nè mai parlossi d'uomo libero o cittadino Romano vuoi nell' Editto di Rotari, vuoi nei sosseguenti di Grimoaldo e di Liutprando; eccetto la serva Romana dello stesso Rotari. La Lex Romanorum ricordata da Liutprando nel favellar degli Scribi, era la Legge straniera de'Romani sudditi dell'Imperio, la quale s' invitava da lui nel suo Regno a regolare i contratti de' Longobardi e degli altri suoi sudditi Longobardizzati. La prima volta, in cui negli Editti si nominò il cittadino Romano fu nel 731; cento sessanta tre anui dopo la venuta d'Alboino. Possibile, che nou avesse mai niuno de' Re Legislatori dovuto dir nulla in sì lungo spazio di tempo all'uomo Romano, se con questo nome avesse potuto mai additarsi un lor suddito? Ma, se tale interpetrazione s'ammettesse, ne seguirebbe che quel Romanus homo, dal quale si dovea comperar il Mundio di sua moglie secondo l'Editto Longobardo, avrebbe sempre pagato i prezzi della faida e dell'anagrip fino al 731, quando egli videsi liberato, mercè la presente Legge, da simil gravezza. E però il Romanus homo avea fin qui vivuto con la Legge Longobarda territoriale intorno a' matrimoni.

Quindi la nocessità delle cose ci riconduce a dire, che il Romanus homo cra il non suddito di Liutprando. Qualuoque homo Romanus, che dalle Provincie del Romano Imperio fosse venuto a stabilirsi ed a prender moglie nel Regno Longobardo cra Guargango, e petò tenuto a vivere secundo gli Editi Longobardi. I Guargangi adunque non sono il Romanus homo, di cui tucca Liutprando: ma si veramente sono i Romani stranieri, che spoavano una Longobarda, dopo averne comprato il Mando,

<sup>1</sup> Discorso de'vinti Romani, 5. CXLVIII.

ed obbedito alla Legge territoriate del paese. Cotali stranieri pertavano via dal Regno di Liutprando la lor moglie Longobarda. Nacque la controversia di sapere, se gli eredi dell'homo Romanus potessero dopo la morte di lui domaudar il prezzo della fasida e dell'anagrip al secondo marito, che senza la loro licenza, sposato avesse quella vedova, tornata nel Regno Longobardo. No, rispose Liutprando: poichè nel mezzo tempo la donna divento Romana, cioè straniera del tutto al suo Regno. Lougoda niuno si recava ingiuria, quando colei, fattasi Romana o suddita dell'Imperio, volesse rimaritarsi ne' paesi ove Liutprando signoreggiava; quando, cioè, la vedova si rifaceva Longobardo.

Ma chi sarebbero stati questi credi? Potevano essere così Longobardi sudditi di Liuprando, come Romani sudditi dell'Innperio, se, per cagion d'esempio, il Romanus homo defunto avesse lasciato a'parenti della moglie la sua eredità. Non importa, disse il Re: gli credi, qualanque siansi, del Romanus homo defuno non hanno dritto a litigare per la fuida e per Panageip.

Citerò ancosa l'esempio delle Monache di San Zaccaria nella Città di Venezia, certamente non suddite del Regno d'Italia; ma elle vi possedeano la Terra di Pedriolo ne'confini di Monselice. Quelle Monache nel 1013 ricus-rev contro l'Abate di Vagnaditza, il quale s'era impadronio di Pedriolo; ed i loro Pro-



i Diploma Caroli anni 787, Apud Muratori, A. M. Ævi, II. 23.

<sup>»</sup> Licentiam habeant Comactenses pignorandi.... justitiam pleniter se-» cundum legem accipiant ».

curatori giurarono e fecer giurare da Sagramentali d'appartenere ad esse quel luogo, sì che l'Abate si diè per vinto in un solenne Placito celebrato presso a Verons: Placito posto in luce dal Muratori e dagli Annalisti Camaldolesi E. Ecco perciò le son Longobarde Veneziane obbedire alla Legge Longobarda in tutto ciò, che risguardava le lor possessioni del Regno Longobardo.

Quelli che con maggior particolarità chiariscono il concetto di Liutprando, quando egli parlava del Romanus homo, sono i Romani di Comacchio, che abbiam veduti nel prec. Num., 480. intenti a trasportare il sale ne' porti del Regno Longobardo, Si fatti mercatanti si maritavano sovente con una Longobarda; e forse la lasciavano qualche volta nella casa nativa di lei, usi com'essi erano a trarre una parte della lor vita fuor di Comacchio e delle Provincie dell'Imperio.

Se questi Comacchiesi venissero a fermarsi ne'luoghi ove s'erano maritati con la Longobarda, tosto divenivano, già l'ho detto, Guargangi, soggetti all' Editto Longobardo: e però Liutprando non potè accennare nella presente Legge ad essi, ma sì a'Comacchiesi, perseveranti nel lor traffico ed annoverati tra gli homines Romani. Ecco uno de' casi contemplati spezialmente dalla Legge del 731. Altri e simili casi v'erano de'mercatanti Romani di Susa e d'Aosta, soggetti a' Franchi, e soliti d'esercitare il lor traffico nel Regno Longobardo. V'erano finalmente i Romani homines , sudditi dell'Imperio , i quali si recavano a casa la moglie Longobarda, nata in qualche luego prossimo alle frontiere dello stesso Imperio. Gli credi di questi homines Romani avevano il dritto di ricorrere a' Tribunali Longobardi , uniformandosi a' riti ed alle Leggi di quel popolo; ma per effetto della Legge Liutprandea del 731 fu loro negato giustamente di poter chiedere i prezzi della faida e dell' anagrip.

CXXVIIJ. (LXXV). In alterioris edicti corpore capitulum adfiximus, ut si guadiam suam solvendam quispiam homo tres fidesjussores habuerit liberos homines, et ipse qui quadiam suscepit reddere neglexerit, sic

<sup>1</sup> Muratori, Antichità Estensi, I. 85. (A.1717).

<sup>2</sup> Mittarelli, Annal. Camald. I. 365, in Appendice, I. 202.

comp. sicut et ille, qui non habuerit fidejussores paratos: modo vero dum prabos homines cognoscimus, tales fidejussores statuere velle, qui nihil habeat, nisi solam personam suam ut per eos justiciam suam creditor ipse invenire non possit... nunc vero statuimus, ut tales esse debeant fideiussores ipsi, ut si amplius non habuerint quomodo eo (eos) pignerare possit, quam ipsa obligacio sit, vel tantum habeant, ut diximus, quanta ipsa obligacio est, unde fideiussores intervenire debeant : nam si minus habuerint, non sit culpabilis ille, qui eos accipere noluerit; nec ipse qui dare debet, possit se excusare a culpa dicendo, quod fidejussores paratos habuisset., quia impossibile est ut tales fidejussores homo recipiat qui nichil habeat (15), et si ampleus non, vel tantum, quantum ipse debitus fuerit, quod loco tollere possit; Et si de presenti habuerit, unde dare tale fidejussore debeat qui recipiendi sunt ecce bene, Si autem ipsa hora non habuerit, sit spacium de ipsa quadia dies tres, sine culpa, et postea debeat dare tales fidejussores, qui habeat, unde persolvat quod dare debet debitor . , · Si amplius vero dilataverit ad fidejussorem dandum, comp. sicut antea statuimus . . .

(15) El legem patris sui vicuat. Qui Lex val propriamente il Dritto Romano o Giuttinianco: ma fuori del Regno del'Longobardi; ed anche nel Regno, se vi fosse stato un qualche Guargango Romano, al quale il Re avesse voluto concedere di vivere a Leage Romana, secondo la facoltà riserbatasi da Rotari. Fra tali Guargangi privilegiati potevano essere principalmente i Comacchiesi, non che i mercatant Romani di Susa e d'Aosta in Italia, ed anche di tutte le regioni fuori d'Italia. Fadi la precedente Nota (13). Del rimanente, a che avrebbero più servito is fatti Privilegi, dopo la Legge degli Scribi, per la quale poterono gli stessi Longobardi stipular qualunque contratto alla Romana?

( Manca il numero della seguente legge nel testo Cavense ).

(CXXVIIII). (LXXVI). Inter venientem vanissimam, et supersticiosam, vel cupitam suasionem, et perversionem apparuit, modo in his temporibus que inlicita nobis vel cunctis judicibus nostris, conjuncio esse comparuit, qm (quam) jam adulte, et jam mature etatis femine copulabant sibi puerulos parvulos, et infra etatem legitimam, et dicebant quod vir ejus legitimus esse deberet, quod dum adhuc se cum ipsa misceri minime valeret. Nunc itaque statuere previdimus, ut nulla amodo femina facere presumat, nisi pater, aut avus pueri cum legitimis parentibus puelle hoc facere previdit .. Nam puer si post mortem patris , aut avi sui intra etatem remanserit, et eis qualiscumque femina, antequam ipse puer decem et octo annos completos (16) copulari presumpserit dicendo quod maritus legitimus esse debeat, irrita sit ipsa conjuncio, et separantur ab invicem, femina vero ipsa revertatur vacua cum opprobrio suo, et non habeat potestatem alio viro se copulari, dum ipse puerulus ad etatem suprascriptam perveniat, si quidem impletam etatem pueri sibi eam ipse uxorem habere voluerit, sit ei licenciam, et si eam noluerit, tollat sibi alteram qualem voluerit, illa vero si ad alium maritum ambulaverit, et ipse puerulus habere noluerit, non ei possit vir suus qui eam tulerit pleniter mephio dare, sicut ad alias puellas, sed med tantum, sicut ad viduam mulierem, qui puer ipsum suaserit, sive parentes ejus, sive extraneus homo, comp. sold centum, med regi, et med ad ipsum puerum .

(16) Decem et octo annos. Di questo errore patentissimo del Copista Cavense Vedi la prec. Nota (1).

### NUMERO CCCCXC.

Gregorio, Duca di Benevento, ribenedice Pietro, andato senza permesso in Napoli, e gli restituisce le sostanze.

Anno 732. Agosto.

( Dalla Cronica di S. Sofia presso l'Ughelli (1) ).

In nomine Dei Salvatoris nostri IESU CHRISTI Domini aeterni.

Ego Gregorius (2) vir gloriosissimus Princeps ac Comes summus et eximius (3) Domino amantissimae gentis Ca-

<sup>(1)</sup> Ughelli , Ital. Sacra VIII. 731. ( A. 1662 ).

<sup>(2)</sup> Ego Gregorius. Gregorio , nipote del Re Liutquando , fosse stato egli dianzi Duca di Chiusi o no , ebbe non prima del 75 i il Ducato Beneventano , si come con gran nerbo di ragioni dimostrò il Di Meo <sup>1</sup> contro Camillo Pellegrini , Pietro Giannone, O Itavio Binaldi e Pompeo Sarnelli, Questo Diploma di Gregorio riferma una tal Crosologia , e convince d' errore le opinioni del Bianchi <sup>3</sup>, dell'Assemani <sup>3</sup> e del Tortora <sup>3</sup>, che nol recedono insignito del Ducato Beneventano prima del 753. Già prima d' Agosto 751 quel Pietro , di cui qui si tratta , era luggito in Napoli ; e chiedeva mercè , chiedendo la restiturione del suo patrimonio confisctugli.

<sup>(3)</sup> Princeps ac Comes summus et eximius. Comprendo il Princeps Beneventi, del qual titolo potè volersi adornare un injote del Re; ma non comprendo il Comes. Per mascherar la mia ignorana, n'è agevole il dire, che questo Comes fu intruso da un Copista nella Cronica di Santa Sofia: ma fa egli veramente così?

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, II. 305-307.

<sup>2</sup> Blancus, Nota (230) Ad Lib. VI. Pauli Diaconi. (A.1723).

<sup>3</sup> Assemani, Ital. Hist. Script. II. 571. (A. 1751).

<sup>4</sup> Tortora, Relatio status S. Primatialis Ecclesiae Canusinae, pag. 93. Romae, in 4.º (A. 1758).

tholicorum seu Christianorum (1) tibi Petro filio quondam majorumque nostrorum tempore Rodolphi (2).

Quonam petijsti summa cum ferventia nostram dignitatem et clementiam per Lambertum PICTOREM NO-STRUM (3), quatenus tibi deberemus dare ac denue concedere res facultatum tuarum, quae ob poenam tuam, quam haud immerito promeritus es, ad nostram decenere legaliter ac jure potestatem; quam ob causam extra jus nostrum in civitatem Neapolitanam aufugisti sine ulla licentia mandatoque Superiorum (4): nostra autem



<sup>(1)</sup> Gentis Catholicorum seu Christianorum. Ecco il none nativo de' Longobardi trasformato in quel di Cattolici da Gregorio, per piacere a suo zio, che prendeva si volentieri un tal titolo nella speranza d'ingrandirsi a danno del Greco e del Ducato Romano; glà ricnitegrato negli originari ed impresertitibiti suoi dritti, e libero da quel Greco.

<sup>(2)</sup> Petro filio quondam majorumque nostrorum tempore Rodolphi. Qui v'ha ectriamente manenza e perturbazione di parole presso il Cronista di Santa Sofia. Solo si comprende, che Pietro nacque da un Rodolfo, il quale forse avea meritato i favori degli Antensti di Gregorio, Principe di Benevento: per la qual cosa torno agevole ad esso Pietro d'ottenere il perdono, per l'interessione di Lamberto.

<sup>(3)</sup> Lambertum Pichorem nosteum. Il nome di Lamberto è Germanico; e probabilmente questo Pittore fu Longobardo, come non sembrarono essere al Maffei gli Scultori del Ciborio di San Giorgio in Val Pulicella ( Pedi prec. Num. 487). Me ben presto vedremo più d'un Longobardo appreeder Parte doi Romana che Gotica. Ciò che conforta nel Diploma di Gregorio è lo sorgere, quanto potesse nell'animo suo un Pittore, che non gli si negara la grazia d'un fourostici e, e però in qual pregio fossero tenuti gli Artefici nel Palazzo di Benevento. Giù in ogni tempo quella Città fu l'Atene del Regno Longobardo; e la stessa Latinità de'Diplomi di tutt'i suoi Duchi lo dimostra.

<sup>(4)</sup> In Civitatem Neapolitanam aufugisti sive licentia man-

magnanimitas concessit, ut vestram inaudiremus petitionem, quodnam esset quod praetenderetis aut proponere velitis.

Quamonrem concessimus tibi supranominato Perro bona tua quae tibi a parentibus, ab amicis aut aliis quibusvis hominibus fâdeli modo obvenerunt, tam cassa, quam condomas, tam servos, quam ancillas, mobilia et immobilia, onnia et in omnibus, quae per singulos fâde dignos nostros (1) aliquando a nostra Curia, Senatu (2),

datoque Superiorum. Questa fuga punivasi non solo con la confisca di tutti gli averi, ma con la morte, secondo la Legge Terra dell' Editto di Rotari. E però si vegga di qual profitto riuscin fosse a Pietro la protezione del Pittore. Le parole mandatoque Superiorum poterono essere una Chiosa che dal margine passò nel testo.

- (1) Fide dignos nostros. Fu particolare costume recato per avventura da Gregorio in Benevento di confidarsi a' così detti efededegni. Era egli questo un tidolo, ed una carica del Palazzo? Non credo; ma non bisogna dimenticar la non dissimile istituzione degl' renarchi; a' quali accemnai ', e de' Curiosi; doppia maniera d'unomini, onde si tratta nel Codice Tecolosiano 2.
- (a) A nostra Curia. La parola Senatu sembra una Chiosa passata nel testo della Cronica di Santa Sofia; ma poteva esser anche l'effetto della voglia, che avea Gregorio di decorare con un nome illustre la sua Curia Beneventana. Sarebbe stato una qualche cosa di simile al Paciuiza, del quale andavano i Re Longobardi superbi. Ed ecco la vittoria sempre crescente dell'intelletto Romano sulla Barbarie Longobarda: ciò per altro non natura i tristi destini di que t'ra vinti Romani, che schivarono la servità e furono compresi nel numero de' patteggiati o Longobardizzati, con la condizione di vedere il lor capo di cittadini Romani ridotto a patir git apprezzi del guidrigida Longobardo.

<sup>1</sup> Storia d'Italia , 1. 1099. 2 Cod, Theod. Lib. VI. Tit. XXIX. De Curiosis.

aliisque hominibus probitate conspicuis concessa sunt, ea nimirum ratione, ut amodo et in perpetuis temporribus habeas ac possideas supranominatas quam saepissime res, tam tu qui supra nominate, quam et heredes tui; et a nullo ex nostris Iudicibus, hoc est Comitibus (1) aut etiam a quibuscumque gentibus nostris (2) contra ea quae nostra concessit mansuetudo, quandoque ire, aut ulla ratione quidquam submovere, aut sejungere praesumat.

Quod autem praeceptum mandatumque concessionis seu permissionis ex iussione supranominatae potestatis scripsi ego Theodoricus Notarius.

ACTUM in BENEVENTANORUM Palatio (3), mense Augusto, per Indict. 15. (XV).

<sup>(1)</sup> Ex nostris Iudicibus, hoc est Comitibus. Questa è chiaramente una Chiosa, passata nel testo, e scrilta dopo Carlomagno; in secoli assai più recenti, quando l'autorità maggiore del Regno Longobardo era passata nelle mani de Conti.

<sup>(</sup>a) Es gentitus nostris. Non so se da Gregorio s'introdusco in Benevento questo nuovo modo di dire: ma un tal modo è simile affatto a quello, usato in Francia fino a'di nostri; che il Publicus, cioè, ovvero il Publicuo Ministero si dinotasse altresi col nome universale di Gens du Roi.

<sup>(3)</sup> Beneventanorum Palatio. Ritorna l'antica e schietta formola » del Palazzo » che innanzi si vide travolta nelle voci di Curia o di Senato.

## NUMERO CCCCXCI.

I fratelli Baronta ed Auderat donano una loro vigna alla Chiesa di Santa Maria di Lavaiano, per l'anima loro e per quelle del padre, dello zio e degli eredi.

Anno 732. Agosto.

( Dal Bertini (1) ).

† In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jeesum Christi.

(1) Originale, secondo il Bertini 1, che lo pubblicò, traendolo dall'Archivio Arcivescovile di Lucca ( + N. 21 ). Per errore di stampa e' gli appose la data del 731 ; ma in Agosto terminava l'Indizione Decimaquinta, ed era il 732, come ben corresse il Barsocchini. Fatto sta, che in Agosto 732 già era cominciato fin dal precedente Giugno, l' anno vigesimo primo del Regno di Liutprando. E però la Carta presente o non è Originale, come credette il Bertini; od egli nel copiare omise la parola primo, che dee seguire al vigesimo. Le Carte Originali sincere non debbono avere alcun difetto nelle Note Cronologiche. Pur tuttavolta chi potrebbe mai dar di falso alla nostra? Non essendo stata ella distesa da niuno de' Notari, usi per l'officio loro ad aver sempre fra le mani la vera data di ciascuna lor Carta, può ammettersi un'eccezione, rarissima per sua natura ; ed è che il donatore Baronta pregato avesse un qualche suo amico non Notaro di scrivere per lui, e che questi errato avesse nel computar gli anni di Liutprando. Certo; la presente Scrittura, quale diella il Bertini (ed il Barsocchini s'astenne dal farvi altra correzione, oltre quella dell'anno 732), manca delle sottoscrizioni così del Notaro come de' testimoni ; laonde vuol tenersi come una bozza, priva di forma legale. Se poi avessero i donatori voluto render solenne la donazione, mercè l'opera d'un Notaro qualunque, non avrebbe costui tralasciato di corregger l'errore corso nel numerare gli anni del Re.

1 Bertini, Memorie di Lucca, Tomo IV. Parte I. pag. 320 Nota (139) ed in Appendice, pag. 72. 73. (A. 1818).

REGNANTE Domno nostro Liutprand rege, anno regui ejus vigensimo, per indictionem quintadecima feliciter.

Indo Deo autoris nostri constat me Baronta, Andraat fratres germani qui pro mercide, et remedio anime patris nostro, vel barbani nostri Ursont, et Ginsolf, qui fuet barbane nostro, vel mercidem anime Barontani, et Aldera, vel de nostris cridis damus et tradimus vinea nostra propria plus minus ordinis vigenti et duo, ad Bran Sancia Maria offerimus, qui genetrige Domini nostri, in talem tenore, ut qui pos nostro ovitum Presvieratum in Casa Sancia Maria tenuere semper noviscum sia (sil), ut licentiam aveas omo noster ipsa vinea transsire ad alia vine nostra, et de ipsa offerta semper socurus possedesi psa vinea cum homnis edificia suas.

Er facias comodo placueret qui ad ipsa Sancta Maria per fide servire dignus est.

ACTUM in LAVERIANO (1), per mense Augusto, Indictione et Regnum suprascriptum feliciter.

Signum † manus BARONTE V. D. qui mercide Patris, aut Barbani suis, seo et sua anima, et de germano suo Auderat offerse.

Signum † manus Auderax consentiente fratris suis.

A tergo della Carta si vede scritto con caratteri dell' XI.º o XII.º secolo: » Offertio vineae in Sancta Marus

» de Lavalano ».

<sup>(1)</sup> Laveriano. Villaggio in Val d' Era, ad Occidente di Ponsacco; nell'odierna Diocesi di San Miniato. Nel secolo undecimo divenne argomento di lite giuridationale fra le Chiese di Pisa e Lucca: niuno sospetterà tuttavia, che si fosse allora foggiata la Carta di Baronta, dove non si tocca ne di Lucca ne di Pisa.

<sup>-</sup> Sia; offerta: già sorgeva il nostro Volgare.

### NUMERO CCCCXCII.

Epitaffio di Madelgrima, moglie del Conte Radoald.

Anno 732? Maggio 30.

(Dal Bainone (1)).

IIOC RADOALD CONIUX KOMITIS (1)
PROLESQUE MARITI (3)
MADELGRIMA JACET CONTUMULATA
LOCO

MORIBUS ILA SUIS VITAM DECORAVIT HONESTIS

PAUPERIBUS CURAM SEMPER OPEMQUE DEDIT

ULTIMA NAMQUE DIES MAJO DE MENSE RESTABAT

ΦUA LIQUIT FRAKILIS CORPORIS ANTRA SUI

INSPECTOR TUMULI COMPUNCTA
DICTO ( dicito ) MENTE
HLJUS O XPE CRIMINA CUNCTA SINE.

<sup>(1)</sup> Fileno Rainoner i pubblicò quests Lapida, collocata nella Chiesa di Sant'Agata De Amarenis o De Marenis in Sant'Agata de Goti, nell'odierna Provincia di Terra di Lavoro del Reame di Napoli. Fu copiata da Francesco Daniele, nome assai chiaro nel principio del nostro secolo far Letterati Napolitani; ed ami fugli donato il marmo dal Signor Gardulli, accondo i racconti del Viparelli 2, che ristampò con leggiere variazioni di qualche lettera i versi del tumulo di Madelgrima.

<sup>(2)</sup> Hoc Radoald conjux Komitis, etc. Non so perchè il Rainone dia il titolo di Gastaldo a questo Radoald, che qui è

<sup>1</sup> Fileno Rainone, Dell'Origine di Sant'Agata de Goti, pag. XXXIV. Napoli, in 4.º (A. 1788).

<sup>2</sup> Viparelli, Memoric di Sant'Agata de Goti, 1. 3. Napoli in 4.º (A.1813).

chiamato Conte: nè perchè assegni al 650 l'età dell'Isciniene, facendolo succedere nel Ducato Beneventano ad Aione. Ignandosi del tutto la data della presente iscrizione, che non è molto Barbarica, sia lecito a me di riferirla, dubitando, al 752, quando Vera maggior coltura intellettuale in quel Ducato, e vi si tenevano in pregio i Pittori, come Lamberto. Un altro indizio mi sospinge verso il 752: la forma del © Greco, data, come nell' Epitaffio d'Ansone, alla Lettera Q, se pur i capiatori non intesero nell'una e nell'altra Iscrizione porre un O per dinostra d'essersi cancellata la lettera Q.

(3) Prolesque mariti. Forse qualche tenero figliuolino, seppellito con la madre Madelgrima.

## NUMERO CCCCXCIII.

Epitaffio, probabilmente falso, d'un Romoaldo, Duca.

Anno 732?

(Dal Pratilli (1)).

HIC REQUIESCIT ROMOALT
DUX ILLUSTRIS. DE PROGENIE MAGNI GRIMOALT.
AUTPERGA UXOR FECIT.

(1) Il Pratilli <sup>1</sup> affermò d'esservi questo Marmo vicino a San Nicola la Strada, presso Caserta; nel luogo detto le Muserie. Il Di Meo fa presupporre, ch' egli cercò di vederlo senz' averne ottenuta contezza. E però scrive <sup>2</sup>: n Veda chi » può quella Lapida: ma, se è tale, è falso. Al Dues Rom-

» aldo I.º sopravvisse la moglie Teodorada; e Romoaldo II.,

» dopo Guntherga, sposò Ravigonda».

Non havvi perciò luogo per un'Autperga, moglie dell'Illustre Duca Romoaldo. E non crederei, che quell'Illustre Duca seppellito si fosse in S. Nicola a Strada presso a Caserta. Ciò non toglie, che ivi avesse potuto ritrovarsi un' Iscrizione, di cui al Pratilli fu inviata una qualche monca e lacera Copia da chi non seppe leggerla nel Marmó.

<sup>1</sup> Pratilli, Via Appia, Lib. III. Cap. 4. pag. 357. (A.1745).

<sup>2</sup> Di Meo, Annali, 11. 306.

### NUMERO CCCCXCIV.

Nuove leggi, pubblicate da Liutprando senza Prologo (1) nel ventunesimo anno del suo Regno.

Anno 733. Marzo 1.

( Dal Codice Cavense ).

( Libro VI.º di Muratori ).

Hec sunt leges quas glosus Liuprand addidit princeps (2).

- (1) » Manca, scrive il Cov. Vesme 1, tuttora, nà esiste in alcun Manoscritto conosciuto il Prologo dell'anno XXI, tro» vandosi tuttavia in alcuni Codici brevi annotazioni di Co» pisti, una delle quali contiene la data; e pare estratta dal
  » Prologo stesso, od averne tenuto luogo»
- (2) Soggiunse il testo Vesmiano: » Incipit Capituli de anno » XXI, Kalendis Martiis, indictione I., domni Liuterannoi Regis».

1 Vesme, Lettera sull'Edizione Torinese delle Leggi Longobarde, p.26.

CXXX. (LXXVII. Muratori). Si quis conjugi sue malam licenciam dedorit dicendo, Vade concumbe cum tale hominem, aut dixerit ad hominem veni et fac cum mulierem meam caruis commistionem, et tale malum factum fuerit, et causa probata fuerit, quod per maritus ejus factum sit; lta statuimus; ut illa mulier, qui hoc malum fecerit, et consenserit, moriatur, sicut in anteriore edicto continet, quia talem causam nec facere debuit, nec celare, quia si vir ejus cum ancilla sua, aud cum alia femina adulterasset mulier ipsa ad palacium aud judices habuit proclamare. Ideo hoc tacere nequaquam debuit, quando ci prius fuerat dictum propterea ut diximus moriatur secundum anteriorem cdictum; lle autem vir ejus, qui ci tam malam licenciam dedit, et alterius homini talem anterioretm tribuit in mulierem suam, tale malum per-

petrandum, comp. ad parentes ipsius mulieris sue, tamquam in scandalum occisa fuisset, quia et insa ex peccatis in scandalum concurrere visa est, quando ad hoc malum perpetrandum visa est vel accepit, quia in majorem scandalum currere non potuit, quam quando se ad mortem traxit. deo premisimus ut componat vir ejus sicut supra statuimus, et res ejusdem mulieris, si filios habuerit ipsi habeant, et si filios non habuerint revertatur ad parentes ipsius mulieris, Eo quod credimus quod talem malum ideo querat miser homo facere, ut ipsam mulierem perdat, et res eius habeat. Ille autem homo qui ipsam mulierem adulteraverit quamquam cum viri ejus consilio, fiat traditus in manus de parentes ipsius mulieris, non in manu viri ejus qui talem malum consensit vel consilium inlicitum dedit. Item de causa ista que supra premisimus : si consilium aut licenciam datam fuerit, ad mulierem, et ipsa non consenserit, et manifestaverit causam ipsam, et opera ipsa mala facta non fuerit, tunc vir ejus qui talem licenciam et consilium dedit, comp. sicut in antea edictum affixum est, quomodo qui alii consilium malum dat, idest sol quinquaginta, quia adhuc major malicia est, quando homo ad mulierem suam inlicitum consilium tribuit, quam si ad alterum hominem malum consilium dedisset (3) ..

(3) Malum consilium dedisset. Questa seguenza di varie disposizioni contro i mariti, corruttori delle proprie lor mogli, è un nuovo attestato della depravazione de'costumi, che quasi mai non si discompagna dall'ignoranza e dalla barbarie. Tra i mariti di tal sorta e tra le mogli troppo di leggieri obbedicati a si fatti mariti, non si negherà d'esservi stati anche gli uomini e le donne di sangue Romano. Liutprando avrebbe dovuto non pensare a questa porzione si nunerosa de' suoi sudditi, ed anzi avrebbe dovuto incoraggiarli a mal fare, s'egli avesse creducto, che questa sua Legge non fosse territoriaco, che questa sua Legge non fosse territoriaco,

CXXXJ. ( LXXVIII ). Si quis commendaverit res suas in cuiuscumque casa de conlibertos suos (4) libero hominem, et contingerit ut veniat fur, et res ipsa furaverit, et ipsa, in cujus casa res ipsa fuerat reddiderit, aud si non reddiderit, tamen reddere debeat, et nos ita statuimus, atque definivimus, ut qui res alienas commendatas susceperit, et eas perdiderit, restituat ipsas rem cui fuerint, et postea si furtus ipse inventus fuerit, ei comp. ipse fur, de cujus casas ipsas res fuerit, quia ideo hoc perspeximus, qm si illi componeret ipsum furtum cuius res fuerat, postea ille, cuius casa rupit quereret rupturam case sue, et non possumus in una Casa duas calumnias imputare ; Ideoque sic nobis justum fuit, ut ille qui res suas commendavit, recipiat ab ipso hominem cui commendavit, et ipse de cuius casa rapta sunt querat ab ipso furone composicionem, et tollat eam sibi, sicut lex est, et ipse fur quamvis malefactor sit, non habeat de una causas duas calumnias ...

(4) De conlibertos suos. Qui sembra, che la voce conliberti stia nel significato di vicini e d'uomini dello stesso grado, come nel precedente Num. 481.

CXXXII. (LXXIX). Si quis fraudolenter tulerit ancillam altienam, et dixerit quod servus aud Aldius ipsius tulisset cam ad uxorem(5), et postea veritas apparuerit, quod non eam ipse servus, aud Aldius tulisset, tune primum omnium reddat ipsum mancipium, cujus fuerit, et sit ejus ancilla, cujus antea fuit, et tile qui hoc malum facere presumpserit, det insuper talem aliam ancillam, aud Aldionem eidem homini cui fraudem fecit, et opera reddat de ipsa ancilla quam fraudolenter tulit quamdiu eam apud se habuit.

(5) Tulisset eam ad uxorem. Nuova frode immaginata dagli

uomini di sangue Longobardo e di sangue Romano: punita in entrambi con una Legge comune,

CXXXIIJ. (LXXX). Si quis liber homo in casa alterius introhierit ad resedendum, et census reddiderit (6), et postea aliquid emerit, de illis rebus quas secum adduxit, quando in ipsa casa introhibit, haud forsitan abuerit res de muliere sua, si exinde emerit, et probatum fuerit, tunc ipsum negocium dimittat in ipsa casa, et recipiat precium suum, et ipsa probacio in hoc ordine debeat esse, ut quando de res mulieris sue aliquid comparaverit, adducant homines qui sciant quod ipsum precium de rebus mulieris sue sit, et causa ipsa non veniat ad perjurium, sed quando voluerit jurare, quod de rebus mulieris sue ipsa comparacionis sue facta fuisset et illi testes firmiter sciant, ul jurent quia interfuimus quando ipsa comparacio de rebus mulieris ipsius facta est , et sic postea recipiat precium suum, et ipsum negocium remaneat in ipsa casa. Nam si de illo labore comparaverit, quod postea laboravit, aud fecit, postquam in ipsa casa ad censum reddendum introhibit, in ipso cespitem dimittat ubi laboravit., Hoc autem ideo nunc affiximus quia tantummodo causa ista in loc modo, semper et antecessorum nostrorum tempore, el nostro per vvadarfida ( ovvero Cadarfreda ) sic judicatum est nam in edictum scripta non fuit ;

(6) Si quis liber homo... introhiert ad resedendum, et cen sus reddiderit. Ecco i liberi uomini, che diventavano luellarj: muova conditione, che ristringeva in molti casì e quilià cd i dritti d'un libero cittadino così Longobardo come Losgobardizzato, come si disse nella precedente Legge XCII. (Lib. VI. leg. 38. Muratori) del 727. (Vedi prec. pag. 477).

CXXXIIIJ. (LXXXI). Si homines in unum vicum habitantes, aliquam intencionem habnerint de campum, and

de vineam, pratum, aud silvam vel alia res, et colligerit se una pars cum virtutem, et mus (eamus), et expellamus eos foras, et cum virtute ambulaverimus, et scandalum ibidem commissum fuerit, et plagas, aud feritas facta fuerit, aud homicidium perpetratum, comp. secundum anteriorem edicto, quod gloriosissimus Rothari rex instituit, vel nos addidimus, Pro illicita autem presumpcione de ipsa autem colleccione, comp. sol viginti, ad illani partem que in campo, aud in vites, vel in prato, aud in silva, laborem suum faciendum damnum passus fut; Hoc autem ideo instituimus ut nullus presumat malas causas in qualecumque locum excitare, aud facere, et non potuimus causam istam neque ad ariscild (7), neque vvigrigild, neque ad consilium rusticanorum, aud ad sediccionem et plus congruum paruit nobis esse de consilium malum, idest consilium mortis, quia quando se colligunt et super alios vadunt ut malum faciant, aud si casus evenerint, ud ( quod ) hominem occidant, et plagas, et feritas faciant, Ideo ut diximus assimiliavimus causam istam ad consilium mortis, quod sunt sicut supra premisimus sol viginti ...

(7) Ariscild. Il Glosario Cavense: a Arteuttro, idest adunacio ». Chi non iscorge da se da se, in qual modo contro questi assembramenti sediziosi rinfrescaronsi con la presente Legge l'autiche disposizioni dell'Editto di Rotari, le quali ferivano indistintamente, cioti cumo di sangue Longobardo ed ogni uomo Longobardizzato di sangue Romano? Gran maraviglia certamente! Le leggi contro le sedizioni ed i sediziosi da un gran numero degli uomini d'oggidi non hamo a riputarsi territoriali, perchè vogliono credere che i vinti Romani vivessero a legge Romana!

CXXXV. (LXXXII). Annunciatum quidem est nobis quod aliquis perversus homo, dum sequendam feminam in fluvio labaret pannos ejus, quod sibi habuit, aud operimen-

tum corporis sui totos tulisset, et ipsa remansit nuda (8), et qui hibant, aud transiebant per locum illum pro pecatis videbant turpitudinem ejus, ipsa autem in fluvio ipso semper stare non potebat, revertere autem ad casam suam nudam erubescebat, proinde statuinus qui talem inlicitam presumpcionem fecerit comp. eidem femine cui talem turpitudinem fecit ipse inimicus homo veidrigild suum. Ideo hoe dicimus, quia se invenisset cum pater, aud frater, aud vir ejus, aud propinquus eidem femine scandalum cum eo committeret habuit, et qui superare potuisset unus alterum interficere habuit. Propterea melius est ut se vivo comp. veidrigild suum, quam de mortuo crescant faida, et comp ei major.

(8) Et ipsa remansit nuda. Togliere i pami ad una donna, che si bagava nel fiame, descrivesi qui da Liutprando come un attentato inudito fino a' sosi giorni. Veggano i Giureconsulti, se questo caso è notato particolarmente ne' Libri di Giustiniano: in quanto a me, non posso credere, che un vinto Romano andasse immune dalle pene minacciate in questa Legge, quasi gli si facesse abilità di vituperare le donne, ite a lavarsi.

CXXVI. (LXXXII). Item annunciatum est nobis quod quidam homo habebat puteum in Curte sua, es ecundum consuctudinem furcam et tolinum ad auriendam aquam, veniens autem alter homo, stetit sub ipso tolino, cum autem venisset quidam homo ad auriendam aquam in ipso puteo, et incaute ipsum tolinum dimisiset, venit supereum qui sub ipso stabat, et mortuus est. Cum autem requisicio ejusdem mortui fieret quis eum deberet componi, et nobis relatum fuisset, ita nobis et nostris ludicibus rectum paruit esse, ut ipse homo qui ibi demortuus est, quia non fuit animal, sed sensum racionabilem habuit, prospicere debuit in quale locum se pouere ad standum, and quale pondum supra se videbat esse. Ideo

reputet sibi duas partes precij de composicione sua, et tertiam partem quantum ipse secundum edicit tinorem appreciatum fuerit comp. ille qui ipsam aquam incaute auriebat, et det cam filijs, aud ad propinquos parentes, qui ei heredes existunt, et sit causa finita absque omni dolo, vel in faida, quia nolendo factum est; ille autem cujus ipse puteum fuit, nullam habeat calumniam, quia si ei calumnia ingerimus, postea nullus permittit de puteum suum aquam levare, et quia omnes homines puteum habere non possunt, reliquis, qui sunt pauperes moriuntur, et etiam iterantes necessitatem paciuntur (9);

(9) Questa e la seguente Legge di polizia urbana e rurale ad un tempo furono per necessità comuni così a Longobardi, che a vinti Romani. Gl'iterantes sono i viandanti.

CXXXVIJ. (LXXXIV). Item relatum est nobis quod quidam homo prestitisset jumentum suum alteri homini ad vecturam, et pollinus indomitus secutus fuisset matrem suam, dum autem per viam ambulasset, ille qui eum ad sub vectum acceperat, contingit infantes in quodam vico stantes, ille pollinus de calce percussit unum ex ipsis, et mortuus est :: Dum autem parentes eius requireret mortem ipsius infantuli, et nobis retulisset, ita prospeximus cum nostris judicibus, ut duas partes precij qualiter ipse valuerit, comp. ille, cujus pollini fuerit, et terciam partem comp ille cui ipsum jumentum prestitum fuit, nam nos scimus qu in anteriore edicto legitur, si caballum cum calce damnum fecerit, dnus ejus restituat ipsum damnum-, Sed quia iste caballus prestitus fuit, et ipse qui eum suscepit in prestito, rationalis homo fuit, et potuit dicere, si neglectum non habuisset, ad ipsos infantes, ut se custodiret, ut hoc malum non proveniret, ideoque pro ipsa neglegencia ejus diximus, ut terciam partem precij ejus comp.,.

CXXXVIIJ. (LXXXV). Hoc autem rei veritas pervenit ad nos quod quidam homo diabolo instigante dixit ad servum alienum, veni et occide dominum tuum (10), et ego tibi habeo facere bonitatem quam volueris : . Ille autem puer persuasus ab ipso, intravit in causam ipsam mala el hisdem qui eum suaserat in tanta malicia perductus est, ut eciam presencialiter diceret eidem puero, feri dnum tuum, et ipse ei pro peccatis feritam fecit, et iterum dixit ei , feri eum adhuc , nam si non ei ferieris , ego te ferire habeo; Ipse autem puer conversus fecit eiden Dno suo alteram feritam et mortuus est, dum autem requisicio de morte, ejus, et de composicione fieret, volebat aliquis dicere , qd tantum debebat componere his qui ipsum puerum suasit, et in suam presenciam ipsum hominem ferire dixit, quantus edictus anterior continet de consilio mortis, sed nobis et nostris Iudicibus, hoc nullum modo placuit, qm consilio mortis inoccultose el concinnatum, et aliquociens perficitur, aliquociens vero non perficitur., Nam hoc homicidium presencialiter factum est, et nos non dicimus esse consilium, quando hoc alteri homini verbo tenus, et presentialiter ostendit, et dicit fieri hominem istum. Ideoque qui talem malum commiserit et probatum fuerit non componat consilium mortis, sed comp sicut nos nro tempore in edictum adfiximus, ut perdat omnem substanciam suam, et medietatem accipiat exhinde heredem defuncti, et medietatem curtem regis, excepto illa composicio antiqua, ad heredes ipsius qui occisus est in antea tollant sicut in ediclum nostro tempore ut dictum est adfiximus.

<sup>(10)</sup> l'eni et occide dominum tuum. Un si malvagio con-

siglio o precetto poteva darsi tanto da un Longobardo quanto da un vinto Romano Longobardizzato; e però anche territoriale riuscì la presente Legge, che puniva simili delitti con la perdita dell'intero Patrimonio de'rei.

(Le due seguenti Leggi non trovansi nel Codice di Cava; e però io non entrerò nelle ragioni, per le quali si mose il Cav. Vesme ad accopilerle fra le Leggi di Liutprando. Ma non potendo tali Notizie omettersi, le segnerò con carattere costivo fra due parentesi, per non interrompere la numerazione del Cavense).

(CXXXVIIII. Vesme). In nomine Domini Notitia (1) qualiter jubit domnus rex ad omnis actores suos, qui curtis eius comissas habent: id est in primis de illo quod jam nostrum tempore inpuplicatum est, ut jurent unusquisque actor, et dicat per evangelium, quia quodcumque cognovero quod contra rationem alequid tultum est, facio exinde noditiam domno regi ut relaxetur; sic tamen ut dicat in ipso sacramentum, quod non consentiendum ad amicum, non ad parentem, non ad premium corruptus, nisi quod certo sciat quod contra rationem tultum est: et, cum nobis paruerit, retensitum per nostram jussionem relaxetur. Item unde antea jussemus, per sexagenta annus inquirire possessio de picunia puplicam: pro co quod peccatis inmenentibus de sexagenta annis aliquid non commemorant, et pauci inveniuntur qui tantus annus habeat, ita statuimus, ut, excepto qui jam per justitiam inpupligatum jest, ut actor qui bene certus est quod intra xxx annos aliqua invasatio aut fraus in pecuniam puplica peractum est , ipsum requirat, et adducat ad nostram noditiam; sic tamen ut antea non presumat wifare aut pignerare, quia nos volumus ista caussa per nosmedipsus audire et secundum Deum ordinare: quia apparuit nobis, quod si nos ipsa causa audierimus, Deo fabentem, sine peccatum eam inquirere habemus, et sic ordinare ut mercedem habeamus; quia judicis nostris neque arimannos nec actoris nostri possunt sic disciplina distringere, sicut nos. Quod autem provatum est qui per triginta annos aut super cujuscumque possessionem fuit et amodo habeat, ut nullus actor eo presumat nec de servo nec vvifare (2) nec molestare : et qui presumpserit, conponat ipse actor vvidrigild suum (3): excepto unde preceptum falsum inveniatur, quod aperta causa est ad requirendum.

(1) Notitia. Questo è il titolo, che conviene veramente, non già quello di Lex, alle disposizioni date da Liutprando intorno a' suoi Aldj e servi, alla prescrizione trentenaria ed all' amministrazione del Patrimonio Regale. Si fatti provvedimenti per altro ferivano qualunque suddito, che avesse avuto negozi con la Corte Regia o dovuto contrattare col Re-

Il Pertz fu il primo a pubblicare queste due Notizie; l'una da un Codice di San Paolo in Carinzia 1; l'altra da un Codice della Biblioteca Chigiana in Roma 2; comprese fra' Capitolari di Pipino e di Lotario. Il Cav. Vesme 3 disputò dottamente per restituirle, come si vuol fare, a Liutprando.

Ed or si dica, se dall'una e dall'altra Notizia si debbano

escludere i vinti Romani, cioè la parte più numerosa de'sudditi di quel Re? Liutprando adunque non avrebbe mai contrattato con costoro, per mezzo de'Regj Officiali? Sarebbe una troppo grande assurdità il negarlo ; e però non solamente le Leggi, ma le Notizie amministrative di quel Re furono territoriali.

(2) Ha varj significati questo vocabolo wifare: qui vale anche bollare e pegnorare un servo.

(3) Conponat ipse Actor widrigild suum. Poiche gli Aldj ed i servi del Re s'apprezzavano, se uccisi, come uomini

2 Id. Ibid. I. 157.



<sup>1</sup> Pertz, Mon. Germ. Hist., I. 155. Legum.

<sup>3</sup> Vesnie, Lettera sull'Edizione delle Leggi Longobarde, pag. 50.

liberi, secondo la Legge 377 di Rotari, si comprende perchè Liulprando avesse comandato simili apprezzi, anche nel caso che quegli Adij e servi, non volessero ammettere una giusta prescrizione di trent'anni. Del resto fra gli Attori del Re, oltre di Adij ed i servi, annoveravansi anche gli Arimanni, o liberi uomini e cittalini: così Longobardi che Romani Longobardizzati.

(CXL, Vesme). Si servus poster occisus fuerit, duas partes de ipsa conpositionem tollat curtis nostra, et tertiam pars parentes ipsius servi nostri defuncti, sicut superius diximus. Hoc autem in diebus nostris et in tempore regni nostri statuimus, quamvis lex nostra non sit; post autem nostrum decessum qui pro tempore princeps fuerit faciat sicut ei Deus inspiraverit, aut sicut rectum secundum animam suam providerit. Quia non semel, set multotiens, cognovimus, hubi tales causas emerserit, quoniam nec in rebus publicis nec nulla rationem palatii profuit quod exinde actoris nostris tullerunt; et insuper invenimus et cognovimus multos actores nostros, qui tollebant de singulis unde x solidos, unde vi, unde amplius: et dabant talem spatium atque tranquilla, donec ipse qui homicidium faciebat obsegrare potuisset ut exinde nihil darent. Et hoc previdimus statuere : curtis nostrae medietatem de Aldiones, et duas partes de servos, sicut superius diximus , habeat. Ipsi parentis propinqui ut unde habent dolore, habeant in aliquo propter mercedem consolationent

#### NUMERO CCCCXCV.

Prologo delle nuove Leggi di Liutprando.

Anno 734. Marzo 1 ? o 15 ?

# PROLOGUS DE ANNO XXII.

Pauca quidem Capitula que nuper exorta sunt, et antea minime in edicto affixa esse repperiebantur, et erat judicibus nostris in dubium ad judicandum: propezimus, nunc, nunc in ipso edicti corpore adnotare, et adjungere, hoc est dies id marciarum (1). Ego in Dei omnipotentis nomine Liuphand rex gentis Langobandorum, anno Deo propicio regni nostri vicesimo secundo, indicio secunda;

<sup>(1)</sup> Id Marciarum. I Codici Vesmiani hanno, alla distera, Kalendarum Marciarum, secondo il custume antico de Longobardi. Ma gi'ld di Marco, cotanto celberi dopo Cesare, notansi nel Codice Cavenne; il quale dec cedere al numero assai maggiore de' Codici, che accordansi con le Consuetudini dell'ottavo secolo. Pur non so qual voce mi va insinuando, che il Copista Cavense non immaginò di suo gl'Idi di Marzo; e che molte cagioni potevano in generale affrettare o ritardare di qualche giorno la convocazione della Dieta di Pavia. In tal guiss, il primo Colloquio tenuto da Liutprando aprissi nell' ultimo giorno di Febbrajo.

## NUMERO CCCCXCVI.

Nuove Leggi del vigesimo secondo anno di Liutprando Re.

ANNO 734. Marzo 1 ? o 15 ?

( Libro VI.º di Muratori ).

CXXXVIIIJ. (testo Cavense(1)). (LXXXVI. Muratori). Si Aldius cujuscumque Aldiam alienam tulerit, aud servus ancillam, et antequam de ipso coniugio aliqua convenienciam dni eorum inter se faciant, contigerint ut quispiam miser homo ipsam Aldiam, aud ancillam que est uxor alterius fornicatus fuerit, tia prospeximus; ut ei de ipsa culpa debeat subiacere ille qui hoc malum perpetraverit, cujus uxorem adulteraverit, Nam dnus ejusdem nulieris, tantum mundium de ea suscipiant, et si Aldia fuerit, sicut lex est, et si fuerit ancilla accipiat exinde precium aut vicaniam (2), sicut convenerit, hoc autem in eo prospeximus; de uxores servi vel Aldioni, quasi de libero homine, qm si quispiam miser homo mulierem alicujus adulterat ad maritum ejus componat, nam non ad parentes, eciamsi non habeat eam mundiatam.

 Qui il testo Cavense discostasi dalla numerazione del Vesmiano, il quale s'accrebbe delle due Notizie, segnate sotto i Numeri CXXXVIIII e CXL.

E però corrono con questa diversità le due numerazioni; che il Numero CXLl del testo Vesmiano nel Volume Decimoquarto di Liutprando risponde al CXXXVIIII del Cavense.

(2) Vicaniam. Il testo Vesmiano ha vegariam. L'una e l'altra parola significa permuta in generale nelle Carte Farfensi e Beneventane; qui significa in particolare dar l'equivalente.

CXL. (LXXXVII). Si quis homo liber habuerit servum et ancillam, Aldium, aud Aldiam conjugatos et instigante inimico humani generis cum ipsa aucillam quam servus ei matrimonistam habet, aud eum Aldia que cum Aldiau que cum Aldianus ut perdat ipsum servum, aut Aldionem, cujus uxorem adulteraverit, et ipsa mulier insimul ut vadant liberi et absoluti fulfreales tamquam si thingati fuisset ubi voluerit, quia non est placitum Deo ut quis liber homo cum uxore aliena debeat fornicari, Tamen de ipsa libertatem ita dicimus, quia non possunt sic sine vera absolucione, veri liberi esse, nisi sicut edictus continet, aud sicut thinz, aud circa altare, sicut nos instituimus, Ideoque veniant ad palacium ad nos, aud qui in tempore princeps fuerit, ipse eos absolvat (3), et faciat ei preceptum suum, et sint postea certis liberi, et absoluti."

(5) Veniant ad palacium ad nos...ipse eos absolvat. Legge savia ed umana e piena d'alto intendimento; che il Re net suo Palazzo potesse manomettere e dichiarar liberi cittadini Longobardi le coppie degli Aldi, oltraggiate da un lascivo Patrono.

Qui mi dicano coloro i quali credono, che i vinti Romani avesser sempre vivuto nel Regno Longolardo a Legge Romana, mi dicano se un di costoro, il quale avesse oltraggiato la moglie del nuo Addo, fosse punito o no dalla presente Legge di Liut-prando con la perdita di tutt'i dritti di Patrono Gran coraggio si richiederebbe, chi volesse negarlo: ma di questo coraggio vagliono ad ogni Legge degli Editti Longobardi esser forniti gli amatori di si fatta opinione. Il Professor Merkel poi, che lascia le Leggi native a' Goti, a' Sarmati, a' Bulgari ed a tutte l'altre Nazioni sudditie di Liutprando nel Regno Longobardo, dev'escludere dalla presente Legge di Liutprando anche i Patroni Goti, Sarmati e Bulgari.

CXLI. (LXXXVIII). Relatum est nobis quod quod quidam aliquid homines perfidi, et in malicia astuti dum per se non presumpsisset manu forti aud malo hordine intrare

in vico aud in casa aliena timentes illam composicionem, que in antiquo edicto corpore posita est, fecerunt colligere mulieres suas quascumque habuerunt liberas ed ancillas, et miserunt eas super homines qui minorem habeat virtutem, et apprehendentes homines de ipso vico, et loco, et plagas fecerunt, et reliqua mala violento ordine, plusquam viri exercuerunt; dum autem hoc ad nos pervenisset, et ipsi homines pro sua violencia, qui minus potuerant, et interpellabantur; Ita prospeximus in hoc edicto adfigere, ut si amodo mulieres facere hoc in qualecumque loco presumpserint, primo omnium decernimus, ut si aliquam injuriam, aud opprobrium, aud plagas, aud feritas, aud mortem ibidem acceperint, nichil aud ad viros, aud ad mundiald earum comp ille qui se defendendum aliquam ei fecerit lesionem, Insuper et publicus, in quo loco factum fuerit, comprehendat ipsas mulieres, et faciat eam decalvare, et frustare per vicos vicinantes ipsius loci, ut de cetere mulieres talem maliciam facere non presumat; Et si in ipsa casa feritas, aud plagas fecerint ipse mulieres cuique homini mariti eorum comp ipsas plagas, and feritas, quas ipsas fecerunt secundum edicti tinorem : Hoc autem ideo prospeximus tam de disciplinam, quam et de composicionem, quia nos non potuimus mulierum colleccionem, ad veidrigild adsimilare (4) neque ad sedicionem rusticanorum, quia ista causa viri faciunt, nam non mulieres., Ideoque sic de ipsis mulieribus faciant sicut statuimus supra, si quidem simpliciter in scandalum, qualiscumque mulier cucurrerit et morte aut plagas vel feritas ipsius ceperint, sic ei faciat justiciam sicut decessor noster Rothart rex instituit. et judicavit.,.

<sup>(4)</sup> Non potuinus mulierum colleccionem ad widrigild ad-

similare, etc. Non comprendo perché Liutprando avesse creduto di sopprimere il guidrigidto delle donne libere ed ingenue, concorse ad un pubblico tumulto, facendolo apprezzare
su quel de'mariti, od anche de'fratelli di tali donne, come il
Re avea comandato più volte ( Fedi prec. Legge CXXIII).
Ma, Dio ne guardi, qual guidrigidto mai potevasi apprezzare
per le donne ingenue de' vinti Romani, de' Goti, de' Sarmari
e de'Bulgari, levatesi a sedisione; qual guidrigitdo, accondo
la credenza di chi giudica essere state in pieno vigore le Leggi
personali di ciascun popolo prima di Carlomagno in Italia?

CXLI. (LXXXIX). Si quis homo (liber homo) sciens Aldium aud Aldium, servum vel ancillam sibi pertinentes in casa cujuscumque esse aud copulatos, aud aliter, et non eum requisierit, aud per judicem, aud per publicum (5), et non eum retulerit, et dimiserit eum apud alterum hominem diucius permanere, non requirat operas eorum quia sciendo neglexit, requirere servum vel ancillam, Aldium aud Aldiam suam. Nam si requiserit daus eorum, et illos qui eos habuerit neglexerit reddere, aud antesteterit, reddat operas eorum sicut lex est.,

(5) Per judicem, aut per publicum, etc. Qui chiaramente i Giudici nominati dal Comune Longobardo si distinguono dal publicum, che sono i Gastaldi e gli Sculdasci e gli altri Agenti del Re.

### NUMERO CCCCXCVII.

Iscrizione intorno a Città Nuova, fondata dal Re Liutprando presso Modena.

## Anno 734?

( Dal Tiraboschi (1)).

- † HAEC XPS FUNDAMINA POSUIT FUNDATOR...
  REGE FELICISSIMO LIUTPRAND PER EUM CE...
  HIC UBI INSIDIAE PRIUS PARABANTUR PL...
  FACTA EST SECURITAS UT PAX SERVET...
  SIC VIRTUS ALTISSIMI FECIT LONGIBARDO
  TEMPORE TRANQUILLI ET FLORENTISS.
  OMNES UT UNANIMES IMPLERTES PRINC (2).
- (1) Girolamo Tiraboschi mandò a Gaetano Marini una Copia diligentissima dell'Iscrizione, pubblicata già dal Muratori <sup>2</sup>; sed mendosam, scrive il Cardinal Mai <sup>2</sup> nel ristamparla ch' e' fece dalle Raccolte Manoscritte d'esso Marini: sebbene il Muratori affermi d'averla copiata con ogni diligenza ( Diligentissime impexi).
- (2) Altro non dirò di quest'Iscrizione se non quel che dappoi ne scrisse il Muratori 3.
- » Circa questi tempi potrebbe essere accaduta la fondazione » di Città Nuova, fatta dal Re Liutprando, quattro miglia » lungi da Modena sulla Via Emilia, ossia Claudia, come da
- » assaissimi secoli in qua noi diciamo. Doveano essere in quella
- » parte del territorio Modenese de'boschi, e niuna casa, e però » quivi nascondendosi gli assassini, infestavano la strada Regale
- » della Lombardia, che passava per colà. Ora venne in mente » al Re di fabbricar quivi una Terra e Città, con piantarvi
- » una Colonia di Modenesi, acciocchè da li innanzi restasse ben
- » una Colonia di Modenesi, acciocche da li innanzi restasse ben » guardato il passo dagli assassini. Quivi tuttavia nella facciata
- » guardato il passo dagli assassini. Quivi tuttavia nella facciata

  » della Parrochiale di San Pietro, che sola resta di quell'illu-
- » stre luogo, ne esiste la memoria in un Marmo, benchè lo-» goro dal tempo, e mancante nel fine. Le parole che ivi si
- » leggono sono in carattere Romano ».
  1 Tiraboschi, Apud Mai, Scriptorum Veterum Nova Collectio, V. 328.
- (A.1831), 2 Muratori, Ant. Medii Ævi, II. 196. (A.1739).
  - 3 Id. Annali, Anno 734.

# NUMERO CCCCXCVIII.

Giovannaccio vende a' fratelli Sigherad ed Arichis il Mundio di sua sorella Scolastica, donna libera ed ingenua, la quale dovea sposare Orso, hor servo.

Anno 735. Gen. 30.
(Dal Pumagalli (1)).

† In Xp nomine regnante domno nostro Liutprand viro excellj rege anno regni eius vigisimus tertio tertio

(1) Più assai correttamente dal P. Abate Fumagalli 1, che non dal Muratori 2, fu stampato questo Autografo dell'Archivio Cisterciese di Santo Ambrogio ; Autografo indi passato nell'Archivio Diplomatico di Milano, Il Fumagalli premise a tal Carta un fac simile ; addebitando al Muratori d' avervi letto l'anno vigesimo quarto di Liutprando in vece del vigesimo terzo, come si scorge dall'incisione delle prime linee. Presso il Muratori perciò anche l'Indizione si muta in quarta, e dev'esser la terza; donde risulta, che la Carta fu scritta nel 735, quando regnava Liutprando solo, e non già nel 736, quando può dubitarsi che fin da' primi giorni gli si fosse Ildebrundo consociato nel Regno. I caratteri autichi delle Carte vogliono studiarsi e ristudiarsi più volte da chi dimora nelle città e negli Archivi, ov' elle custodisconsi, non da chi vi passa rapidamente : eiò che io dico non ignorando il lungo soggiorno del Muratori stesso in Milano, ma sapendo com'egli fu obbligato dall'angustic del tempo a lasciar sovente indietro nelle sue Copie una metà degli Autografi Lucchesi. Credo per altro, che l'Archivio di Santo Ambrosio nou si fosse molto frequentato dal giovine Muratori per non so quali sue dispute col P. Abate Aresi.

Prima del Fumagalli, anche terza e non quarta Indizione leggevasi dall'altro dotto Cisterciese di Santo Ambrogio, il P. Pio d'Adda: lezione tenuta per certissima dal Lupi <sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Fumagalli, Codicc Diplomatico Santambrosiano, pag. 15. (A.1808).

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, I. 759. (A.1738).

<sup>3</sup> Lupi, Cod. Bergom. 1. 396. (A. 1784).

Kalj febroaria indictione tertia feliciter scripsi ego LAZARUS ür (vir reverendus) clericus basilice saneti JOHANNIS ANIAsce (1) hoic cartola de accepto mundio rogadus et pedidus ad JOHANNACE ud filios quondam LAURENTI commanente in vico CADELO (2) costasit accepisse secudi et in presentia coram testium et accepet a te Signifando et ad Aricinisso germanis accepit auri solidos no duos et uno trimisse (3) fenidum pretio mundium pro mancipio numine SCOLASTICA filias LAURENTI (4) et ipsa mancipio Uniso sibi coniogo

Ecco intanto un nuovo esempio di donna libera ed ingenua, divenuta moglie d'un servo ( Fedi prec. Num. 434): costume del quale parla con molto aecorgimento e con sane dottrino il Guérard.

<sup>(1)</sup> Basilice sancti Iohannis Aniasce. Ignora il Fumagalli qual fosse l'odierno nome d'Aniasca; ma il Redaelli \* afferma nella sua Traduzione Italiana di questa Carta, che oggidi si chiama Biasca.

<sup>(2)</sup> In Vico Cadelo. Nella sua Tavola de'luoghi, sospetta il Fumagalli, non fosse questo Cadelo il moderno Cadegliano; il Redaelli traduce Cadelo per Cadero.

<sup>(3)</sup> Et uno trimise. Muratori leggea semisse: moneta, che il Funngalli nega esservi stata. Si leggano le savie Considerezioni di quel Cisterciese in questo luego sulla moneta Longobarda, e sull'errore di molti Scrittori, che la credettero immaginaria, non reade. Seguono il seguente Num. 503.

<sup>(</sup>a) Laurenti. I nomi di costui e de suoi figliuoli; Giovanni o Giovannaccio e Scolastica, non che gli altri così di Lazaro Clerico, e Scrittor della Carta, come de'testimoni Petrone o Pietro e Domesico son tutti Romani. Se io stessi più che non e mestieri all'indizio de'nomi, qual d'astro non mi torrerebbe dalla Carta presente per dimostrare, che i vinti Romani del Regno Longobardo viveano secondo gli Editti territoriali, e che però comperavano e vendevano il Mandio Longobardo.

<sup>1</sup> Redaelli, Della Mistione de Longobardi e Romani, pag. 36-38. Mantova, in 8.º (A.1741).

<sup>2</sup> Guérard, Polyptique de l'Abbé Irminon, 1, 402-406. (A. 1844).

duget et repromitto me ego qui supra Johannaci ipsa suprascripta scolastica sorur mea ab omne homine defensare et de puplico et de omne homine et si minime defensare poduerimus aut ego aut meis herites ipsa suprascripta Scolastica tune viro compuna ego Johannaci aut meis herites ad uus Siguierah et Ancinisso et ad vestris herites duplo mundium vel mancipio aut cum agnitione eius et cartola de accepto mundio in sua maneat firmidatem stipulationi sonosione solemulter interposido.

FACTA cartola in fundo CAMPILIUNIS die regni et inditione suprascripta feliciter.

Signo † manus Johannacı qui hanc cartola de accepto mundio fieri rogavit et ei relecto est.

Signo † manus Petrunis de Bilixuni ud testis.

Signo + manus Oduni de Marcaino ud testis.

Signo † manus Dominici de Cadelo ud testis. † Ego qui supra Lazarus ur clericus rogadus ad Jo-HANNACE scripsi et supscripsi pus tradida compliui et dedi.

NUMERO CCCCXCIX.

Prologo delle nuove Leggi di Liutprando.

Anno 735. Marzo 1.

( Dal Codice Cavense ).

Is nomine Dni nri Hu Xri ego Liuprand, rex excellentissimus Xpianus atque catholicus gentis Lakoonandorum adjungere previdi una cum judicibus, et fidelibus nostris in edicti pagina, anni regni mei do propicio vicesimotercio, die Kalend: marciarum, indicione tercia; Illa capitula que antea non erant instituta, unde cognovimus esse intencionem, ut amodo nulla sit judicibus nostris qui judicari debent qualiscumque dubietas, sed firmiter possit discernere, sicut hic Deo faventem adnotamus.

## NUMERO D.

Nuove Leggi del vigesimo terzo anno di Liutprando.

ANNO 735. Marzo 1.

( Dal Codice Cavense ).

(Lib. VI. del Muratori. Quindicesimo ed ultimo Volume del testo Vesmiano).

CXI.II. (XC. Muratori). Si cujuscumque servus aud ancillam, Aldius vel Aldiam in Ecclesia Dei confugium fecerint, et dominus vel patronus eorum aud per se, aud per missum suum, exinde eos violenter traxerunt comp veidrigild suum in suprascripta saneta basilica (1), unde expulsi fuerunt: et si servus vel Aldius sine voluntate dai sui hoc malum fecerint, det ipsum servum aut Aldium pro ipsum malum in manu de custodes vasilice illius, et ipse daus vel patronus ejus satisfaciat per sacramentum, quod per ipsius voluntate hoc factum non fuisset, et ipsum veidrigild saum comp.

(1) Componat ovidrigid suam in suprascripta sancta basilica. Or, viva Dio, non v'ha più dubbio: le Basiliche e le Chiese in generale, servite da Preti così di sangue Longobardo come di sangue barbarico, debbono fur apprezzare la testa d'un padrone o d'un patrono, che violato avesse i sacri saili, a cui erano pervenuti gli Aldj ed i servi fuggitivi, e riscuotere il guidrigildo. È ella questa un'azione Romana o Longobarda?

(Per errore del Copista Cavense il Numero XLIII. si ripete nella seguente Legge, e si ripete per quella che vien dopo il fallo: negligenze, che io correggerò).

CXLIIJ. (XCI.). Si quis timorem Dei immemor, per cupiditatem terrenam propter qualecumque rem sciens se perjuraverit, et postea si inventum, et probatum fuerit, quod perjurasset (2), tunc ammittat ipsam rem pro qua se perjuravit, et habeat eam ille cui contra racionem juravit, insuper quia et in seipso, et quod plus est in dm pecavit, et negavit fidem suam, et perjuravit dno do suo et sibimetipsi non pepercit componat medietatem de veidrigild saum ei cuj perjuravit; Recolimus enim qualiter jam antea. Son gueste parole malmente collocate nel Cavense. Appartengono alla Legge, che seque).

(a) Et probatum fuerit quod perjurosset. Diversa dunque sarebbe stata, chi potrà mai crederlo? diverse dunque sarebbero siate le pene degli spergiuri, secondo che gli spergiuri apparteneano alla razza de' Longobardi, o de'Goti, o de'Sarmati, o de'Bulgari, o de'vinti Romani?

CXLV. (XCII.). (Recolimus enim qualiter jam antea) statuimus, ut si quis decideris de hanc vita reliquerit filiam, unam aud plures, et sorores in capillos unam aud plures, pariter omnes atque equaliter sorores et filie ei succedere debeant, Et si sorores in capillos deciderit, sorore que remanserit, similiter sororis sue succedant; Modo vero quia intencio exorta est inter fratres et sorores, de nepote, que in capillo mortua est altercacione ponentes quis ei succedere deberet, statuimus ut barba ejus in cujus mundium fuit, ipse ei succedat in ejus porcionem, nichil percipiant nisi tantum habeant, quantum si vivens fuisset ipse nepotes earum (3).

(3) Nepotes earum. Ecco una modificazione delle Leggi suc-

cessorie. Possibile, che nel 735 hon si fosse parlato de' diversi modi osservati per succedere nel Regno Longobardo, secondo le varie nazioni, e massimamente de' vinti Romani, che lu abitavano?

CXLVI. ( XCIII ). Si quis invenerit puellam liberam, aud mulierem per campum suum seminatum ambulantem. et viam indicantem, et pignoraverit eam (4), tunc parentes, et mundoald ejus comp. pro ipsa sicut lex est, sol sex. nam si ipsa comprehendere presumpserit, et ad casa sua ligata, aut sub manicata adduxerit comp sol centum, medictatem cujus causa est-, Sic tamen ut composicio illa de sex soli, in ipsa composicione computetur et si pulsatus fuerit ille in cuius mundium fuerit, mulier aud puella ipsa, quod asto aut iniquo animo feminam ipsam ambulare per laborem illius fecisset, ut ei componere deberet prebeat sacramentum quod cupiditatem, non habendum de composicio ipsa asto animo per laborem ipsius ipsa feminam non ambulasset, nec damnum asto animo faciendum, et si juraverit, tunc ipse qui eam comprehendit comp soli centum ut supra, et si jurare non presumpscrit parentes, and mundoald ipsius femine, ut supra pro via indicata, comp soli sex, sicut lex est ut supradiximus, et ille qui comprehensit sit absolutus,

(a) Et pegnoraserit earn. Non avrebbe potato il danneggiato pegnorar se non le sole donne Longoharde, non quelle de'vinti Romani e dell'altre nazioni, s'e' fosse vero, che la presente Legge al pari di tatte l'altre degli Editti non dovesse tenersi per territoriate.

CXLVII. (XCIV). Si cujuscumque servus aud Aldius, ancilla vel Aldia, in furtum comprehensi fuerint, et dinus eorum neglexerit eos liberare, et usque ad dies triginta eos dimiserit, sit singanges (cioè frgangi), et labeat eos in trasacto sibi cui furtum fecit et postea ipsum furtum ei comp sicut lex est, et edictus continet.

CXLVIIJ. (XCV). Si quis ex sua auctoritatem terra aliena sine pupitco unisfaverit dicendo quod sua debeat csse, et postea non potuerit probare, quod sua sit, composoli sex, quomodo qui palum in terra alterius infigit.

CXLVIIIJ, (XCVI). Item de infantibus, qui intra hetatem sunt, et necessitatem majores babent, et a fame moriuntur (5), comparuit nobis, ut dum tempus famis fuerit, licenciam habeant commisso principis, aud cum judici suo, de terra, aud de rebus suis vendere qualiter vivere possit, ut tantum se de ipsa famis liberare possint, ut non moriatur, et hoc ipse quidem judex de loco illo debeat providere, si certe pro ipsa necessitate famis fecit, et sic in ejus presencia fiat, ut Deum habeat propicium, et si aliter fecerit Deum habeat judicem et in cartola indicet, quia pro famis necessitate ista vendicio facta est, et qui actum commissum habet, non presumat de ipsis infantibus emere, et dum tempus famis exierit, tunc insi infantes, secundum anteriorem edictum distribuant res aud substanciam suam, quia istam licenciam pro sola necessitatem dedimus, nam non qd absit anteriorem edictum rumpendum.,.

(5) Et a fame moriuntur. Dunque i soli minori di songue Longobardo, non quelli de' vinti Romani aveano facoltà di vendere le loro sostanne per non morir della fame? Si, mi si risponde; perchè a' minori di sangue Romano provvedeva il Codice di Giustiniano. Ma come avrebbero fatto a non morir della fame i minori di sangue Gotico, Sarmatico e Bulgarico? Tanto egli è grave ad alcuni di confessare, che le Leggi Longobarde furono territoriati tutte senza eccezione.

CL. (XCVII). Si quis fossatum in via fecerit, et ipsum locum suum probare non poterit, comp soli sex, et ipsum

fossatum restauret, et damnum si in vites, aud in arborem ipsum fossatum cavandum fecerit comp sicut anterior edictus continet.

CLI. (XCVIII). Si quis porcos in silba aliena defensata miserit, sicut edictus anterior habet, hoc est usque ad decem porcos, et occiderit ex ipsis unum, sic sit sicut anterior edictus continet. Si quidem tantum decem invenerit, et plus occiserit quam edictus habet, componat eum in actigild sicut qui malo hordine res alienas tollet , Nam si ille homo qui ipsos porcos habet amplius miserit asto animo suos aud alienos, in defenso, quam edictus habet, et ille cujus silba est occiserit ex ipsos plusquam edictus continet, non requiratur, et si ille qui · porcos miserit jurare presumpserit quod asto animo non misisset, nisi sine voluntate ipsius dni, tunc reddat ille qui occisit ipsos ferquidos, et si de pastore suo similiter reddantur, nam si pastore de asto jurare non presumpserit, medietatem reddat, et medietatem reputet sibi, quia servum habuit indisciplinatum.,

CLIJ. (XCIX). Si quiscumque homo qni est pauper aud naufragus qui vendidit, aut dissipavit substanciam suam, et non habet unde composicionem faciat, et fecerit furtum, aud adulterium, aud scandalum, aud plagas alii homiai intulerit, et fecerit ipsa composicio soliti viginti, aud supra, dare eum debeat publicus in manus ejus, cui istas causas inlicitas fecit, et ipse eum habeat pro servum. Si autem minus de viginti solidi fueriat ipsa composicio sicut solet fieri, usque ad sex, et duodecim solidos, tunc debeat eum publicus dare in manu ejus, cui talem culpam fecit pro servo, in eo ordine, ut serviat ei tantos annos, ut ipsam culpam redimere possit, et vadat postea ubi voluerit absolutus (6):.\*

(6) Et vadat postea ubi voluerit absolutus. Solenne Legge,

donde si seorge agevolmente l'ordine intero delle pene Longo-barde, quando mancasse ad alcuno la forza di pagare i guit-digidité i ellure multe, poste dalle Leggi. Allora il rec cadeva in una temporanea servità fino a chie' non avesse pagato: ma tra si fatti rei, non abili a pagare, ben v'erano i vinit Romani, ed i Goti ed i Sarmati ed i Bulgari. La temporanea servità qui minacciata contro i delinquenti non fu dunque una Legge personale a' Longobardi soli. E si notino le cagioni dell'importenza di pagare; la prodigalità, e l'aver dissipato gli averi. E qui per naufragua non vorrei punto intendere chi sommergevasi nell'acqua; ma ne' vizj. Si rilegga il naufragare della prec. Legge CXVII. nel senso per l'appunto da me or additato.

CLIII. (C. Muratori: CLV. Vesme.). Si quis LANGO-BARDUS uxorem habens, filios aud filias procreaverit, et postea inspiracione Dei compulsus clericus effectus fuerit, tunc filij, aud filie, qui ante ejus conversionem nati fuerint, ipsam legem vivant quam ipse vicevant (7), quando cos genuit, et causam suam per ipsam legem finire debeant, sicut in antea per nostram jussionem anteriorem precepimus.

- (7) Ipsam legem vicant quam ipse vicevant. Già s'è detto nelle Note alla Legge degli Scribi quanto varj fino al 727 fossero presso il Longobardo i significati della voce Lex (Fedi prec. pag. 468). Per intendere qual sia particolarmente il senso di tal parola in quest'ultima tra le Leggi di Liutprando, non posso tacere quel che sersisi altrove i intorno ad essa
- » Comprendo, che dalla Legge degli Scribi, ove si parla » della Legge Romana, e dall'altra su'matrimoni, la quale
- » favella dell'uomo Romano si fosse potuto, benche malamente, » ritrarre la credenza d'esservi stata una Romana cittadinan-
- " za nel Regno Longobardo : ma non intendo come ció avesse
- » potuto dedursi anche dalle seguenti parole di Liutprando...

<sup>1</sup> Discorso de' vinti Romani, S. CL.

» Se un Longobardo, avente figliuoli da sua moglie, si vo-» glia far Cherco; tali figliuoli, nati prima del Clericato n vivano con la stessa Legge, con cui viveva il padre quan-» do li generò.

a do li generò. » S' è già veduto in Lucca Orso, avente due figliuole (Vedi # prec. Num. 438) divenir Clerico. Egli era cittadino Longo-» bardo nel 722: ma nel 715 (Fedi prec. Num.406, pag. 185.200) » i due Preti Semeris e Matuchis diceano d'essere stati servi \*: » poi d'essersi fatti Clerici col consenso de'padroni. Or se Ma-» tuchis e Semeris avessero avuto prole, antica disputa fin dal » tempo degl'Imperatori Cristiani sarebbe stata, se questi fi-» gliuoli acquistassero o no la libertà in grazia del Sacerdozio n conferito a' genitori. Ed anche più ampia era la disputa: » quella, cioè, di sapere se i privilegi conceduti alla persona » del Clerico potessero trasfondersi ne' suoi figliuoli: disputa, » che non di rado fu sciolta favorevolmente- ad essi da Teodo-» sio, il quale gli esentò, per eagion d'esempio, da' pesi delle » parangarie, non che dal censo pubblico 1. Giustiniano 2 con-» fermò questi e maggiori Privilegi con Leggi, che ora nel n tempo di Liutprando aveano ricevuto in Roma non piccolo » incremento.

a Liutprando adunque con ammirabile brevità e con una sola 
a parola seppe troncar si fatte questioni, dicendo, che lo stato 
ad figliudo inon si dovesse cangiare per la dignità clericale 
adel padre Longobardo, e dover essi vivere come dianzi via veano. Piacque nondimeno ad un uomo giustamente eclebrasto da tutti à redeter, e he Liutprando avesse così disposto 
a perchè, dovendo i Cherci passare al Dritto Romano, i fia gliudi vi rimanessero nel Longobardo. Ma dov' è che il Re
a vavese ciò detto? Dov' è la regola, che obbligava i Longo-

<sup>1</sup> Leg. 10. 14. Cod. Theodos. De Episcopis.

<sup>2</sup> Leg. 2. Cod. lustin. De Episcopis. 3 Muratori, Ad Legem C. Libri Sexti Liutprandi......

<sup>»</sup> Hoc autem ideo constitutum est, quia CLERICI OMNES secundum Le-

<sup>»</sup> GRM ROMANAM vivebant. Si-ergo Longobardus militiae ecclesiasticae so » addicebat, pergebant ejus Filii vivere Lega Langobardorum ».

 <sup>1</sup> detti di Matuchis lo danso nd intendere, quando egli all'erna d'averlo il fendance faico di una Chiesa ordinato in quello; ma nul dichiarano espresamente come fanno le purole di Semers.
 111.
 39

» bardi a lasciar la lor Legge nativa per vivere secondo la

» Romana? ».

Queste cose io scrivea prima di stampare il Codice Diplomatico Longobardo. Ma ora ch'egli è di pubblica ragione, tutti possono chiarirsi che i preti di sangue Romano e di sangue Longobardo vissero soltanto a Legge Longobarda, eccetto nelle materie toccanti l'ordine Sacerdotale. In quest'ordine tutte le nazioni, non i soli Longobardi, vissero e vivranno in perpetuo a Legge Romana, ovvero col Dritto Canonico. So che pochi o niuno leggeranno il Codice Diplomatico Longobardo; ma non importa; e non per questo un si fatto Codice tralascia di contenere le pruove più acconce a dimostrare il fatto de' Cherci viventi a Legge Longobarda. S'interroghi fra gli altri quell'Aunaldo, che nell'anno appresso alla presente Legge di Liutprando su' Clerici donò in Soana le sue sostanze ad un PRETE, suo fratello, per nome Anecard. Che cosa fecesi da questo Prete per render valida la donazione? Si fece forse iscrivere nelle Geste Municipali dell'Ordine ossia della Curia di Soana? Ma dov'era tal Curia? Il buon Prete Anecard pagò venti soldi a suo fratello Anuald in oro ed in vestiti per Launechildo, secondo i precetti di Rotari. Si vegga il seg. Num. 507.

Dagli Editti di Rotari e di Liuprando, che cotanto odiava i combattimenti giudiziari, si propagarono que feroci usi fino alla più tarda etti : non solamente presso gli Ecclesiastici, ma eziandio presso le Monache. In Pavia, Eufrasia, Badessa faceva combattere i suoi Avvocati pel possesso d'alcuni fondi tenuti dagli ¿dij sul Lago Maggiore in Anghiera o Statona. Eufrasia vincea: e delle terre, insanguinate dagli avversi Campioni, ella otteneva conferme Imperiali nel 1014 con Privilegio, che ancora i legge, dove mai? Nel Muratori 1.

EXPLI LEGES QUAS DOM LIUPRANDUS REX INSTITUIT. ISTA CAP POSTEA SUNT ADJUNCTA (1).

<sup>(1)</sup> Questi Capi aggiunti si daranno sotto il 1. Marzo 743.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. AEvi, 111. 639. (A. 1740).

- (Il Muratori ha qui una Legge CI. del suo Sesto Libro, la qual' e' dice mancare nel Codice Estense: ma che, leggendosi nel Codice del Capitol di Modena, e' volle pubblicarla, sebbene in fine delle Leggi Liutprandee. Le stesse cose dice della seguente Legge CII.
- Il Cav. Vesme omise la prima, e ristampò la seconda; ma senza darle un luogo certo fra le Longobarde. Già la CI. e la CII. del Muratori erano state ammesse dianzi entrambe nella Lombarda presso il Goldasto; la prima (Lib. I. Tit. XXV. Leg. 52); l'altra (Lib. II. Tit. XXI. Leg. 23)).

(Cl.LibriSextiMuratoriani, Hoc(a) nobis rectum comparuit esse de his servis, qui in furto comprehenduntr, ut in anteriori Edicto continetur, ut occidantur, ut rei anteriori Edicto continetur, ut occidantur, aut redimat eos dominus eorum solidis xt. ut si amodo cujuscumque servus comprehensus fuerit, eo tenore ut mori debeat, redimat eum dominus suus cum solidis xt. sicut dictum est. Et si minime eum redimere voluerit, ipse dominus occidat. Et si dominus ejus occidare noluerit, occidat eum ille, qui eum comprehensum tenet. Et si nec ille voluerit, tunc eum occidat (accipiat) Curtis nostra (1), et quomodo jussio nostra fuerit, de eo debeat ordinare. Ipse vero dominus ejus componat ipsum furtum, sicut Edictum continet, ei cui ipsum factum fuerit furtum.

- (a) Con. Estensis Apud Munat., Hoc autem.
- Occidat Curtis nostra. Bell'officio sarebbe stato per la Corte Regia d'uccidere i servi , che niuno avesse voluto uccidere! No: la vera lezione si è accipiat, in vece d'occidat, secondo il Codice della Cattedrale Modonese.
- (CII. Libri Sexti Muratoriani). Si quis a convenientia per cartam a se factam se subtraxerit, heres ejus poena compositionis tenetur adstrictus praecepto per quandam institutionem, vel quae est.

Hoe loco admonendi sumus, quod maleficiorum litigium, nisi lis contestata fuerit, adversus heredes non transeat. Si vero contractu litigaverit, sive lis contestata fuerit, sive non, heredi et in heredem competit.

(Dopo ciò, Muratori scrive, leggersi nel Codice Ambrosiano)

EXPLICIT EDICTUM, QUOD CONSTITUIT GLORIOSISSIMUS LIUTPRANDUS REX.

INCIPIUNT LEGES, QUAS ADDIDIT SANCTISSIMUS VIR
RATCHIS REX.

### NUMERO DI

Atto d'una vendita e d'una donazione in pro del Monastero di Farfa.

Anno 735. Novembre.

(Dal Gran Registro Farfense (1)).

In nomine Domini Dei Salvatoris Nostri Juesu Christi. Temporibus Domini viri gloriosi Trasmusdi summi Ducis gentis Langobardorum et viri magnifici Sindolfi gastaldii Civitatis Reattinae (2), Mense Novembri, indict. IV.

Quottess aliquid inter partes bono ordine conveniunt oportet scripturae testimonio roborari, ne in posterum propter longinquitatem dierum aut annorum spatia, oblivione ducta, aliqua nascatur intentio. Et ideo constat nos Siso et Lureturs et VViso seu (e) Unsus germanis donasse et donavinus pro luminare genitoris nostri (3) quondam



<sup>(1)</sup> Carta inedita, per quanto io sappia, e da me copiata nel Gran Registro, or Vaticauo, di Farfa, Num. 5.

<sup>(2)</sup> Sindolfi gastaldio Civitatis Reatinae. Il più delle volte nelle Carte Farfensi al nome del Duca di Spoleto si congiunge quello de' Gastaldi ed anche di vari Officiali delle città.

<sup>(3)</sup> Pro luminare genitoris nostri. Tra tutt'i significati di si fatto vocabolo presso il Ducange ed i suoi Continuatori quello

RIMOLFI olivas tallias IV (1) in loco quod dicitur AUFIANUS (Acutianus).

Er ego qui supra Siso vendidi vobis domino Thomae abbati in monasterio Sanciae Dei genitricis Mariae semper virginis olivas tallias XI ad pretium placitum et diffinitum auri solidorum VI.

ITA sane ut ab hodie neque a nobis neque ab heredibus nostris contra hanc cartulam venditionis seu (ct) donationis nostrae ire aut vexare permittimus; et cartula istvenditionis in sua permaneat nichilominus firmitate.

Actum in civitate Reatina, mense et indictione suprascriptà.

QUAM vero Cartulam venditionis seo donationis Arichis notarius scripsi.

- + Signum manus Sisonis, venditoris seu (et) donatoris.
- † Signum manus Lupuli, fratris ejus.
- † Signum manus VVINONIS, fratris ejus-
- † Signum manus Ursı, fratris ejus.
- † Signum manus Contrami exercitalis, testis.
- † Signum manus Gradolfi Sculdascii (2), testis.

di funebris cereorum pompa conviene al caso nostro: ma l'esempio ivi recato del 1517 si vuol avere per troppo recente. La nostra Carla Farfense ne somministra uno più assai acconcio ed antieo,

Olioas tallias IV. Di questa parola Vedi il prec. Num. 371. Undici di questi ulivi, furono venduti al Monastero di Farfa per sei soldi, e quattro donati pel luminare del defunto Rimolfo.

<sup>(</sup>a) Signum manus Gradolf Sculdascii. Sembra impossibile che uno Sculdascio qualunque facesse il segno della Croce per iguoranza dell'alfabeto. Avrà Gradolfo avuto qualche fisico impolimento, del quale il Notaio Arichi dimenticò di far menzione. Ma oggi chi può saperue il veu ? Nel seguente anno 736, Ladivino Sculdascio faceva parimente il segno di Croce iu una

Carta di Monte Amiata. Erano forse Gradolfo e Ladivino Sculdasci del Re, Aldj o servi, che amministravano il Regal Parimonio col soccorso dell'altrui penna.

# NUMERO DII.

Faichisi e Pasquale promettono di risedere come Aldj nel Vico Diano, in un fondo posseduto dal Monastero di San Saturnino in Toscanella.

### ANNO 736. Marzo.

- ( Dal Brunetti (i) ).
- In n dni di salvatoris nostris Inu XPI regnante domnis nostris viri exce-
- 2. Il, regibus anno regni eor, domno Liutprando anno vicessimo quarto et domno HIL-
- PRANDO anno primo (2) mensis martio p Ind, quarta fel, placuit igitur adque

<sup>(1)</sup> Questa preziosa Carta Originale fu pubblicata per la prima volta e con ampio fae simile dal Brunetti <sup>1</sup>, che tacque al solito d'esser ella una Pergamena di Monte Amiata, trasferita nell'Archivio Diplomatico di Firenze, ove io consultai gli Autogroff Amiatini. È segnato il presente col Num. 2.

<sup>(2)</sup> Hiliprando anno primo. L'epoca d'Ildebrando Re fu argomento di non pochi dubbj. Mnratori <sup>2</sup> la pose dopo il 30 Gennaro 756; credendo erroueamente, che a questo anno appartenesse la Carta Milanese di Santo Ambrogio, da me riferita nel prec. Num, 436 <sup>2</sup>, dove si tace il nome d'Ildebrando. Ma tal Carta è del 30 Gennaro 755. Monsignor Rambaldo de' Conti Azzoni Avogaro <sup>3</sup> attribui l'elezione d'Ildebrando al Giugno 755, eiò che non parve dimostrato al Lupi <sup>3</sup>, che la collocò

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, 1. 487. (A.1806).

<sup>2</sup> Muratori, Ant. Med. AEvi, I. 789. (A. 1739).

<sup>3</sup> Degli Azzoni Avogaro, Sopra una Carta Nonantolana, pag. 16-17.
Nella Raccolta Calogerà: Mandelli, Tom. XXIV. (A.1773).

<sup>4</sup> Lupi, Cod. Bergom. I. 396. (A. 1784).

- bona boluntate convenit inter faichisi seo (et) pasquale fratris gg filii
- 5. qd Beninato qui fuet Aldio vestrum (1) sci saturnini nec non et mauru vv
- 6. prb et abbas monasteri vel concta congregatione sci SATURNINI una cum
- 7. bolumtate et consensu GAUSUALDO OPORTUNO et PERI-DEO (2) conditori de ipso
- 8. munasterio tu predictu pasquale et faichisi in casa sci saturnini resedire
- diveatis in DIANO casa vel in omni res patris nostro qd veninato qua ma-
- 10. nifestum est quod de livera mater natis sumus (3) et de istato postro nulla condi-
- in Ottobre del medesimo anno 735. Il Brunetti <sup>1</sup> ed il Di Meo <sup>2</sup>, a'quali mi accosto, si contentarono dire, che Ildebrando fu salutato Re prima del Decembre 735. Il Durandi <sup>3</sup> nella sua Cronología de' Re Longobardi non parla dell'elezione d'ildebrando.
- (1) Benenato, qui fuit Aldio vestrum Sancti Saturnini. Benenato, prima d'essere Aldio di San Saturnino, fu certamente Aldio d'alcuno de'fondatori di quel Monastero, intorno a' quali si vecga la seguente Nota
- (a) Gausaldo, Oportuno, Peridro. Ecco i nomi de' foodatori del Monastero di San Saturnino. Mauro fu il nome del Prete, che vi costituirono per Abbate. Di questi quattro nomi due sono Romani, due Longobardi; ma il Monastero, qualunque fossero le nazioni de' foodatori e de' varj Monaci, che l'abitavano, vivea certamente a Legge Longobarda, e però possedeva l'Addio Benenato, allor allora morto, e patuiva intorno all'opere Addionali co figiliuloi di ului, Fatchisi e Pasquale.
- (3) Quod de libera mater natis sumus. Le condizioni dei figliuoli nati da una donna libera ed ingenua con un Aldio

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, I. 402. 2 Di Meo, Annali, II. 317-318.

<sup>3</sup> Durandi, Cacciatori Pollentini, pag. 97. 102. (A. 1773).

- cione bovis redivibamus (1) nisi tantum bovis de ipsa casa vel omni res patris
- nostro Warcinisca facere (2) diveamus sicut bovis pater nostrum qd vent-
- 13. NATUS usum facere fuet ad pratum sicandi stabulum faciendum in via ubi novis op
- 14. um fueri sicut unum de Warcini vestri (3) nam nulla alia superpositam novis impona-
- 15. tur nisi sicut iamdicto qd veninato pater nostrum usum facere fuet et sicut mini-
- 16. me credimus si nos pasquale et faichisi vel nostros hand de ipsa casa exire volue-

regolavansi dalla Legge 217 di Rotari (testo Murat). Erano liberi, scondo la qualità materna, e potevano uscir dalla casa, che fu dell' Addo, lor genitore (Fadant ubii voduerint liberi). Qui Faichisi e Pasquale contraggono di lor propria volontà verso il Monastero di San Saturnino l'obbligazione di riseder nella Cusa puterna del Vico di Diano, che il Turrioziti afferma essere stato una Contrada od un Borgo di Toscanella nel 750.

- (1) Boois redividamus. Chi non crederebbe, che Psichisi e Pasquale non parlino de'loro buoi? No: quel misero Accolito Tachinolfo, Scrittore del presente Atto, pose costantemente boois in vece di vobis. Dicono dunque coloro di non aver Benenato, lor padre, avuto altre obbligazioni Altionali nella sua vita se non di segare il fieno; e che a questa sola intendono sobbarcarsi.
- (2) Warcinisca facere. Ciò dichiarasi dagli stessi fratelli, con le parole, che ben presto seguono, ad pratum sicandi, stabulum faciendum.

\*(3) Warcini vestri. Cioè, segatori del vostro fieno: c così anche spiega il Brunetti 2.

<sup>1</sup> Turriozzi, Memorie di Toscanella, pag. 5. 6. Roma, in 4.º (A. 1778).

<sup>2</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, 1. 730.

- rimus (1) aut ipsas Warcinia facere minime voluerimus exeamus bacui et
- inanis et insuper conpunamus pine nomini auri sol, vigenti (2) et si nos Maur prb
- et abbas vel posteris nostris bovis aliqua superimpunere voluerimus aud de ipsa casa
- 20. bos minare (3) boluerimus sine vestra culpa exeatis cum omnem res movilem et con-
- puna bovis auri sol, vigenti unde hec viro duas cartula pari tinore TACHINOLFU a-
- 22. col, ambas partis conscrivere rogavimus actum Tuscana Ind, ssta feliciter
- 23. sign + m PASQUALI vh promissori qui hanc cartula fieri rogavit
- 24. sign + m faibisi gg eius qui hanc cartula promissionis fieri rogavit
- 25. sign + m astolfo vd testis sign + m maurutiolo filiu qd massoni testis
- 26. sign + ni Ormideo vd testis
- 27. sign + m Grisoni vd testis
- † Ego TACHINOLFU acol, scriptor quam postradita conplivi et dedit.



<sup>(1)</sup> De ipsa casa exire voluerimus. Era il lor dritto d'uscirne, se volevano, come s'è dianzi detto.

<sup>(</sup>a) Componamus pine nomini auri solidos vigenti. Dovcano pagare, non per nancanza di dritto, ma per aver violato la presente convenzione, i venti soldi d'oro. Una pari multa si promise dall'Abbate Mauro, s'egli od i suoi successori avessero voluto mandar via quel paio di segatori del fieno.

<sup>(3)</sup> Minare. Val discacciare.

### NUMERO DIII.

Gualperto, Duca di Lucca, compera da Lupo una casa nel Castello d'Uffo.

# Anno 736. Marzo.

( Dal Barsocchini (1) ).

† In nomine Domini Dei Salvatoris nostri JHESU CHRISTI.
REGNANTES domino nostro LUTPRAND viro excellentissimus rege, anno regni ejus vicensimo quarto, et excellentissimus nepote ejus domino nostro HILPRAND rege anno
primo, mense martio, indictione quarta.

CONSTAT me LUPO V. H. vinditori filio quondam Au-DOALD abituture castello Uffi(2), ideo hac die vindedissit et

<sup>(1)</sup> Questa Carta Originale, già stampata dal Muratori <sup>1</sup> e poi dal Brunetti <sup>2</sup>, fu riproposta più correttamente assai e compiutamente dal Barsocchini <sup>2</sup>. Si legge nell' Archivio Arcivescovile di Lucca (\* B. 61) : ed è ricordata dal Bertini <sup>4</sup>.

<sup>(2)</sup> Castello Uff. Né dalle Carte antiche nè dal Repetti ne dal Bartocchini apprendo, in qual luogo sorgesse questo Castello d'Uffo, che presso il Muratori dicei Castellum Ursi. La data, sebbene monea, in Lunensi civilate, non che le sottoscrisioni di due cittadini Lunensi fra' testimoni mi fan credere non fosse siato Uffo vicino a Luni, e però a Sarzana ed alla Magra. Non è da presupporre in una Carta Originale, che si fosse tre volte scritto Luni per Lucca: tanto più, ch' era un di Lucca fra' testimoni: venuto forse in Luni con Fusio, Messo del Duca di Lucca Gualperto. Forse da qualche avventura ivi occorsa e da qualche ignota leggenda trasse le sue origini un modo plebeo, non registrato nella Crusca, di mangiare ad uffò.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. AEvi, H. 769. (A.1739).

<sup>2</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, I. 490, (A.1806).

<sup>3</sup> Barsocchini, Memorie, etc. di Lucca, Tom. V.º Parte II.º pag. 13.

<sup>4</sup> Berlini, Mem. etc. di Lucca, Tom. IV." Parte I." pag. 332. Nota (164)

vindedissit (sic) et vindedit, tradedissit et tradedit vobis domno WALPERTO DUCI per misso vestro FUSIO, idest casa ubi manere videor, servis, ancillas, vineis campis silvis, culum (sic) adque incultum, mobile vel inmobile, omnia et ex omnibus de quantum ad manum mea habere visus sum integrum vobis tradedit.

Er suscepit ad vos (da voi) domnus Walpert glorioso Duci per misso vestro Fosso pretium placitum et definitum auri soledos vigenti tantum; quitinus de meo exivet dominio, et in vestra cui supra tradedimus esse potestatem possedendum: quod ab udierna die abeas teneas adque possedeas, et ad tuos posterus derelinquendum liveram habeas potestatem.

Er quod non credo, si ego Luro V. II. vinditor, seu heredibus... qualisve proposita persona, vobis ipsa vinditionem subtragere voluero... bis eam menime defensare non potuerimus, seo heridibus meis componat vobis, vel ad heridibus vestris dubla conditionem meliorata rem, et cartulam vindictionis mee in sua permaneat firmitatem.

Quest vero cartulam vinditionis mee Deodaci notario scrivendum rogavi, et supter manum mea propria signum S. Crucis fecit, et testis ut subscriverent vel signa faceret consequan....

....Lunensis civitate in mense suprascripto per inditione suprascripta....

Signum + ms. Lupo....rogavit....

Signum † ms. Theatpertum filio quondam Frenichis de Luca testis.

† ISTEFANACIS civis LUNENSI (1) ac rogatus ha LUPONE V.

Istefanacis civis Lunensi. Ovvero Stefanaccio; come già vedemmo Giovannaccio nel prec. Num. 498. Questi, che or sono peggiorativi, erano forse allora vezzeggiativi.

II. vinditure, sicut superius legitur terris suscipiente et eum signum facientem vidi, vel ipso pretio in presenti dare vidimus auri soledus viginti.

†.....eivis Lunensis rogatus a Lupone V. H. vinditure, sieut superius legitor testis subscripsi, et eum signum facientem vel ipse pretium auri soledus (vigenti) in presenti dare vidi (1).

+ Ego qui supra Deopaci notarius scriptur hujus cartule vinditionis post tradita complevi et dedi.

(1) Dare vidi. Muratori omise, da una sola in fuori, tutte le sottoscrizioni de testimoni, e soprattutto l'attestato di quel-lo, che dice d'aver veduto annoverare i venti soldi al venditore. Da questa e da una gran quantità di Carte, ove i testimoni dicono d'aver veduto sborsare i danari de' prezzi delle vendite rettamente dedusse il Fumagalli, che il soldo d'oro fosse stato moneta reale, non fittizia (\*Yedi il prec. Num. 498).

# NUMERO DIV.

Memoria di nuove donazioni fatte da Liutprando al Monastero di San Pietro in Ciel d'oro in Pavía.

Anno 736 ? ( o 728 ? )

(Dal Muratori (1)).

In nomine Sancte et individue Trinitatis.

<sup>(1)</sup> Risulta questo dono dal presente Diploma Originade del Gennaro 1033, dato in Basilea dall'Imperator Corrado il Salico, e pubblicato dal Muratori 1, che copiollo nell'Archivio di quel Monastero in Ciel d'Oro. Si fatto Diploma il Durandi 2 lo attribuisce al 728; ma poichè da lui si giudica essere stata questa una seconda o terza donazione dopo l'altra descritta ne'prec. Num. 390. 399. 402. in beneficio di Sau Pietro in Ciel d'Oro,

<sup>1</sup> Muratori . Ant. Medii AEvi . 1. 595. (A. 1738).

<sup>2</sup> Durandi, Alpi Graie e Pennine, pag. 83, (A. 180%.

CHUONRADUS divinà favente elementià Imperator Augusius.

Curs petitionibus aures libentissime accomodantes....
concedimus, donamus, modisque omnibus corroboramus
omnes res, possessiones, omnesque illas Cortes.....
a Ludpraando ipsius loci fundatore concessas (1).

mi parve che le nuove largizioni del Re potessero verisimilmente riferirsi all'anno della sua ricuperata salute verso il 736. Del resto non pretendo fermar la data vera del Diploma Liutprandeo.

<sup>(1)</sup> Liudprando ejusdem loci fundatore. Non si dimentichi la diversità notata nel prec. Num. 399. tra questo fondatore Liutprando, ed il Re dello stesso nome.

<sup>(2)</sup> Ecclesiam....Sancti Augustini non longe a Ianuensi civitate. Avrà certamente voluto dire: » non longe a Partusar n civitate »; dov'era in principio il Monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro, e dove il Re Liutprando fece trasportare il Corpo di Santo Agostino. Queste cose, poco note nel 1033, furono agevolmente confuse nel Diploma di Corrado il Salico, ed alterate.

DONAMUS etiam et corroboramus eidem Venerabili lo-

( Segue un lungo novero di Corti e di Terre, possedute nel 1033 da San Piero in Ciel d' Oro; ma non si dicono donate dal Re Liutprando).

Omnes insuper illos Carpentarios (3), quos ipse Sanctus Locus per Precepti possidet paginam tempore antecessoris nostri Luddprandi Regis in Valle, que dicitur Antelamo. ....

Er quidquid pars publica sperare poterit, eidem Monasterio Sancto secundum concessionem et confirmationem Luddprandt Regis....firmamus.....

ACTUM BASILEAE feliciter.

Capella.... in Valle Bellizona. Di Bellinzona, e del dono ivi fatto da Liutprando Re a San Carpoforo di Como Vedi prec. Num. 445.

<sup>-</sup> Vergonto: nella Contea dell' Ossola.

<sup>-</sup> Tauxa: fiume che oggi dicesi Atosa, e che la bagna. Disceso dall'Alpi Pennine, mette nel Lago Maggiore.

<sup>(3)</sup> Carpentarios. Di costoro Vedi l'additato Num. 399.

# NUMERO DV.

Memoria della donazione fatta della Corte di Torcello dal Re Liutprando alla Chiesa di Vercelli.

#### ANNO 736?

(Dal Durandi (1)).

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis.

OTTO divina favente misericordia Imperator Augustus.

IMPUDUM omnia quae data sunt Sancto EUSEBIO confirmavimus......

CONFIRMAMUS districtum SANCTO EVASIO a PADO usque in STURA.......et Cortem Torcelli, sicut Liutprandus Rex donavit......

DATA Nonis Maii, Anno Dominicae Incarnationis Nongentesimo Nonagesimo Nono, Indictione Duodecima.

ACTUM ROMAB feliciter.



<sup>(1)</sup> Di tal dono si ha memoria nel presente Diploma dato nel 5. Maggio 1993 dall'Imperatore Ottone: stampato dal Durandi', che il trasse, come aves già dianzi narrato', da'eclebratisimi Registri Vercellesi, detti de Biscioni (Reg. I.fol. 60. a 201: Reg. I.f. fol. 210. 221). Non aveva il Muratori 'mancato di pubblicarlo, ma sopra una Copia, ch'egli credeva, e ch'era difettosisima. Non si vede un tal Documento registrato ne' Monumenta Historiae Patriae del Piemonte nel 1856.

<sup>(2)</sup> Cortem Torcelli. Era situata nel Distretto di Santo Evasio, fra il Po e la Stura: Distretto, che secondo il Durandi 4, comprendea Casale, Torcello e Quarto.

Durandi, Aipi Graie e Pennine, pag. 148. (A. 1804).
 Idem, Piemonte Cispadano, pag. 335. Nota (a) (A. 1774).

<sup>3</sup> Muratori, A. Medii AEvi, VI. 317. (A. 1742).

<sup>4</sup> Durandi , Piemonte Cispadano , pag. 341.

#### NUMERO DVI.

Lettera di Papa Gregorio III.º contro l'usurpazioni di Callisto, Patriarca d'Aquileia.

Anno 736? ( o 734? ).

( Dal Dandolo (1) }.

( Desunt plura: et infra )

Cognovimus enim, quia aviditate devictus abusu illicito pervaseris possessiones, quae Centrenanta et Musiones nuncupantur, pertinentes Monasterio Sanctae Dei Genitricis sito in Insula Barbiana, quas prisco et longo tempore possidet Sancto jure Gradenses Ecclesia, et ejus hactenus fuerant ditionis: quod quia aliena nulli licet invadere,

<sup>(1)</sup> Andreae Dandali Chronicum, Apud Muratori, Scrip. Rer. Italic. XII. 136. (A. 1728). Baronio l'avea già presa dai Codici tuttora Mauoscritti del Dandolo, e pubblicata sotto l'anno 729.

<sup>(</sup>a) Iam triennium evolutum est decessoria nostri tempore. Cioè, a decessoris nostri tempore, come ottimamente corregge il P. De Rubeis <sup>1</sup>. Ma non per questo ne segue, che la Lettera, come a lui sembra, si fosse scritta da Gregorio XIII. <sup>5</sup> nel 754, tre ami dopo esser morto Gregorio II. <sup>5</sup>; giacebè nel non breve spazio di questa, lasciato in biance dal Dandolo poteva il Pontefice ricordare i primi tentativi fatti da Callisto Patriarca per porre le mani su'fondi spettanti all' Isola Barbiana, in viritta di più antiche pretensioni. Dopo la Lettera di Gregorio III. <sup>6</sup> Callisto, soggiunge il Dandolo, restitui Centenaria e Musione alla Chiesa di Grado.

De Rubeis, Monum. Eccles. Aquil. Col. 517-518. (A. 1740).

praecipue Sacerdotibus, quia contra Deum est, praecipimus Beati Perra Apostolorum Principis auctoritate, cui a Domino, et Salvatore nostro ligandi, atque solvendi in Coelo Terraque potestas concessa est, ut ea, quae pervadere contra Legem ausus es, in praesenti cum omnibus pertinentibus Gaapessi Patriarchae restituere debeas, cuius ditioni pertinere videntur.

Scas enim , si extiterit temerator , et reddere distuleris aliena , Apostolicae Sententiae Canonicae te subjacere correctioni atque poenitentiae , dum justa fueris condemnatus sententia.

#### NUMERO DVII.

Donazione d'Anualdo a suo fratello, il Prete Anecard, che presta il Launechildo.

Anno 736. Maggio.

(Dat Barsocchini (1)).

+ In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu X.TI

Regnante Donnai nostri Luttraand et Hilpaand viri excellentissimi rigis gentis Lancorandorm, ando regni corum xxlin et secundo, per inditione nona (cioè quarta (2)) feliciter.

<sup>(1)</sup> Dall'Archivio Arcivescovile di Lucca il Barsocchini trasse questo prezioso Documento († L. 20), serna dire se si accidente ma è, perché dal Barsocchini si notano le Copie con la parola Exemplar, la quale qui manca. Ignoro il modo, in cui una Carta scritta in Souna si fosse trasportata negli Archivi di Lucca. Lo stesso avvenne al Papiro Gotico di Ravenna, passato in Napoli.

<sup>(2)</sup> Cioè quarta. Son parole del Barsocchini; che nel corpo della Scrittura corregge l'errore corso nell'Indizione, Sarebbe

<sup>1</sup> Barsocchini, Mem. di Lucca, Tom. V. Part. II. pag. 11.

Et ideo Deo auctore constat me Anuald v. d. donasset et donavemus, concessiese et concessemus tivi Arreardo e. v. presbier germano meo homnem res mea, quidquid ad manus mea abire visus fuit quarta portionem, quem mihi da fratris meis contigit, homnia et in homnibus tibi Arreardo presbier germano meo concessus sum, cun sis (cum suis) mancipiis tam in civitate quam extra civitate, vineis pratis pascuis silvis salectis pumiferis fructi fructiferis, diversis territuriis, movile vel immovile, vel seseque moventibus, homnia et in omnebus tivi q. s. Anecardo presbier concidemus possedendum.

ET neque a me suprasc. Anuald, neque a qualivet homine numquam ullo tempore aveatis generatam molestia de supras. dona nostra.

Er suscepi ego Anualo ad te supras. Anecando presbiter germano meo Launchild (1) tam in auro, quam et in panno valientem insimul soledus viginti, ut ipsa donationem nostra firma et stavilita permaneat: et quidquid de ea facere volueris in tua sit potestate; et a nullo hominem habeatis generata molestia: set homni in tempore, sicut superius legito stavilitum permaneat.

QUAM viro (vero) cartula donationis ad nus facta Ciacio notarius scrivere rogavimus.

ACTUM in SUANA mense magio, Inditione et regnum suprascripto feliciter.

notabile un tal errore in un Originale; ma l'ignomatissimo Notaro Ciaccio scrisse tre volte questa Carta (post teritams roborationem), come dice nell'autenticarla, e forse in una delle Copie fatte da lui, che sono altrettanti Originali per noi, gli cadde l'error sull'Indizione dalla penna.

<sup>(1)</sup> Launchild. Il Prete Anecard vivea dunque a Legge Longobardu. Si vegga ciò che si è detto di lui nella prec. pag. 610.

Signum † ms. Anuald v. d. donatori hanc cartulam fieri rogavit

Signum † ms. Ansuald v. d. exercitalis te.

Signum † ms. Aufridi v. d. Gasindi testis

Signum + ms. Galdilapo v. d. exercitali testis

† Ego Ciacio v. c. (1) notarius scriptor hujus cartule pos ( post ) tertiam rovorationem complevi et dedi.

<sup>(1)</sup> Ciucio v. c. Ho detto (Fedi prec. Num. 457) che il Mafeia avrebbe letto vir clarissimus; titolo, che non conviene ad un semplico Notaro. Poichè la Catra è Originale, a malgrado dell'erore nell' Indicione, questo medesimo errore ci potrebe permettere di correggere anche l'abbreviatura di v. c. leggendo v. d. od anche v. h. In ogni caso, un titolo più modesto del clarissimus per un Notaro sarebbe stato quello di vir colevatus, che si trova un' Papiri del Marini.

#### NUMERO DVIII.

Epitaffio del Beato Cumiano di Scozia sulla tomba, fattagli ergere da Liutprando in Bobbio.

Anno 736.

( Dal Rossetti (1) ).

HIC SACRA BEATI MEMBRA CUMIANI SOLVUNTUR, CUJUS COELUM PENETRANS ANIMA CUM ANGELIS GAUDET.

ISTE FUIT MAGNUS DIGNITATE, GENERE, FORMA. HUNC MISIT SCOTIA FINES AD ITALICOS SENEM: LOCATUS EBOBIO (2) DOMINI CONSTRICTUS AMORE, UBI VENERANDI DOGMA COLUMBANI SERVANDO VIGILANS, IEJUNANS, INDEFESSUS, SEDULO ORANS OLYMPIADES QUATUOR, UNIUSQUE CURRICULO

NNI

SIC VIXIT FELICITER, UT FELIX MODO CREDATUR.
MITIS, PRUDENS, PIUS FRATRIBUS, PACIFICUS
CUNCTIS.

HUIC AETATIS ANNI FUERUNT NONIES DENI LUSTRUM QUOQUE UNUM, MENSENSQUE QUATUOR SIMUL.

AT PATER EGREGIE POTENSINTERCESSOR EXISTE (3) PRO GLORIOSISSIMO LUITPRANDO REGE, QUI TUUM PRETIOSO LAPIDE TYMBUM DECORAVIT DEVOTUS, SIT UT MANIFESTUM ALMUM UBI TEGITUR CORPUS (a).

POSITUS EST HIC DOMINUS CUMIANUS EPISCOPUS XIV. KAL. SEPTEMB. FECIT IOANNES MAGISTER

<sup>(</sup>a) Rossetti: Si tuum manisestas almum, ibi tegitur corpus

<sup>(1)</sup> Ho creduto doversi riferire la lezione del Rossetti , che fu Abate in Bobbio, sebbene Orazio Bianchi 2 avesse già stam-

<sup>1</sup> Rossetti, Bobbio Illustrato, III. 58. (A. 1795).

<sup>2</sup> Blaneus, Nota (246) Ad Librum VI. Pauli Diaconi (A. 1723).

pato un tal Epitaffio senza niuna diversità, eccetto nell'antipenultimo verso; la lesione del quale sarà seguitata da me. Ancora, nel Bianchi è dato il titolo di Magister, nella fine dell'Epitaffio, a Giovanni: titolo, che si desidera nel Rossetti, e che forse nel mezzo tempo fra l'uno e l'altro Serittore s'era cancellato nel Marmo.

- (2) Locatus Ebolio. Il Beato Cumiano, Vescovo di non si sa qual città, venne vecchio in Bobbio, dove morì a capo d'anni diciassette. Dessi annoverare tra gl'illustri Scozzesi el Irlandesi che illustrarono quella fanosa Badia; non pochi dei quali ne arricchirono la Biblioteca.
- (3) Potens intercessor existe. Non sapendosi l'anno, in cui si fece da Liutrpando altrare un Monumento al Beato Cumiano in Bobbio, mi parve che ciò fosse da riferirsi al tempo, nel quale guarissi del suo grave morbo: e però il Re prega il Santo di volerlo proteggere.

Nè questo ne l'Epitaffio seguente si possono dire al tutto infelici per la Latinità: donde apparisce sempre più manife-stamente, che il favellar plebeo e palustre de Notari dell'ottavo secolo, e l'ignoranza d'alcuni Ecclesiastici di quel tempo non toglievano, che altri si desse ad un qualche studio dell'umane lettere. Ad un di questi ultimi soleva confidarsi la cura di scriver le leggi nelle Diete di Pavia, e gli Atti de' Concilj Ecclesiastici.

#### NUMERO DIX.

Epitaffio di Pietro, Vescovo di Pavia, e congiunto del Re Liutprando; morto nell'

## ANNO 736.

( Dal Grutero (1) ).

CANDIDA FUNEREO SCULPUNTUR MARMORE GESTA SED NON EST FLENDUS, QUI JACET IN TUMULO LUGEAT INFAUSTUS, QUI NESCIT VIVERE CIRISTO POST MORTEM CAROS (carnis?) TARTARA QUOS RE-TIENT.

HIC VATES DOMINI MUNDO QUIA CORPORE VIXIT
ADMIXTUS GAUDET COETIBUS ANGELICIS.
CLARUIT HIC MERITIS PETRUS ANTISTES HONESTIS,

CLARUIT HIG MENTIS PETRUS ANTISTES HONESTIS, NORMA SACERDOTUM, COLUMEN EXIMIUM MUNIFICUS, CONSTANS, SOLERS, PRUDENSQUE, MO-DESTUS

QUI INNUMERIS SEMPER POLLET UBIQUE BONIS.
INCLYTUS PROSAPIA, REGUMQUE STEMMATA TANGENS,

NOBILIS ELOQUIO, MORIBUS NOBILIOR.
ISTE PEREGRINA MACERATUS DENIQUE VITA
BIS QUINIS ANNIS EXULAT INNOCUUS.
ESURIEMQUE,SITIM PATITUR DUM ET FRIGORA CORPUS

SPE VIRTUTE, FIDE SPIRITUS AUCTUS ERAT SED REPETENS GENITALE SOLUM PIA MUNIA GESSIT: PRAEFUIT ECCLESIAE, REXIT OVILE DEI ISTE SACRAS DOMINIS CONDENS LIBERALITER AULAS, DITAVIT PROPRIIS OPTIME CESPITIBUS.

SUBLIMIS, HUMILIS, MEDIOCRIS, DIVES, EGENUS OCCUBUIT PASTOR NOSTER EN EGREGIUS. PLANCTIBUS IMMENSUM CLAMANTIBUS FLETE DO-

LOREM
LUX PATRIAE OCCUBUIT, LEX, HONOR, ATQUE DECUS,

O VENERANDE PATER, PASTOR BONE, MAGNE SACER-DOS,

FORMA PUDICITIAE O PATEB EXIMIE
MUTASTI PATRIAM LINQUENS CONSORTIA NOSTRA:

MUTASTI PATRIAM LINQUENS CONSORTIA NOSTRA: NOS TANTUM GEMITUS RETINENT, TE GAUDIA COE-

EPLETIS DECEM MORTALI IN CORPORE LUSTRIS QUATUOR HIS JUNCTIS VIXISTI FIRMITER ANNIS.

(1) Questo Epitaffio pubblicato dal Grutero <sup>a</sup>, fu inserito dal Bossi ne<sup>a</sup> suoi Manoscritti Pavesi, e unovamente posto in luce dal Robolini <sup>a</sup>, Pietro di Pavia, che Paolo Ducono <sup>a</sup> chiama consanguineo del Re Liutprando, mori nel 736, secondo i computi diligentissimi dello stesso Robolini <sup>a</sup>. Vescovo illustre, di cui si parlerà nella Storia.

Ed or si vegga , che i più cospicui Longobardi ed anche i consanguinei de' Re, ascendevano all'Epiteopato. Ma dovevano essi per questo lasciare la lor Legge Longobarda nativa per passare, si come pretese il Muratori, alla Romana? Dovevano rinunziare all'orgoglio della lor citudianzare del lor guidri-gido? No: quanto più in alto cran collocati nel Regno Longobardo, tanto più crescevano in essi le borie cittadinesche; tanto più aspiravano gli Ottimati ad accrescere il valore delle ler teste, secundum qualitatem personae. Posto in salvo un punto di tanta importanza, i Preti di puro anque Longobardo seguivano volentieri la Legge Romana del Dritto Canonico; e dopo il 797 la Legge Romana del Dritto Civile, meccè i contratti dinauzi agli Scribi. Ma per effetto de' provvedimenti del 797 non mutaronsi punto nè il dritto Criminale nè il Politico nel Regno Longobardo

<sup>1</sup> Gruteri, Inscription. Antiq. II. 1168. (A. 1602).

<sup>2</sup> Robolini, Memorie di Pavia, I. 199. (A. 1823).

<sup>3</sup> Pauli Diaconi, Hist. Longobard. Lib. VI. Cap. 58.

<sup>4</sup> Robolini, loc. cit. I. 90.

## NUMERO DX.

Pertulo promette a Tasulo, Centenario, di riseder con varj patti nel fondo Agello.

Anno 736. (prima di Giugno).

( Dat Brunetti (1)).

- 1. † In nomine domini placuit adque convinct in (inter)

  TASULU centi2. pagins (2) et prettut qui Bapuccio (3) ut residere
- 2. narius (2) et pertulu qui baruccio (3) ut residere divea
- 3. suprascriptu BARUCCIO in casa TASULO in fundo AGEL-LI (4)
- (1) Insigne Carta Originale, venata dal Monte Amiata nel-PArchivio Diplomatico Fiorentino. Il Brunetti 'stampolla, sead dir donde procedesse. Vedesi registrata sotto al Num. 1.º delle Pergamene Amialine. Non si conosce il luogo, dove fu seritus: ma forse fit Chiusi; trattandosi qui d'Agello Chiusino. Bonifazio, Scrittor della Carta, non dice d'essere stato Notaro. (2) Tasulu Centenarius. I Centenari a senno del Brunet-
- ti <sup>2</sup> erano Giusdicenti di cento fuochi o famiglie del Contado; a giudizio del Repetti <sup>3</sup> debbonsi tenere per Rappresentanti Commitativi.
- (3) Pertulu qui baruccio. Costui è un libero livellario, poichè poteva uscire dal fondo, come si dice verso la fine.
- (4) In fundo Agelli. Fra' molti Agelli di Toscana è questo l'Agello Chiusino, come confessano il Repetti e di Brunetti a. Monte Amiata era nella Diocesi di Chiusi.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, I. 491-492.

<sup>2</sup> Id. Ibid. 1. 714. 727.

<sup>3</sup> Repetti, Diz. Geograf. Toscano, I. 54. (A.1833).

<sup>4</sup> Idem Ibid.

<sup>5</sup> Brunetti, loc. cit. I. 713.

- 4. in tertiam pars de uncia una et persolbat ei angarias (1)
  - 5. tertiam septimana de vinea facta tertia mensura
  - 6. de quod plantaveri quarta mensura in dej (die) nata-
  - 7. le panis duo et parum pullis et in pasca similiter
  - 8. et unum pecum si abueret et quodcumque paraveri
  - 9. aut comparaveri dum in ipsa casa sideri in ipsius 10. sit potestatem et illius revolbatur cujus et casa est
  - 11. si exinde exire volueris cum tantum exeat quan-
- 12. tum adduxet ipse aut filj ejus et si eum TASO aut filis eius menare
  - 13. volueris exeas cum medietatem de omnem res movile
    14. quem viro (vero) convenientia ego Bonifartus ro-
- gatus a parti-
- $\frac{15.}{dn}$  bus in duabus cartule uno tenure scripsi regnant  $_{0}$
- 16. LIUTPRAND et HELPRAND anno vicisimo quarto et primo.
  - 17. signum † manus PERTULO promissuris

<sup>(1)</sup> Angurias. Non sono qui se non l'Opere manuali, che Pertulo promette di prestar secondo l'occorrenze al Centenario Tasulo, in ogni terza settimana di ciascun mese dell'anno.
Ciò dinnottra, quanto alla condizione di liberi livellary venivasi 
tutto giorno seemando la diguità; e come costoro andavano indietreggiando nella pubblica opinione verso l'Addionato e la
servità Germanica. Il Brunetti † crede ravvisare in questo contratto una perpetua locazione di Casa e Terra coll'obbligo della
residenza personale, e coll' annua prestazione dell' angarieCrede altresi, che Pertulo si fosse obbligato di dare a Tasulo
una terza parte del frutto della vigna già piantata, ed una
quarta de' semi raccolti. Delle quali ultime cose può dubitarsi,
a cagione dell' eccessiva barbarie della Carta.

<sup>1</sup> Brunetti Ibid. 1., 491-492.

- 18. signum + manus Ladivini sculd (1) testis
- 19. + Ego ALVINISI test subscrisis
- 20. + Ego Gidilapus testis

 Signum manus Ladivini Sculdascii. Havvi tutta l'apparenza, che questo Sculdascio non sapesse punto scrivere. Vedi prec. Num. 501.

### NUMERO DXI.

Walprando, Vescovo di Lucca e figliuolo del Duca Gualperto, conferma i doni e le vendite d'alcune terre al Clerico Filiperto.

## Anno 737. Marzo.

(Dal Bertini (1)).

† In nomine Domini, Dei, et Salvaturi nostri Jusso Cunisti. Reguante Domino nostro Liutprand vir excellentissimus rege, et at Domino cunserbato, anno pietati regni ejus Deo propitio XXV. mense martio. Idem et Domino nostro Helprand, iuvante Domino, Rege, anno secundo, per Indictione quinta. Feliciter.

<sup>(1)</sup> Carta dell'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* L. 26), stampata dal Bertini \*. Muratori \* ne avea dato alquanti brani; si come dopo lui fece il Brunetti \*. Afferma il Bertini, essere Originale questa Carta: nè io gli contraddico, subbene manchino le sottocritioni del Prete Gaudenzio, che lo compose o copiò con la barbaric, che qui si vede. Mancano altresi le sottoscrizioni promesse de nobili testimoni. Tuttavia il Vescovo ed i Preti del Capitolo sapeno scrivere.

<sup>1</sup> Bertini, Mem. di Lucca, etc. Tom. 1V." Parte 1.º pag. 332-335. e nell'Appendice, pag. 73-75.

<sup>2</sup> Muratori , A. M. Ævi , I. 739.

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, 1. 493.

Manifestu sum ego Domnus Walpaan Episcopus cunsideravi Dei timure, et remedium anime me (meae), seo et seculi stius seditionem, et pro facinoris mei, ut in foturum animam meam remedium cumsequator. Tractavi quomodo me ante tribunal judicii, quasvis in modicum salvare possim, et cogitavi in memedipsum, si quod dieet in Evangelio quia: Quid prodeest hominis si unicersum nundum luoretur, et anime vero sue detrimentum patitatur.

Paoptera aublactatum est meus animus, et rememoratu sum, eo quod multas, et inumeravilis serbitias, quas qd. Baructo Presbitero (1) in Ecclesia Beati Sancti Martint, in obis (in nobis), in vita sua ostendere visus fuet, ipse bona fedilitas adcomodavet meus animus, ut alico beneficio ostendere debuiss...in filio ejus.

Et ideo ego qui supra Domnus Walprand in Dei nomine Episcopus una cum omnibus Sacerdoitbus meis, vel filii Ecclesie bonum omniorum animo consensiente do , duno, trado, cedo, mancipio (mancipo), et ad perpetuam fermitatem cumfermo in te Filipraro Clericus, filio epseijus Barucioni: idest omnem cunquisitionem, quod genituri tuo, quas de ribus Sancte Ecclesie per Anticessoris meis cumquiset per qualivet ingenio, et possidet usque in diebus vite sue, qui in hanc domo Sancte Ecclesie ante nos fuerunt: tam per nos, et jamdixi, per qualivet ingenio quem cumquirere potuet de ribus Sancte Ecclesie.

ET aduc quod memoriter memoravimus, idest vinea in Septurala, et casa ividem. qui redditus facet Gaiprin Presbiter, et Filipprari, et vinea Subtus Gaumino, cum silvis, vergariis, cultis, et incultis, et duo modiorum ter-

<sup>(1)</sup> Barucio Presbitero. Questo Prete, che aveva si ben servita la Chiesa di San Martino, cioè di Lucca, cebe da Vescovi predecessori di Walprando i doni, che qui si confermano al Clerico Filiperto, suo figliuolo; natogli prima del Clericato.

rula, et Scafilo uno in loco Merao, duo modiorum terra, quod debet qd. bone memorie Ursupaka (1) uno modiloco, ipsius Barucui pro Missa sua, et alio pro sepulcro suo, duo modiorum terra in Fabruro, quod cumparare visus fuet de rebus Sancte Ecclesie.

Er jam superius dixi, omnia et in omnibus cumquisitionem genituri tuo, tibi FILIPERT, vel ad eredibus tuis tranfundo in integro possidendo; ita ut ab dierna dies securiter possedeas tu, vel filiis tuis.

ET nec ego, qui supra Domnus WALPRAND Episcopo, nec qui post me venturus sueret in hane domo Sanete Ecclesie, nec nullus Sacerdus Lucans hujus Ecclesie supra-scripta omnia, quod superius legitur, resubtragi presumet. Set in omni tempore sernum, et stavilitum permaneat, et quod a me supra cuncessa, vel cunfermata sunt, ita ut a nullo hominem, nulloque tempore tibi aliqua invasionem facere posset, set magis rovoretur ipsa pagina in suo vigure, et in tua potestatem sine omnem impedimentum inimici, juvante Dominum Juesuw Canasyum.

ET quis quando, quandoque tempore te, qui supra, FILIPERT, vel heredis, posterisque tuis post meo decesso

<sup>(1)</sup> Ursupanci. Nell'Originale stampato dal Bertini, si dice Ursu: panci.

<sup>(2)</sup> Februro. Ecco i luoghi a me noti, de'quali parla Walprando:

<sup>-</sup> Septuria: luogo in Montuolo.

<sup>-</sup> Merao: luogo presso San Bartolomeo in Silice.

Fabruro: forse Fabroro, ove ora è la Parrocchia dell'Annunziata.

Il Modiloco, di cui qui ed in altri Documenti si fa motto, non è che il Modiolus o piccolo Moggio, e lo Scaffito una metà dello staio; come bene avvisa il Brunetti!.

<sup>1</sup> Brunetti, loc. cit. J. 721. 728.

ire, aut retrahere presumpseret in Dei omnipotentis incurra judicium, et ab ipso Beato Sancto Martino, vel ab omnibus Vertutibus Sanctorum reatus recedat. Et faciendi nulla aveat potestatem resubtrahendi.

Quan vero pagina cunfermationis et ad GADDENTIUS quanvis indignus Presbitero meo scrivere precipi, ubi etiam et subter pro cunfermationem manibus meis, una cum Sacerdotibus meis signa Sancte Croci feci (1), et testibus, nubilibus (2) Sacerdotarum tradedi roborando sub stipulatione, sponsione solemnique interposita (3).

ACTUM LUCA.

† Ego WALPRAND in Dei nomine Episcopus in hanc cartula donacionis facta in Filipertu Clerico nostro, et

<sup>(1)</sup> Draa cum Sacerdolibus meis signa Sancte Croci feci. Non erano i segni di Croce degli anafabeti: ma un segno di divosione per confermare vie meglio le concessioni fatte. Walprando ed i suoi Preti, dopo aver posto un tal segno, sottoserissero veramente con le lor mani.

<sup>(2)</sup> Testibus nobilibus. Questi mancano per l'appunto, si come ho già detto; appartenendo le sottoscrizioni de'Preti alla parte principale de' promettitori.

<sup>(3)</sup> Sub stipulatione, sponsione solemnique interposita. Il buon Prete Gaudenzio, quantunque ignorante, si piaceva di latinizzare con queste frasi e con l'altra adoprente diauxi; do, dono, trado, cedo, mancipo. Da simili frasi, l'ho detto più volte, molti trassero l'opportunità d'affermare, che i vinti Romani vissero sempre a Leege Romana sotto i Longobardi. Se ciò fosse stato vero, ecco un Walprando, Veseovo Longobardo e figliuolo d' un Duca di Lucca, vivere col Dritto Romano: ciò che sarebhe una pura illusione. Del rimanente, qual maraviglia, se ciò fosse avvennto dopo la Legge degli Scribi del 727 in quanto a tutto quel che potea formar la materia d'un contratto innami Notaro? Le frasi additate usavansi anche prima del 727 da' Longobardi, sì come appartenenti all'idiona Lutino.

a me jussa scribsi una cum consenso omnum Sacerdotum proprias manus meas subscripsi et cenfirma: et scrive... de ti....

- † Ego Gaifrid Presbiter ex jussu domni Walprandi Episcopi in as pagina dona....in FILIPERTE Clerico sicot superius legitor consensi et propria man....
- † Ego Theopingtus Arcidiaconus in hanc pagina cunfermationis facta in Filipert cunsensi et subscripsi.
- † Ego Albus Diaconus in hanc pagina cunfermationis facta in Filipeatu animo meo consensi et subscripsi
- † Ego Leonaci VV. Presbiter in hanc pagina cunfermationis facta in Filipert bono animo meo cunsensi et subscripsi.
- † Ego Jordanus VV. Presbiter in.... pagina cunfermationis facta in FILIPERT bono animo meo cunsensi et subscripsi.
- † Ego SILUERAT VV. Presbiter in pagina confirmationis facta in Filipertu bono animo meo consensi et subscripsi.
- † Ego Rachipert Diaconus in pagina confirmationis facta in Filipert bono animo meo cunsensi et subscripsi.
- † Ego Petrus Diaconus in hanc pagina confirmationis facta in Filiperto bono animo consensi et subscripsi.
- † Ego Waldifraid Diaconus in hanc cartula confirmationis facta in Filippeato Presbitero (1) bono animo consensi et subscripsi.



<sup>(1)</sup> Filiperto Presbitero. Il diacono Waldifrid è il solo, che qui dica d'esser già Prete il Clerico Filiberto.

#### NUMERO DXII.

Filimaro cede le sue sostanze a'suoi figliuoli adottivi Sichipert, Causolo e Sichifrid.

# Anno 737. Aprile.

( Dal Barsocchini (1) ).

† In Dei nomine. Regnante dn. nostro Littpraxi viro excellentissimo rego, anno filicissimo regni ejus vicensimo quinto; et domino nostro Elpraxio excellentissimo rege anno secondo, mense aprile, inditione quinta feliciter.

DOLCISSIMIS nobis semper, et in bonis omnibus nominando te Sichipert Causule, et Sichifridi viri devoti germ. filii quondam Rothari optivi filiis meis(2). Filimari

(1) Frimo ed unico fin qui è stato il Barsocchini a darci questo rilevantissimo Documento dell'Archivo Arcivascovile di Lucca (\* I. 75). Fu conseguenza immediata della Legge degli Scribi nel 727. Il tempo ha sommerso non la sola sottoserizone del Notaro, senza il quale sarebbe stato invalido l'atto, ma cziandio il nome d'esso Notaro nel corpo della Scrittura, la quale vuol teneris per Originade, secondo il costume del sarsocchini, che non vi nota la parola Exemplar. Più confortevole mi sembra il costume del Fumagalli, del Brunetti, del Bertini; questi o non tralasciano mad di ricordare, che la Carta lor sembri Originale, od assegnano il tempo in cui ne credon condotta la Copia.

Niuno de' nomi, che si leggono in essa, così de' contraenti come de' testimoni, è Romano; ma tutti son puramente Longobardi, e non appartengono ad alcuno de' Santi della Cattolica Chiesa.

(a) Optivi filis meis. Sichipert, Causolo e Sichifrido, fi-gliuoli del fu Rotari, che Filimaro chiamato avca sempre dotcissimi, qui son chiamati suoi adottivi figliuoli, ed e' concede loro le sue sostanze in Cerquieto, riserbandosi l'usofrutto. In

1 Barsocchini, Memoria di Lucca, Tom, V. Parte II. pag. 14.

v. d. filio quondam Autari: pro vita legum bene sanzit antiquitas forensis contemplationem (1).... tum (relictum) arbitrium. in quibus placitum fueret digno moderamine. suscepiat...um (filim) ut ille qui non habet descensoris. Necessarium est mihi. Filmari inqui (inquirere). et illas personas, te Sicuiperte. Caustle Sicuiperio viri devoti qui mea: Filmari vel de...meis necessitate, enutrire seo defensare debeas.

ET ideo ego Filimani vir devolus contuli in. vos qui supra Sichiprate et Causule: Sichiprato omnes, parvulitate rebus meis quem habere visus sum in loco qui vocitatur. in Cracquero (2) parte, livera mea tam casa terra... a selba cultum et incoltum: omnia et in omnibus, parte un precedente contratto innanzi Notaro avrebbe duoque dovuto solemizzarsi l'adozone di costoro, che paiono cugini o nipoti di Filimaro, figlicol d'Autari: ma egli dice d'esser la pre-

di Filimaro, figliuol d'Autari: ma egli dice d'esser la presente una Carta d'nfiliazione, ossia d'adozione. Se tal Carta ci fosse pervenui nitren, si discrentechbe più chiaramente la cosa. (1) Pro vita legum bene sanxit auctoritas forensis contemplationem. Sembra volesse dire, che in contemplazione della utia, posta colli ingulimenti di produnegia vita. Paratichità

templationem. Sembra volesse dire, che in contemplazione della 
vita, ossia coll'intendimento di prolungar la vita, l'antichità 
forense delle Leggi avesse introdotto l'uso dell'adozioni. Di 
quelle recate ad atto col rito dell'armi presso i Goti ed i Gernani favella i nella Soria i : e Liutprando Re, due anni prima della cessione fatta da Filimaro, ne avea rinfrescato gli 
exempj, accettando per figliusdo d'onore quel l'pripno, che 
nacque da Carlo Martello e poi fu padre di Carlomaguo.

Quanto alle Leggi Romane sull'adozione, il Longobardo Filimaro ha le sembianze di volerle lodare col nome di forensi: ciò che ogni giorno diveniva naturalissima cosa fra Barbari per effetto della Legge del 727 augli Scribi.

(2) Cerquieto. Luogo del Lucchesc in San Lorenzo di Casabasciana, tre miglia a levante de' Bagni di Lucca, nella Val di Lima.

<sup>1</sup> Storia d'Italia , II. 520-522. et pussim.

mea ad me pertenente. Sic tamen addedet animus meus-FILIMARI. dum hec advivere meruero: ego aut filiis meis ....qui supra Sichiperte Causule et Sichifridi. ut vos semper de nos mercedem habere debeatis.... usque actenus tempus semper habuestis, ita ut hodierna die habeatis teneatis possedeatis tam vos qui supra seo filiis eredis vestris.

Er numquam ego Filimari : aut nullo : erede meo : vos de ipsas res in alico molestare debeas, set cunctis diebus. vos. qui supra quieti sine omnem intensionem valeatis possedere.

QUAM viro (vero) confirmationis pagina aut.... OTARIO ( Notario ) scribendam rogavi,

ACTUM LUCA regnum et inditione suprascripta feliciter. Signum + ms. FILIMARI vir devotus qui hanc ad filiationis cartula scribendam rogavi

Signum + ms. Luctraini vir devotus testis

Signum + ms. Ghudiperti filio quondam Pitti testis.

Signum + ms. TEUDUALDI magistri (1) testis

Signum + ms. Petruli vir devotus testis (2).

<sup>(1)</sup> Teudualdi Magistri. Se costui non cra un Professor di lettere , sembra essere stato un Maestro Comacino.

<sup>(2)</sup> Mancano la firma del Notaro ed il fine. Io non dubito della perizia del Barsocchini, che avrà riconosciuto le diversità de' cinque segni di Croci, ed avrà certamente avuto più d'un indizio d'essere Originale il presente atto di Filimaro. Ma che ne sarebbe, se in sul terminar della Carta si fosse anticamente scritto di esser ella un Exemplar, non una Copia? 41

## NUMERO DXIII.

Il Clerico Auripert vende una casa in Lucca ed una terra in Flesso al Prete Giordanni.

## Anno 738, Febbraio,

( Dal Barsocchini (1) )

+ Exemplar. In nomine Domini Dei, et Salvatoris nostri JESU X. Regnante piissimi dn. nostro Liutprand: et HILPBAND vir excellentissimis regibus, anno regni eorum vigensimo sexto, et tertio, per inditione sexta mense Februario feliciter.

CONSTAT ME AUREPERT Clerico filio quondam Auri hac die vendidisse: et vindedi , tradedisse et tradedi tibi Jon-DANNI VV. presbiter casa mea quem habere videor : hic infra civitatem : cum fundamento orto : seo puteo : et posita est: prope S. GEORGIO: uno latere tenet: in sepe RADUALD: notarii: et caput tenet in fundamento BARU-CIONI BELONGONI, et alio latere tene in orto MUMARI an....ut dixi casa cum fundamento curte. orte vel puteo: omnia quem inivi havire visus sum: in integro. Unde nihil mihi reservavi potestatem.

ET suscepi ad te pretium placitum et infinito capitulo. ad te in presentia solutus vigenti quinque soledus in auro : seo: petiola mea de terra mea quem: havire visus sum in FLEXO (2): qui fuet de servo: meo: Agnichis (3): ipsa pe-

<sup>(1)</sup> Questa Copia, intorno all'età della quale non si profferisce alcun giudizio dal Barsocchini 1, e' trovolla nell'Archivio Arcivescovile di Lucca ( \* F.7 ).

<sup>(2)</sup> Flexo. Nella Valle del Serchio presso la Strada Regia Pisana.

<sup>(3)</sup> Servo meo Agnichis. I padroni adunque, importantis-1 Barsocchini, loc, cit, pag. 15.

tiola quemammodom esse seminata habeo: in integro: ita ut de meo q. s. Araiper. exivet dominio: his ipse suprascripta casa cum fundamento curte orto vel puteo et in ua (sic) jam dicto Jordanxi presbiter. et filius tuus heredem: transfundo esse potestatem: possedendum: ut ab udierna die habeas teneas adque possedeas tuoque dominio. vindicis hac defendas.

ET si forsitans qualive tempore ego aut heredis meus te vel tuos heredem.... molestare. aut per quolivet ingenio subtrahere voluero: et a qualivet hominem defensare menime potuero: promitto me jam nominato: ACREPERT. Clerico vel meus.... tibi JORDANNI presbitero vel. ad flios tuos haredem: esse componituro. ipsa res unde agitur meliorata in dupla condicionem: Quam viro vinditionis cartulam ALIPERT notario scribere rogavi.

ACTUM LUCA, die et regnum et inditione suprascripta feliciter.

Signum † ms. Aurepert clerico vinditor et conservaturi

Signum † ms. Carı filii quondam Maurelli v. d. testis Signum † ms. Causualdi....

Signum † ms. Alapert filius quondam Licuald v. d. testis

Signum † ms. FUOLFU....

- † Ego Alipert notarius hujus cartule vinditionis post traditam complevi et dedi
- † Ego Richiprandum clerico in quantum cugnuscere potui hec cartulam fideliter exemplavi.

simo fatto, comperavano qualche volta una terra, che i servi acquistato aveano col loro peculio.

### NUMERO DXIV.

Vendita di un pezzo di terra, spettante a Pertulo ed a Tuscolo in Cellole, nel territorio di Massa-marittima.

### ANNO 738, Marzo.

( Dal Brunetti (1) ).

- 1. † In n dni dei Salvatoris nostri JHESU XSTI.
- 2. regnante dn nostro excell, biro LIUTPRAND
- 3. reges anno regni eius XXVI. et dn n HILPRAND
- 4. reges anno secund, m, martium p Ind, VI fel,
- 5. Ideo constat me PERTULI una cum filius
- 6. meus TUSCULO VV dd binditores bindidisse
- 7. et bindedimus bono animo et tradedisse
- 8. et tradedimus bobis (vobis) BAR.....et BARUS.
- 9. sol et PERSAD fratris eius terra iuris mei
- 10. in fundo CELLULE admensuratas cum ali-
- 11. quantula de bineas (vineas) factas quod est to-
- 12. tus in circus perticas XXX. et ipsa pertica
- 13. abente in se per una pedi XX. ad pede
- 14. MUNICHISI (2) hec ipsa terras et posita est
- 15. prope casa bestras (vestras) emtoris et de aliam par-
- 16. te bersura Luperalos et ipsa terras bobis
- 17. qs (qui supra) emtoris coram testibus tradedi-

<sup>(1)</sup> Altra Pergamena Originale di Monte Amiata (Num. 3); pubblicata, senza farne motto, dal Brunetti 1.

<sup>(2)</sup> Ad pede Munichini. Lunga ricerca far si dovrebbe intorno alla misura Longobarda, chiamata il Piede di Munichi; la quale s'usava nello stesso tempo, ed a scelta de'contraenti, col Piede di Liutprando. Farò parola dell'uno e dell'altra misura nelle Note alle Leggi Liutprandee su'Maestri Comacini; dove altresi toccherò de'Gromatici.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, L. 494-495.

- 18. mus cum homnis pumi suis quidquid superposi-
- 19. tum habet et suscipemus nos qs bindi-
- 20. toris ad bus (vos) ssti emtoris pro ipsa ssta 21. terras cum homnias qs positas abet integr
- 22. pretias auri soledus obridi acus pensantis (1)
- 23. numerus duo et II trimissi (2) adfenitus
- 24. quaterus hab dh abeatis teneatis posse-
- 25. deatis bel si bindere aut dunare bolueritis
- 26. liberas in omnebus habeatis potestatem et si quod
- 27. non cridemus si nus qs binditoris aut no-
- 28. stris eridis aut aliquis homo seo supposi-
- 29. tas personas bobis qs emtoris aut ad bestri
- 30. cridis exinde aliqualis molestias aut conten-
- 31. tiones inferre boluerim et nus as binditori
- 32. aut nostris eridis anteistarem minime
- 33. potuerimus da qualibet homines duplum
- 34. pretius et re melioratas habita extimatione
- 35. bobis qs emtori aut ad bestris eridis con-
- 36. punere promittimus et cartulas in sua
- 50. punere promittimus et cartulas in sua
- 37. permaneas firmitatem quam biro cartu-
- 38. las binditionis nostre ad nus factas

<sup>(1)</sup> Auri soledus obridi acus pensantis. Brunetti i cosi traduce queste parole: » Oro depurato a prova d'Ago ». Ed intende per Ago uno stilo pungente. Dalla varietà delle monete in ciscona città Longobarda egli deduce una dimostrazione della ricchezza di Toscana.

<sup>(2)</sup> II. trimissi. Oltre l'essere il tremisse la terza parte di ogni moneta, er'anche, a giudicio dello stesso Brunetti?, una moneta particolare, ch'egli crede non diversa dall'odierno quattrino; ma d'oro; ch'è la terza parte d'un soldo.

<sup>1</sup> Brunetti, Ibid. pag. 341.

<sup>2</sup> Id. Ibid.

- 39. WARMEGAUSU (1) not iscribere tradedinus
- 40. Actu in Massa Maritiba m, et rigno et ind
- 41, ssta fel signu + m PERTULOS
- 42. vd vinditoris signu + m Tusculu
- 43, filios eius binditoris
- 44. Signu + m suaolfo vh testis
- 45. Signu + in Fassiano vh testis
- 46. Signu + m BICTOR vh testis
- 47. Signu + m GROSSULO vh testis
- 48. Signu + m ononio vh testis
- (1) Warmegausu. Uomo di puro sangue Longobardo sembra essere stato questo Notaro, tanto pel nome quanto per l'eccesso della barbarie nello scrivere.

### NUMERO DXV.

Anstrualda, vedova fatta Religiosa, col permesso del suo figliuolo Gumprand, lascia i suoi averi al Monasterio di San Giorgio in Nottuno.

### Anno 738. Ottobre.

( Dal Bertini (1) ).

- † In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Juesu Chisti. Regnante Domino nostro Liutprando, et Helpando Regibus, anno regni eorum Deo propitio XXVII. et quarto, mense Octubrio, per Indictionem septima feliciter.
- Anstrualda religiosa Dei ancilla, una cum licentia et auturitatem filii sui Gumprandi, tibi Ecclesia Dei, adque

<sup>(1)</sup> Dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († H. 9<sup>(4)</sup>) il Bertini <sup>1</sup> pubblicò la Carta presente, alla quale il Barsocchini <sup>2</sup> fece alquante correzioni, che da me sono additate qui due fra parentesi.

<sup>1</sup> Bertini, Mem. di Lucca, etc. Tom. IV. Parte 1, pag. 333, e nell'Appendice, pag. 75-76.

<sup>2</sup> Barsocchini, Ibid. Tom. V." Parle II." pag. 14.

Beati Sancti Georgi Dei Martheris, sita in loco Noctuno, perpetuam salutem (dicit).

Dum enim vel si indigna Anstrualdo Deo copolata, post decesso Domni Barattar Locali meo (fugali meo), decesso Domni Barattar Locali meo (fugali meo), devista desideras Domino Jursus Chausro, vel ejusque liminibus, pruntisque animo deservire, iuvantesque ejus clementia, una cum ipso suprascripto filio meo, ut virtus admisert (admiset), in proprio territurio nostro Ecclesia in honore Domini, adque Beati Sancti Georgi Dei Martheris ejus, per manum artificium non longe prope Noctuso ad fundamenta construximus, in qua omni spe vite et salutem anime nostre posuemus Deo serbiendo.

Incirco ego que supra Arstruata A Deo copulata una cum autoritatem Generano filio meo (1) odie in Dei nomine per hanc dotis cartula (titulo) offero Deo, et Beatissimo Sancti Gaorei, vel ad tuus Monasterio, idest Casa Maricus (Aricus) cum omnia adiacentia sua, simol cum territoris, vineis, olivetis, silvis, virgariis, cultis et incultis, omnia et in omnibus, mobilia, vel inmobilia, seo semoventibus, omnia quidquid ad ipsa suprascripta casa Maricus (Aricus) modo pertenet, tibi beatissime Sancte Georat transfundo in integro ad possedendum, quia (mihi) ipse suprascripta casa data est Morgingab per domnum b. m. Barutra locale mo (2), ita ut ab hodierna die possedeas ipsa Dei Vertute,



<sup>(</sup>i) Cum auctoritatem filio meo Gumprand. Ecco in qual modo una Vedova, posta sotto al Mundio perpetuo Longobardo, e fosse pur quello d'un suo figliuolo, non usvida tal soggezione anche se divenisse Religiosa. Non so perchè il Bertini (pag. 358) sospettò d'essere siato Barutta un padrone d'Anstrualda, e costei una serva sposata dal padrone.

<sup>(2)</sup> Casa data est per Morgingab per.... Barutta locale meo. Si vegga s'ella era Longobarda questa donna, che ricevuto aveva il Morgingap? E dica il Muratori se tal Vedova,

vel cjus Monasterio a nobis edito in perpetuum profuturum, munusculi causa.

Er quem nos in vita nostra sacerdotem elegerimus, vel constituerimus, ipse sit in eodem loco cunfermatus, ut pro nobis Dominum exorare debeat; et luminaria sanctorum Dei facias, et Messarum precibus nos Domino cummendare deveas. Contra quam dotalia, seo monusculi nostre pagina nunquam nos, beredis successoris nostris aversus ipsa sancta Dei Ecclesia, vel ejus monasterio aliquando spondimus esset venturus: set in omnibus qualiter superius legitor post actis, et futuris temporibus inivi firmum, et stabilitum permaneat.

ET quod a nobis supra offerta sunt ita, ut ad nullo hominem, nulloque tempore disrumpi possant. Set magis roboretor in suo vigore, et in sua potestatem ipsa Ecclesia, vel ejus monasterio sine omne impedimento inimici. Juvantem Dominum Jiesum Christum. Quam vero pagina dothali, et Gaudertius quamvis indignus Presbitero scrivere rogavimus, et subter signa Sanete Croci fecimus. Sub stipulatione, sponsione solemnique interposita (1).

ACTUM LUCA.

nel farsi Religiosa, lasciato avesse la sua Legge Longobarda per vivere a Legge Romana! O se cessato fosse il Mundio tenutone dal figliuolo Gumprand? La casa di Mutichis data in Morgineapa danstrualda, e ceduta da lei al Monastero di S. Giorgio in Nottuno, era situata in Monte Calvoli; colà dove la Gusciana mette in Arno, di fronte a Pontadera. Si vegga il Repetti '.

<sup>(1)</sup> Sub stipulatione, sponsione solemnique interposita. Le solite formole della Latinità giuridica e volgare, in bocca di così pretti ed ignoranti Longobardi.

<sup>1</sup> Repetti, Diz. Geog. Toscano, Hl. 330.

Signum manus Anstrualde Religiosae Deo copolatae offeretricis et auctrix.

Signum manus Unsi Aviñio testis.

(Signum + manus Gumprandi v. d. filio ejus consentientis).

( Signum † manus Franuald v. d. filio q. Maurelli test. ).

( Signum + manus Waldifred v. d. diacono testis ).

( Signum + manus Gulrimud Cognato ejus testis ).

( Signum + manus ADUALD v. d. testis ).

Ego Osprandus Diaconus quantum in autenticum inveni nec plus addedi, nec menime scribsi.

## NUMERO DXVI.

Pietro del Vico Vignale vende un suo fondo in Limite al Prete Aloin.

## Anno 739. Gennaio.

(Dal Barsocchini (1)).

# † In Dei nomine.

REGNANTE piissimo dn. nostro LIUTERANDO viro excelleulissimo rege, anno regni ejus vigensimo septimo, mense Januario, et domino HILPRAND rege anno quarto. per inditione septima feliciter.

Constat me Petru vir devotus filio quondam Alti (2)

II Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa vendita dall'Archivio Arcivescovile di Lucca ( + G. 92 ).

<sup>(2)</sup> Petru...filio quondam Alti. Questi nomi sono Romani, come quel di Mauro testimonio. Uscivano essi del angue de' vinii Romani? Nel caso che ne fossero usciti, e' dovrebbero annoverarsi fra' patteggiati o Longobardizzati.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 17.

de vico Viniale cedisse et vendidisse et vindidi, tradidisse et de presenti etiam tradedi tebi Aloin v. v. presbitero aliquantula terrula juris mei sita in loco, qui vocitator Limite (1), ubi vocavolum est Terruppore.

HEC et est plus.... minore scaffiliorum (2) tres; capu uno tene in via pubblica, et aliu capu tene in Lumte, et de latere uno tenet in terra de filii quondam Alfaim: et de alio latere tene in terra Audolff.

ET accepit ego Perru da te Presbitero Alon pro ipsa terrula pretium placitum et defenitu capitulo auri solidos nomero octo: ita ut de mea Perru vel de filii, aut mei heredis exiat dominio, et in tua qui supra Alons sit, tradedi esse potestatem.

ET dicimus quod fiat quo fiere non potui, si minime defensare non potuero ego Perrav, aut mei heredis tibi qui supra Atois, aut tuis reprometto adque spondeo me esse componiturum in dupplu meliorata terrula, de quo agitur sub stemationem, in ferquede (ovvero simile) loco.

Er cartula venditionis in sua manea fermitatem.

Er pro confirmationem cartulam Teuderado amico nostro scrivere rogavi.

ACTU ad Ecclesia beati S. Petri territurio Lucense, die, regnum, et inditione suprascripta feliciter.

Signum † ms. Petro v. d. venditori, qui hanc cartulam venditionis fieri rogavit.

Signum + ms. Alloni v. d. testis.

Signum + ms. MAURI v. d. testis.

Signum + ms. Walfridi filio quondam Alfbidi testis.

† Ego TEUDERADO quia post royorata, et tradita ante testibus ipsi octo solid. dare vidi, complevi et dedi.

<sup>(1)</sup> Limite. Paese del Val d'Arno inferiore vicino ad Empoli.

<sup>(2)</sup> Scaffiliorum. S'è detto più volte, che lo scaffilo era una metà d'uno staio.

#### NUMERO DXVII.

Brani d'un falso Diploma di Liutprando Re intorno alla Chiesa di Ceneda.

Anno 739. Aprile 3?

(Dal Coleti (1)).

In nomine Dei aeterni Amen. Anno Dom. Incarn. DCCCCXXIII. (DCCXXXIX). Indict. VII. die 3. mensis

(1) II Colesi \* ebbe copia d'una si goffa scrittura, inseria nello Statuto di Ceneda: ma cgli stesso dovè sorridere intorno alla sua sincerità: » Hune sane documentum ut fictitium reji-» ciunt cordatiores: illud certe mihi liquet esse corruptissimum, » et pro DCCCXCIII legendum DCCXXXIX ».

lo credo per lo contrario, che in questo Documento si parli di cose avvenute forse nel 993: ma la menzione di Liutprando e di Callisto Patriarca, inseritavi fuor di proposito, fe' credere al Coleti che si dovesse leggere 739. Ad ogni modo, il Documento è falso così com'egli si leggea nello Statuto di Ceneda; tuttochè si possa crederc interpolato non solo, ma cacciativi dissennatamente i nomi di Liutprando e di Callisto, Nè io avrei fatto parola di tal Carta, s'ella non fosse stata cagione d'acerbissime liti. L'Abate Girolamo Leoni avea tratto questo Documento dallo Statuto di Ceneda, ma tosto l'ebbe per falso; ciò increbbe ad Almorò Albrizzi 2, che gli s'avventò fieramente addosso, propugnando la verità e sincerità dello Statuto di Ceneda. E sia: ma può cgli credersi autentico un Atto, dove si finge che il Degnissimo Re Liutprando, il Santissimo Patriarca Callisto ed il Serenissimo Duca di Carinzia furono presenti alle cose trattate in Oderzo? Dovc si parla di mero e misto Imperio? Questa non è una delle parole indifferenti, le quali poterono usarsi molti secoli prima che l'uomo il sapesse; ma dinota un pubblico reggimento, che certamente non v'era nel 739 in Italia.

<sup>1</sup> Coleti, Ad Ital. Sacram. Ughelli, V. 173. (A.1720).
2 Abrizzi, Memorie Storiche d'Oderzo, Venezia, in 4.º di circa pagine 14. (Senz'anno, ma stampato verso il 1743).

Aprilis in palatio D. Luitprandi Civitatis Opiterginae, serenissimi Regis, praesentibus viris DD. Rege Luysprando Dignissimo, Calistro Patriarcha Aquilerra Sanctissimo, Ludovico Duce Carinthiae Serenissimo, Tervisano Episcopo civitatis testibus, et aliis.

Supplicandum pro illis, qui fovent justas causas..... Hinc est, quod CENETENSES investiti fuerint a praedecessoribus R. P. D. ( Reverendi Patris Domini ) VALENTINI Episcopi CENETENSIS de Castellariis et Curiis GEMELLARUM, VALLIS MAREM, ..... cum omni jurisdictione ipsorum meri et mixti imperii (!) et ipse D. Comes Iohannes dum fuerit in litigio cum dicto D. VALENTINO CENETENSI Episcopo..... placuit regali majestati D. D. LUYSPRANDO Dignissimo regi ac dicto D. Patriarchae Calistro Aqui-LEJEN., omnes simul dum starent in trono palatii Civitatis Opiterginae, quae fuit sedes prima Episcopalis Ce-NETENSIS Mitriae, quam pro D. Episcopo Valentino, dum essent in praesentia ipsorum D. Regis, et dicti D. Patriarchae, ambo simul cum omni caritate supplicaverunt eidem D. VALENTINO Episcopo, quod deberet et dignaretur de dictis Castellariis et Curiis cum omni jurisdictione....ipsum Comitem Iohannem investire..... ( Ciò si dice fatto dal Vescovo Valentino )......

Ego Philippus Archicancellarius illustrissimi regis Luvsprandi recognovi, et ut publicus notarius de mand. partium scripsi, auctoritate Sacri Palatii (!!).



Comprendo nondimeno, che un Documento del 993 o di più tarda età, potè di leggieri essere interpolato; e, per renderlo più augusto, gli si poterono aggiungere i nomi del Re Liutprando e del Patriarca Callisto.

### NUMERO DXVIII.

Brano d'un testamento d'Abbone, Patrizio, in quanto alle terre da lui possedute nel Regno Longobardo.

Anno 739. Maggio 3.

( Dal P. Le Cointe (1) }.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Sub die tertio nonas Maias, anno vigesimo primo gubernante inlustrissimo nostro Karolo regna Francorum (2) Indictione VII. feliciter.

Ego in Dei nomine Abbo filius Felici et Rusticae nomine quondam......testamentum condidi, quo venerabili Iliterato Clerico scribendo rogavi: quod testamentum meum si quo casu, et jure Pratorio (3), vel

<sup>(1)</sup> Il benemerito Signor d'Hérouval trascrisse questo Documento nell'àrchivio di Grenoble, e I donnò al P. Le Cointe i, che pubblicolo con l'erronea data del 789 2. L'illustre Mabillon i tornò a pubblicarlo, stampando per la prima volta un Diploma, con cui Carlo Magno circa l'anno 805 per mezzo dei suoi Notari confermò e rinnovò il testamento Abboniano, già consunto e quasi distrutto (vadde diruttum).

<sup>(2)</sup> Gubernante.....Karolo Regno Francorum. Cioè Carlo Martello, Maggiordomo. 11 Re inutile de'Franchi era Teodorico, detto di Chelles.

<sup>(3)</sup> El jure Pruetorio, etc. Questa e simili frasi procedono dal fatto notissimo, che Clodovec con la Legge Salica ed i suoi successori con vari Capitolari lasciarono a'vinti Romani delle Gallie il pubblico uso del Codice Teodosiano ( compendiato dappoi col Breviario d'Alarico ), sebbene avessero distrutta a cittadianara Romana, a sottoponendo al guidrigildo fermo il Capo di que' vinti, e tassandolo una metà meno del Capo d'un

<sup>1</sup> Caroli Le Cointe, Annales Eccles. Francorum, sub anno DCCLXXXIX. L'errore dell'ianno fu corretto dal P. Pagi.

<sup>2</sup> Mabillon, De Re Diplomatica, Lib. VI. Monument. Num. LXII. Et in Appendice Ruinartii Ad calcem dicti Libri Sexti, Num. IX.

qualecujus Lege adinventionis quae quomodo valere nequiverit, ac si ab intestato ad vicem codecellorum eum valere volo ac jubeo.......

Ego in Dei nomine Abbo (1).....tu Sacrosancta Ecclesia in honore Beati Petri Apostoli... Novaliciis Monasterii in Valle Sigusina......heres mihi esto...

Franco. Abbone adunque del 759, fondator della Novalesa, pagavasi la metà del prezzo d'un Barbaro dello atesso grado. Intanto chi non crederebbe, pel Dritto Prietorio, ricordato dal testatore, ch' egli non disponesse delle sue facoltà come un citadino di Roma prima d'Angusto? Queste sono l'Illusioni, che volazzano per la mente di chi non si conduce a studiar la natura del guidrigildo e della cittadinanza de'Barbari.

(1) Ego Abbo, Il P. Le Cointe, il Mabillon, il Ruinart mai non contraddissero il titolo di Patrizio ad Abbone . secondo la testimonianza fattane dal Cronografo della Novalesa. Ma il Pagi 4, il Muratori 2 ed il Cav. Datta 3 gliel negarono, dicendo ch' egli non v'è nel testamento, e che il Patriziato d'Abbone vuol ritenersi per una favola inventata dai Novalesiani a rendere più splendide l'origini del lor Monastero. E perchè Abbone, fondatore della Novalesa ( Vedi prec. Num. 458 ) non potè sopravvivere alla fazione del suo testamento, e diventar Patrizio; dignità sì frequente appo i Franchi e soprattutto nella parte Burgundica del Regno loro? Qual maraviglia d'indir salutato Patrizio un uomo si opulento? Per conoscere, senza gir molto lontano, la frequenza de'titoli Romani appo i Franchi, si ponga mente alla qualificazione di Chiarissimi usata da' quattro testimoni del testamento Abboniano. Di costoro, secondo i lor nomi, due sarebbero stati Franchi e due Romani.

<sup>1</sup> Pagi, Ad Baronium, Anno 739, S. XII-XV,

<sup>2</sup> Muratori, Annali, Anno 739.

<sup>3</sup> Datta, Memorie dell'Accademia di Torino, Tomo XXX.

( Segue il novero delle terre, che Abbone lasciò al Monastero della Novalesa nel Regno de Franchi: poi si parla di quelle che lasciò nel Regno Longobardo ).

....Er cella infra Regnum LANGOBARDORUM, qui vocatur TOLLATECUS (1), quidquid ex alode parentum nostrorum michi ibidem obvenit, una cum mancipiis ibi consistentibus, vel omne jure suo, ut habeas volo ac jubeo. Etiam et Colonica in Valle Dublasca, infra fines LANGOBARDORUM ubi dicitur Bicciaris (2), quem parentes nostri, et nos ibidem habuimus, ut habeas volo atque praecipio (3)......

Alcuni Scrittori Piemoutesi pretendono, e così crede anche il P. Le Cointe <sup>2</sup>, che la Novalesa fosse stata ristorata, non fondata dal Patrizio Abbone. A me non importa in questo luogo entrar nell'esame d'un fatto avvenuto fuori del Regno Longobardo.

<sup>(1)</sup> Tollatecus. Oggi, secondo Jacopo Durandi i, si chiama il Talueco; nel territorio di Pinerolo.

<sup>(2)</sup> Vallis Dubiasca.... Biciatis. Soggiunge il Durandi, che anche sopra Pinerolo ed il Talucco si stendea la Valle Dubiasca o Diubiasca verso il fiume Chisono; e che Biciatis, compresa in tal Valle, appellasi oggidi Bece o Beceglia.

<sup>(3)</sup> Folo atque praecipio. Abbone, Patrizio o no, dovea vivere a Legge Longobarda in quanto alle terre da lui possedute nel Regno Longobardo, si come fiaceano le Monache di San Zaccaria di Venezia (Fedi prec. pag. 57.1.572): c però, segli avesse vivuto in tempo di Rotari, non avrebbe potuto disporre dello sue sostanze con testamento. Nel 759 poteva, essendosi prima in virtit de'ausovi costumi Cattolici e poi delle Leggi di Liutprando permesso di far testamento in favor delle Chiese.

Durandi, Piemonte Traspadano, pag. 23-25, Torino, in 4.º (A.1803).
 Le Cointe, Annales Ecclesiastici Francorum, V. 541. (A. 1673).

( Segue un numero infinito d'altre terre da lui possedute nel Regno de Franchi ).

Ego Abbo hunc testamentum a me factum subsc.

RUSTICUS VIR clarissimus.

MAGNABERTUS VIR clarissimus.

WIDEBERTUS VIR clarissimus.

SYMPHORIANUS VIR clarissimus.

(Manca il luogo dove fu sottoscritto il testamento nel Regno de Franchi).

# NUMERO DXIX.

Giusto, Orefice, da Porta San Gervasio, vende ad Ursa, Abbadessa di Santa Maria al Corso, una vigna in Sassi.

## Anno 739. Maggio 12.

( Dal Barsocchini (1) ).

† In Dei nomine. Regnante dn. nostro Liutprand rige, anno regni ejus vigensimo settimo, et da. nostro Hizprand Rige anno quarto, duodecimo dies intrantis Kalendas magias per inditione septima feliciter.

Manifestum est mihi Justu aurifice (2) da porta S. Gervasi vindedisse et vindedi tradidisse et tradedi tibi Urse abbatisse Ecclesie S. Marie vinea mea, quem havire visu

<sup>(1)</sup> L'Archivio Areivescovile di Lucca (\* C. 58) somministrò al Barsocchini un Documento di sì gran rilievo.

<sup>(2)</sup> Iustu aurifice. Poiché un Orefice vende liberamente i suoi averi, egli era dunque un cittadino Longobarno; donde si ravvisano i progressi del Terzo Stato une ll Regno di Liutprando. Presso i Borgognoni un Orefice sarebbe stato un servo. Tanto è più importante la notizia della libera proprietà, e però della cittadinanta d'un Orefice nel 739, quanto si può credere, che Giusto uscito fosse dal sangue de vinti Romani: legittimo sospetto a cagione si del suo nome e si della sna professione.

sum in loco uvi vocitator Cassas (1); unu caput tenet in via TEUDEBADI, et aliut caput tenet in vinea Ansprandi, et de uno latere est de vinea TUTELMI, et de alio latere est de vinea SAFFELI, qui est super casa RADUALD, qui mibi ex comparationem avvinet da ADULU parte mea quantum in ipso loco havire visu sum.

Er accipi ego Justu aurifice da te Uasa ancilla Dei abbatissa auris soledum numero sex boni Lucant stellati expendivilis infinito et deliverato capitulo; sie ita ut ha uodierna die de meo qui supra Justu exivet dominio, et in tua Uasz abbatisse trado esset potestatem, tuoque dominio vindicis ac defendis; et de ipsa vinea que facere volueris in tua vel de heridis tuis siat esset potestatem.

Er si quod non crido quod fiat, si aliquando tempore ego Jesru, aut heridis meus te Usas abbatissa, vel heridis tuus ipsa vinea molestare, aut retrahere voluero per qualibet ingenio, aut summisso homine, et aduc te da qualivet homine ipsa vinea defensare non potuero, cumpuna ego Jesru, aut heridis meus tibi Usas abbatissa, vel at heridis tuus in duplo meliorata vinea de eo agitor, et pagina venditionis in sua maneat firmitatem.

ET PETRUS quamvis indignus Presbitero scrivere rogavi ACTUM LUCA die et regnum et inditione suprascripta feliciter

Signum † ms. Justoni Aurifici vendituri et repromessuri

Signum † ms. Sindoini vir devotus da porta S. Vincensi test.

Ш.

<sup>(1)</sup> Casivi. O Sasi, come afferma nella Rubrica della presente actituta il Barsocchini: ma egli, nell' Indice de' Luc-ghi, pone Casisi fra Montemagno e Pedona verso Corsanico, nella Valle del Serchio. Dal Repetti s'addita Casise fra Via-reggio e Camaiore in quel di Lucca.

Signum † ms. Walderamo filio quondam Wattali

Signum † ms. Autpert clirico filio quondam Rotchis test.

+ Ego Petraus scripsi et in presentia testium sex soledos dante vidimus cumplevi et dedi.

### NUMERO DXX.

(In fine del Documento testè riferito di Giusto, ed in carattere quasi non leggibile, servive il Barsocchini, si trova la seguente Memoria. Sembra essere un attestato della Badessa Ursa, col quale ricorda ella i beni, onde si componeva il Morgineap, spettante a' suoi nipoti, e lasciato ad essi dalla lor Madre. Questa per avventura fis sorella d'Ursa o cognata).

† MEMORATURUM facio ego Ursa vovis (vobis) neputi mei de morganicap a matri vestre. In primis lectum de soledus decem, Macurregoula, et Magurregoula, et matri de soledus decem; mantu de soledus decem, nuari (2) de soledus tricenta, caballu stratum pro soledus centum, et pro centum soledus casa Valertiont in Vetuliana (3), et alia die

<sup>(1)</sup> Magnifredula, et Magnitrudu et Musiula. Queste tre donne, valutate per soldi trecento, erano Serve Ministeriali ( oggi si direbbero Cameriere) di colei, che lasciò il suo ricco Morginean a' figliuoli.

<sup>(2)</sup> Nuari. Avrebbe il nuari l'apparenze d'esere un mobile, del valore di trecento soldi. Ma, poiche si parla più giù della casa di Veturiana, il nuari o noari potrebbe anco essere stato quell'immobile, di cui s'ha memoria presso il Ducauge ed i suoi Continuato, n'il nuari esse locus pascuus, sed su tliginosus et aquis irriguus ».

<sup>(3)</sup> Veturiana. Luogo in vicinanza del Rio Fraga.

MORGANICAPA FERMOSIOLA (1), et casa Franculi da Rocra (2) medietate, ubi resedere visus fuet medietate nobis reserbavimus, quia jam antea devisum fuet inter duo fratri inter Nandus et Guilinandu.

(2) Rocta. Ora S. Quirico di Capannori, e Vico della Pieve San Paolo.

### NUMERO DXXI.

Liutprando Re conferma tutte le precedenti donazioni de' Duchi di Spoleto ed altri al Monastero di Farfa.

Anno 739. Giugno 15.

( Dal Fatteschi (1) ).

# FLAVIUS LIUTPRANDUS Rex Excelmus Monio Beatimae

<sup>(1)</sup> Alia die Morganicapa Fermosiola. Qui mi pare, che voglià dire, d'essersi donato un secondo Morgineap alla donna (alia die); ciò che cettamente avvenne enza oltrepassar la misura imposta dalle Leggi di Liutprando, riformatrici degli eccessi di quelle donazioni mattinali. Aggiunse dunque il martio alla prima l'altu di Permosiola, che pub tenersi o per serva ministeriale, o per Addia o per semplice ancella, non vedendosi dinotato alcun prezzo, e la metà della Casa di Franculo, Addio o servo in Rotta.

<sup>(1)</sup> Leggesi questo Documento nel Num. 10 del Gran Registro di Farfa. Maratori i nol conobbe; a gran fatica e'n'ebpesoltanto e ue pubblicò le Note Cronologiche, inviategli sotto la falsa data del 724. Il Fatteschi i lo stampò con la vera del 759, ma con alcuni errori nel testo, che io corressi, mercè una Copia speditami gentilmente dal Signor Federico Odorici. Ei la trasse dall'esemplare, che il Cardinal Quirini comandò si facesse di tutto il Registro Farfense. Una tanta fatica sussiste ancesse di tutto il Registro Farfense. Una tanta fatica sussiste ancesse di tutto il Registro Farfense.

<sup>1</sup> Muratori, A. Medii AEvi, V. 687. (A.1741).

<sup>2</sup> Fatteschi, Mem. de Duchi di Spoleto, pag. 259. (A.1801).

Semp. Virg. Dei Gen. Mear quod situm esse videtur in territorio Sab. loco qui dicitur Acutianus et Ven. Lucerio (1) Abbati. Postulavit Veneratio tua praecelsam pote-

cora ; e quel Registro di Farfa si legge intero nella Biblioteca insigne, che per lui si chiama la Quiriniana , in Brescia.

(1) Lucerio. Terzo Abate di Farfa, ottenne una di quelle conferme generali, solite ad impetrarsi presso qualunque Principe muovo. Ma immenso è il valore di tal Documento per la sua data; la quale, se il Muratori avesse potuto conoscerla, qual'ella è veramente, gli avrebbe risparmiato molti studj, ed impedito di cadere in molti sbagli. Tal data, sebbene sia erronea l'Indizione, fa tacere le dispute del Pagi sal tempo, in cui l'Italia Romana videsi turbata nuovamente dall'armi di Liutprando. Io non vo'qui mettere il piede in tali gineprai: proporrò solamente ciò che credo vero intorno a tal Conologia, e verrollo di mano in mano illustrando nelle Note a'Documenti, che seguono....

Anno 738. Indizione VI.º Principio de'nuovi turbamenti d'Italia, e de'rancori di Re Liutprando verso i Duchi di Spoleto e di Benevento.

Anno 738. Indizione VII.\* (dopo Agosto) Liutprando si spazia di nuovo per l'Esarcato di Ravenna.

Anno 739. Indizione VII.\* Manda un esercito contro il Ducato Romano. Gregorio III.\* implora gli aiuti di
Carlo Martello in Francia, e gli dirizza una
Legazione. Carlo Martello non si muove in favore del Pontefice, ma gli spedisce alcuni Legati, fra'quali fa Ancardo od Ancato, in Roma,
con magnifici doni per la Basilica di San Pietro.
Non sappiamo altro di tali due prime Ambascerie
del Pontefice a Carlo, e di Carlo al Pontefice.

Anno 739. Indiz. VII.\*, verso la fine di Maggio. Gregorio III.\*

Papa scrive una Prima Lettera qui registrata
sotto il seg. Num. 522, pregando Ancardo, che
la recasse a Carlo Martello in Francia.

Anno 739. Indiz. VII.º Giugno 16. Liutprando avea già cac-

statem nostram ut per nostrum serenimum praeceptum confirmare deberemus in ipso sco Monio seu tuae Vene-

ciato di Spoleto il Duca Trasmondo, che opportunamente fuggi; e già e' risedeva in quella città, eome apprendiamo dal Diploma presente al Farfense Abate Lucerio.

Anno 739. Giugno (dopo il 16). Il Re si sospinge all'assedio di Roma, ove Trasmondo erasi riparato.

Anno 739. sul cadere di Giugno. Gregorio III. serive una Seconda Lettera a Carlo Martello, qui registrata sotto il seg. Num. 523, intorno all'assedio di Roma. In questa Seconda Lettera non si fa motto d'essersi Liutprando impadronito di quattro città; Orta, Bomarco, Bleda ed Amelia.

Anno 739. Luglio e principj d'Agosto. Indizione VII.º Liutprando s'impadronisce veramente di quelle quattro città del Ducato Romano.

Anno 759. Agosto. Indiz. VII.\* II Re torna in Pavia.-» Re» vertitur in Palatium per mensem Augustum,
» Indic. VII.\* »: come serive Ansatsaio Biblioteeario nella Vita del Ponteliee Zaccaria, successore di Gregorio III.\*;

Ilderico è lasciato Duea di Spoleto da Liutprando.

Anno 739. Agosto. Indiz. VII. Di Pavia il Re Liutprando vola in soccorso di Carlo Martello contro i Saraccni, che tornavano ad invadere la Provenza.

Rettamente questi fatti furono collocati dal Cardinal Baronio <sup>1</sup> sotto il 739; ma e' pose nel presente anno la Seconda Lettera di Gregorio III.º a Carlo Martello; e la Prima nel 740, del che or ora si parlerà.

Anno 739. Indizione VIII. (dopo Agosto). I Saraceni s'allontanano dalla Provenza , ossia dalla Gallia Gotica ; e Liutprando ritorna speditamente in Pavia.

Anno 739. Decembre. Indizione VIII. Ilderico, fedele a Liut-

1 Baronii, Annal. Anno 739, S. VI. Edit. Lucens. XII. 443.

rationi omnia quaecumq. in eodem Sancto loco singuli Duces nostri Spoletani seu et reliqui judices vel Poplus de ipso ducatu nostro Spoletano contulere per singula loca constituta prope ipso Monio quamq. per Cellas ipsius Moni ubicumq, positae sunt. Nec non et postulasti nostram Excellentiam ut nos licentiam tribueremus ut post tuum cujus supra Lucert Abbas excessum de corpore in ipso Monio Abbatem de ipsis tribus quem ipsi eligere communiter voluerint ipse ibid. ordinatus omni in tempore fieret. Nos vero tuam audientes rectam petitionem et considerantes aeternam retributionem Hoc potestatis nostrae praeceptum tibi fieri jussimus firmantes in ipso sco loco vel in te omnia ut diximus quaecumque ibid. tam Duces quam Iudices et singuli homines recto et justo tramite contulere. Quatinus deinceps securius ac firmius valeatis possidere, et ut fati sumus post decessum vestrum sdm postulationem tuam Abbatem de supsta Congregatione

> prando, è Duea di Spoleto, come da un altro Documento Farfense (Vedi seg. Num. 525).

Anno 740. Gennaro. Indizione VIII.\* il fuggitivo Duca Trasmondo, escito di Roma, per la via detta oggi degli Abruzzi e di Ricti rientra nel suo Ducato di Spoleto, dove fa, per rimedio dell'anima, una donazione a Farfa (Vedi seg. Num. 526).

una donazione a Farfa (Fedd seg. Num. 5a6 C.
Che Liutprando avvesse associato Roma, e poi fosse tomato
in Pavia nel mese d'Agosto della VII.º Indizione, cioè del 739,
apparisce dalle parole testé recate d'Annastasio Bibliotecerio. Laonde, o Gregorio Catinese, Autore del Gran Registro di Farfa,
errò nel porre la VI.º Indizione al Diploma di Liutprando in
favor di Lucerio, Abate Farfense; o nella Pergamena Originade di tal Diploma erasi cancellata Pultina unità di quella
Nota numerale. Ma lo stesso Gregorio pose rettamente l'anno
XXVIII.º di Liutprando Re: anno rispondente per l'appunto
all' Indizione Settima ed al Gigno 750.

qui elatus a fratribus regulariter fuerit ibid ordinetur. Et damus in mandatis omnibus Ducibus Comitibus Gastaldis metrips. Actoribus ut nullus eor. contra praesentem tranquilitatis nostrae munimen audeat ire quoq. sed ppetuis et infinitis temporibus in sspto Monio vel in te seu successoribus tuis nostra firmitas stabili ordine debat permanere.

Ex dicto Dni Regis p ATTONEM Notarium et ex dicto ipsius scripsi RITPERTUS.

ACTUM SPOLETT in Pal. XVI die Men. Iunj Anno felicis. regui nostri XXXIII per Indiction, VI. (VII). (1).

(1) Nella Copia Quiriniana mancano gli anni del Regno di Liutprando e l'Indizione. È segnato il XV, non il XVI. Giugno.

## NUMERO DXXII.

Lettera del Pontefice Gregorio III.º a Carlo Martello chiedendo aiuti contro i Longobardi.

Anno 739. (verso la fine di Maggio).

(Dal Codice Carolino del Cenni, secondo le Correzioni del Gentilotti (1)).

EPISTOLA GREGORII PAPAE AD CAROLUM MAJOREM DO-MUS, MISSA PRO DEFENSIONE SCAE DI ECCLESIAE.

<sup>(1)</sup> Io darò in altro luogo la Storia del Codice Caroliuo, dal quale furono cavate questa e la seguente Lettera di Gregorio III." a Carlo Martello. Qui, se voglio esser compreso, non debbo tacere delle Correzioni del Gentilotti.

<sup>11</sup> Codice Carolino, composto di novanta nove Lettere, pubblicossi per la prima volta dal Gesuita Gretsero nel 1613 sulla Copia, inviatagli da Sebastiano Tegnagelio, che fu Prefetto della Biblioteca Imperiale di Vienua; ma con molte licenze prese da esso Tegnagelio per correggere ed ammodernare

DOMINO EXCELLENTISSIMO FILIO CAROLO SUBREGULO DO-MINO, GREGORIUS PAPA.

la lezione dell'antico ed unico Manoscritto di quella Biblioteca, ove si contiene il Codice Carolino.

Pietro Lambecio, uomo d'immortal ricordanza ed uno de'Successori del Tegnagelio , sperò di ricondurre il Codice Carolino alla sua vera essenza; ristampollo nel 1673; ma per vari motivi quel suo lavoro, eccetto pochissime Copie, non venne alla luce del giorno. Una delle pochissime cadde nelle mani del Muratori 1, che nel 1734 tornò a pubblicare il Codice Carolino secondo l'Edizione del Gretsero, e con l'emendazioni del Lambecio. Ma queste non erano sembrate immeritevoli di molti rimproveri al Gentilotti, Successor d'esso Lambecio nella cura della Biblioteca Viennese : vo' dire a Gio, Benedetto Gentilotti; eletto dappoi Vescovo di Trento, e morto nel 1725. Quel Prelato avea rivolto i pensieri ad una seconda e più ampia fatica, notando in un Esemplare dell'Edizione Gretseriana del 1613 tutte le Varianti, che avrebber dovuto restituire il Codice Carolino alle sue vere sembianze. Rimase Manoscritto nella Biblioteca di Vienna un si fatto confronto fino a che il Cardinal Passionei non ne ottenne una Copia, e la trasmise al Cenni? Questi nella sua ristampa del Codice Carolino (era l'anno 1760) lasciò stare il testo Gretseriano, rilegando nelle Note le Varianti del Gentilotti, sebbene molto da lui lodate per la loro sincerità ed eccellenza.

Ma quale abuso non fu mai questo? Se tali, a giudizio del Cenni, erano esse, dunque dovevano costituire il testo del Codice Carolino. Poiché non si trattava di mettere in mostra le Varianti, prese da molti c molti Manoscritti, ma si di ridare le schiette sue forme ad un Manoscritto unico del Codice Carolino , le quali non erano state fedelmente ritratte dal Tegosgelio in servigio del Gretsero. E però lo nelle due Lettere di Gregorio III. dei in ogni al Itra, che dovrò riferire del Codice Carolino, met- di nogni al Itra, che dovrò riferire del Codice Carolino, met-

<sup>1</sup> Muratori, Script. Rer. Italic. Tom. III. Part. II. pag. 76. et passim. (A. 1734).

<sup>2</sup> Cenni, Monumenta Dominationis Pontificiae (Il Codice Carolino si trova intero nel Primo Tomo), Romae, in 4.º Ex Typographia Palladis (A.1760).

Noma fluctuamur tribulatione et lacrymae die noctuque ab oculis nostris non deficiunt, quando conspiciumus cotidie et undique Ecclesiami Sanctam Dei a suis , in quibus erat spes vindicandi, destitui filiis(.) Propterea coartati dolore in gemitu et luctu consistimus , dum cernimus id , quod modicum remanserat praeterito anno (1). pro subsidio et alimento pauperum Christi , seu (et) luminariorum concinnatione, in parties Ravenatum, nune gladio et igni cuneta consumi a Luttuprando et Hildparado et igni cuneta consumi a Luttuprando et Hildparado et igni cuneta consumi a Luttuprando et Hildparado et signi cuneta consumi is alutturprando et Hildparado et alimenta subardo et igni cuneta consumi a luttuprando et fulliparado et alimenta subardo et igni cuneta consumi a lutturprando et fulliparado et alimenta plura exercita, similia nobis fecerunt et faciunt, et omnes Salas Sancti Petra (2) destruxerunt, et peculia, quae remanserunt, absuluerunt, et omnes Salas sancti Petra (2) destruxerunt, et peculia, quae remanserunt, absuluerunt, et que consumi facientibus percenti hactenus

terò si come testo inconcusso del medesimo le Gentilottiane Correzioni , cacciate ora in luogo ignobile uel Libro del 1760. Anche il Kollar <sup>1</sup>, Bibliotecario di Vienna dopo il Gentilotti , bissimò gli andari del Cenni , e riprovonne l'Edizione , quantunque ricca di molti pregi per altri ispetto.

<sup>(1)</sup> Quod modicum remanserat praeterito auno. Della Cronologia descritta nel prec. Num. 521, apparisce, elle le nuove offese di Liuprado Re contro l'Esarcato di Ravenna cominciarono fin dal precedente anno 738: e così anche ragiona ottimamente intorno a queste parole della Lettera di Gregorio Ill.\* il Cenni ?.

<sup>&</sup>quot; Hine patel, Langobardos anno 738 Ravennatibus damna " intulisse ".

<sup>(2)</sup> Salas Saneti Petri. Qui sembra, che fra'molti significati della parola Sala, convenga meglio quel solo di rustiche abitazioni de' Coloni sparsi ne' vasti Patrimonj della Chiesa Ronana, e de' guardiani degli armenti.

<sup>1</sup> Koller, Commentariorum, seu Supplementorum ad Biblioth. Lambecii I. 545. et seqq. Vindobonae, in fol. (A. 1766).

<sup>2</sup> Cenni, loc. cit. 1. 20. Nota 3).

consolatio (1); sed ut conspicimus, dum indultum a vobis eisdem Regibus est motione faciendi, quod (quia) eorum falsa suggestio plusquam nostra veritas apud vos recepta est; et timemus, ne tibi respiciat ad peccatum; quando nunc ubi resident ipsi Reges, ad exprobationem nostram ita proferunt verba, dicentes: » Adveniat Canotus, apud » quem refugium fecistis, et exercita Faaxconum, et si » valent, adjuvent vos, et eruant de manu nostra ».

O quam insanabilis dolor pro his exprobrationibus in nostro retinetur pectore, dum tales ac tanti fili, suam spiritalem matrem, sanctam Dei Ecclesiam, ejusque populum peculiarem, non conantur defendere; potens est, carissime fili, ipse princeps Apostolorum, ob operam do (a Domino) sibi concessam potestatem suam defendere domu, et populum peculiarem, atque de inimicis dare vindictam, sed fidelium filiorum mentes probat. Non credas, fili, falsidicis suggestionibus et suasionibus corundem Regum. Omnia enim tibi false suggerunt, scribentes circumventiones, quod quasi aliquam culpam commissam habeant eis corum Duces, id est, Spoletinus et Beneventansus. Sed omnia mendacia sunt. Non enim pro alio (satisfaciat te veritas, fili) cosdem Duces persequitur capitulo, misi pro co, quod noluerunt, praeterito anno (2),

<sup>(1)</sup> Nulla nobis apud le ... refugium facientilas pervenit consolatio. Dunque il rifugio s'era fatto prima dell'invasione cominciata del Ducato Romano; quando, cioè, il Re Liutprando romoreggiava da un canto nell' Esarcato, e dall'altro avvicinavasi a Spoleto, dove già s'era sopinto nel 16. Giugno 759, secondo il Diploma Farfenac. Luuga e difficile impresa riuscirebbe senza un tal Documento di ben fermare la data della presente Lettera; scritta poco prima del 16. Giugno. Ed il Cenni, se avesse avuto innanti agli occhi un simil Diploma , uca avrebbe tratto un gran presente.

<sup>(2)</sup> Praeterito anno, È una conferma novella, che fin dal

de suis partibus super nos incuere; et, sicut illi fecerunt, res sanctorum Apostolorum destruere, et peculiarem populum depraedare, ita dicentes ipsi Duces, » quia contra » Ecclesiam Sanctam Dei ejusque populum peculiarem non p exercitamus: quoniam et pactum cum eis habemus (1) et » ex ipsa Ecclesia fidem accepimus »; ideoque mucro eorum (Regum) desaevit contra eos. Nam ipsi praedicti Duces parati fuerunt, et sunt, secundum autiquam consuetudi nem eis obedire, sed illi retinentes; tam pro eo, quod superius diximus, per exquisitam occasionem, volentes illos, et nos destruere et invadere; ideo utrosque persequentes vestrae bonitati suggerunt falsa, ut et Duces illos nobilissimos degradent, et suos ibidem pravos ordinent Duces, et multo amplius cotidie et ex omni parte Ecclesiam Dei expugnent, et res B. Petri principis Apostolorum dissipent, atque populum peculiarem captivent.

TAMEN ut rei veritas vobis declaretur, Christianissime fili, jubeas, post ipsorum Regum ad propria reversionem, tuum fidelissimum Missum, qui non a praemiis corrumpatur, dirigere, ut propriis oculis persecutionem nostram, et Dei Ecclesiae humiliationem, et ejus rerum desolationem, et peregrinorum lacrimas conspiciantur, et tuae bonitati omnia pandat. Sed hortamur bonitatem tuam coram Domino, et ejus terribili judicio, Christianissime Fili, ut propter Din et animae tuae salutem, sulvenias

<sup>738</sup> meditava Liutprando Re di voler piombare sul Ducato Romano, e d'aver per collegati a'dauni di questo i Duchi di Spoleto e di Benevento.

<sup>(1)</sup> Et poctum cum eia habemus. Dicevano i due Duchi, a schivar la guerra contro Roma, d'aver con essa e col popolo peculiare un patto speciale: ciò sarà nella mia Storia un argomento di molte considerazioni sulle qualità del Ducato Romano in quegli anni 758 e 75%.

Ecclesiae S. Perat, et ejus peculiari populo, cosdemque Reges sub nimia celeritate refutes, et a nobis repellas, et jubeas cos ad propria reverti, non despicias depentionem meam, neque claudas aures tuas a postulatione mea; sie non tibi ipse princeps Apostolorum claudat coelestia regna.

CONJURO te in Dm vivum et verum, et ipsas sacratissimas claves Confessionis B. Petra, quas vobis AD RO-GUM direximus (1), ut non proponas (praeponas) amici-

<sup>(1)</sup> Conjuro te in Deum vivum ... et ipsus sacratissimus claves B. Petri , quas vobis ad rogum direximus. Così dicc il Gentilotti essere scritto nel Codice Carolino, e non ad rogam, come leggeva il Lambecio: così con ogni ragione afferma il Cenni doversi leggere, ad rogum. Perchè dunque il Cenni lasciò stare nel testo, ad regnum, come si trova nel Gretsero, secondo la difettosa Copia speditagli dal Tegnagelio? Ad rogum, sì, ad rogum c' si vuol leggere; nè altrimenti si può, chi non voglia privar tali due voci d'ogni senso. Tutt' i Diplomi pubblicati e da pubblicarsi de'Duchi di Benevento nella Cronica di Santa Sofia son pieni delle voci ad rogum o per rogum, atte a dinotare la preghiera di chiunque avesse indotto alcuno di que'Duchi a fare od a non fare qualche cosa. Gregorio III.º scongiurava Carlo Martello, pel Dio vivo e per le chiavi da lui mandate della Confessione di San Pietro a quel Principe, secondo il eostume antico de'Pontefici Romani e soprattutto di San Gregorio il Grande; lo scongiurava, dico, a liberarlo dalle mani de' Longobardi. Tali chiavi poteano mandarsi ad rogum, cioè per simbolo ed in atto di preghiera; non ad regnum, di cui non s'era favellato nè potea favellarsi, E poi di qual regno avrebbe parlato Gregorio III.º? Del regno di Roma, che ancor non aveano i Papi nel 739, in que' primi e mal fidi giorni dell' emancipazione Romana, tuttora incerta e sempre minacciata dal Bizantino? Del regno de' Franchi, al quale forse aspirava il Maggiordomo Carlo Martello fin dal 739, quasi volgesse in mente d'operare ciò che pochi

tiam Regum LANGOBARDORUM amori Principis Apostolorum, sed velociter et sub nimia festinatione sentiamus, post Deum, tuam consolationem, ad nostram defensionem, ut in omnibus gentibus declaretur vestra fides, et bonum nomen: quatenus et nos cum Propheta mercamur dicere: » Ezaudiat te Dominus in die tribulationis, protegat te » nomen Dei IACOB ». Harum autem litterarum portitor, ANCIAIT (od ANCIARD) vester fidellis, quod oculis suis vidit; et nos einipunximus, omnia tuae benignae excellentiae viva voce enarrat. Et petimus bonitatem tuam coram Deo teste et judice, ut nimis festinanter nostros lenias dolores, et laetabunda nobis celeriter mittes nuncia, ut laeti effecti animo, die noctuque; pro te tuisque fidelibus, coram Sacris Sanctorum Principum Apostolorum Perni et PARUI Confessionibus domino fundamus preces.

anni dopo venne fatto di conseguire al suo figliuolo Pipino? Se una ectanto inversismile profferta del Papa dovesse aversi per verra, sarebbe stata ella una pratica spettante agli affari di Francia, non del Regno Longobardo. Inutili perciò riescono i desideri degli Serittori, che tengono Gregorio Ill.º per un Re di Roma nel 750.

Ma più inutili assai tornano i concetti del Muratori, che dopo lunghe Chiose legge negli Annali\* ad Regamn, e non apre la bocca intorno alla Variante Lambeciana, Ad Rogam; la qual Variante da lui medesimo fu a'suoi Lettori proposta lu 1,754. Il Muratori non vuole, che Gregorio III. fosse stato Re di Roma nel 759; ma pretende, che il Papa senza essere potca ben dare quel Regno ad un Principe Franco, purchè glie lo desse col titolo di Console o di Patrizio. In tal guia, la falsa od almeno l'incertissima lezione ad Regnum ha servito di stimolo alle più contrarie passioni di chi pone l'immiginario Regno di Roma in balia or di Gregorio III.\*, che non dieca di possederlo, ed or di Garlo Martello, che nou sappiamo d'averlo bramato giammai.

<sup>1</sup> Muratori, Annali, Anni 741. 789.

Seconda Lettera di Gregorio III.º a Carlo Martello, chiedendo aiuti contro i Longobardi, che assediavano Roma.

Anno 739. (verso la fine di Giugno).

(Dal Codice Carolino del Cenni, secondo le Correzioni del Gentilotti (1)).

ITEM FPISTOLA GREGORII SECUNDA AD CAROLUM MISSA SIMILITER PRO DEFENSIONE SCAE DI ECCLESIAE.

DOMINO EXCELLENTISSIMO FILIO CAROLO SUBREGULO GREGOBIUS PAPA.

Os nimium dolorem cordis et lacrymas, iterata vice tuae excellentiae necessario duximus scribendum, confidentes te esse amatorem filium beati Pern Principis Apostolorum, et nostrum; et quod pro cius reverentia; nostris obedias mandatis, ad defendendam Ecclesiam Dei, et peculiarem populum, qui jam persecutionem et oppressionem gentis Lakoobardorum sufferre non possumus. Omnia enim luminaria ad ipsius Principis Apostolorum, et quae a vestris parentibus, ET A VOBIS OFFERTA SUNT, ipsi abstulerumt (2), et quoniam ad te; post Dm confugium fe-

Del Gentilotti Vedi il precedente Num. 522.

<sup>(2)</sup> Ipsi abstuderunt. La Lettera di Gregorio III." fu dunque scritta, quando già Liutprando aveva espilata la Basilica di S. Pietro, portando via i doni mandatile da Carlo Martello. Chi crederebbe, che il Muratori i avesse preso a voler contraddire al Baronio, negando ciò che il dottissimo Cardinale affermava, d'essersi, cioè, Liutprando imoltrato fino a Roma, e posta la Basilica di San Pietro a ruba? E diee, che Gregorio III." altro non fa sapere a Carlo Martello se non d'aver Liatprando saccheggiato le terre della Romana Chiesa ne' paesi,

<sup>1</sup> Muratori, Annali, Anno 741.

cimus, propterea nos ipsi Langobardi in opprobrium habent, et opprimunt. Unde et Ecclesia Sancti Perra denudata est, et in nimiam desolationem redacta; tamen omnes nostros dolores subtilius in ore posuimus praesenti portitori, tuo fideli (1), quae in auribus tuae Excellentiae

dove si faceva la guerra. Ma i luminari donati da Re Franchi c c dallo stesso Carlo Martello aveano forse a tenersi altrove in serbo, che nella Basilica di San Pietro, posta in quel tempo fior delle mura di Roma? Che avesero questi luminari dovuto collocarsi nella campagna è un'interpetrazione, che parve degna di riso al Pizzetti.

(1) Portitori, tuo fideli. Poichè Liutprando Re da Spoleto si condusse all'assedio di Roma, è chiaro che questa Lettera dovè scriversi pochi giorni dopo la precedente da Gregorio III.º e raccomandarsi ad un fedele di Carlo Martello, Chi fu questo fedele? lo credo essere stato quello stesso Ancardo, Legato in Roma del Principe Franco; ad Ancardo, che non crasi probabilmente partito di Roma. lo non posso qui raccontare tutto ciò, che vado scorgendo in questa Seconda Lettera; che Ancardo, cioè, cercasse di favellar con Liutprando, quando ci giungesse in Roma, per esporgli le necessità di voltare altrove gli esereiti Longobardi a combattere un nemico assai più minaccioso e possente de' Duchi di Benevento e di Spoleto, sebbene uniti entrambi con gli uomini del Ducato Romano. Parlo de'Saraceni, che minacciavano la Provenza; infesti del pari a'Franchi di Carlo Martello, a' Longobardi d'Italia ed al Pontefice Romano. Certamente per mezzo de'suoi Legati Carlo Martello fe' indictreggiar Liutpraudo Re da Roma verso la Provenza; ed Aneardo, già precorso nell'eterna Città, dovè unir la sua voce a quella de'suoi Colleghi, e n'ebber l'effetto desiderato di condurre nella Provenza il Longobardo, Anche al Cenni a balenò una qualche luce intorno a questi fatti, quando egli dicea, che le due Lettere di Gregorio III.º furono raccomandate a quel Franco. » Silentium nominis mihi persuadet, ut credam esse

<sup>1</sup> Pizzetti, Antich. Toscane , I. 282.

<sup>2</sup> Cenni, loc. eit. 1. 24. Nota (3).

suggerere debeat. Tu autem, fili, habeas cum ipsi (sic) principe Apostolorum, hic et in futura vita, cum omnipotenti Deo nostro; sicut pro ejus Ecclesia, et nostra defensione disposueris et decertaveris sub omni velocitate, ut cognoscant omnes gentes tuam fidem et puritatem, atque amorem, quae habes erga Principes Apostolorum B. Petraum, et nos, ejusque peculiarem populum zelando et defendendo; ex hoc enim tibi poteris memorialem et aeternam acquirere vitam.

» cundem Anchartum: ita ut expilatio Basilicae (S. Petri) facta

» que epistolà, non secus docent ».

## NUMERO DXXIV.

Rodperto, Maestro Comacino, vende ad Opportuno una vigna in Toscanella.

# Anno 739. Decembre.

( Dal Brunetti (1)).

- 1. † In n dni di salbatoris nostris Jhu XP reg-
- 2. nante doministris (domnis nostris) viri excell, r. Liut-PRA-
  - 3. NDU et ELIPRANDU regis anno regni eorum
  - 4. vicensimo octabo et quincto m, decembre
  - 5. per Ind, octaba fel, Constat me RODPERTU (2) ma-

n fuerit ante ejus discessum. Brevitas hujus Epistolae, summa

<sup>»</sup> tantum capita leviter tacta, plura ei secreto commissa in utra-

<sup>(1)</sup> Carta Originale di Monte Amiata (Num. 4), posta in luce dal Brunetti <sup>1</sup> col solito suo silenzio inofficioso intorno alla sorgente.

<sup>(2)</sup> Rodpertu. Nasceva egli di stirpe Longobarda o Romana questo Rodberto, Maestro Comacino? lo nol so: ma il nome

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, 1, 496, 497.

- 6. gistrum cummacinu vindedisse et vindedi tivi
- 7. oportuno vd casa cum vinea clausura citina
- 8. terra cultum incultum movilem et inmovilem omnis
- 9. labore vel adquisto quas avire visu sum in finis 10. istius TUSCANENSIS unde suscipimus a te pretio pro
- ipsas
  11. res meam auri pinsanti sol, trigenta (1) in prefinito
- pretio si-12. cut inter nos bono animo coveniet ab oernam
- diem in tu (tuam) sit

  13. potestatem ipsas res meam tam mobilem quam inmovivilem quanta
- di Rodberto è Barbarico. Qual maraviglia per altro, che Longobardi ed altri Barbari si fossero in Italia posti sotto gl'insegnamenti e le discipline de' Comacini ? Come gli eserciti Longobardi accresceansi de'guerricri patteggiati o Longobardizzati d'ogni altro popolo si Barbarico e si Romano, così le pacifiche arti, state per lunga età in mano a'soli Romani ed a'soli Goti dopo i Re Teodorico ed Alboino, penetravano tutto giorno frai Longobardi. Ed cra gran beneficio, che gli uomini liberi ed ingenui di simili razze Barbariche piegassero l'animo o'miti escrcizi dell'arti. A tal modo s'ingrandiva quello, al quale io nel Discorso 1 dava l'appellazione di Terzo Stato : composto di Comacini, d'Orefici, d'Artigiani d'ogni maniera e di liberi livellarj. Gli accreseimenti continui del Terzo Stato dava nel 739 una maggioranza grande a'Longobardi d'Italia su tutti gli altri Barbari P Europa; e non solamente la Legge de' Borgognoni 2, ma la Salica emendata dal Re Dagoberto 8 dichiarava servi gli artefici e gli operai.
- (1) Auri pinsanti solidos triginta. Forse fu questa la moneta Lucehese, onde lavellai nel prec. Num. 514. Ma grandissima è la varietà delle monete dell'ottavo secolo nel regno Longobardo; ne sempre agevole riesce di conoscerne la qualità.

43

<sup>1</sup> Discorso de'vinti Romani, S. LXX.

<sup>2</sup> Lex Burgundionum, Tit. XXI. S. It.

<sup>3</sup> Lex Salica Antiquior, Tit. XI. S. YI.

- 14. avire visus sum in vico diano vel in finibus tuscanensis vinden-
- di donandi concanviandi et in quod minime credimu si quoquo
- 16. tempore alius dominu exieri qui ipsas res meam omniam suam di-
- 17. ca esset (dicat esse) aut at (ab) nos vel heridibus nostris molestata fuerit
- 18. et ab uno quemquem homine minime defendere potuerimus in re
- 19. meliorata rem duplis bonis condicionibus componere promittimus
- 20. qem viro cartula vinditionis GAUSUALDU vc notar iscri-
  - .21. vere rogavimus actum TUSCANA Ind. ssīa fel.
    22. sign † m RODIPERTO vh vinditoris qui anc cartu-
- lam fieri rogavi

  23. sign + m Iriperto vd curatori(1) testis sign + m
- 23. sign † m Imperto vd curatori (1) testis sign † m Loponi vd testis rogit (rogiti)
  - 24. sign + m RADICAUSO vd testis
- 25. † Ego AVIZOE no (notarius?) in anc cartula vindicioni rogatus ad RODIPERTU
  - 26. vh venditori me testis supscripsi
  - 27. † Ego GAUSUALDU vc notar, postradita con-
  - 28. plivit et dedit

<sup>(1)</sup> Curatori. Curatore di chi, o di che? Non so; ma forse fra' Maestri Comacini aveano i Curatori una qualità, od un grado particolare.

### NUMERO DXXV.

I fratelli Probato e Ravennone donano alcuni fondi alle Chiese di S. Arcangelo e di S. Pietro in Rieti.

### Anno 739. Decembre.

(Dal Galletti (1)).

IN nomine Domini Dei salvatoris nostri JESU CHRISTI.
TEMPORIBUS domni HILDERICI GLORIOSI ET SUMMI DUCIS
GENTIS LANGOBARDORUM (2) seu et viri magnifici Piccoxis
Castaldii civitatis REATINE menso Decembris indictiono VIII.

Quisquis suorum facinorum et delictorum pertractaus et metu gehennae aeterna incendia pertimescens aeterni regni beatitudinem concupiscit oportet eum suae salutis tractare remedium quatinus hic vita perfruatur bona et illic regnet cum Christo.

Qua de re ego Paobatus et Ravenno germani filii quondam bonae memoriae Zangronis et Autar (3) considerantes mercedem et absolutionem animae nostrae et saeculi hujus excessum donamus atque concedimus et in aeterna tradi-

<sup>(1)</sup> Dal Gran Registro di Farfa ( pag. MLXXXI, lit. t ) trasse il Galletti \* e pubblicò tal Carta; opportuna cotanto a chiarir le Storie generali delle guerre d'Italia nel 739. Ristampato dal Fatteschi <sup>2</sup>

<sup>(</sup>a) Hilderici, gloriosi et summi Ducis gentis Langobardorum. Si fatta scrittura dimostra, che nel mese ultimo del 759 sedea Duca di Spoleto quell'Ilderico, il quale fuvvi lasciato da Liutprando Re nel suo passaggio verso Roma, dopo la fuga del Duca Trasmondo.

<sup>(3)</sup> Probatus et Ravenno, etc. Se i due primi nomi hanno un qualche suono d'appartenere a gente Romana, gli altri de'genitori Zangrone ed Auta od Aitta son certamente Barbarici.

<sup>1</sup> Galletti, Le tre Chiese di Rieti, pag. 7. Roma, in 8.º (A. 1765).

<sup>2</sup> Fatteschi, Mem. de'Duchi di Spoleto, pag. 260. (A.1801).

tione tradimus in basilica S. Archangeli Michaelis et in basilica S. Petral porfunculas nostras quantum a fratre nostro Zillone nobis in partem evenit quae fuit de dote S. Petral in fundo Mashani vineas casas terras cultas vel incultas in integrum simul et olivas in fundo Cesiniano quae fuerunt de dote S. Petral omnia in omnibus in praedictis ecclesiis et Teutoni viro venerabili presbytero tradimus possidenda ut pro nostris facinoribus diu noctuque Deum omnipotentem rogare et missas cantare valeatis et ab hac dio firma et stabilis sit nostra donatio in ipsis ecclesiis et neque a nobis neque ab ullo homine aliquando contradicatur sed in perpetuis temporibus stabile permaneat.

UNDE pro perpetua firmitate ipsius venerabilis loci BA-RUNGIONEM notarium scribendum rogavimus et testes a nobis rogatos optulimus.

ACTUM IN CIVITATE REATINA + SIGNUM MANUS PROBATI et RAVENNONIS + MANSUALDUS testis sculdor (1) + Audualdus testis + Probatus testis.

<sup>(1)</sup> Mansualdus testis Sculdor. Degli Sculdori toccai nel pere. Num. 452. Sembra, che Mansualdo sapesse serivere, se pur l'Autore del Registro di l'arfa non se la passò troppo speditamente nel compendiare le sottoscrizioni ed i segni di Croce del testimoni.

### NUMERO DXXVI.

Trasmondo, rientrato nel Ducato di Spoleto dopo il Duca Ilderico, fa una donazione a Farfa.

## Anno 740. Gennaio.

( Dal Galletti (1) ).

IN DEI nomine domnus Transmundus gloriosus et sumus Dux (2) donamus atque concedimus in monasterio S. Dei genitricis Marias semper virginis decimas de vino et de grano seu et de oleo vel de tertia que a populo colligitur de massa ubi Mellitus actionarius est et de Suusualdo omnia in integrum ipsam decimam per singulos annos in ipso monasterio dare debeamus.

SIMILITER pro mercede et absolutione animae nostrae donamus et concedimus in ipso monasterio terram in fundo Germanicano prope pastinum S. Arseti ubi pastinare ipsi monachi debeant et donamus olivas tallias tres quae in ipsa terra esse inveniuntur concedimus ibidem pastinellum quae ad manus publicas pastinatus est in casale monasterii.

ITA sane ut ab hac die firmum et stabile sit in ipso monasterio donum nostrum.

Er a nullo actore nostro aliquando contradicatur sed per hoc nostrum preceptum firmiter valeatis possidere.

<sup>(1)</sup> Il Num. XI. del Registro di Farfa somministrò al Galletti 1 un tal Documento.

<sup>(2)</sup> Trasmundus gloriosus et summus Durs. Trasmondo adunque giá rientrava nel suo Ducato. Ma se in Gennaro avesse conquistata Spoleto, e spento il Duca Ilderico, è incerto: cosa che non tardò ad avvenire, secondo Paolo Diacono 2, che narra la morte di esstu i ed il trionfo di Trasmondo.

<sup>1</sup> Galletti, Delle tre Chiese di Rieti, pag. 10.

<sup>2</sup> Pauli Diaconi, De Gestis Langobardorum, Lib. VI. Cap. 57.

DATUM jussionis mense Januarii indictione VIII. sub Rtmone Gastaldio.

Quod vero preceptum ego Arichisius notarius ex dicto Rimonis Gastaldii (1) scripsi.

(1) Rimonis Gastaldii. Le sole Note Cronologiche della presente donazione senz' altre avvertenze se non del nome di Rimone furono inviate al Muratori i, che perciò la credò fatta nell'Indizione Ottava, ricorsa parimente nel 725: ma, secondo l'ordine Cronologico del Registro di Tarfa, il Diploma di Trasmondo (Num. XI) segue immediatamente a quel (Num.X) del Re Liutprando in favore di Lucerio, Abate di Farfa. E però qui trattasi dell'Indiziono Ottava, spetante al 740.

Muratori, A. M. Evi, V. 687. (A. 1741).
 Annali d'Italia, Anno 725.

## - Annah d Haha, Anno 720.

NUMERO DXXVII.

Sichimundo, Arciprete di Lucca, dona molti beni ad una
Chiesa di San Pietro, alla quale avea servito fin dalla
fanciulleza:

Anno 740. Febbraio.

( Dal Bertini (1) ).

† In Dei nomine regnante Domnos noster Luttprand, et Helphand Domino juvante Regibus, anno regni eorum Domino propitiantem XXVII. et Quinto, mense Februario, per Indictionem octava feliciter.

<sup>(1)</sup> Il Muratori 1 pubblicò appena una metà di tal Carta; il Bertini 2 la dette intera (Arch. Arciv. (††0.68)), ed il Barsocchini v'aggiunse quattro o cinque parole non lette dal Bertini.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, H. 1040. (A. 1739).

<sup>2</sup> Bertini, Mem. di Lucca, Tom. IV. Part. I. pag. 334, e nell'Appendice, pag. 76-78.

SIGHIMOND (1) V. V. Archipresbitero tibi Ecclesia Dei, adque Beato Sancto Petro patrono meo perpetuam salutem dico.

Dun enim vel si indignum Sicumurso ex infantia devotus desiderans Domino Jussu Cranstro, vel ejusque liminibus pruntisque animo deserbire, una cum ejus clementia tractavi in memedipso ut de parvis rebus substantiola mea, vel adquisitulo meo, quamvis in modico me ante tribunal eterni Judicis salvare possim.

Hode in Dei nomine ego qui supra Sicansuno Arcipresbiter per hanc dois titulo offero Deo, adque Beatissimo Saneto Perao, ubi ego quamvis indiguas ex infantia
deserbire visus fui: idest parte meam de casa hic prope
Silles, ubi cummanire videor cum solamento: vel cum
onnia adjacentia sua cum movile vel inmovile seu semoventibus, omnia usitilia seo scherpa meam: tam pannis,
eramen, vel auricalco, codicis (2), vel omnia quidquid in
meo dominio esse videtor, tam horto, fenile, casas massaricias; cum omnia ad se pertenentem cum familias suas,
cum territuris cultis vel incultis, quod a me ubique pertenire videtor.

Simol et terra vacua hic prope Civitatem cum vinea,

<sup>(1)</sup> Sichimund. Questi è quel Sigemundo Arciprete, che fondò uno Spedale, come si disse nel prec. Nun. 476, vicino a Lucea. Il veder qui, che Sichimundo lasci tutte le sue sostanze ad una Chicaa di S. Pictro (ignora il Bertini qual ella si fosse delle motte di tal nome nel Lucchee, fi a dubitare, o che occosi fossero a Sichimundo giusti motivi di non più volere avvantaggiarlo con le sue sostanze.

<sup>(2)</sup> Codicis. Manco male: fra le cose, else componevan la sua scherpa, ovvero la sua massarizia domestica, s'annoverava un qualche Libro. Saranno stati molti? Saranno stati que'soli spettanti alla Liturgia?

oliveta, silvis, vergariis, castanetis, cultis et incultis movilia vel inmovilia, serbis vel ancillas, omnia et in omnibus, que ex jura parentum advinet, seu quem pro qualivet ingenio cunquire potui.

Er hoc atdidet animus meus volo adque discerno, ut dum advivere meruero omnia et in omnibus in mea volo esse potestatem rebus meis, vel de scherpa mea, elemosina porrigendi pro redemptionem anim... animae mee et ser (Barsoc.) bus vel ancillas qui de bene meritus fueret livertandi pro redemptionem anime me, faciendi quidquid voluero, nam non aliter per nullo ingenio alienandi de suprascripia res mea.

Et post transito vero vero (sic) meo si quod superius legitor in eodem tenure possedeat ipsa Sancta Virtutem.



<sup>(1)</sup> Per conjuge mea Auria. Or come? Un Arciprete, che ha detto poe's mi d'aver servito alla Chiesa di San Pietro sin dall'Iniziata, si maritò di poi? Non sembra questo il caso del Prete Romnald, del quale si favellò nel prec. Num. 448; ed ami sembra, che il prete Sichimundus, quivi segnato fra'uestimoni, diverso non fosse dal nostro Sichimundo, divenuto Arciprete. Il Bertini I, assai disposto per l'ignoranza del vero fatto a seusar Sichimundo, teme uno fosse stato questo un esempio dello scandaloso concubinato, che na'secoli di mezzo afflisse la Chiesa di Dio, ad onta de Sacri Canoni. Fedi prec. Num. 515.

<sup>1</sup> Bertini, loc. ett. pag. 335.

Et Sacerdus, qui ividem deserbiret pro me Dominam exorare diveas. Et luminaria Sanctorum Dei Iaciat. Et Missarum precibius at (ad) Dominum nostrum offerre et cantare. Et nunquam me heridis suscessoris meis aversus ipsa Dei Ecclesia, vel ejus Clir... custodibus ire (Barsoc.) quandoque presumat. Et quod a me supra offerta vel cunfermat a sunt ita ut ad nullo hominem disrumpi possant; set (sed) magis magis roboretor in suo vigure et in sua potestatem ipsa Ecclesia sine omnem impedimento inimici, juvante Dominum Jussum Curistrus.

Er quis quando quandoque tempore aliquid homo post meo decesso ire temtaverit, aut retrahere volueret quod a me supra offerta vel confermata sunt, in Dei omnipotentis incurrat judicium, et ab ipso Saneto Petra vel ab omnibus vertutibus Sanctorum reatus sui suscidat. Et catenis ignetis ad eterna tormenta trahator. Et fugiendi nulla haveat potestatem resuttrahendi: Et pagina dotalis in suo rovore permaneat.

ET GAUDENTUS quanvis indignus Presbitero scrivere rogavi, et subter signa Sancte Croci feci, sub stipulatione, sponsione solemnique interposita.

Actum Luca, Regnum et Indictione suprascripta feliciter.

SIGHMUND V. V. Arcipresbiter in ac pagina dotalium, seo comfermatione a me facta in S. Petro sicut superius legitur propria manus mea subscripsi, et cunfermavi.

#### NUMERO DXXVIII.

Compera d'una lite, che s'agitava fra parenti.

Anno 740. Febbraio 18.

REGNANTIBUS dominis nostris LIUTPRANDO et HILPRAND verus et eccell, reges anno regnis eorum vigesimo octavo et quinto sub die decimo Kal. Martias Ind. octava.

<sup>(1)</sup> Pergamena Originale, sebbene lacera e monca, dell'Archivio della Chiesa di Bergamo. Il dotto Lupi 1, che la publicò, ricorda i divieti delle Leggi Romane di comperarsi le altrui liti. Ciò dimostra vie meglio, che il Dritto Romano mancava d'ogni efficacia nel 740, eccetto sei suoi provvedimenti non si consentissero dalle parti con contratti dinanzi ai Notari, secondo la Legge recente del 727 sugli Scribi.

<sup>»</sup> Hic contractus, dicc îl Lupi, jure civili Romanorum » interdictus crat (Lib. 1. Tit. XVI. Leg. 9. Digest.) ».

<sup>1</sup> Lupi, Cod. Dipl. Bergom. I. 397-398. (A. 1784).

mittimus tibi qui supra STAVELERI si de.....omnia quae sup..... removere presumserimus nos aut germanus noster Petrus aut nos.....ipsas causa antea cum Berrochie fiendas.....componemus tibi STAVELERI vel ad tuos heredes nos Anzelmus et Dasso aut nostri heredes pena nomine....aveas in tua potestate ....

Garioald notarius scribere rogavimus.

Acto in Sibiano (1).

Signum + manus Anzelmi u. d. qui hanc cartolam fieri rogavit.

Signum † manus Dassoni u. d. qui hanc cartolam fieri rogavit.

Signum + manus Garibaldi u. d. filius......testis.
Signum + ma.................de Sibiano.

Ego qui supra Garioald post traditam complevi et dedi.

# NUMERO DXXIX.

Godescalco, Duca di Benevento, dona una famiglia di servi ad Aufrid.

> Anno 740, Marzo. (Della Cronica di Santa Sofia presso l'Ughelli (1)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Concessints nos vir gloriosissimus Dominus Godestralg summes Dux gentis Langodardonum tibi Aufrilo filio quondam Urst thesaurarii nostri, puerum nomine Ursum eum uxore, filiis et filiabus suis, qui in terra ad ha-

<sup>(1)</sup> Acto in Sibiano. Ignora il Lupi, qual fosse questo luogo, ma lo crede situato certamente nel Bergamasco.

<sup>(1)</sup> Ughelli, VIII. 619. (A. 1662). (Ex Parte III. Num. 22. fol. 92. a tergo del Codice Vaticano 4939). Vedi Assemani 1.

<sup>1</sup> Assemani, Scrip. Ital. Hist. II. 572, in Nota (6).

bitandum se cellocaverunt in loco, qui dicitur Fentata (1), qui fuerunt de actu Sipostriso de subactione Warsterno, Gastaddi nostri; quatenus ab hodierna die habeas, et in tui juris dominio vendices ac defendas tam tu qui supra Avreno quam et filij filiorum tuorum, et a nullo quoque tempore a quopiam homine nunquam habeas aliquam quaestionem aut reprehensionem, sed perpetuis temporibus per hoc nostrum firmissimum praeceptum securiter et firmiter vos superius nominati, ipsam praedictam Familiam habere et firmere valeatis.

Quod vero praeceptum concessionis ex iussione nominatae potestatis, scripsi ego Probatus notarius.

ACTUM in SIPONTO in Palatio mense Martio per Indict. 8. (VIII).

(1) Penilia. Ne' confini di Siponto.

# NUMERO DXXX.

Baroncione del Vico Campolo vende al Clerico Gundualdo un pezzo di vigna in Trassilico.

Anno 740. Aprile.
(Dal Barsocchini (1)).

+ In nomine Domini.

REGNANTE domni nostri LIUTPRAND, et Ililprand regibus, anno regni eorum vigensimo octavo, et quintum, in mense Aprili, per inditione octava feliciter.

CUNSTAT ME BARUNCIO V. h. filio quondam Atriani avitatoris in Castronovo vico Campulo, vendedesse et ven-

<sup>(1)</sup> Altra Carta Originale, pubblicata dal Barsocchini  $^1$  ( $\Lambda$ rchivio  $\Lambda$ rcivescovile di Lucca ( $\Lambda$ . 55).

<sup>1</sup> Barsocchini, Memorie di Lucca, Tom. V. Parte II. pag. 18.

dedi, tradedisse et de presente tradedi tivi GUNDUALDI Clirici uno petio de vinea, qui est posita ad TRASSICLU (1) sorte mea in integrum.

In ipso loco et alio petiolo de terra vacua, qui est affinis de pratum Aurchisi sorte mea in integrum, qui mihi cuntingent da Aurulu gunsobrino meo (2).

Et haccepi pro supras. vinca et terra de presente pretium placitum infinitum et liveratum capitulo auri solidos numero duo tantum.

Mono viro posteaquam pretium ipsum suscepi, ut ab hodierna die de meo q. s. Baroscioni exive dominio, et in tua predicto Gundento trado esse potestatem; posse deinde quidquid de eam facere aut judicare volucris in tua Gundento, vel de tui posteris sit semper potestatem derelinquendum: et quod fieri non cridimus quem fiat, si quandoque tempore aliqua intentionem ficero cum meus heredis tivi, et a tuisque heridis de hanc dicta venditionem; et hac defensare non potuerimus da qualivet homine per qualivet ingenio, ut me subtragere duxero per supposita persona, sic spundeo ego Baruscio cum meus

<sup>(1)</sup> Trassiclu. Luogo nel territorio di Castel nuovo, ov'era il Vico Campolo. Era, secondo il Repetti, Castel nuovo di Garfagnana.

<sup>(2)</sup> Sorte mea in integrum, qui mihi contingent de Aurulu gunsobrino meo. Nell'udirsi la parola sorti, ricorre subito il pensiero a quella prima divisione delle terre, che fecero tra loro i Barbari vincitori dell'Imperio Romano. E però tornano alla memoria le Sorti Burgundiche, Pisigotiche, Ostrogotiche, Longobardiche. Ma nel 740 erasi da gran tempo allargato il senso di tal parola; ed ora ella non dinotava più se non il patrimonio in generale d'un cittadino Longobardo, ed ogni eredità, come nella presente Carta si dice, anche d'un Collaterale.

<sup>1</sup> Repetti, Diz. Geograf. Toscano, I. 569.

heridis compunere tivi GUNDUALDI, et ad tuis heridis de quod superium legitur in dupra meliorata terra, unde agitur.

ET TEUPERT v. d. scrivere rogavimus.

ACTUM die, regnum, et inditione suprascripta feliciter. Signum † ms. Baroncioni v. h. vendituris et conserbaturis.

Signum + ms. GAIFRIDI v. d. de MARILIA testis.

Signum + ms. Anspaldi v. d. filio Teutpaldi testis.

Signum † ms. Ansipert filio Teutperti testis.

## NUMERO DXXXI.

Il Prete Asprando, Economo di Santa Maria Cremonese, dà una casa in fitto ad Ambrogio, figliuolo di Lupo.

Anno 740. Aprile 30 (Sabato (1)). (Donata dal Conte Morbio).

CHARTA FICTI facta ab ANSPRANDO, Presb. et ICONI-MUS (2) de domo donata Canonicae Cremonens. ab Adoal-

<sup>(1)</sup> Prima della correzione del Calendario, la Pasqua non si celebrava sempre nella stessa Domenica da' Gattolici. Quando la Pasqua cadeva nel 24. Aprile, v'eran di quelli che già l'avcano celebrata, come avverte il Cardinal Baronio ', nel 14 quel mese. Tali fluttuazioni cessarono con la riforma Gregoriana. I Preti di Cremona seguitavano il più comune uso: e però il Sabato seguente alla Pasqua del 740 cadde nel 30. Aprile.

<sup>(2)</sup> Leonomus. La Carta presente d'un semplice fitto ha nondimeno la sua grande utilità nel darci a conoscere, che già il nome Barbarico di W'idamo cominciavasi a mutare nel Greco e Latino d'Economo. L'uno e l'altro son ricordati dalla nostra Scrittura; il primo nella persona d'Asprando, ed il secondo in quella di Silvino, che nel Venerdi 10. Marzo 750 (Fedi

<sup>1</sup> Baronii, Annales, Anno 740.

po Diacono (1).

In nomine Doni Dei Salvatoris nostri JESU X TI.

REGNANTES donus noster LICTUPRAND vir gloriosissimus rex anno regni ejus vicesimo octavo, et per eccellentissimus Nepote ejus HILPRAND rex donus noster anno regni ejus quinto: die sabato ante Dominicam quasimodo die trigesima aprilis indicione octava: beatissimo Sylvino in CREMONENSI cathedra episcopali sedente.

CONSTAT vir venerabilis ARSPRANDUS Presbiter de ordine sce marie cumonerses ecclesie et in canonica ejusdem sce marie (COMINUS nomine ejusdem canonice dedisset ad tenendum emphituario nomine bono omini Ambroxio filio qdam Lopi casam unam positam in ista civitate CREMONERSI juzta portam orientalem: coerit ei da
mane via pla parte orientalis, da meridie et sera cjusdem
canonice, da montes via pla quam Adoaldes venerabilis
Diaconus ejusdem sce marie filius glorioso dux Redaldisuts dono dedit cidem canonice CREMONERSI per interven-

prec. Num. 479) ricevè in qualità di Widamo la donazione della casa, or conceduta in fitto dall' Economo Ansprando, sedendo il medesimo Silvino sulla Cattedra di Gremona.

La mia congettura, che il nome di Widamus dinotasse (Fedi prec. pag. 528) l'Economo di Noutra Dama; come di Santa Maria Cremonee, ha trovato un'eco nel Poptifico dell'Abate Irminone del Signor Guérard. E' suol tradurre, per mezzo della parola, ora Francese nè altto che Francese, di Vidame, le Leggi di Carlomagno e di Ludovico Pio, dove si parla de'Vicary o delle Chiese o delle Monache.

<sup>(1)</sup> Atloaldo Diacono. Questo Adoaldo, figliuol del Duca Radelgiso e congiunto del Re Liuprando ( Vedi prec. Num. 479- 482) era stato colui, che al Capitolo Gremonese, rappresentato dal Widamo Silvino, avea donata la casa nel 750. Dopo dieci anni, questo Adoaldo è ricordato come un semplice Diacono tuttora.

tum, et acceptacionem venerabilis sylvini tum Diaconi, et UVIDAMI ejusdem canonicae, et nunc ejusdem ecclesie beatissimus Episcopus.

Indoque idem Ambroxius filius Lopi eidem venerabili Assprando Presbier de Sancta Maria matre, et in ejus canonica ICONIMUS promississet per annos secutivos decem incipiendo in sco Michele proxino futuro solvere onni anno in codem die sci Michele, et in ipsa canonica sce marie, et in manus venerabilis ICONOMI ipsius canonice incipiendo in sancto michele isto ipso anno (septuigentesimo quadragesimo) argenti soldos dodecim de bonis denariis expendiviles monette Cremonenses abente dodecim denarios pro singulo soldo, ut denarios centum quadraginta quattuor (1).

IDCIRCO idem venerabilis Axsprandus Presbiter SCE MA-BIE, et in eadem canonica ICONIMUS mihi emphiteusis paginam scribere ejusdem SCE MARIE codem AMBROXIO SE ipsum committente unde duo carte ejusdem tinoris facte snot.

ACT. ista civitate CREMONENSI in canonica feliciter.

† ANSPRANDUS Presbiter et ICONIMUS canonice CRE-MONENS, Subsi.

Signum manus isti Ambrosi qui his actis consensit. Signum Rosoni, Aridei, et Marci, testes,

Ego Desiderius Notarius see ecclie cremonen. scripsi, et complevi.

Denarios centum quadraginta quattuor. Preziose notizie son queste sulle Monete di Cremona e di tutta Italia verso la metà dell'ottavo secolo.

## NUMERO DXXXII.

Lettera di Gregorio III.º a' Vescovi Longobardi, acciocchè l'aiutassero a ricuperare le quattro città, tolte dal Re Liutprando al Ducato Romano.

Anno 740. Ottobre 15.

( Dal Fontanini (1) ).

GREGORIUS OMNIBUS EPISCOPIS IN THUSCIA LANGOBARDO-

MEMINIT Fraterna sanctitas vestra, tempore ordinationis suae per Chirografum et Sacramenti vinculum B. Petro Principi Apostolorum spopondisse (2), ut in emer-

(1) Il Fontanini f fi quegli che la pose in luce nelle sue Antichità d'Orta; una delle quattro città. Lorenzo Zaccagni ristampò la Lettera di Gregorio Ill.º Muratori ? negli Annali, e Mansi ? nelle Raccolte de'Concil je' svvantaggiarono molto del dono importantissimo di questo Documento. Il Fontanini disse in generale d'averlo tratto dal Codice Vaticano 3855. In esso contiensi la voluminosa Collezione de'Canoni del Cardinale Deutsdedit, dove io riscontrai si fatta Lettera; cd ella trovasi al fol. 35. Avvi l'indicazione in margine, seritta col medesimo carattere del Codice anzidetto: « ex regesto ggi quinoris ».

Nella data del 15. Ottobre 740, Indizione Nonz, sta, ben dice il Di Meo<sup>4</sup>, ciò che rende preziosisima questa Lettera, perchè tal data riferma i Computi Cronologici, esposti nella prec, pag. 660. Parlo de' computi, che pongono l'assedio di Roma e la conquista seguente delle quattro città nell'estate del 752. (2) Spopondisse. Questa promessa faccasi coll'Indicolo, com-

- preso nel Libro Diurno e da me riferito nel prec. Num. 303:

  » Promitto pariter, giurava eiascun Vescovo, festinare omni

  1 Fontanini, De Antiquitatibus Hortse peg. 278. et in Appendice, Num.
- X. (A. 1708). 2 Muratori, Annali, Anno 741.
  - 3 Mansi, Nova Collectio Conciliornm N. XII. 284. (A. 1766).
  - 4 Di Meo, Annali, 11. 327.

gentibus sanctae ejus Ecclesiae totis viribus elaboretis. Igitur quis praesentes viros Ansatastum dilectum filium nostrum presbyterum, et Abbodatum Regionarium Subdiaconum nostros faides ad obsecrandum et Deo favente obtinendum, pro quattuor castris, quae anno praeterito Beato Petro ablata sunt (1), ut restituantur a filis nostris LUTPRANDO et HILPRANDO (2) supplicare destinavimus.

Ecce nunc tempus acceptabile, ut juxta chirographum vestrum, boni operis fructum B. Perno feratis. Cujus autoritate vos hortamur in Domino, ut ad eosdem cum praedictis filiis nostris properetis, ut a Deo inspiratis Protectoribus eorum beatis Principibus Apostolorum Perno et Paulo eadem castra restituantur. Nam si, quod non credimus, distuleritis iter arripere propter Deum, ego quamquam imbecillis sim prae infirmitate corporis, iter arripiam laboriosum, et videbo ne vestra negligentia vobis ad obligationem ex nodo pacti pertineat.

DATA Idus Octobris Indictione IX.

annisu, ut semper Pax, quam Deus diligit, inter Rempublicam Romanam et Nos, hoc est Gentem Lancobardorum, conservetur n.

- (1) Quae anno praeterito B. Petro ablata sunt. Se la Nona Indizione ricorreva nel mese d'Ottobre γλο, come mai potò dire il Muratori ¹ che l'anno preterito fosse stato non il γ35, ma il γλο? Lo disse, perchè pretese mutar l'Indizione di Nona, ch' ella era, in Decima: pretensione affatto arbitraria, la quale rimane del tutto esclusa da'tre precedenti Atti Farfensi (Pedi Num.521.525.526); l'uno sulla dimora di Liutprando nella città di Spoleto in Giugno γ35; l' altro sulla signoria d'Ilderico in quella città nel Decembre dello stesso anno; il terzo sull' cutrata del Duca Trasmondo nel Ducato, verso il Gennaro del seguente anno γλο.
- (2) Filiis nostris Liutprando et Hilprando. Di tal qualità di figliuoli Vedi le seguenti Osservazioni.

<sup>4</sup> Muratori, Annali, Anno 711.

OSSERVAZIONI SULLA CRONOLOGIA FIN QUI PROFOSTA
DELLA OUERRA DI LIUTFRANDO CONTRO ROMA.

Il Cardinal Baronio <sup>1</sup>, nell'ordinar tale Croologia, s'accoutò più d'ogni altro al vero. E' posc nel 759 l'assedio di Roma; ed il saccheggio, negato invano dal Muratori, della Banilica di San Pietro (\*Fedi prec. pag. 671); credendo, che allora per l'appunto scritta si fosse da Gregorio III. la Seconda Lettera del Godice Carolino a Carlo Martello. Credette in oltre, che Liutprando fosse tornato all'offese contro Roma nell'anno appresso 760; e che allora Gregorio III. avesse spediti ni Francia la Prima Lettera dello stesso Codice. Ma quel gran Cardinale già era motto quando per la prima volta si pubblicò nel 1613 e l'intero Codice Carolino; e però egli attinse da fonti a noi seonosciute le duc Lettere di Gregorio III.º, diaposte senza dubbio iu un ordine diverso da quello, in cui esse veggonsi oggi distribuite.

Giò scusa il Cardinale: ma niuna valevole scusa può soccorrere il P. Pagi ?, che pose nel solo anno 741 i guerreschi avvenimenti contro Roma e le due Lettere di Gregorio Illi., al che
il Muratori ³ applaudi. Non così fece il Cenni ¹, che le collocò entrambe nel 759. Giò forse fu ignoto al Di Moo ³, il
quale ricalcò l'orme segnate dal Baronio, combattendo fervidamente contro il l'agi ed il Muratori. Felice sarchòe tato Å.
lessandro Di Meo, se al vivo ingegno ed al vasto saprera avesse
accoppiato la chiarezza e l'ordine lucido del Baronio e del P.
Pagi. Or i tre Documenti Farfensi, antre volte ricordati fin qui
comandano il silenzio intorno a tali altereazioni; e la presente
Lettera di Gregorio Ill." a'Vescevi Longobardi vi metti il suggello, concordando perfettamente con le memorie del Gran Registro di Farfa, che vietano al Muratori di mutar in Decima
la Nona Indizione.

Pur, come potrebbesi ella mutare, chi voglia considerar con

- 1 Baronii, Annales, Anni 739. 740.
- 2 Pagi, Ad Baronium loc. cit. et ad 741.
- 3 Muratori, Annali, Anno 741.
- 4 Cenni, Monumenta Dominationis Pontificiae, ctc. 1. 19. 23. et passim.
- 5 Di Meo, Annali, 11. 323-337.

la debita diligenza i gruppi e gli avvolgimenti de'fatti occorsi alla volta di Roma sotto Gregorio III.º? I Saraceni e le raccomandazioni di Carlo Martello furono motivi più che bastauti per impedire a Liutprando Re di sospingersi nnovamente a' danni di Roma nel 740. Non era forse comune il pericolo de'Cristiani? E non dovevano essi tenersi uniti contro il possente inimico, facendo il colmo di lor possa per non vilipendere nè minacciare il Capo della Cristianità? Carlo Martello, donatore de'luminari a S. Pietro, non avrà dunque speso una parola presso Liutprando in favore del Papa? Ma già nel 15. Ottobre 740 Gregorio III.º chiama suoi figliuoli e Liutprando ed Ildebrando: segno evidente, che gli animi s'erano da qualche tempo raddolciti, se non riconciliati, e che non poteva in quel giorno d'autumo parlarsi con tanta benevolenza, se nella prossima estate precedente vi fossero stati fieri scontri ed atroci depredazioni Longobarde nel Ducato Romano, e se il Pontefice non avesse già da un qualche tempo segregata la sua causa da quella de' due Duchi odiosi al Re Liutprando: vo' dir di Trasmondo, rifattosi Duea di Spoleto dopo l'uccisione d'Ilderico, e di Godescaleo, nuovo Duca di Benevento; contro i quali guerreggiava il Re nel 740. E però Gregorio III.º, nello scrivere a'Vescovi Longobardi , non si duole se non dell'occupazione delle quattro Città del Ducato Romano, avvenuta nel preterito anno, cioè nel 739, senza far motto de' patiti danni, e de'rapiti luminari; violenze già quasi fatte dimenticare dal tempo e dalle nuove pratiche sopraggiunte. L' Epitaffio, che si leggerà, di Liutprando pone in maggior luce questi avvenimenti.

Nè il Galletti <sup>1</sup>, në il Pirzetti <sup>2</sup> nè il Fatteschi <sup>2</sup> ontrarono in si fatte considerazioni della Storia: ma tenendosi contenti as soli atti Farfensi, si dissero costretti a dover abbandonare la Cronologia del Muratori, ovvero del Pagi: concludendo unanimi, che nel 739, non già nel 740, segui la turbazione sotto le mura di Roma, quando i luminari furono saccheggiati.

<sup>1</sup> Galletti, Delle tre Chiese di Rieti, pag. 9. Roma in 8.º (A. 1765).

<sup>2</sup> Pizzetti, Antich. Toscane , 1. 281. (A. 1778).

<sup>3</sup> Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto, pag. 29, (A. 1801),

### NUMERO DXXXIII.

Il Prete Filicauso dona un fondo sul fiume Arme alla Chiesa di San Quirico a Vico Pontoni.

Anno 740. Decembre.

( Dal Barsocchini (1)).

+ In Del nomine.

REGNANTE du. nostro LIUTPRAND, et HELPBAND viris excellentissimis regibus, anno regni eorum vigensimo nuno et sexto, mense decembrio, inditione nona feliciter.

FILICANS v. v. presbiter tibi Ecclesie beatissime S. Qui-RICI sita in fundo Arno(2), ubi vocabulum est Vico Pontoni prope fluvio Arme perpetuam salutem dixit.

Er ideo Deo auctorem bono animo, hac spontanea voluntate mea ego q. s. Filicaus v. v. preshiter; clarum est eo quod a paucis diebus comparationem feci de aliquantula terrola prope ipsa S. Dei Ecclesia beatissimi S. Quincu, qui posita est, ut supra dixi, prope fluvio Anme in locum qui vocator Poxtroni, et ibi edificavi cellula, ubi nunc haviaree videor.

UNDE modo consideravi seculi stius decessionem, disposui ipsas res meas offerre Deo et beati S. Quirici.

<sup>(1)</sup> Questa donazione Originale, stampata dal Barsocchini <sup>4</sup> (Arch. Arciv. di Lucca (\* F. 51)) somiglia molto a quella del Prete Romoaldo (\* Pedi prec. Num. 448). Ma, in vece della Pretessa Rapperga, o Ratperga, qui havvi l' ancilla Dei o Monaca Detanuasa, in favor della quale si riserba l'usofrutto del fondo donato. Costei abitava nella cellula, che il Prete Filicauso dice d'aver, fabbricata vicino a S. Quirico d'Arno, e probabilmente avea cura della Chiesa.

<sup>(2)</sup> Arno. È nome d'un fondo, non del fiume. Arme poi è un fiume vicino a Fucecchio, sulle rive del quale sorgeva il Vico Pontone, a cui appartenea la Chiesa di San Quirico.

<sup>1</sup> Barsocchini, Mem. di Lucca, Tom. IV. Part. II. pag. 18.

Ideo do et duno ad ipsa predicta Erclesia S. Quinaci ipsa suprascripta terra cum casa vinea olivetis silvis tam intus quam foris, coltum vel incoltum, vel quod adhuc Deo propitio conquirere potuero, omnia et in omnibus ad ipsa Ecclesia tradedi possedendi: in eo tenure, ut dum ego q. s. Filkaus presbiter advivere meruero in mea volo esset potestatem faciendi quecumque voluero, et si mihi advineret illa persona qui mea voluntate faciat, ut ipse post ovito meo in ipsa cellola vivere divest ad inso S. Loco serviendum.

Er iterum meum complacuet animum DETANUASA ancella Dei qui mecum est, si super me vixerit, liceat ei sine aliqua taxationem in ipsa cella vivere, et ad ipsa S. Des virtuem serviendum, ut ab hodierna die abeas et possedeas ipse S. Locus: et nunquam a me, neque ab heredibus meis, neque a qualivet hominem aliquando tempore disrompi possant; set jure quieto ipse Sanctus et venerabilis Locus valeas possedire.

Quam viro (vero) donationis seo offersionis mee paginam Actupert notarius scrivere rogavi, ubi et supter propria manus mea scripsi.

ACTUM LUCA, regnum et inditione suprascripta feliciter.

† Ego Filicausu presviter in ac donationis cartula propria manu mea subscripsi

Signum † ms. Aricaus germano ipsius consentientis.

Signum † ms. Filipert germano ipsius consentientis Signum † ms. Chispert filio quondam Ginselmi testis

Signum + ms. Sintifrio de Scutto testis

Signum + ms. TEUSPRAND filio ALISEI testis.

## NUMERO DXXXIV.

Ermelinda, Religiosa vende una sua terra sul Serchio a Rodiperto.

### Anno 740.

( Dal Barsocchini (1) ).

† In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Liutprand et Helphand regibus, anno regni eorum Deo propitio xxviii et quinto per inditione octava feliciter.

CONSTAT ME ERMELINDA religiosa Deo copulata ancilla Dei filia quondam Goddernt de Wlamo, hac die vindedisse et de presente vindedi tibi RODIPERT v. d. filio quandam (sic) RODPALD, idest aliquantula terrula mea, qui mihi per donationem obvine da quondam b. m. germano meo Gemerar, in loco qui dicitor Sallerras, et est pauco menus de modiloco uno; aduc uno caput tene in Auserglo, et et alio caput tene in terra tua Rodperr, et uno latere in

<sup>(1)</sup> Originale dell'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* G. 92). Tal Carta pubblicata dal Barsocchimi \* è notabile, percihè non vi interviene aleun Mundualdo della donum, si come si vide nel prec. Num.5:5. esser intervenuto per Anstrualda, parimento Religiosa. Ma il Prete Gaudenzio, che distese la presente Scritura senza dire d'essere Notaro, non tacque d'essere egli per l'appunto il Curatore d'Ermelinda. In tal qualità, sopratutto fra persone sacre al culto divino così dell' une come dell'altro sesso, è facile il ravvisare gli effetti del Mundio, e lo scorgere, che la vendita d'Ermelinda non si fece in dispregio delle Leggi Lougobarde. Un son ipote in oltre, per nome Daniele, ed il Prete Aurinand, che doveva essere un parente di lei, consentirono, secondo gli ultimi provvedimenti Liut, prandei sulle vendite degli averi spettanti alle donne.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 19.

terra Teutpert, et alio latere tene in terra Mauruli: ipsa suprascripta terrula in integro, et nulla ividem reserbavi in meo dominio.

ET accepi ad te pro ipsa suprascripta terra auri soledos nomoro trideci infenito et deliverato capitulo: sic ita ut de meo q. s. ERMILINDA exie dominio, et in tua jam dicto RODOPERT trado esse potestatem ad possidendum.

ET quod fieri non credo quod fiat, si ego q. s. Enm-LINDA religiosa tibi predicto Roddent ipsa suprascripta terra quoquo tempore molestare, aut retrahere voluero, ego aut heridis meis per qualivet ingenio, aut per summisso hominem, et adhuc si da qualivet hominem menume defensare potuero, ego vel meis heridis compunat tibi, vel ad tuis heridis in dupplo res meliorata, de quod agitor in eodem loco.

ET GAUDENTIUS presbitero in X.TO pater Corator nostro scrivere rogavi.

ACTUM LUCA

Signum † ms. Ermilinde religiose Dei ancille vinditricis et autricis.

Signum + ms. Aurinand presbitero consen.

Signum † ms. Danihel v. d. nepote epsejus consentientis et testis

Signum † ms. HIFFERAD v. d. filio quondam ROTHABI testis

Signum + ms. Ausperti Clerico testis

† Ego GAUDENTIUS ante presentia testium ipsos suprascriptos solidos dante vidi

# INDICE DE'DOCUMENTI.

| Nun | a.º CCCLI. | Donazione del Primicerio Cataldo e de'suoi<br>fratelli, Deliziosi del Re, all'Ospedale dei<br>Santi Busebio e Sirino in Cremona (Anno<br>686, ec.) |          |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | CCCLII.    | Diploma del Re Cuniberto a favore del Mona-<br>stero di San Fridiano di Lucca (Anno 686, ec.).                                                     | 13       |
|     | ccclii.    | Ritmo Bobbiese intorno a Bertarido, morto<br>fra il 686 ed il 687. (Anno 688?)                                                                     | 17       |
|     | CCCLIV.    | Memoria d'un Diploma del Re Cuniberto in<br>favore del Monastero di Santa Maria Teo-                                                               |          |
|     | CCCLV.     | dota in Pavia ( Anno 688? )<br>Fondazione della Chiesa di S. Sabino in Ca-<br>nosa, per opera della Duchessa Teoderada                             | 18       |
|     | CCCLVI.    | (Anno 688)                                                                                                                                         | 30       |
|     | CCCLVIL    | Benevento (Anno 688)                                                                                                                               | 24       |
|     | CCCLVIII.  | Maria Cremonese ( Anno 689, ec.)<br>Epitaffio del Re Ceadvalla; composto da Be-<br>nedetto, Arcivescovo di Milano (Anno 689).                      | 26<br>29 |
|     | CCCLIX.    | Iscrizione sepolerale di Giovanni, Vescovo di Bergamo nella Chiesa Maggiore di Santo Alessandro (Anno 600, cc.)                                    | 31       |
|     | CCCLX.     | Cuniberto restituisce ad Antonino, Vescovo<br>di Bergamo, la Basilica, ossia l'Autarena,<br>Farcase (Anno 602?).                                   | 53       |
|     | CCCLXI.    | Teoderada, Duchessa di Benevento, fonda il<br>Monistero di Santa Maria a Castagneto, vi-<br>cina di Pipiano (Anno 692, ec.)                        | 54       |
|     | CCCLXII.   | Testamento o donazione di Rachi, figliuolo d'Alachi, Duca, al Capitolo Cremonese (Anno 693, ec.).                                                  | 35       |
|     | CCCLXIII.  | La Duchessa Teoderada fonda la Chiesa e Mo-<br>nastero di Santa Maria di Locosano (Anno<br>697?)                                                   | 39       |
|     | CCCLXIV.   | Ultima parte del Ritmo Bobbirse intorno alla                                                                                                       | ,        |

|             | cessazione dello Scisma d'Aquileia in tempo     |    |
|-------------|-------------------------------------------------|----|
|             | di Cuniberto (Anno 698)                         | 39 |
| CCCLXV.     | Iscrizione funebre di Tommaso Diacono, vivo     | -  |
|             | nel 698 (Anno 700?)                             | 44 |
| CCCLXVI.    | Giovanni, eletto Vescovo di Pistoia, chiede     |    |
|             | a Balsari, Vescovo di Lucca, che confermi       |    |
|             | ed approvi l'elezion di lui, con promessa di    |    |
|             | rimanere sotto il patrocinio della Chiesa Luc-  |    |
|             | chese, e lasciando in oltre a Balsari la fa-    |    |
|             | coltà d'ordinare i Sacerdoti ed i Diaconi di    |    |
|             | Pistoia (Anno 700, ec.)                         | 46 |
| CCCLXVII.   | Iscrizione intorno all'Altare di San Giusto ,   | -  |
|             | trasportata poscia nella Chiesa di S. Marco     |    |
|             | in Volterra (Anno 700?)                         | 49 |
| CCCLXVIII.  | Brano rimasto dell'Iscrizione sepolcrale di Cu- | ., |
|             | niberto degli Agilolfingi (Anno?)               | 50 |
| CCCLXIX.    | Diploma di Gisulfo , Duca di Benevento , in     |    |
|             | favore della Badia di San Vincenzo del Vol-     |    |
|             | turno (Anno 703?)                               | 51 |
| CCCLXX.     | Iscrizione sepolerale del Prete Bertaldo (Anno  |    |
|             | 704? ec.)                                       | 52 |
| CCCLXXI.    | Vendita di terre in favore del Monastero di     |    |
|             | Faria (Anno 704, ec.)                           | 53 |
| CCCLXXII.   | Gisulfo, Duca di Benevento, dona al Mona-       |    |
|             | stero di San Vincenzo al Volturno la Chiesa     |    |
|             | di San Marciano in territorio di Sora (An-      |    |
|             | no 704?)                                        | 56 |
| CCCLXXIII.  | Lettera commendatizia di Faroaldo II.º, Duca    |    |
|             | di Spoleto, al Pontefice Giovanni VII.º in      |    |
|             | favore di Tommaso di Farla (Anne 704? ec.).     | 58 |
| CCCLXXIV.   | Bolla di Giovanni VII.º in favore di Farfa      |    |
| 0001 1111   | (Anno 705, ec.)                                 | 60 |
| CCCLXXA.    | Epitafio delle due Teodote, nel già Monastero   |    |
|             | di Santa Maria in Pusterla di Pavia (Anno       |    |
|             | 705? ec.)                                       | 66 |
| CCCLXXVI.   | Una metà dell'Epitaffio di Cuniperga, figliuola |    |
|             | del Re Cuniberto, nel Monastero di Sau-         |    |
| CCC* ****** | t'Agata in Pavia (Anno?)                        | 78 |
| CCCLXXVII.  | Donazione d'Ariberto II.º ad Emiliano II.º      |    |
| CCCLXXVIII. | Vescovo di Vercelli (Anno 706, ec.)             | 80 |
| CCCLXXVIII. | Donazione di Romoaldo, Duca di Benevento,       |    |
|             | al Monastero di Santa Sofia in Ponticello       |    |
| CCCT VVIV   | delle sostanze di Wandulfo (Anno 706, ec.).     | 88 |
| CCCLXXIX.   | Giudicato di Magnifredo, Duca di Cremons,       |    |
|             |                                                 |    |

|              | in favore dell'Arcidiacono Rotari o contro                                               |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CCCLXXX.     | Guarizone (Anno 707, ec.)  Donazione di Romoaldo II.º Duca di Bene-                      | 91  |
|              | vento, della Chiesa e d'altre sostanze di Quin-                                          |     |
|              | todecimo a favor di Santa Sofia in Ponticello                                            |     |
|              | (Anno 707, ec.)                                                                          | 97  |
| CCCLXXXI.    | Romoaldo II.º, Duca di Benevento, conferma                                               |     |
|              | i Privilegj al Monastero di Santa Sofia in                                               |     |
|              | Ponticello (Anno 708 (o 723?), ec.)                                                      | 98  |
| CCCLXXXII.   | Romoaldo II.º Duca dona le sostanze di To-                                               |     |
|              | tone Traspadano a Santa Sofia in Ponticello                                              |     |
|              | (Anno 708, ec.)                                                                          | 101 |
| CCCLXXXIII.  | Epitafio d'Autcaro, Vescovo di Capua (An-                                                | _   |
| CCCLXXXIV.   | no 708?)                                                                                 | 103 |
| COLLABATIV.  | Romoaldo II.º, Duca di Benevento, conferma<br>le precedenti donazioni a S. Sofia in Pon- |     |
|              | ticello (Anno 709, ec.)                                                                  | 6   |
| CCCLXXXV.    | Romoaldo II.º dona quattro Coloni del luogo                                              | 103 |
| Coomman      | detto Graziano al Monastero di San Pietro                                                |     |
|              | all'Acqua di San Petito (Anno 709. ec.)                                                  | 108 |
| CCCLXXXVI.   | Epitaffio di Damiano, famoso Vescovo di Pa-                                              |     |
|              | via che morì nell'(Anno 710, ec.)                                                        | 111 |
| CCCLXXXVII.  | Donazione di servi e di molini fatta da Al-                                              |     |
|              | fredo, Anuardo e Garone al Monastero di                                                  |     |
|              | San Teonisto in Trevigi (Anno 710)                                                       | 112 |
| CCCLXXXVIII. |                                                                                          |     |
|              | Ponticello d'una vena o canna d'acqua, c                                                 |     |
|              | d'un boschetto sul Calore (Anno 711. 0                                                   |     |
| CCCLXXXIX.   | 7a6? ec.)                                                                                | 116 |
| CCCLXXXIX.   | Brano Storico di Gerardo, Primicerio Areti-                                              |     |
|              | no, intorno all'uccisione di Godelperto,<br>Gastaldo Sanese, nell'undecimo anno d'A-     |     |
|              | riberto IL.º, cioè nell' (Anno 711)                                                      |     |
| cccxc.       | Ariberto Re dona le terre d'Alpeplana alla                                               | 110 |
| ocone.       | Chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro di Pa-                                                |     |
|              | via (Anno 711?)                                                                          | 121 |
| CCCXCI.      | Ariberto Re dona una casa tributaria in Cal-                                             |     |
|              | cinate alla Chiesa di San Lorenzo di Ber-                                                |     |
|              | gamo (Anno 712?)                                                                         | ivi |
| CCCXCII.     | Epitafio del Re Asprando , padre di Liut-                                                |     |
|              | prando, morto nell' (Anno 712, ec.)                                                      | 122 |
|              | - Osservazione sulla data della morte d'As-                                              |     |
|              | prando e dell'esaltazione di Liutprando                                                  | 123 |
| CCCXCIII.    | Douazione al Capitolo Cremonese, fatta dal                                               |     |

| ,          | Prete Orso, figliuolo di Magnifredo, Duca<br>di Cremona (Anno 712, ec.)                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CCCXCIV.   | di Cremona (Anno 712, ec.)                                                              |
|            | Chiesa ed il Monastero di San Pietro in                                                 |
|            | Cassiano, oggi S. Piero a Vico, non lungi                                               |
|            | di Lucca (Anno 713) 132                                                                 |
| CCCXCV.    | Indice Cavense di tutte le Leggi del Re Liut-                                           |
|            | prando                                                                                  |
|            | - Osservazione sugl'Indici Vesmiano e Ca-                                               |
|            | vense, non che sul numero delle Leggi                                                   |
|            | Liutprandee 145                                                                         |
|            | - Nota importante ivi                                                                   |
| CCCXCVI.   | Prologo pubblicato da Liutprando nell' (An-<br>no 713, ec.)                             |
| CCCXCVII.  | Sette Leggi pubblicate dal Re Liutprando nel                                            |
| 000101111  | primo anno del suo Regno (Anno 713, ec.). 150                                           |
|            | - Osservazione Preliminareivi                                                           |
| CCCXCVIII. | Professione di fede, ove s'anatemizza il Pon-                                           |
|            | tefice Onorio Le nel Libro Diurno ( Anno                                                |
| ocercus.   | 713, ec.)                                                                               |
| CCCXCIX.   | Liutprando Re dona molte possessioni al Mo-                                             |
|            | nastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pa-                                              |
| CCCC.      | via (Anno 713, ec.)                                                                     |
| acc.       | Giudicato d'Ambrosio Maggiordomo intorno                                                |
|            | a quindici Battisteri ed a due Monasteri,<br>su'quali v'era lite fra'Vescovi di Siena e |
|            | d'Arezzo (Anno 714, ec.)                                                                |
| CCCCI.     | Senatore, figliuol d'Albino, fonda in Pavia                                             |
| 000011     | il Monastero (di Santa Maria), per lui                                                  |
|            | detto di Senatore (Anno 714, ec.) 163                                                   |
| CCCCII.    | Memorie d' avere il Re Liutprando confer-                                               |
|            | mato le donazioni d'Ariberto a San Piero                                                |
|            | in Ciel d'Oro di Pavia (Anno 714, ec.) 176                                              |
| CCCCIII.   | Compilazione del Libro Diurno de' Romani                                                |
|            | Pontefici (Anno 7147)                                                                   |
| CCCCIV.    | Memoria d'una lite giudicata in un Concilio                                             |
|            | Romano dal Pontefice Celestino, fra' Ve-                                                |
|            | scovi di Milano e di Pavia del Regno Lon-                                               |
|            | gobardo (Anno 714? ec.) 179                                                             |
| CCCCV.     | Precetto, col quale si conferma dal Re Liut-                                            |
|            | prando il Giudicato d'Ambrosio, suo Mag-                                                |
|            | giordomo (Anno 715, ec.) 182                                                            |
| CCCCVI.    | Gunteram, Notaro e Messo Regio, ascolta                                                 |
|            | i detti di settanta tre testimoni sulla causa                                           |
|            |                                                                                         |

|           | fra' Vescovi di Siena e d' Arezzo ( Anno                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
|           | 715, ec. ) 185                                                |
|           | - Nota 210                                                    |
|           | — Siena ivi                                                   |
|           | - Arezzo 211                                                  |
| CCCCVII.  | Decreto e Lettera Sinodale di quattro Ve-                     |
|           | scovi, congregati con Gunteram, Regio                         |
|           | Messo, intorno alla lite fra Siena ed Arez-                   |
|           | zo, dopo essersi dato il giuramento da'Sa-                    |
|           | gramentali dell'una e dell'altra Parte alla                   |
|           | Longobarda (Anno 715, ec.) 212                                |
| CCCCVIII. | Giudicato o Regale Sentenza di Liutprando                     |
|           | in favore del Vescovo d' Arezzo contro                        |
|           | quello di Siena (Anno 715, ec.) 222                           |
|           | <ul> <li>Novero de' luoghi sacri nominati ne'quat-</li> </ul> |
|           | tro Documenti della lite Aretina e Sanese, 232                |
|           | - S. I. Luoghi, de'quali si parla in tutt'i                   |
|           | quattro Documenti                                             |
|           | - §. II. Luoghi, de' quali si parla ora in                    |
|           | uno ed ora in un altro de' quattro Docu-                      |
|           | menti 233                                                     |
|           | - Novero de'luoghi non sacri, nominati dai                    |
|           | testimoni dinanzi a Gunteram 237                              |
|           | - Nora sul giudizio recato intorno a due                      |
|           | delle Carte Aretine dal Signor di Savigny. 238                |
| CCCCIX.   | Romoaldo, Duca di Benevento, concede al                       |
|           | Guargango Giovanni , ch'e' potesse dotar                      |
|           | la sorella Tundila (Anno 715. o 730, ec.). 240                |
| ccccx.    | Memoria, che Liutprando Re attualmente                        |
|           | rilasciò in poter del Pontefice Romano il                     |
|           | Patrimonio dell' Alpi Cozie, già restituito                   |
|           | con Diploma d'Ariberto II.º (Anno 7157) 244                   |
| CCCCXI.   | Memoria d'un Diploma di Re Liutprando ai                      |
|           | mercatanti di Comacchio (Anno 715?) 246                       |
| CCCCXII.  | Liutprando Re concede a' Veneti ed al Ior                     |
|           | Doge Paoluccio esenzioni e privilegi nel                      |
|           | Regno Longobardo (Anno 715, ec.) ivi                          |
| CCCCXIII. | Memoria dell' Iscrizione intorno all'altare                   |
|           | della Chiesa di S. Giovan Batista in Cividal                  |
|           | del Friuli; altare fatto edificare dal Duca                   |
|           | Pemmone, terminato dal suo figliuolo Ra-                      |
|           | chis, che poi fu Re de' Longobardi (An-                       |
|           | по 7157)                                                      |
| CCCCXIV   | Giudicata d'Ulziano, Notaro e Messo del Re-                   |

| ccccxv.     | Liutprando, fra Vescovi Talesperiano di<br>Lucca e Giovanni di Pistoia (Anno 716, ec.). 249<br>Filipert, Clerico, vende a Galduald, Me-                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | dico pubblico, una casa con Prato e Molino<br>sul fiume Braina in Pistoia (Anno 716, ec.). 252                                                                                                        |
| CCCCXVI.    | Prologo del Secondo Libro di Liutprando (Anno 717, ec.)                                                                                                                                               |
| cccxvii.    | Nove leggi pubblicate da Liutprando nel<br>quinto anno del suo Regno (Anno 717, ec.). 258                                                                                                             |
| CCCCXVIII.  | Memoria del ristabilimento della Badia di<br>Montecasino per opera di Petronace, Bre-<br>aciano (Anno 718, ec.)                                                                                       |
| COOCXIX.    | Epitaffio d'Audoaldo Duca, seppellito in San-<br>ta Maria alle Pertiche in Pavia ( Anno<br>7187 cc.)                                                                                                  |
| ccccxx.     | Donazione di Romoaldo, Duca di Benevento,<br>a Deusdedit, Abate di S. Giovanni verso<br>Alife; non di Montecasino (Anno 718, ec.) 273                                                                 |
| CCCCXXI     | Talesperiano, Vescovo di Lucca, concede<br>all'Accolito Maurino, la Chiesa di San Pro-<br>spero d'Antraccoli (Anno 718, ec.) 278                                                                      |
| CCCXXII     | Romoaldo II.º, Duca di Benevento, permette<br>a Giustiniano ed alla sua famiglia d'offe-<br>rire il lor Patrimonio intero alla Chiesa di<br>Santa Maria e di San l'iero in Massano<br>(Anno 719, ec.) |
| CCCCXXIII.  | Audefredo, Clerico e Longobardo, dona i suoi<br>averi alla Chiesa de Se. Lorenzo e Valen-<br>tino di Vaccole (Anno 719, ec.) 284                                                                      |
| ccccxxiv.   | Sunduald vende a Filicauso la metà d'una<br>Casa in Pisa (Anno 720, ec.)                                                                                                                              |
| CCCCXXV.    | Teutpaid ed altri Longobardi fondano la<br>Chiesa e l'Ospedale di San Silvestro fuori<br>Porta San Pietro, in Lucca (Anno 720, ec.). 289                                                              |
| CCCCXXVI.   | Aufrid vende un orto a'fondatori della Chie-<br>sa ed Ospedale di San Silvestro in Lucca<br>(Anno 720, ec.)                                                                                           |
| CCCCXXVII.  | Prologo pubblicato da Liutprando nell' (An-<br>no 720, ec.)                                                                                                                                           |
| CCCCXXVIII. | Sei nuove Leggi pubblicate da Liutprando<br>nell' (Anno 720, ec.)                                                                                                                                     |
| ccccxxix.   | Fondazione di S. Michele Arcangelo, nel Ca-                                                                                                                                                           |

|             | sale Terenziano in Sabina, prossimo a Rieti      |
|-------------|--------------------------------------------------|
|             | (Anno 720) 306                                   |
|             | - Considerazioni sulla cittadinanza e sulle      |
|             | condizioni degli uomini abitanti verso il        |
|             | 720 e 721 ne' Patrimonj della Chiesa Ro-         |
|             | mana in Sabina e nell'Alpi Cozie iri             |
| CCCCXXX.    | Romoaldo, Duca di Benevento, dona una            |
|             | Condoma nel luogo detto Greci ( Anno             |
|             | 720, ec.)                                        |
| CCCCXXXL    | Iscrizione per la Chiesa di San Giovanni de      |
|             | Portu Aspero in Monopoli (Anno 7207) 311         |
| CCCCXXXII,  | Pertuald, tornato dal suo pellegrinaggio di      |
|             | Roma, dona molte possessioni alla Chiesa         |
|             | ed al Monistero di S. Michele, da lui fon-       |
|             | dato presso alle mura di Lucca (Anno 721). 512   |
| CCCCXXXIII. | Cinque altre Leggi di Liutprando Re (An-         |
|             | no 721, ec.)                                     |
| CCCCXXXIV.  | Anstruda ottiene il consenso de'fratelli Sigi-   |
|             | rardo ed Arochi, per isposare un loro            |
|             | servo: ed essi pagano tre soldi pel Mundio       |
|             | di lei ad Autareno, suo padre ( Anno             |
|             | 721, ec.)                                        |
| CCCCXXXV.   | Sommario del Privilegio di Liutprando Re a       |
|             | Diodato, Vescovo di Como (Anno 721) 330          |
| CCCCXXXVI.  | Nuovo Prologo di Liutprando (Anno 722, ec.). 531 |
| CCCCXXXVII. | Nuove Leggi di Liutprando Re (Anno722,ec.). 332  |
| CCCCXXXVIII | Orso, Cherico, fonda il Monastero di Mona-       |
|             | che di Santa Maria in Lucca (Anno 722). 338      |
| CCCCXXXIX.  | Aurinand e Gaudifrid, fratelli, fondano la       |
|             | Chiesa ed il Monastero di S. Pietro in Ca-       |
|             | stiglione in Garfagnana (Anno 723, ec.) 343      |
| CCCCXI.,    | Nuove Leggi pubblicate da Liutprando nel-        |
|             | l' (Anno 723, ec.)                               |
| CCCCXLI.    | Reginaldo, Prete e Fidamo di Santa Maria         |
|             | Cremonese, dà in fitto un terreno a Ga-          |
|             | ribaklo Tosabarba (Anno 723, ec.) 359            |
| CCCCXLII.   | Brano d'una Bolla di Gregorio II.º al Clero,     |
|             | all' Ordine ed alla Plebe de' Turingi (An-       |
|             | no 723, ec.)                                     |
| CCCCXLIII.  | Prologo delle Leggi pubblicate da Liutpran-      |
|             | do nel suo duodecimo (Anno 724, ec.) 363         |
| CCCCXLIV.   | Nuove Leggi di Liutprando promulgate nel         |
|             | suo duodecimo (Anno 724, ec.) 365                |
| CCCCXLV.    | Donazione di Liutprando Re a San Carpoloro       |
|             |                                                  |

|             | di Como (Anno 724, ec.)                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CCCCXLVI.   | Donazione di Specioso, Vescovo di Firenze,<br>al Capitolo della sua Chiesa (Anno 724, ec.). 581 |
| CCCCXLVII.  | Memoria d'un Diploma di Liutprando Re in                                                        |
| CCCOALDITA  | favore del Capitolo di Santa Maria di Cre-                                                      |
|             | mona (Anno 724, ec.)                                                                            |
| CCCCXLVIII. | Romosldo , Prete Traspadano , dona i suoi                                                       |
|             | averi alla Chiesa con Ospedale di San Qui-                                                      |
|             | rico in Capanuole (Anno 724, ec.) 394                                                           |
|             | - Osservazione                                                                                  |
| CCCCXLIX.   | Talesperiano, Vescovo di Lucca, concede al                                                      |
|             | Prete Romualdo il governo del Monastero                                                         |
|             | ed Ospedale di San Quirico in Capannole                                                         |
|             | (Anno 724, cc.)                                                                                 |
| CCCCL.      | Prologo delle Leggi del tredicesimo anno di                                                     |
|             | Liutprando (Anno 725, ec.) 400                                                                  |
| CCCCLI.     | Leggi del tredicesimo auno di Liutprando                                                        |
|             | (Anno 725, ec.)                                                                                 |
| CCCCLII.    | Trasmondo II.º, Duca di Spoleto, dona la<br>Chiesa di San Getulio al Monastero di               |
|             | Paria (Anno 725, ec.)                                                                           |
| eccon III   | Ermendruda vende per dodici soldi il servo,                                                     |
| CCCCLIII    | chiamato Saorelano, Franco di nazione, a                                                        |
|             | Totone (Anno 725, ec.)                                                                          |
| CCCCLIV.    | Memoria d'una Lettera attribuita a Pietro                                                       |
| CCCCIII     | Oldrado sulla traslazione del Corpo di Santo                                                    |
|             | Agostino in Pavia nell' (Anno 725?) 410                                                         |
| CCCCLV.     | Prologo delle Leggi pubblicate da Liutprando,                                                   |
|             | nel suo quattordicesimo (Anno 726, ec.) 411                                                     |
| CCCCLVI     | Nuove Leggi del decimo quarto anno di Lint-                                                     |
|             | prando (Anno 726, ec.) 413                                                                      |
| CCCCLVII.   | Candiana vende ad Agrestio per cinque soldi                                                     |
|             | un Ariale in Trevigi (Anno 726, ec.) 425                                                        |
| CCCLVIII    | Memoria della fondazione del Monastero della                                                    |
|             | Novalesa, per opera d'Abbone, creduto Pa-<br>trizio (Anno 726, ec.)                             |
|             | Brani di Lettera scritta da Gregorio II.º a                                                     |
| CCCCLIX.    | Leone, Imperatore, sull'eresia Iconoclastica                                                    |
|             | (Anno 726, ec.)                                                                                 |
|             | - Osservazioni sulla data di questa Lettera. 435                                                |
| CCCCLX.     | Brani di due Lettere di Gregorio II.º a' Pa-                                                    |
| LAAA/BAI    | triarchi d' Aquileia e di Grado su' limiti                                                      |
|             | delle loro Diocesi (Anno 726? o 725?) 441                                                       |
| CCCCLXI.    | Il Clerico Lorenzo e sua moglie Petronia fan-                                                   |
|             |                                                                                                 |

|             | no donazione delle loro sostanze a San Sil-   |
|-------------|-----------------------------------------------|
|             | vestro di Nonantola (Anno 726, ec.) 444       |
| CCCCLXII.   | Ricordo d'una Carta Beneventana, che forse    |
| CCCCLXIII.  | fu data nel Novembre 711 (Anno 726, ec.). 448 |
| OUV.LAIII.  | Lettera di Gregorio II.º ad Orso , Doge di    |
|             | Venezia, per discacciar di Roma i Longo-      |
| OCCCLXIV.   | bardi (Anno 726?) 449                         |
| CCCCLATY.   | Prologo delle Leggi pubblicate da Liutpran-   |
| CCCCLXV.    | do nel suo quindicesimo (Anno 727, ec.) 451   |
| CCCCIII V.  | Nuove Leggi del quindicesimo anno di Liut-    |
|             | prando (Anno 727, ec.)                        |
|             | - Osservazioni sulle Leggi degli Anoli e de-  |
|             | gli Scribi                                    |
|             | di Liutprando nel 727ivi                      |
|             | - S. H. Se le Leggi degli Arioli e degli      |
|             | Scribi furono precedute da qualche altra      |
|             | intorno a'Ravennati                           |
|             | - 9. III. Come i Ravennati restassero sba-    |
|             | lorditi nel vedersi piovere addosso il Drit-  |
|             | to Longobardo, territoriale                   |
|             | - 9. IV. Magistrati Longobardi in Ravenna     |
|             | e nell' Bsarcato                              |
|             | - 5. V. Caduta degli Ordini o delle Curie     |
|             | nel 727                                       |
|             | y. VI. Citime opinioni d'Aleasandro Man-      |
|             | zoni                                          |
|             | - 9. VII. Con quali Magistrati vistaro eli    |
|             | uomini de' Patrimoni Sabinesi occupati        |
|             | da' Longobardi?                               |
| CCCCLXVI.   | memoria d'una donazione, che Bruningo o       |
|             | Burningo fece della Corte di Sarma o Sar-     |
|             | mata nel Piacentino, al Monastero di Ca       |
|             | natore in Pavia (Anno 727?)                   |
| CCCCLXVII.  | nauchis, Abate e tondatore del Monsetero di   |
|             | San Michele in Pugnano , elegge per suc-      |
|             | cessore Walprando, figliuolo di Walperto      |
|             | Duca di Lucca (Anno 727, ec.).                |
| CCCCLXVIII. | Protogo dette Leggi pubblicate da Liutorando  |
|             | nel suo sedicesimo (Anno 728, cc.)            |
| CCCCLXIX.   | Leggi pubblicate da Liutprando nel suo de-    |
| CCCCLXX.    | cimo sesto (Anno 728, ec.)                    |
| COULAA.     | Transualdo fonda e dota la Chiesa di San Te-  |
|             | renzio nel Vico Colonia presso Marilla o      |
| III.        | 45                                            |

|               | Marlia (Anno 728)                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CCCCLXXI.     | Iscrisione di Petrifunso, Conte , in San Ma-                                          |
|               | cario presso Lucca (Anno 728 o 729?) 497                                              |
| CCCCLXXII.    | Prologo delle Leggi pubblicate da Liutpran-                                           |
|               | do nel auo diciassettesimo (Anno 729, ec.). 498                                       |
| CCCCLXXIII.   | Nuove Leggi promulgate da Liutprando nel                                              |
|               | suo decimo settimo (Anno 729, ec.) 500                                                |
| CCCCLXXIV.    | Aldone, Primicerio di Santa Maria Cremonese,                                          |
|               | concede in fitto una terra a Landone (An-                                             |
|               | no 729, ec.)                                                                          |
| CCCCLXXV.     | a Grazioso, Vescovo di Novara, per la con-                                            |
|               | secrazione d'un altare nella Chiesa di San                                            |
|               | Martino (Anno 729, ec.)                                                               |
| CCCCLXXVI.    | Sigemundo, Arciprete Lucchese, e tre fratelli,                                        |
| CCCCLXAVI.    | Gasindj del Re, fondano una Diaconia, os-                                             |
|               | sia uno Spedale fuori le mura di Lucca,                                               |
|               | nel luogo detto Pulia (Anno 729, ec.) 514                                             |
| CCCCLXXVII.   | Il Clerico Candido vende a Savino una terra                                           |
| CCCCDIIII.III | nel Pisano (Anno 730, ec.)                                                            |
| CCCCLXXVIII.  | Rodoin vende a Dondone alcune terre nel                                               |
|               | Pisano (Anno 750, ec.) 522                                                            |
| CCCCLXXIX.    | Il Diacono Adoaldo od Adeolaldo, cugino del                                           |
|               | Re Lintprando, dona una sua casa alla Ca-                                             |
|               | nonica di Santa Maria Cremonese ( Anno                                                |
|               | 750, ec.)                                                                             |
| CCCCLXXX.     | Capitolazione commerciale di Liutprando Re                                            |
|               | co'Comacchiesi, pel Sale ed altre merci da                                            |
|               | recarsi ne' Porti del Po (Anno 730, ec.) 529                                          |
| CCCCLXXXI.    | 1 fratelli Pincolo e Macciolo vendono una loro                                        |
|               | terra in Arena presso Pisa a Mauricione:                                              |
|               | Canoviere del Re, (Anno 730, ec.) 535                                                 |
| CCCLXXXII.    | Memoria d'un Diploma del Re Liutpraudo in                                             |
|               | favor del Capitolo Cremonese (Anno 730,                                               |
|               | ec.) 536                                                                              |
| CCCCLXXXIII.  |                                                                                       |
|               | d'alcune terre al Monastero da lui fondato                                            |
|               | di Santo Bugenio (Anno 730, ec.) 538                                                  |
| CCCCLXXXIV.   | Arialdo, Veacovo di Chiusi, compie la sua<br>Cattedrale (Anno?)                       |
| CCCCLXXXV.    | Tavole Chiusine, Gregorio, Duca di Chiusi                                             |
| COOLLANA V.   | (Anno 750? ec.)                                                                       |
| CCCCLXXXVI.   | 11                                                                                    |
|               |                                                                                       |
| CCCCLAAAVI.   | Iscrizione d'Anso o d'Ansone, che fondò la<br>Chiesa di Santa Maria Maggiore in Pavia |

|                                                  | (Anno 730?) 555                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Iscrizione scolpita sopra due colonnette di                                                       |
| CCCCI.XXXVII.                                    | marmo, che sostenevano il Ciborio nella                                                           |
|                                                  | Chiesa di San Giorgio in Val Pulicella                                                            |
|                                                  | / dama #302 ec 1 556                                                                              |
| OCCUPANT AND | Prologo delle Leggi pubblicate da Liutpran-                                                       |
| CCCCLAXAVIII                                     | do nel suo decimo nono anno (Anno 731,                                                            |
|                                                  | ec.)                                                                                              |
| CCCCLXXXIX.                                      | Nuove Leggi dell'anno decimonono di Liut-                                                         |
| CCCCLAAMA.                                       | prando (Anno 751, ec.)                                                                            |
| CCCCKC.                                          | Gregorio, Duca di Benevento, ribenedice                                                           |
| CCCCAG.                                          | Pietro, andato senza permesso in Napoli,                                                          |
|                                                  | e ali restituisce le sostanze (Anno 732, ec.). 575                                                |
| ccccxci.                                         | I fratelli Baronta ed Auderat donano una loro                                                     |
| COCCION                                          | vigna alla Chiesa di Santa Maria di Lava-                                                         |
|                                                  | iano per l'anima loro e per quelle del pa-                                                        |
|                                                  | dre. dello zio e degli eredi (Anno 752, ec.). 579                                                 |
| CCCCXCII.                                        | Enitaffio di Madelgrima, moglie del Conte                                                         |
| <u>Out out out</u>                               | Radoald (Anno 732? ec.) 581                                                                       |
| CCCCXCIII.                                       | Enitafio, probabilmente falso, d'un Romo-                                                         |
|                                                  | aldo Duca (Anno 232?)                                                                             |
| CCCCXCIV.                                        | Nuovo leggi, pubblicate da Liutprando senza                                                       |
|                                                  | Prologo nel ventunesimo anno del suo Re-                                                          |
|                                                  | emo (Anno 255, ec.)                                                                               |
| CCCCXCV.                                         | Prologu delle nuove Leggi di Liutprando                                                           |
|                                                  | (Anno 734, ec.)                                                                                   |
| OCCURCYI.                                        | Nuove Leggi del vigesimo secondo anno di                                                          |
|                                                  | Liutprando Re (Anno 734, ec.) 595                                                                 |
| OCCCXCVII.                                       | Iscrizione intorno a Città Nuova, fundata                                                         |
|                                                  | dal Re Lintprando presso Modena (Anno                                                             |
|                                                  | 75.?)599                                                                                          |
| CCCCXCVIII.                                      | Giuvannaccio vende a' fratelli Sigberad ed<br>Arichis il <i>Mundio</i> di sua sorella Scolastica, |
|                                                  | donna libera ed ingenua, la quale dovea                                                           |
|                                                  | sposare Orso, lor servo (Anno 735, ec.) 600                                                       |
|                                                  | Prologo delle nuove Leggi di Liutprando                                                           |
| CCCCXCIX.                                        | (Anno 735, ec.)                                                                                   |
|                                                  | Nuove Leggi del vigesimo terzo anno di Liut-                                                      |
| D.                                               |                                                                                                   |
| Dr                                               | Atto d'una vendita e d'una donazione in pro                                                       |
| DI.                                              | del Monastero di Farfa (Anno 735, ec.) 612                                                        |
| DII.                                             | Paiablei e Pasavale promettono di risedere                                                        |
| 244                                              | come Aldi nel Vico Diano, in un tondo                                                             |
|                                                  | posseduto dal Monastero di San Saturnino                                                          |
|                                                  | •                                                                                                 |

| DIII. Gulperto, Duaz dei Lucac, compen da Lupo una casa nel Castello d'Ufio (Anno 756, ec.)                                                                                                                                                                                                         |          |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| ec.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIII.    | Gualperto, Duca di Lucca, compera da Lupo       |
| DIV. Messoria di more donasioni fatta da Riet- prando al Monastre di San Pietro in Giel d'Oro in Pavia (Anno 250 ec.)                                                                                                                                                                               |          |                                                 |
| prando al Monastro di San Pietro in Giel d'Oro in Pavis (Amo 250 e.)                                                                                                                                                                                                                                |          | ес.) 618                                        |
| d'Oro in Pavia (Anno 250 ec.)                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIV.     |                                                 |
| DV. Memoria della donazione fitta della Corte di Torcello da Re Liusprando alla China di Vercelli (Amo 7567)                                                                                                                                                                                        |          |                                                 |
| Torcello dal Re Listgrando alla Chiesa di Vercelli (Amo. 556)                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |
| DVI. Lettera di Papa Gregorio III.* contro l'usurpatione di Callisto, Patriarca d'Aquileis (Mano 256° cc.)                                                                                                                                                                                          | DV.      |                                                 |
| DVI. Letters di Papa Gregorio III.* contro l'usurpuicos di Callito, Patriara d'Aquilieis (Anno 756° ec.)                                                                                                                                                                                            |          |                                                 |
| patione di Callisio, Patriarra d'Aquileis (Mano 1586 ec.)                                                                                                                                                                                                                                           | D.V.     |                                                 |
| DVII. Donnione d'Annolòs a mo fratello, il Prete Anchardo, che pretta I Launcchildo (Ar- no 755, ec.)                                                                                                                                                                                               | DVI.     |                                                 |
| DVII. Domaine e'Annaldo a mo fratello, il Preter Anchardo, che persta il Launce-lidie (An- no 756, cc)                                                                                                                                                                                              |          |                                                 |
| Anechardo, che pressa I Lausacchido (Afano 758, e.)                                                                                                                                                                                                                                                 | Darre    |                                                 |
| no 756, cc)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DVII.    |                                                 |
| DVII.  Bylatifio del Besto Camino di Sonia rulla tonda, fattagli ergne da Liturprando in Bobbio (danse 750)                                                                                                                                                                                         |          |                                                 |
| tueba, fatugli espere da Liutprando in  Bobbie (Jame 150)                                                                                                                                                                                                                                           | Datter   |                                                 |
| Dobbie (Arme 756).  DIX. Epistifio di Flerio, Vencoro di Priis, e conginuto del Re Liuspando; moto nell' (Afrano 756).  DX. Pertole promette a Taudo, Contenario, di rioder con varj patti nel fondo Agullo (Anno 756, ec.)                                                                         | DVIII.   |                                                 |
| DIX. Epistific di Fietro, Vescoro di Paris, e congiunto da Re Liurpando, moto nell' Lefano 750.  DX. Pertulo prosetto a Tasalo, Contenario, di rieder con vari patti nel fondo Agello (Mano 756, e.)                                                                                                |          |                                                 |
| pianto del Re Liuspando; moto nell' (As- no 756)                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                 |
| DX. Pertolo grometto a Tasulo, Contenario, di rieder con varj patti nel fondo Agello (Mano 756, ec.)                                                                                                                                                                                                | DIX.     |                                                 |
| DX. Pertulo prometto a Tasulo, Contenzio, di rieder con vari patti nel fondo Agello (Anno 756, ec.)                                                                                                                                                                                                 |          |                                                 |
| rieder con varj patti nel fondo Agello (Mno 256, ec.)                                                                                                                                                                                                                                               | 20.00    |                                                 |
| DXI. Walprado, Vescovo di Lucca e figliudo del Duca Gualperto, conferna i doni e le vendite d'alcane terre al Clerico Filiperto (Amo 570, ec.)                                                                                                                                                      | DA.      |                                                 |
| DXI. Walprasdo, Vescovo di Lucca e figliuolo del Duca Gualperto, conferna i doi e le vendite d'alcune terre al Clerico Filiperto (Anne 75), ec.)                                                                                                                                                    |          |                                                 |
| Duca Gualperto, conferna i doni e lo ven- dite d'alcane terre al Clerio Filiperto (Anno 375, ec.)                                                                                                                                                                                                   | DVI      |                                                 |
| dite d'alcune terre al Clerico Filiperto (14me 75), ec.)                                                                                                                                                                                                                                            | DXI.     |                                                 |
| (Anno 57), ec.)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                 |
| DXII. Fillmaro cele le use notame a' moi figlinoli adottiri Sichigeri, Causolo e Sichirid (Amno 757, ec)                                                                                                                                                                                            |          |                                                 |
| DXIII.  10 Clerico Auripert vende una casa in Locca el una terta in Hessa al Prete Giordania (Anno 258, sec)                                                                                                                                                                                        | DYII     |                                                 |
| DXIII. Il Clerio Auripert vende una casa in Lucca ed una terra in Elessa al Prete Giordanni (Anno 738, ec.)                                                                                                                                                                                         | DAIL     |                                                 |
| DXII.  11 Clerico Auripert vende une casa in Locca ed une terra in Rieso al Prete Gordanni (Anno 285, ec.)                                                                                                                                                                                          |          |                                                 |
| ed uus terra in Hesso al Prete Gordanni ( 4 Mano 738, ec.)                                                                                                                                                                                                                                          | DYIII    |                                                 |
| DXIV. Vendita di un perso di terra, spettante a Pertalo ed a Tuscolo in Cellule, aed territorio di Mass-marittina (Anno 784.0.64) DXV. Austrulda, vedera fatta Religiosa, col permesso del uno figlicolo Gumprand, Instia i noi averi al Monasterio di San Giorgio in Nottmo (Anno 788, ec.)        | D.M.I.A. | ed thus terro in Flore al Prote Gordanni        |
| DXIV. Vendita di un perso di terra, spettante a Pertudo el a Tuscolo in Gallale, nel territorio di Massa-marittina (Anne 788, ec.). 544 DXV. Antrudale, redera fatta Religione, col persenso del suo figlicalo Gumprand, larica i noci averi al Monasterio di San Giorgio in Nottmo (Anne 758, ec.) |          |                                                 |
| Pertulo ed a Tuscolo in Cellulo, nel ter- ritorio di Mana-arritima (Amo-1738 ec.). 654  DXV. Anstrudda, vedora fatta Religioso, col per- meso del uno figliuolo Gumpenad, Insia i noi averi al Monasterio di San Giorgio in Notumo (Amo 1738, ec.)                                                  | DXIV.    |                                                 |
| DXV. ritorio di Massa-marittima (Anno 758, ec.). 644 Antrualda, vedova fatta Religious, col per- mesto del uso figlinolo Gumpenad, lascia i suoi averi al Monastrori di San Giorgio in Notuno (Anno 758, ec.)                                                                                       |          |                                                 |
| DXV. Anstrualda, vedova fatta Religiosa, col per- messo del nuo figlinulo Gumprand, lascia i nuoi averi al Monasterio di San Giorgio in Nottuno (Anno 738, ec.)                                                                                                                                     |          | ritorio di Massa-marittima (Anno 738, ec.), 644 |
| messo del suo figliuolo Gumprand , lascia i suoi averi al Monasterio di San Giorgio in Nottuno (Anno 758, ec.)                                                                                                                                                                                      | DXV.     | Austrualda, vedova fatta Religiosa, col per-    |
| i suoi averi al Monasterio di San Giorgio in Nottuno (Anno 758, ec.)                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                 |
| in Nottmo (Anno 758, ec.)                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                 |
| DXVI. Pietro del Vico Vignale vende un suo fondo                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DXVI.    |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _        |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                 |

| DXVII.   | Brani d'un falso Diploma di Liutprando Re      |
|----------|------------------------------------------------|
|          | intorno alla Chiesa di Ceneda (Anno 739,       |
|          | ec.)                                           |
| DXVHI.   | Brano d'un testamento d'Abbone, Patrizio,      |
|          | in quanto alle terre da lui possedute nel      |
|          | Regno Longobardo (Anno 739, ec.) 655           |
| DXIX.    | Giusto, Orefice, da Porta San Gervasio, ven-   |
|          | de ad Ursa, Abbadessa di Santa Maria al        |
|          | Corso, una vigna in Sassi (Anno 739, ec.). 656 |
| DXX.     | Memoraturium, ec                               |
| DXXI.    | Liutprando Re conferma tutte le precedenti     |
|          | donazioni de' Duchi di Spoleto e d'altri al    |
|          | Monastero di Farfa (Anno 739, ec.) 659         |
| DXXII.   | Lettera del Pontefice Gregorio III.º a Carlo   |
|          | Martello chiedendo siuti contro i Longo-       |
|          | bardi (Anno 739, ec.)                          |
| DXXIII.  | Seconda Lettera di Gregorio III.º a Carlo Mar- |
|          | tello, chiedendo aiuti contro i Longobardi,    |
|          | che assediavano Roma (Anno 739, ec.) 670       |
| DXXIV.   | Rodperto, Maestro Comacino, vende ad Op-       |
|          | portuno una vigna in Toscanella ( Anno         |
|          | 739, ec.)                                      |
| DXXV.    | I fratelli Probato e Ravennone donano alcuni   |
|          | fondi alle Chiese di S. Arcangelo e di S. Pie- |
|          | in Rieti (Anno 739, ec.)                       |
| DXXVI.   | Trasmondo, rientrato nel Ducato di Spoleto     |
|          | dopo il Duca Ilderico, fa una donazione        |
|          | a Farfa (Anno 740, ec.)                        |
| DXXVII.  | Sichimundo, Arciprete di Lucca, dona molti     |
|          | beni ad una Chiesa di San Pietro, alla         |
|          | quale avea servito fin dalla fanciullezza      |
|          | (Anno 740, ee.)                                |
| DXXVIII. | Compera d'una lite, che s'agitava fra parenti  |
|          | (Anno 740, ec.)                                |
| DXXIX.   | Godescalco, Duca di Benevento, dona una fa-    |
|          | miglis di servi ad Aufrid (Anno 740, ec.). 683 |
| DXXX.    | Baroncione del Vico Campolo vende al Cle-      |
|          | rico Gundualdo un pezzo di vigna in Tras-      |
|          | silico (Anno 740, ec.)                         |
| DXXXI.   | Il Prete Asprando, Economo di Santa Maria      |
|          | Cremonese, dà una casa in fitto ad Ambro-      |
|          | gio, figliuolo di Lupo (Anno 740, ec.) 686     |
| DXXXII.  | Lettera di Gregorio III.º a'Vescovi Longo-     |
|          | bardi, acciorche Paintassero a ricupassero la  |

|          | quattro città, tolte dal Re Liutprando al<br>Ducato Romano (Anno 740, ec.) 689        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Osservazioni sulla Cronologia fin qui pro-<br>posta della guerra di Liutprando contro |
|          | Roms                                                                                  |
| DXXXIII. | Il Prete Filicauso dona un fondo sul fiume<br>Arme alla Chiesa di San Quirico a Vico  |
|          | Pontoni (Anno 740, ec.)                                                               |
| DXXXIV.  | Ermelinda, Religiosa, vende una sua terra sul                                         |
|          | Serchio a Rodinerto (Anno 7/0)                                                        |

# ERRORI.

### CORREZIONI E GIUNTE.

| pag. 26, v. 15. Giovedi                | Venerdi                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| » » v. 23. Giovedi                     | Venerdi                                                                                                                                                                   |
| » 49. v. t4. CUNIPERT                  | CUNICPERT                                                                                                                                                                 |
| » 59. v. 21. Lettera Gisulfina         | Lettera Faroaldina.                                                                                                                                                       |
| » 60. in fine aygiungi                 | Il Cardinal Quirini <sup>2</sup> difese contro i<br>Muratori la sincerità di questa Let<br>tera.                                                                          |
|                                        | <ol> <li>Quirini , Epistolarum Latinarum</li> <li>11, 7.</li> </ol>                                                                                                       |
| » 77. v. 16 aggiungi                   | nunziando a'suol dubbj, passò nell-<br>sentenza dell'Oltrocchi. Lesse coi<br>lui denos sexios, e Boioleo ex noriti<br>Ammise due Teodote contro il pa-<br>rere de'Sacchi. |
|                                        | <ol> <li>Robolini, Notizie di Pavia, Tomo<br/>IV." Parte 1." (A. 1830).</li> </ol>                                                                                        |
| » 101. v. 26. Legge 251,               | Legge 177.                                                                                                                                                                |
| » 113. Nota (1) in fine, Num, 64.      | 65.                                                                                                                                                                       |
| aggiungi a detta Nota.                 | Fedi seg. Num. 434.                                                                                                                                                       |
| » 145. v. 4 togli                      | EXPLICIT PROLOGUS.                                                                                                                                                        |
| » 147. v. 29 aggiungi                  | EXPLICIT PROLOGUS.                                                                                                                                                        |
| » 160, v. 31. commessergli             | commessegli                                                                                                                                                               |
| » 176, v. 16. 4. Aprile                | 2. Aprile                                                                                                                                                                 |
| » 190. Nota (1) v. 1. Era l'anno 678   | Era l'anno 679                                                                                                                                                            |
| » 208, v. 22. togli (Laurentii).       |                                                                                                                                                                           |
| в 246. v. 11. 15 Maggio                | 10 Maggio                                                                                                                                                                 |
| » 330. Nota (1), v.5. 4. Giugno 843.   | 4 Giugno 823.                                                                                                                                                             |
| » 331. v. 2. Prologo di Rotari         | Prologo di Liutprando,                                                                                                                                                    |
| » 357. v. 5. stalaria o stalaria       | stalaria o stallaria.                                                                                                                                                     |
| n 41t. v. 2. Leggl pubblicate da       |                                                                                                                                                                           |
| Rotari                                 | Leggi pubblicate da Liutprando                                                                                                                                            |
| » 429. Nota (1), v.9. il quale per tal | 66. Language as markana                                                                                                                                                   |
| cagione sono qui registrate.           | il quale per tal cagione sarà quì re-<br>gistrato.                                                                                                                        |
| » 430. Nota (1). Vedi la seguente      |                                                                                                                                                                           |
| Osservazione                           | Vedi le seguenti Osservazioni.                                                                                                                                            |
| » 481. v. penult. Bobolini             | Robolini                                                                                                                                                                  |
| » 528. v. 27. del Provenzale           | dal Provenzale                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                                                                                                           |



## DOCUMENTO AGGIUNTO.

( Quando io vorrò soggiungere un nuovo Documento a' già pubblicati, noteronne il Numero con asterisco, acciocchè non si turbi la numerazione generale).

- pag. 51. aggiungi.....

# NUMERO CCCLXVIII. \*

Epitaffio del Martire Kiberto, creduto Veronese; morto nell'

Anno 703? Agosto 11.
(Dal Muratori e dal Marini presso il Cardinal Mai (1)).

A. D. O. C. CHI. IC RE-QUIESCIT KIBERTUS IN PACE QUIXIT XLII. ET IC PASSUS EST MORTEM 11. IDUS AGUSTI PRO CHRISTI (2) NOMINE (3).

<sup>(1)</sup> Nel 1706 fu trovata quest' Iserizione sotto l' altare di Santa Maria delle Fratte in Verona. Era seolpito sopra una lamina di piombo. Apostolo Zeno invionne la Copia ed il P. Giuseppe Bianchini dell'Oratorio il disegno al Muratori ' ( earo di illustre triumvirato! ), che pubblicò si fatta Iserizione santa poteme conosecre l'età, e maravigliato del nome Germanio di Kiberto. Ma il dotto Veronese Monsignor Dionisi serisse a Gaetano Marini, che Kiberto avea patito il martirio nel 703 in Verona; della qual notizia siamo debitori al Cardinale Angelo Mai <sup>2</sup>, che tornò a stampare l'Epitafio di quel Martire fra l'Iserizioni Martiniane.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, V. 55. (A.1741).

<sup>2</sup> Mai, Script. Vatic. Nova Collectio, V. 415. (A.1831).

- (2) Christi. La sigla di questo nome, incisa dal Muratori, fu da lui dichiarata con la voce Dei: meglio, per quanto a me senbra, fecero il Marini ed il Cardinal Mai a discioglicrla col nome di Cristo.
- (3) Pro Christi nomine. Fu dunque per la Divinità di GEsu Chisto, che Kiberto diè il suo sangue nel 703. Or chi potè sparger quel sangue, in odio del nome di Cristo, quando il Cattolico Re Ariberto II.º regnava sull'Italia? E quando era cessato fin anche lo Scisma d'Aquileia per opera del Re Cuniberto? Io non oso affermar nulla: ma parmi di vedere in questo fatto le vestigia d'un qualche tumulto suscitato in Verona dagli Ariani contro i Cattolici, nel mezzo del quale fosse perito, confessando la sua fede Cattolica, Kiberto Longobardo, Ben dovè avere le sue ragioni per assegnarne la morte al 703 l'insigne Monsignor Dionisi nelle sue Lettere al Marini, ma sussistono elle ancor si fatte Lettere all' Autor de' Papiri Diplomatici? Certo; grandissimo sarebbe il dono delle più scelte, che potesse farne alla posterità l'illustre Cardinale, sì tenero della memoria di quel suo predecessore nella Prefettura della Biblioteca Vaticana; pur niuna Scrittura, parmi, darebbe più luce a molte nobili ricerche quanto la Dionisiana intorno all'anno della morte di Kiberto. Il Lami nelle Novelle Fiorentine parlò di coloro, i quali soggiacquero al martirio nel Regno Longobardo: argomento, che io vado studiando, e che qualche volta si lega con la Storia dell'Arianesimo de'Goti: come ben presto si vedrà negli Atti di Santo Evasio. Del resto, quali altri danni poteano temersi nel 703 da un Goto Ariano per aver aumazzato un Longobardo Cattolico, se non di pagarne, dopo l'apprezzo, il guidrigildo?

#### NUOVE CORREZIONI E GIUNTE.

pag. 26. v. 10. aggiungi...... .Molti de'luoghi, nobilitati già per la lite Arctina, illustransi dal Cav. Pecci negli undici Volumi suoi Manoscritti sullo Stato antico e moderno di Siena: là nella pubblica Libreria di quella città. La Storia parimente Manoscritta : di Montalcino , lavoro di Tullio Canali, dà molti lnml su'luoghi, di cui si favella. Più ampie notizie intorno ad essi contengonsi nell'Opera del Dottor Luigi Santi 1. 1 Santi, Storia di Montalcino, Firenze, 1822. Mai 1. 1 Mai, Script. Vatic. Collectio Nova, V. 83. (A. 1831). .Nel 1734, quando il Gori metteva in luce le sue Iscrizioni Toscane, la Chiusina fu pubblicata parimento dal P. Antonio Maria Lupi 1; tratta da una Copia particolare d'un Prete, al quale non prestava egli tutta la sua fede. Il Cardinal Mai 2 ristampò l'Iscrizione di Santa Mustiola fra le Mariniane. 1 Lupi, Epitaphium Serenae Martyris, pag. 182. Panormi, ln 4.º (A. 1734). 2 Mai, loc. cit. V. 144. » 551, v. 32-33.Gorl. . . (A. 1727). . . (A. 1734). » 351. Nota 15 .... aggiungi...... Del resto il Gori, il Lupi ed il Marini presso il Cardinal Mai leg-» Martyra Sisebuti sis menor alma n miselli n. Allora syanirebbe la qualità di Marzio, attribuita dal Pizzetti a Rasisebuto, che diviene semplicemente Sisebuto. » \$57. alla Nota (1), .. aggiungi. . . . . Anche il Cardinal Mai 2 ripropose fra le Mariniane l'Iscrizione di San Giorgio. 2 Id. Ibid. V. 183.

o per qualche intercalazione del Copista, dubita della sincerità del Diploma. Dal che s'astenne anche il Di Meo, cotanto ritroso e difficile nel creder vere le Carte antiche. 1 Assemani, Ital. Hist. Script. Il. 571. Nota (a).

. 696 Note (4) in Gas assistant?

(3) in fine opgrimpi... Quanto alls sus dats, non ignoro, on nuo ignoro, che il doudocimo giorno avanti le Calende di Maggio cade in Aprile: ma qui noggiongesi le parola intrantit, che in bocca dell'ignorante Notaro si riferireo al duodecimo giorno dopo le Calende di Maggio. L'intrantis dinotava la meta prima d'un mese già enirato, ono d'un mese de centraro, ono d'un mese de entraro.





.com vig Çungh





